



ADAMS 161.11

Rober Bromly







# HISTORIA

FIORENTINA,

#### Di M. Piero Buoninsegni, Gentilhuomo

Fiorentino.

Nuouamente data in luce, Con Licenza, Privilegio

DEL SERENISS. GRAN DVCA

DI TOSCANA.



IN FIORENZA,

Appresso Giorgio Marescotti, M. D. L X X X I. FIORENTINA,
Di M. Piero Buonintegni,
Ceptibuonio

Dupl \* 272614

\* ADAMSI 61. II

Appresso Gioggio Marescotti,
M. E. L x x x L

#### AL SERENISSIMO

#### FRANCESCO DE' MEDICI,

Secondo Gran Duca di Toscana,

Signor mio osseruandissimo.



A L giouamento vniuersale, che suole nascere da Libri di molto pregio, non conuiene à coloro esser lontani, che prendono la cura di mandarli alla luce. Egli non ha gran tempo, che da Giouan

che

Maria da Vrbino mi fu quelta Opera presenta ta, perche si stampasse, come auuisano molti huomini intendenti, che debba auuenire, à comune vtilità si publicasse. Molta era la spesa, la fatica, che in si fatta impresa mi sgomentaua; ma poi che per sua bontà mostrò V. A. S. ne suoi riscritti, come le era à grado, che da me so se stampata, vinse il suo volere incontanente ogni mio dubbio, & nell'animo mio tanto vale, che senza volgere il pensiero ad altra cosa, mi posi in cuore à fornir quello, che in prima pro posto mi hauea. Hora volesse Iddio, si come io conosco il gran valore, che così mi sosse ageuole dedicarle cosa più pregiata di questa Storia,

AL SERENISSIMO che io le presento; peroche non sarebbe il mio adoperare dall'animo difforme, ne il mio pensiero dalle mie picciole forze stimolato. Elle poco si stendono, & poco vagliono, ma sono state tuttauia in ogni tempo pronte alle voglie di coloro, che nello stato felice di V.A. si dimo rano: & perche sieno preste à seruigi di lei mol to mi sono spronato per lo adietro, ma in ogni altro tempo debbo io studiosamente affaticarmi. A' lei più, che ad altri si conuiene questa Sto ria; oue molti auuenimenti, & molti della città di Fiorenza si contengono, di cui ella tiene il principato, & il gouerno. Piacciale, che con l'aiuto dello splendore del suo gran nome ella apparisca più bella al mondo, & di più stima, & togliendo dall'oblio molti configli, & molti fat ti,faccia, che quasi dal principio insino a'nostri tempi sia palese la vita di questa nobilissima Cit ta, che per altro restaua poco palese, & oscurata. In Fiorenzail di 15 di Aprile, 1580.

a mio dupbio, & nell'animo mio sento valche fenza volgere il penfiero. S.A. Vidfami

Humilissimo servicore,

Giorgio Marescotti.

#### A' BENIGNI LETTORI,



ELLE azzioni humane cotanto gioua la notizia della Storia, che nessuno perauuentura si troua, che non ponga molta cura per leggere i fatti di quella, esperintenderli. Poco si stende nella lunghezza de gli anni la pratica di vn'huomo senza più:mà la va rietà de molti auuenimenti porge diletto all'animo,

& conforto, & senza fallo, che più stimare si dee, giouamento. Lo spazio della vita humana è tanto corto, che prima, che nostra voglia ci pen si, siamo alla fine peruenuti, & senza che piena di affanni ella si troua per se stessa, talmente i mali esteriori la conturbano, che poco senza l'al trui col suo aiuto si puote sostenere. Ma i fatti nel tempo passato operati nelle cose dubbie la consigliano, & dal sentiero torto la rimuouono, & perche viua questo tempo felicemente in ogni occasione, come fedele scorta, la mantengono. Se molto è l'affanno, & il tedio, che ci arreca l'i gnoranza, egli pur dee esser vero, che il diletto per lo contrario, & il piacere grande sta oltre à modo della Storia, onde nel leggere, & nell'udire del tempo passato certe nouelle, & vere si comprendono. Molto ci graua lo stare allo scuro, & ci contrista, quando delle cose auuenute non siamo informati: ma in leggendo gli auuenimenti delle republiche, co de popoli, con picciola fatica si sgombra il petto di questa noia, & con la luce della storia si rallegra, & rasserena. Perche Venutami alle mani questa presente Historia, che dal giudizio di molti huomini molto intendenti è stimata per le cose gioueuole, che in lei si contengono, nobile per lostile, col quale èstata scritta: ho preso ardire nobiliss. Lettori di mandarla alla luce, & stamparla finalmente per publico gioua mento. E grande il nome della città di Fiorenza tra tutte le città, che sono in Italia: manon è minore forse la voglia, che nasce negli animi nostri per conoscere i fatti da quella operati. Da nessuna cosa maggiormente, come dalle operazioni, si fa palese al mondo questa nobiltà, onde sogliono salire i popoli in grande honore, & in gran pregio: In guisa,

che se egli auuiene, che il diletto sia tale, che non vi sia discara questa Storia, io mi stimerò di non hauere impiegato il tempo in darno con publicarla al mondo con la stampa. Hora, perche questo accaggia, io ne pre go Iddio benedetto: accioche alle S.V. piacere, co à me alcuna sodisfazione nell'animo peruenga. Questo tutto sia à consolazione di tutti, co à salute dell'anima: co senza altro restando presto à vostri comandamenti, alla vostra buona grazia di cuore mi raccomando.

Di Firenze, Adi XV, d'Aprile. MDLXXX.

A'comandi di V.S. paratissimo.

Giorgio Marescotti.

#### TAVOLA DELLE COSE

#### PIV NOTABILI CONTENVTE

#### NELLA PRESENTE OPERA.

Oue per via di Alfabeto si possono ageuolmente trouare le materie più importanti nella presente Historia.

| BATE di Valembrofa                        | Alessandria della Paglia si ribella dalla |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| fatto morire à torto da'                  | Signoria di Milano 778                    |
| Fiorentini 49                             | Alessandro Papa muore 60                  |
| Accianuoli falliti 368                    | Alessandro quinto eletto in Pisa 821      |
| Accordo de' Fiorentini                    | Alessandro Papa parte di Pisa 824         |
| con M. Carlo nuouo                        | Alessandro Papa và à Bologna 827          |
| Imperadore 411                            | Altare di S. Gionanni, che reliquie hab-  |
| Accordo fra il Re d'Vngheria e i Fio-     | bi 273                                    |
| rentini 644                               | Altino figliuolo di Castruccio decapi-    |
| Acorimbo da Tolentino Conseruadore        | tato da Pilani 448                        |
| in Firenze 261                            | Altopascio preso da Fiorentini. 179       |
| Acqua di canale corrotta da M. Masti-     | Altopascio venduto a' Pisani 509          |
| no 300                                    | Ambaiciadori d'Arrigo non ricenuti in     |
| Agabito della Co lonna non è accettato    | Firenze 187                               |
| per Vicario dell'Imperadore da i Sa-      | Ambaiciadori de' Fiorentini, Aretini, &   |
| nefi 447                                  | Sanesi entrano in Pila. 433               |
| Agliano è arso 212                        | Ambasciadors de Santa Chiesa in Firen     |
| Agnolo Acciainoli nuouo Vescouo 600       | 7.e 552                                   |
| fatto Cardinale 675                       | Ambasciadori de' Fiorentini al Re Ru-     |
| Agnolo della Pergola Capitano de Pi-      | berto 763                                 |
| fam 795                                   | Ambaiciadori de' Fiorentini prigioni      |
| Agobbio si ribella dalla Chiesa 566       | del Duca d'Orliens 804                    |
| Alagna città di Campagna presa 225        | Ambasceria de' Fiorentini all'Impera-     |
| Alamanno degli Obizzi Capitano de'        | dore 414                                  |
| Fiorentini 249                            | Ambasceria de' Fiorentini al Re Carlo     |
| Albergotti d'Arezzo ardono 647            | terzo 646                                 |
| Alberigo Conte generale del Duca di       | Ambasceria de' Fiorentini al Re di Frã-   |
| Milano s'accampa presso à Bologna         | cia 693                                   |
| 765 s'accosta à Bologna 770               | Ambasceria del Re di Francia a' Fioren    |
| Alberti posti à sedere, & priui d'vsici à | tini 686                                  |
| facce 680                                 | Ambasceria de' Venetiani à Firéze 734     |
| Alberti detti confinati, & altri 728      | Ambatceria del Re di Francia a' Pisa-     |
| Aldobrandino Ottobnono da di se raro      | fan1 787                                  |
| elempio 48                                | Ambatceria del Re di Francia, del Duca    |
| Aleifandris affaltata dal Conte d'Ormi    | di Borgogna, & d'Crliens à Firen-         |
| gnacca 702                                | ze 801                                    |
|                                           | a Am-                                     |

#### SY TAVOLA SY

| Amba ceria de Fiorentini Icacciata dal  | Arctini aliediano Mercatello in Roma     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Papa in Perugia 683                     | gna. 264                                 |
| Ambasciate de' Fiorentini al Papa, & al | Aretini fano perdita di più cassella 28: |
| Ambasciate de Fiorentini mandate al     | Aretini danneggiati 417                  |
|                                         |                                          |
| Re d'Vngheria 641                       | à fac. 313                               |
| Ambiguo, & fallace parlare del demo-    | Arezzo in Signoria de Tarlati 235        |
| nio a M. Prouenzano Saluani Gouer-      | Arezzo viene in mano de'Fioretini 295    |
| natore di Siena                         | Arezzo cola più di 10000 fiorini 297     |
| Amerigo di Natbona Capitano di guer     | Arezzo libero dalla Signoria di Firen-   |
| ra in Firenze 37 /31/2 1/31/37          | corporation 361                          |
| Ammonire in Firenze 604, & il mo-       | Arezzo in Signoria di M. Carlo 643       |
| do 600, & 616                           | Arezzo và à iaccomanno 647               |
| Ancita si perde da' Fiorentini 515      | Arezzo preso dal Sire di Cusci 668       |
| Andrea di Neri Vettori Capitano delle   | Arieti delle Chiese tolti da Pisani 798  |
| genti Fiorentine. 790                   | Armata prima marittima del comune di     |
| Anghiari si rimane a' Perugini 298      | Firenze: 460                             |
| Anghiari si ribella a' Perugini 407     | Arno allaga Firenze 74, di nuono in-     |
| Annullafi ogni processo del Papa contra | nonda Firenze 82, innonda, e rouma       |
| RArcinescono di Milano 411              | 1                                        |
| Antipapa fra Pietro fa fette Cardina-   | Arno innonda Firenze (1927 - 1924) 90    |
|                                         |                                          |
|                                         | Arno innonda il paete 269                |
|                                         | Arno mena via dua ponti di legno 275     |
|                                         | Arno torbido più di dua mesi, e la cau-  |
| ne,& glie perdonato dal Papa 248        | fa. 276                                  |
|                                         | Arno ghiacciato affai tempo 435          |
|                                         | Arno rompe la pescaia della porta alla   |
| Antipapa manda ambasceria à Firenze     | Giustitia. 506                           |
|                                         | Arno innonda 799                         |
|                                         | Arnoldo Todesco Connestabile de' Fio     |
| à fac. 788                              | rentini fuggito in Lucca 252             |
|                                         | Arrigo Imperadore primo Duca di Ba-      |
| Antorgo Maraialdo Vicario dell'Impe-    | niera in Firenze edifica. la Chiefa      |
| radore in Pisa 447                      | di S.Miniato 21                          |
| Appello degli ambalciadori Fiorentini.  | Arrigo Imperadore terzo di Bauiera af-   |
| al Crocifillo 571                       | ledio Firenze 24, si parte sconsitto, e  |
| Aquila città si dà. 664                 | rotto dalla Contella Matelda, muore      |
| Arbitri fatti in Firenze 174            | feomunicato. 27                          |
| Arcinetcono di Milano riconciliato dal  | Arrigo di Spagna in Cicilia dal Re Car   |
| Papa. 411                               | lo d'Angio 64 si folleua contro al Re    |
| Arciuetcono di Milano Vicario di Bo-    | Carlo. 70                                |
| logna 421                               | Arrigo Imperadore no vbbidito da Fio-    |
| Arciuescouo di Milano muore, di car-    | rentini 130, passa in Italia 133, pren   |
| boncello. 428                           | de la corona del serro in Milano 134     |
| Arcinescono di Plaga Vicario dell'Im-   | in Genoua 137, fa processo contro a'     |
| peradore in Siena: 438                  | Fiorentini 137, in Pita 139, in Ro-      |
| Arciuelcono di Pifa come cerca riuol-   | ma 140, torna in Roma 140, in Arez       |
| gimento di ftato in Pifa : 736          | zo 141, in lu quel de' Fiorentini 144    |
| Aretini perdono il borgo à San Sepol-   | affedia Firenze 142, và à S. Cafciano    |
| cro. 276                                | 144, và à Poggibonzi 141, in Pifa fa     |
| 4/0                                     | pro-                                     |
|                                         | 110-                                     |

#### AS TAVOLA SH

| procello contro a Fiorentini 144, li                                | O11 - O11                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| parte da Siena 145, muore à Buon-                                   | ROW B ROW                                  |
| conuento 145                                                        |                                            |
| Arrigo di Namurro Maliscalco dell'Im                                | BADIA d'Anagna si rende 401                |
| peradore in Pifa 138                                                | Badia di Firenze arde, data in com-        |
| Arrigo Imp. teppellito à Pisa 145                                   | menda 456                                  |
| Arrigo Imperadore viene con gran for-                               | Baglione de Baglioni da Perugia Pote-      |
| za in Italia 439                                                    | shi in Firenze 345                         |
| Arsanale di Pisa afforzato in modo di                               | Baldassari Coscia Cardinale di Bologna     |
| cittadella 731                                                      | nimico del Duca di Milano 775              |
| Artefici reggono Siena 443                                          | Balestrieri Genouesi aslahti 277           |
| Artefici ridotti al quarto degli vfici 682                          | Balia data a' Capitani di Parte Guel-      |
| Arti nuoue create in Firenze 623                                    | fa 555                                     |
| Artificio d'vn maestro per fare sonar la                            | Balia data dal popolo al Gonfalonie-       |
| campana de' Priori 160                                              | re 622                                     |
| Artiminio preso da' Fiorentini 576                                  | Banchi de cambiatori circa 80 in Firen-    |
|                                                                     | 7e 316                                     |
| A                                                                   | Barberino di Mugello preso dalle genti     |
| 4 11                                                                | 4 3/3 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1                |
| Ascali & ribetla dalla Chiasa 166 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Barbute cento mandano i Fiorentini à       |
| Ascoli si ribella dalla Chiesa 566, signo                           |                                            |
| reggiato da M. Gomezio 566                                          | Milano 472                                 |
| Afti città tolta al Re Ruberto 318                                  | Bardi coprano Vernia, & Mangona 305        |
| Attorgio di Duraforte Capitano di San                               | mercanti 308                               |
| ta Chiefa 385                                                       | Bardi & Peruzzi salliti 366                |
| Astorre Sig. di Facza tradisce i Fior. 771                          | Bardo Mancini Gontaloniere 678             |
| Attorre profesifce la Signoria di Firen-                            | Barduccio tepp. llito in S.S. irito fa mi- |
| ze a' Fiorentini 785                                                | racoli 253.                                |
| Astorre da Faenza muore 794                                         | Berga castello ha oste intorno 256         |
| Aiburi terra di marina ribella dal Baue-                            | Barga fi arrende 260                       |
| 10 217                                                              | Barga si da à Fiorentini 321               |
| Astutia di M. Vberto de Pazzi 60                                    | Barga allediata 414                        |
| Abutia de' Pijani 510                                               | Bargelli sette creati in Firenze 274, &    |
| Altuto configlio di M. Farinata degli                               | perche                                     |
| Vberti 50                                                           | Barghigiani naturali nimici de' Pisa-      |
| Attauiano Belforti si sa signore di Vol-                            | nt 506                                     |
| terra 309                                                           | Barghigiani rompono i Pitani 519           |
| Auaritia in Firenze 461                                             | Bartolo Barucchi Gonfaloniere di giu-      |
| Auerardo di Lando rompe à Montelu-                                  | stitia 630                                 |
| po la copagnia delle geti d'arme 640                                | Bartolommeo d'Alessandro de' Medici        |
| Augurij accaduti in Firenze 367                                     | capo de Malcontenti in Firenze 484         |
| Autorità dell'effecutore 173                                        | Bartolómeo da Prato come muore 742         |
| Autorità data a' Priori 174                                         | Bauello castello de' Conti Guidisi arré    |
| Azzo Visconti sa correre vn palio pres-                             | de a' Fiorentini 223                       |
| fo à Firenze 185                                                    | Banero si corona Imperadore da Vesco-      |
| Azzo Visconti, & tutti i Milanesi rico-                             | ui scismatici 212                          |
| municati da Papa Giouanni 743                                       | Bauero si afforza in Castel S. Agnolo in   |
| Azzo da Correggio toglie Parma à M.                                 | Roma 2 16, parato come imperadore          |
| Malbino 324                                                         | 217, publica leggi che possino essere      |
| Azzolino degli Vberti, & altri cittadini                            | morti gli eretici, & che nesluna carta     |
| decapitati 75                                                       | non vaglia tenza l'anno del tuo Impe       |
|                                                                     | a 2 rio                                    |

### SW TAVOLA SW

| rio 217, che non fi polla dare aiuto a    | Bernado tenta di rimettere M. Gio: dei    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| fuoi auuerlarij 217. Sententia con-       | l'Agnello in Signoria di Pisa 54          |
| tro di lui del Papa 218, và à Tigoli      | Bernabò sconfitto à Brescia 558           |
| 229, coronato, & confermato impera-       | Bernabò tà accordo co i Signori di Ve     |
| tore dallo Antipapa 220, coferma la       | rona 60.                                  |
| sententia contro il Re Ruberto data       | Bernabò fà parentado con il Côte d'Ar     |
| per Arrigo Imperadore 220,va à Vel        | giò 66.                                   |
| letri 220                                 | Bernardo di Arceti rompe i Pisani è sa    |
|                                           |                                           |
| Bauero anathematizato dal Papa in Aui     |                                           |
| gnone 221                                 | Bernardo Oapitano de Fiorentini è pro     |
| Bauero dona Pisa all'Imperatrice à peti   | fo à Casteluecchio 770                    |
| tione de Pisani 221                       | Bernardo di Guatcogna come viene in       |
| Bauero in pouero stato in Roma, & le      | Firenze 73.                               |
| caule 225                                 | Bertinoro castello tolto alla Chiesa 385  |
| Bauero piglia certe castella di Oruseto   | Bertoldo Visini entra in Roma, & è fat    |
| va à Todi 226                             | to Senatore 22.5                          |
| Bauero si abbocca con Don Pietro Re       | Bertino da Ricafoli fa ferrare il palagio |
| di Cicilia à Corneto 228, viene à Pi-     | e giura.                                  |
| sa,hauui piu cose i dono dalla moglie     | Betto Brunelleschi vccito da Donatia      |
| di Castruccio di 10000 fiorini 230        | C .                                       |
|                                           | - ) -                                     |
| Bauero sententiato da Papa Giouani in     | Betto di Ser Matteo da Firenze si oppo    |
| Auignone 233                              | ne à due Brettoni 574                     |
| Bauero à Milano 237                       | Bettona tolta a' Perugini 415             |
| Bauero di Trento passa nella Magna &      | Beccanning famiglia in Firenze 428        |
| piu non torna 244                         | Bianco Cardinale predice 56               |
| Bellum città presa 300                    | Bianchi onde hauellero origine, & chi     |
| Beltramo del Balzo viene mandato dal      | fù lor capo 82                            |
| Re Ruberto à Firenze in aiuto 227         | Biachi, e Neri auuelenati i prigione 109  |
| Beltramo del Balzo arrina in Firenze,     | Bianchi cacciati di Lucca 110, cacciati   |
| mandato dal Re Ruberto 331                | di Fiorenza 113                           |
| Beltramo del Balzo con le genti del Re    | Bianchi, e loro processioni, & suo prin-  |
| Ruberto, & de' Fiorentini 234             |                                           |
|                                           | Cipio 751                                 |
| Beltramo del Balzo assedia Lucca,& se-    | Bibbiena presa da' Fiorentini 93          |
| ne liena 273                              | Bibbiena assediata da' Fiorentini 4731    |
| Benedetto vndecimo creato Papa 275        | prefa. 474                                |
| Benedetto decimoterzo eletto 711          | Bientina cassello dato a' Fioretini 770   |
| Benefitij vacăti sul Fiorentino presi dal | Bindaccio da Ricafoli hà infamia 401      |
| li Vfitiali del Monte per restituirli al  | Bocche quante in Firenze, & quanti fo-    |
| nuono Papa 813                            | reflieri 3.15                             |
| Beni de' Ghibellini dari alla parte Guel  | Bologna si dà alla Chiesa. 258            |
| fa 68                                     | Bologna occupata da Peppoli 384, of-      |
| Bergamo si dà al Rè Giouanni 2.50         | ferta à' Fiorentini 385, compera dal-     |
| Bergamo preso da M. Mastino della Sca     | l'Arcinelcono di Milano si ritiene co     |
| la 258                                    | Fiorentini 392                            |
| Bernabò abbandona l'affedio di Bolo-      | Bologna come è restituita solo col dar    |
| gna 482                                   | 1 4                                       |
| Bernabò publicato per heretico 488, e     |                                           |
| rotto a Rologna va Mariana                | Bologna tolta à Visconti, come, e da chi  |
| rotto a Bologna va Martignano 490         | 440, è affaltata 450                      |
| Bernabò riceiuto per confederato ami-     | Bologna confegnata alle géti della Chie   |
| so dall'Imperadore 532                    | 1a. 477                                   |
|                                           | Rolo-                                     |

#### AS TAVOLA SE

| Bologna fi ribella dal Papa 567, come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Breiciani eleggono per lor Signore il Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| à fac. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gnor di Padoua 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bologna presa dalle géti di Milano 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brettoni co le loro copagnie à Asti 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bologna si dà alla Chiesa 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brettoni due spregiano in Bologna i F10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bolognesi rotti à castello Brocolo 77,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rentini 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rotti in Mugello 115, rotti al castello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brigata dalla Rosa mandata in aiuto da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| di Monteueglio 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fiorentini 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bolognesi cacciano M. Brandaligi Go-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brigate create in Firenze 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zadini 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brozzi preto dalle genti dell'Arciuesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Boliena affediata dal Bauero 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uo di Milano 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bonifatio Papa chiama à Roma M. Vie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brunello Brunelli di Razzanti Consule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ri Cerchi 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Firenze 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bonifatio Peruzzi primo Capitano di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brunetto Latini ambasciadore al Rè Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| guardia in Arezzo 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fonso di Spagna 50, muore 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bonifatio muore 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buggiano borgo arío da' Fiorétini 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buggiano preso da Mastino 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buonaccorfo Bellincioni Adimari, & Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mone Donati Ambasciadori al Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Borgo San Sepolcro tolto à gl'Areti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M1 276  Raygo S Sapalana strafa da M Diana Sasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Borgo S.Sepolcro preso da M.Piero Sac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buonaccorío di Lapo di Giouanni Gon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cont 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | faloniere dipinto per traditore 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Borgognoni armati nell'esercito de'Fio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buondelmonti padroni di Santa Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rentini, esfendo Capitano Cantuccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impruneta 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d'Agobbio ritolgono vn loro Borgo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Buons huomini squittinati, & duraua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gnone, che doueua essere giustitia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | quattro mesi 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| to 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buzecca Saracino grandissimo maestro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | di giucare à Scacchi 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654<br>Borsellino, & suo principio in Firen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | di giucare à Scacchi 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654<br>Borsellino, & suo principio in Firen-<br>ze 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 10 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | di giucare à Scacchi 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | di giucare à Scacchi  OR C OR  C A GIONE di guerra fra' Fiorenti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | di giucare à Scacchi  ON C ON  C A GIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | di giucare à Scacchi  © C © C © C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | di giucare à Scacchi  © C © C © C © C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di giucare à Scacchi  CAGIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38  Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuetcouo di Milano  398  Camaiore caftello de Lucchesi arso 237                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | di giucare à Scacchi  © C © C © C © C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata sinto 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | di giucare à Scacchi  CM C RU  CA GIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38  Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuefcouo di Milano  398  Camaiore castello de Lucchesi arso 237  Camarti & villa Armina inchiuse in Firenze                                                                                                                                                                                                          |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio destro di S.Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | di giucare à Scacchi  CA GIONE di guerra fra' Fiorenti- ni, e Pifani nata da vn Cane 37,38  Calenzano prefo dalle genti dell'Arci- uescouo di Milano 398  Camaiore castello de Lucchesi arso 237  Oamarti & villa Armina inchiuse in Fi-                                                                                                                                                                                                                    |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio destro di S. Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di giucare à Scacchi  CAGIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38 Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuefcouo di Milano  Camaiore caftello de Lucchefi arfo 237 Camarti & villa Armina inchiufe in Firenze Campana del configlio fi mette in fula torre  363                                                                                                                                                                         |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata finto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403                                                                                                                                                                                                                                                             | di giucare à Scacchi  CAGIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38 Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuefcouo di Milano  Camaiore caftello de Lucchefi arfo 237 Camarti & villa Armina inchiufe in Firenze  Campana del configlio fi mette in fu la                                                                                                                                                                                  |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto                                                                                                                                                                                                                                                                                               | di giucare à Scacchi  CM C CM  CA GIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38  Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuelcouo di Milano  398  Camaiore castello de Lucchesi arso 237  Camarti & villa Armina inchiuse in Firenze  Campana del consiglio si mette in sula torre  Campanile della badia di Firenze si fini fce                                                                                                              |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto ren dessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio destro di S.Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135                                                                                                                                                                                                                   | di giucare à Scacchi  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Mastino della Sca-                                                                                                                                                                            | di giucare à Scacchi  CAGIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38 Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuefcouo di Milano  Camaiore caftello de Lucchefi arfo 237 Camarti & villa Armina inchiufe in Firenze Campana del configlio fi mette in fula torre  Campanile della badia di Firenze fi fini fce  Campanile di S. Liperata quando incominciaffi  273                                                                            |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Mastino della Scala 258                                                                                                                                                                       | di giucare à Scacchi  CM C CM  CA GIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38  Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuelcouo di Milano  Camaiore castello de Lucchesi arso 237  Camarti & villa Armina inchiute in Firenze  Campana del consiglio si mette in su la torre  Campanile della badia di Firenze si fini sce  Campanile di S. Liperata quando incominciassi  Campanile del monte delli Scalzi cade,                           |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata sinto 415 Brancatio in vald' Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Massino della Scala 258 Brescia fi arrende per same 136, si ribel                                                                                                                            | di giucare à Scacchi  CM C CM  CA GIONE di guerra fra' Fiorentini, e Pifani nata da vn Cane 37,38  Calenzano prefo dalle genti dell'Arciuefcouo di Milano  Camaiore castello de Lucchesi arso 237  Camarti & villa Armina inchiuse in Firenze  Campana del consiglio si mette in su la torre  Campanile della badia di Firenze si fini sce  Campanile di S. Liperata quando incominciassi  Campanile del monte delli Scalzi cade, & ammazza la Badessa  415 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio destro di S.Reparata sinto 415 Brancatio in vald' Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Mastino della Scala 258 Brescia fi arrende per same 136, si ribel 14 dall'Imperadore 139                                                                                                       | di giucare à Scacchi  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Mastino della Scala 258 Brescia fi arrende per same 136, si ribel la dall'Imperadore 139 Bresciani si proferiscano al Re Giouan-                                                              | di giucare à Scacchi  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata finto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Massino della Scala 258 Brescia fi arrende per same 136, si ribel la dall'Imperadore 139 Bresciani si proferiscano al Re Giouanni 249, sono accettati 250                                     | di giucare à Scacchi  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio destro di S. Reparata sinto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Mastino della Scala 258 Brescia fi arrende per same 136, si ribel 1a dall'Imperadore 139 Bresciani si proferiscano al Re Giouanni 249, sono accettati 250 Bresciani rumoreggiano contro à M.Ma | di giucare à Scacchi  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Borse delli vsicij satte s'annullano 654 Borsellino, & suo principio in Firenze 681 Boscoli cacciati d'Arezzo 376 Botteghe d'Arte di Lana, & quanto rendessero 315 Botteghe di calzolai, & altri mestieri 316 Braccio di S. Filippo donato alla Città di Firenze 32 Braccio dessero di S. Reparata finto 415 Brancatio in vald'Ambra assediato 701 Brendagli d'Arezzo d'animo corrotto alla tirannia della lor città 403 Brescia assediata da Arrigo Imperadore 135 Brescia si dà à M. Massino della Scala 258 Brescia fi arrende per same 136, si ribel la dall'Imperadore 139 Bresciani si proferiscano al Re Giouanni 249, sono accettati 250                                     | di giucare à Scacchi  C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### W TAVOLA W

| Bauero 217, si disfanno in Roma le         | de la insegna à Fiorentini 11, coro              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| fue case, & vna sua torre 217              | nato Re di Cicilia in Roma 🦠 🔭 1:                |
| Cancellieri Neri, & Bianchi in Pistoia     | Oarlo d'Angiò fratello del Rè di Fran-           |
| cagione di molte discordie 104             | cia dal Papa 110, in Firenze 111, pri            |
| Canneto in Bresciano s'arrende alla Le     | de la Signoria di Firenze 113, torni             |
| ga 303,                                    | in Francia con poco honore 114                   |
| Capitani di Parte 68                       | Carlo Duca di Calauria fatto Signore d           |
| Capitani di Parte da quattro in sei 459    | Firenze 181, entra in Firenze 193                |
| Capitani di Parte Guelfa 604, & loro       | caua gran danari da' Fiorentini 196              |
| autorità 606                               | Carlo Duca di Calauria si fa Signore di          |
| Caposeluoli in vald'Ambra preso,& dis      | Prato, di S.Miniato, S.Gimignano,                |
| fatto 39                                   | Colle 197, ha vn figliuol maitio 200             |
| Cappiano preto da' Fiorentini 178, ri-     | fi parte di Firenze                              |
| haunto da Castruccio 182                   | Carlo Duca di Calauria muore in Napo             |
| Carca da Reggio Canaliere valorofo 59      | 1: 0.01                                          |
| - 1: 1                                     |                                                  |
|                                            | Carlo Vberto di Vngheria viene à Na-<br>poli 265 |
| Cardinale di Prato Legato in Firenze       |                                                  |
| 117, a Prato 118, torna à Firenze, &       | Carlo figliuolo del Re di Boemia eletto          |
| fa bādire l'hoste contro à Pratesi 118     | Imperadore 370, confermato 372                   |
| fi parte di Firenze scomunicado i Fio      | Carlo Re de Romani, & Imperadore mã              |
| rentini 119                                | da à Firéze vn suo ambasciadore 410              |
| Cardinali forzati à fuggire su per i tetti | Carlo nuouo Imperadore 428                       |
| da furia di popolo 600                     | Oarlo Imperadore paffa in Italia chia-           |
| Cardinali quattordici si ribellono, & sug  | mato da Papa Vrbano 531                          |
| gono 600                                   | Carlo di Durazzo entra in Napoli coro            |
| Cardinale di Troana muore 601              | nato del reame di Puglia 645                     |
| Carefbia in Firenze 117                    | Carlo Conte d'Angiò figliuolo del Rè             |
| Carestia grande in Firenze 235             | di Francia eletto Căpione della Ghie             |
| Carestia in Firenze doue il grano valse    | fa 60                                            |
| vn fiorino lo staio                        | Carlo Imperadore muore 602                       |
| Carestia di ogni cosa p tutta Italia 419   | Carmignano si dà à Firenze 173                   |
| Carlo Magno edifica Santo Apostolo, e      | Carmignano prelo 229                             |
| dà gran privilegij alla città di Firen-    | Casa Colonna priuata del Cardinalato,            |
| ze 18                                      | & contro al Papa 103                             |
| Carlo Conte d'Angiò passa à Roma 61,       | Casate nobili di Firenze 24, & 25                |
| coronato Rè di Cicilia 62, contro al       | Cafate di Firenze che teneuano la parte          |
| Re Manfredi 62, lo vince, & prende         | Guelfa, & altre la Ghibellina 76                 |
| Beneuento 63, riduce Cicilia sotto         | Case de Lanfranchi in Pisa arte, perche          |
| la fua vbbidienza 64                       | detti Lanfranchi teneuano trattato co            |
| Carlo d'Angio Re di Cicilia vicario del    | Vguccione 155                                    |
| Papa passa Firenze 70, hà hoste à          | Case arse dal fuoco del popolo 614               |
| Poggibonzi lo prende, & comincia à         | Casi nati in Firenze 628                         |
| edificarui vna fortezza 70, contra Pi-     | Caso notabile d'vn lione 49                      |
| sani, e in sauoi e de Lucchesi 70          | Caso di vna gatta nato in Firenze 430            |
| Carlo d'Angiò vince Curradino 72, ac-      | Cascina presa da' Fiorentini 224                 |
| quilta le terre ribellate 73               | Cafcina borgo preto da' Fiorentini 128           |
| Carlo Principe di Salerno in Fireze 81,    | Castelfranco edificato da' Fiorentini in         |
| passa in Guascogna per cobattere con       | vald'Arno 103                                    |
| 11 Re d'Aragona 82                         | Castello S. Gio: in vald'Arno edificato          |
| Carlo prende dominato in Firenze ce-       | da' Fiorentini 103                               |
|                                            | C3-                                              |

#### AS TAVOLA SH

| Castello di Seraualle preso da Lucche-    | tini prende molte caibella 156, alle-                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| fi 114                                    | dia Genoua 156, ripréde le terre, che                         |
| Castello del Montale disfatto da' Fio-    | hauea racquistate Spinetta, & altre                           |
| rentini, & la campana portata in Fi-      | 157, edifica vn marauiglioso castello                         |
| renze 116                                 | in Lucca 160                                                  |
| Castello delle Stinche in val di Grieue   | Castruccio contra Pistolesi prende alcu                       |
| disfatto da' Fiorentini 122               | ne castella 162, da gran guasso in su                         |
| Castello di monte Accianico de gl'Vbal    | quel di Firenze 163, intorno à Pra-                           |
| dini disfatto da' Fiorentini 125          | to 1.65, si parte da Prato, & và Serra-                       |
| Castello di Poggibonzi rifatto da Arri-   | ualle 164, entra in Fucecchio per tras                        |
| go Imperadore 144                         | tato, & enne cacciato fuori ferito 169                        |
| Cafello della Trappola si dà a' Fioren-   | rompe la tregua a' Pistolesi 174, man                         |
|                                           |                                                               |
| tini, e poco dopo si arrede à patti 107   | da fuoi affaffini in Pifa per fare vcci-                      |
| Castello di Rondine si arrende al Vesco   | dere il Nieri 174, préde Piltoia 175                          |
| no d'Arezzo 165                           | scaualcato, & ferito 180, astuto nel-                         |
| Castello della Terina disfatto dal Vesco  | l'arte militare 181, publicato hereti-                        |
| uo d'Arezzo                               | co 187, dà il guafto su quel di Firen-                        |
| Castello di S. Gimignano 220              | ze,e fa correr tre palij à Peretola 184                       |
| Cathello della mulara preso 220           | Caltruccio fa battere moneta à Signa                          |
| Castello città in potere de' Tarsati 236  | 186, trionfa in Lucca 187, inganna il                         |
| Castelfranco si dà à Fiorentini 249       | Legato del Papa, & il Duca di Ca-                             |
| Castello in Pistoia fatto dalla Parte di  | lauria. 194                                                   |
| Firenze 256                               | Castruccio vince le genti del Duca di                         |
| Castelnuouo si dissa da' Bolognesi 271    | Calauria 196, preseta il Bauero 205,                          |
| Castello Città preso da' Perngini 280     | ha parole con il Vesc.d'Arezzo 207                            |
| Castello principiato sopra il palazzo de' | fatto Duca di Lucca, e di Luni dal Ba                         |
| Priori in Arezzo 297                      | uero 208, in aiuto del Bauero in Vi-                          |
| Castello Pagano per heredità viene ne     |                                                               |
| same 1                                    | terbo 210, fatto Senatore, & Luogo-<br>tenente del Bauero 211 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |                                                               |
| Castello Lione tolto da gl'Vbaldini à'    | Castruccio intitolato Conte, & Caualie                        |
| Fiorentini 353                            | re 212, fatto Luogotenente dell'Im-                           |
| Castello del Frassino acquistato da' F10- | peradore, & lasciato in Campidoglio                           |
| rentini 554                               | 213, ripone suor di Pustoia i Fioren-                         |
| Castello di Monte Croci preso, & dissat   | tini 214, rifugge nel castello di Pisto                       |
| to da' Fiorentini                         | ia co due suoi figliuoli 2 14, fatto Du-                      |
| Castello di piano di mezzo preso, & dis   | ca, & Conte di palazzo, Senatore, &                           |
| fatto da' Fiorentini 75                   | Maestro della Corte 215, viene di Ro                          |
| Cassiglione della Petcara assaltato 303   | ma à Pistoia, di Pisa con gran caual-                         |
| Castiglione de gl'Vbertini in guardia     | cata 215, piglia la Signoria di Pisa                          |
| de Fiorentini 304                         | cacciato di Montopoli 215, fornisce                           |
| Castiglione della Pescara acquistato da'  | 36 36 1                                                       |
| Fiorentini 781                            | Castruccio prino, & Piero Saccone del-                        |
| Castiglione Aretino reso à i Tarlati di   | La Nillian Da                                                 |
| A                                         |                                                               |
| 313                                       | Castruccio piglia M. Banosone d'Agob.                         |
| Cafrocaro viene fotto i Fiorentini 775    | bio Vicario dell'Imp. in Pifa 221                             |
| Castrocaro assediato da Fiorentini 723    | Caltruccio manda le sue genti, & i Pisa-                      |
| Castruccio Interminelli, che douea mo-    | ni, & vi và in persona à Pistoia 221                          |
| rire fatto Sig. di Lucca 153, in lega     | Calbruccio assedia Pistoia, che non sene                      |
| co' Pisani contra le terre di Spinetta    | poteua vícire 222, tiene ichierati                            |
| me prende molte 155, contra Fioren-       | Fiorentini tutto yn giorno 223                                |
| *                                         | a 4 Ca                                                        |

#### TAVOLA SU

| Castruccio muore 22.                                              | 4 Ciompi, & popolo minuto gouernan                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Catalano della Tofa Confolo 3:                                    | Firenze 56                                           |
| Catene di porto Pilano alle porte di S                            | . Ciompi, & loro primo romore 618, &                 |
| Gio: in Firenze 504                                               | case arie da loro                                    |
| Catilina è morto nel pian di Peteccio                             | Cione di Sandro caccia i dodici di Sie               |
| Caualieri del Bauero sconfitti 220                                |                                                      |
| Caualieri in che modo fatti Cittadini,8                           | Citerna presa 220                                    |
| loro nomi 619                                                     | 0: 2.1.15                                            |
| Caualieri di corredo quanti in Firen-                             |                                                      |
| ze 3.15                                                           |                                                      |
| Caualieri fatti in Siena dall'Imperado-                           |                                                      |
| re 441                                                            | C                                                    |
| Cecco d'Ascoli negromante abbruciato                              | Cittadella d'Ostia abbruciata dalle gen              |
| in Firenze 208                                                    |                                                      |
| Cece de Gherardini buon cittadino 35                              | Cittadella di Pisa si rende a' Fiorenti-             |
| Centona rassegnata al Legato 422                                  |                                                      |
| Cerhaia castello compro da Fiorenti                               | 1/4                                                  |
| Cerbaia castello compro da' Fiorenti-                             | Cittadini confinati, & condennati 109                |
| ni 490                                                            | Cittadini,& Caualieri di popolo,& loro               |
| Cerchi, e Donati făno rissa insieme 108                           | nomi, & cognomi 652                                  |
| Cerreto Guidi è arfo 255                                          | Cittadini populani in Firenze 375                    |
| Cerreto Guidi è arso 258                                          | Cittadini feriti dal popolo minuto 629               |
| Cefena si ribella dal Legato 265                                  | Ciuitella assediata da' Fiorentini 775               |
| Ceiena affediara, & soccorsa dalla com-                           | Ciuitella in guardia de' Fiorentini 304              |
| pagnia del Conte Landi 454                                        | Ciuitella Castello di vald'Ambra tolto               |
| Cesenati vengono à zusta con i Bretto-                            | a' Fiorentini 745                                    |
| n1 578                                                            | Clemente Papa muore 407                              |
| Cietona è presa per Papa Alessadro 824                            | Clemente settimo eletto 601                          |
| Chermona in potere d'Arrigo Impera-                               | Colle edificato 3 1, fa popolo con la in-            |
| dore 135, si ribella 138, assediata dal                           | segna di Firenze 159                                 |
| l'hoste della Lega 272                                            | Colle è ario 252                                     |
| Chianti viscontado 290                                            | Colle di vald'Elsa della casa de Tancre              |
| Chiaus dello squittino appresso à chi à                           | di si dà in guardia à' Fiorentini 253                |
| fac. 232                                                          | Colle si dà à Fiorentini 706                         |
| Cherici, e Monache cacciati di Pisa 798                           | Colle come si dà à' Fiorentini 381                   |
| Chiefa di S.Miniato edificata 6                                   | Collegati contro alle compagnie 732                  |
| Chiesa di Santa Reparata, perche così                             | Collegati mandano imbasciadori all'Im                |
| detta                                                             | peradore 428                                         |
| Chiesa principale di Firenze, perche sia                          | Collegatione de' Fiorétini, e della Chie             |
| detta S.Reparata 422                                              | sa tenne à freno i Visconti 168                      |
| Chiesa di S. Croce de' Frati Minori si                            | Collegio de giudici 316                              |
| comincia à edificare in Firenze 100                               | Colligiani si ridanno à' Fiorentini 285              |
| Chiese quante in Firenze, & ne bor-                               | Colonne di porfido donate da' Pifani a'              |
| ch.                                                               | Fiorentini 29                                        |
| Chimento antipapa manda ambalceria                                | Coloreto venduto a' Fiorentini 487                   |
| à Firenze 682                                                     | - 4 · 3 11 /                                         |
|                                                                   |                                                      |
| Chioggia piccola recuperata da Vene-                              | Coluccio Pieri huomo eloquete, & poe-                |
| ~ 7~                                                              | ta coronato 798 Combista caltello in Mugello prefo 8 |
| Ciampolo di Ninolaccio da Ricafoli pi-<br>glia Monte Castello 704 | Combiata castello in Mugello preso, &                |
|                                                                   | disfatto da' Fiorentini 34                           |
| Cicina ii ribelia a Carlo. 7.9                                    | Cometa apparfa 60, altra                             |
|                                                                   | 1 Class                                              |

#### M TAVOLA SW

| Cometa apparla 268                       | Conhuatigl'Albertacci, & altri 728            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Cometa apparsa, & suo significato 318    | Congiura de' Ghibellini scoperta co lo-       |
| Cometa apparsa in segno di Tauro 374     | ro danno 48                                   |
| Cometa apparla in Firenze 494            | Congiura contro il Duca d'Atene. 348          |
| Comete apparse in Firenze 303            | Conseruadore eletto in Firenze 281            |
| Comete in segno di Cancro, & morte di    | Configlieri co i Priori à deliberare 357      |
| Papa Clemente 407                        | Configlio di popolo di 300 fatto in Fi-       |
| Como è mello à faccomanno 779            | renze 253                                     |
| Compagnia di rubatori 721                | Configlio di 100,& generale 233               |
| Compagnia del Côte Lando in perico-      | Configlio di 250 233                          |
| lo 462, caualca in su quel di Rauen-     | Configlio di Dottori, & Canonici, che         |
| na 465, và in quello di Rimini 466, co   | non si douessino obedire gl'interdet-         |
| batte Fogliano, & piglialo, tenta di ac  | ti 592                                        |
| comodarfi al foldo del Duca d'Oste-      | Conspiratione nata in Firenze 319             |
| rich, perdono e passi 467, ricenuta da'  | Contadini giurano al comune di Firen-         |
| Sanefi 469                               | 70                                            |
| Copagnia fatta all'Orfaia in quel d'A-   | Conte Guido Nouello sopra Lucca pré-          |
| re720 502                                | de molte caltelle en la surrelle in E         |
|                                          | de molte casbella 57, sa tumulto in Fi        |
| Copagnia de gl'Inghilesi ricerca da' Pi- | renze, esce di Firenze 66                     |
| fani,& Fiorentini 507                    | Conte Guido Nouello contro à Firen-           |
| Compagnia del Cappelletto rotta a Tur    | Control I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
| riti 517                                 | Conte di Lazono fratello del Re di Fra        |
| Compagnia delli Inghilesi comincia ad    | cia in Firenze 82                             |
| habitare in Pifa 518                     | Conte Nouello di Andria Capitano in           |
| Compagnia di Lombardia soldata da' Pi    | Firenze 181, cacciato di Firenze 182          |
| fani 524                                 | Conte Guido battifolle in Firenze 153         |
| Compagnia de' Brettoni à soldo di Gre    | Conte Nouello di Monte Scheggiolo             |
| gorio                                    | soldo de' Fiorentini 162, prêde Car-          |
| Compagnia di molta gente d'arme intor    | mignano,& fene torna à Napoli 170             |
| no à Siena 639                           | Conte d'Artingo Luogotenente dell'Im          |
| Compagnia di M. Giouanni Beltotto và     | peratrice in Pisa 221                         |
| in quel di Siena 687                     | Conte Fatio manda l'Antipapa à Papa           |
| Compagnia maladetto seme turbano Ita     | Giouanni 243                                  |
| lia 423                                  | Cente d'Armignacca mandato dal Lega           |
| Compagnia di Fra Moriale 425, arriua     | to à Ferrara 264                              |
| in Lombardia 428                         | Conte Bertoldo Orfini morto con le pie        |
| Compagnia del Conte Lando che facci,     | tre in Roma 420                               |
| & doue vadi 432                          | Conte di virtù da Milano dà turbatione        |
| Compagnia del Conte Lando fa danno       | a' Fiorentini 568                             |
| intorno à Napoli 448                     | Conte d'Armignacea foldato da' Fio-           |
| Compagnia di M. Gio: d'Azzo à Cese-      | rentini 704                                   |
| na 686                                   | Conte di virtù prende la Signoria di Sie      |
| Compagnia di M.Bernabo fa danni 686      | na 705                                        |
| Compagnia co' Fiorentini, e Venetiani    | Oonte di virtù rotto 706                      |
| finita 310                               | Conte d'Armignacca, & suo valore 706          |
| Compromesso de' Fiorentini, & il Con-    |                                               |
| 1                                        | viene verlo Italia 708, disfa vna com         |
| C 11: C : T                              | pagnia di Brettoni 709, affaita la cit-       |
| es it is not                             | tà d'Alessandria è preso, & menato in         |
|                                          | Aleflandria, muore 710                        |
| Condotto di fonte Beccia guafto 720      | Côte di virti mada gête à Sarrezana 711       |
|                                          | Con                                           |

#### M TAVOLA SE

| Conte di Bagno disfatto 783                                       | edifica Troia                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Conti di Bagno hanno Ciuitella 775                                | Dauanzato di Gio. Auanzati veciso in                      |
| Coti da Collalto si ribellano da quei del                         | S.Miniato 740                                             |
| la Scala 291                                                      | Degnità del fuoco benedetto data alla                     |
| Conti di Monte Doglio vengono per ac                              | casa de' Pazzi                                            |
| cordarfi al comune di Firenze 473                                 | Deliberatione di disfare Firenze non la                   |
| Côtese fra gl'ambasciadori Arctini, Sac                           | sciata seguire da M. Farinata de gli                      |
| coni,& altri innanzi all'Imperad.474                              | Vberti 57                                                 |
| Ciompi si leuano nelle parti di Camal-                            | Descrizione della città di Firenze riedi                  |
| doli 658                                                          | ficata da Carlo Magno 16, & 17                            |
| Coronatione dell'Imperadore appartie-                             | Dieci della balia rifatti in Firenze 739                  |
| ne al Cardinale d'Hostia 436                                      | Differeza tra la Chiesa e' Fioretini 365                  |
| Corso Donati gran cittadino vuole im-                             | Dino del Garbo medico eccellente 209                      |
| pedire la giustitia 86, entra in Firen-                           | Discordie fra il Re di Napoli, & Papa                     |
| ze armata mano                                                    | Vrbano 670                                                |
| Corso Donati sa nuoua setta cagione di                            | Discordie fra' Fiorentini, & Sanesi 688                   |
| molti mali 116, scacciato, & sbandito                             | Discordie fra i Configlieri del Duca di                   |
| di Firenze, & morto 129                                           | Milano 776                                                |
| Costume de' Fiorétini nell'andare à ho                            | Dispute fra i Frati Predicatori, & Mino-                  |
| ste in alcun luogo 50, & 51                                       | ri 425                                                    |
| Cortona presa da gl'Aretini 49                                    | Diuotione, e miracoli della Vergine Ma                    |
| Cortonas'accomanda à Fiorentini 682                               | ria d'Orto S.Michele 97                                   |
| Creature quante si battezzassino l'anno                           | Dodici podestadi in luogo del podestà                     |
| in S.Gio.di Firenze 315                                           | di Firenze 122                                            |
| Crespino castello assediato 796                                   | Dodici buoni huomini fatti in Firenze                     |
| Crisco Santo con i suoi discepoli marto-                          | à fac.                                                    |
| rizato 7                                                          | Doge d'Osterich muore 244                                 |
| Crudeltà di Federigo Imperadore con-                              | Doge Guernieri entra in Bologna 386                       |
| tro a' Fiorentini 41                                              | Doge di Genoua con due galere rubasi                      |
| Crudeltà de' Pisani contro a' Lucche-                             | Fiorentini 716                                            |
| fi 498                                                            | Dolfo, & Piero Sacconi da pietra mala                     |
| Orudeltà inaudita in Cesena 579                                   | Signori d'Arezzo 208                                      |
| Cupola di S. Maria del Fiore principia-                           | Donato Acciaiuoli hà l'infegna del po-                    |
| ta 642                                                            | polo 728                                                  |
| Curradino figliuolo di Currado chiama                             | Donato Acciainoli vno principale citta-                   |
| to da' Ghibellini passa in Italia 71,sco                          | dino di Firenze, & fua fratelli 756                       |
| municato in Pisa 71, hà hoste à Luc-                              | Doni dati a' Caualieri 633                                |
| ca, entra in Poggibonzi, & poi in Sie-                            | Dote che si danano in Firenze                             |
| na 71, à Roma ben riceuuto 72, passa                              | Doubtia in Firenze                                        |
| nel regno, fa battaglia con il Re Car-                            | Drappo che vesti Christo messo nell'Al-                   |
| lo, è vinto, fatto prigione 72, & è de-                           | tare di S.Gio:& reliquie di S.Iacopo:<br>& di S.Alesso    |
| Capitato 73                                                       |                                                           |
| Currado Imperadore in Firenze fa Ca-                              | Duca d'Angiò, & suo passaggio 667, &                      |
| ualieri 24 Currado Panciatishi primo Podeffa da'                  | morte 668                                                 |
| Currado Panciatichi primo Podestà de'<br>Fiorentini ad Arezzo 296 | Duca d'Atene come Vicario del Duca di Calauria in Firenze |
| · ·                                                               |                                                           |
| のな D のな                                                           | Duca d'Atene viene capitano de Fioré-                     |
| DANTE Alighieri muore 158                                         | tini 332, arriua al campo à Lucca 336                     |
|                                                                   | Duca d'Atene méte possedeua se no tito                    |
| Dardano figliuolo d'Italo in Frigia                               | lo, è eletto capitano de' Fioretini 338                   |

#### M TAVOLA SW

fa tagliare la testa à M. Ridolfo di M.

| Tegghia de Pugliefi 338, fa il mede-<br>fimo à M. Gio:di M. Bernardo de' Me       | es t es                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                   | T A spring such as four                       |
| dici 339, diuenta Sig. di Firenze 340,<br>hà la Signoria d'Arezzo, di Pistoia, di | FABRIANO preso per forza 197                  |
|                                                                                   | Faenza tolta alla Chiesa da M.Gio<br>Mansredi |
| Colle, di S. Gimignano, di Volterra, e.                                           |                                               |
| fa pace co' Pifani 342, fue opere 343                                             | Faenza presa da M. Gio: Aguto 570, rei        |
| fece far luogo publico per le donne                                               | duta al Marchefe di Ferrara 571               |
| mondane 344, dieci mesi, & diciotto                                               | Faenza presa da M. Gio: Aguto 583             |
| di stà Signore 345, si arrende à Fio-                                             | Fallimento notabile                           |
| rentini 355                                                                       | Falliti in Firenze, & chi                     |
| Duca d'Osterich intitolato Rè de' Lom-                                            | Falterona & fuoi vicini per quattro mi        |
| bardi dall'Imperadore 465                                                         | glia, & fuoi miracoli 274                     |
| Duca di Zecchi arriua al campo à Luc-                                             | Famiglie poste à sedere 681                   |
| ca 336                                                                            | Fanciulla mostruosa nata in Fireze 458        |
| Duca di Milano fatto dall'Imperado-                                               | Fanciulla tutta pelofa come pecora do-        |
| re 734                                                                            | nata all'Imperadore 443                       |
| Duca di Milano manda gente à Pisa, &                                              | Fanciulli quanti à leggere in Fireze 315      |
| Siena 759                                                                         | Fanciullo monstruoto nato in Firenza          |
| Duca di Milano cioè sue genti su quello                                           | da Santo Spirito 426                          |
| di Firenze, & affalta il Signor di Man                                            | Fanciullo monstruoso nato al Galluz-          |
| toua 741                                                                          | ZO 434                                        |
| Duca di Milano manda aiuto à Giouan-                                              | Fazino ripiglia Alessandria della Paglia      |
| ni di M.Iacopo da Piano 745                                                       | perse 778                                     |
| Duca di Milano piglia la Signoria di Sie                                          | Fazino Cane toglie à' Visconti Alessan-       |
| na 75 1, à Pila 749                                                               | dria 787                                      |
| Duca di Milano cerca di far anuelenare                                            | Febbre per tutta Italia con poca mor-         |
| l'Imperadore, e piglia Bologna 762                                                | te 216                                        |
| Duca di Milano fa testamento, e muo-                                              | Federigo primo Imperadore toglie la           |
| re 772                                                                            | giurisditione del contado à Fioren-           |
| Duca di Milano i mano del popolo 783                                              | tini, lo racquistano 32                       |
| Duchessa di Milano in prigione muo-                                               | Federigo Imperadore secondo Re di Si          |
| re 787                                                                            | cilia fa fare il castello di Prato, & la      |
| Due Podesta in Firenze, & cacciati 67                                             | rocca di S.Miniato 37, rotto in Lom-          |
| Duomo di Firenze detto S. Maria del                                               | bardia 41, muore scomunicato 43               |
| Fiore cominciato à edificare 101                                                  | Federigo Re di Cicilia in Pisa à vedere       |
|                                                                                   | Arrigo morto 146                              |
| SON E SON                                                                         | Feltro città presa 300                        |
|                                                                                   | Fermo viene in mano del Signor di Bo-         |
| ELEZIONE di Innocenzo settimo                                                     | logna 477                                     |
| à fac. 786                                                                        | Ferraresi sconsitti dal Legato di Bolo-       |
| Elezione del Senatore di Roma 286                                                 | gna 262, mandano per loccorio à Fio           |
| Elezione di Gregorio duodecimo 804                                                | rentini, & à collegati 262                    |
| Elezione d'Alessandro quinto 821                                                  | Festa di S.Gio:Batista, & il correre il pa    |
| Eletto Sig. di Brescia, il Signor di Pa-                                          | lio in Firenze 8                              |
| dona 776                                                                          | Festa fatta in Firenze sopra Arno 119         |
| Entrate della città di Firenze 314                                                | Fiera ordinata in Firenze 160                 |
| Erizo figliuolo di Federigo Imperadore                                            | Fiesole edificata I                           |
| Re di Sardigna 41, rotto, e fatto pri-                                            | Fiefole aflediata da Metello 3                |
| gione da' Bolognen, muore 41                                                      | Fiesole disbrutta da' Romani 3                |
| 7.                                                                                | m° (`1                                        |

Fielole

#### M TAVOLA SE

Fiesole rifatta da Totila Fiesole presa, & disfatta da' Fioretini 2 1 Fighine assediata da' Fiorentini, si rende à patri Fighine preso 417 Fighine cerchiato di mura 454 Figlinolo del Sig. di Padona prigione in Venetia Filippo de Tedici si fa Signor in Pisoia 171, tradisce Pistoia, e piglia per mo glie vna figliuola di Castruccio 175 Filippo da Saggineto Luogo enente del Duca di Calauria in Firenze 210, Ca pitano del Duca, & Vicario in Firenze 213, con 1600 Canalieri và verso Pistoia, doue hauea trattato 213, den tro in Pistoia per vn foro fatto alle Filippo Tedici traditore Pistolese 215 Filippo di Saggineto Vicario del Duca di Calauria in Firenze discorda co' Fiorentini Filippo Tedici col Sig.d'Altopascio entrano in Pistoia 236 Filippo Magalotti Gonfaloniere di Giu stitia d'età d'anni ventiquattro 679 Filippo Guazzalotri auuelenato Fiorentini in soccorso de' Pisani contro à' Lucchesi 28 Fiorentini contro alli Arctini 30 Fiorentini cotro à Sanesi disfanno molre ville, & castella 40, fanno pace co i Sanesi con loro vantaggio 40, contro à Pistolesi, e li rompano, & prédono il castello di Tizzana 44, contro Luc chefi, e Sanefi, gli rompano, & fanno molti prigioni Fiorentini contro Sanesi à Mont'Alcino gli rompano 45, fatti franchi dal Rè di Tunisi Fiorentini in soccorso de Lucchesi contro Pıfani, gli rompano in ValdiSerchio, & iui fuelto vn pino fopra quello battono fiorini d'oro 47, & 48, dan no la pace a' Pifani con loro vantaggio 48, scomunicati 49, contra Sanesi 51, tornano à ! ireze vittoriosi 51, traditi, & rotti à Mont'Aperti, è preso il Carroccio, & la campana 55, vittorioli contra Sanesi 73, in soccorso de

Lucchesi 74, interdetti da Papa Gregorio 75, in soccorso del Re Carlo in Cicilia 79, in lega con i Lucchesi, & altri contro à Pisani 84, contro à gli Aretini 88, fanno correre il palio aua ti le porte d'Arezzo 88, contro Aretini vittoriofi 92, contro Aretini guastano il paese, e fanno correre il palio in sù quel d'Arezzo 96, contro Pisani 97, fanno pace co' Pilani 99, fù discordia tra loro 102, divisi fra Bianchi, & Neri 106, interdetti dal Legato del Papa 108, vincono molti che si erano ribellati in vald'Arno, & in Mugello 114, non vogliano accettare il Legato del Papa 125, contro il Legato del Papa 126, scomunicati ru bano i cherici 127, rimettono i Guelfi in istato, & mettőui la signoria 130, contra Aretini 130, concedono à Pistolesi il disendersi contro Lucchesi 130, ribenedetti 131, contra Aretini 132, fanno lega con molti altri popoli contro l'Imperadore

Fiorentini in lega con altri in Roma per contrastare la coronatione d'Arrigo 139, fanno correre il palio in Roma 140, cotro Arrigo Imperadore 141, assediati in Firenze 142, rompano i Pisani, beche sieno assediati 143, dan no la signoria al Re Ruberto per cinque anni

Fiorentini rotti à Monte Catino co gran danno 150, in aiuto del Re Ruberto 156, sù quel di Lucca 156, in aiuto di Spinetta, e contro à Castruccio 157, in soccorso del Papa 150, as soldano genti del Frigoli 158, escono della signoria del Re Ruberto 158, in soccorso de' Sancsi 159, rihanno Caposeluoli 161, in aiuto della Chiesa 162, discordi tra loro 164, assediano Lanciolina, & si partono con poco honore 168, negligenti in non accettare il partito da Filippo Medici 175 sopra Pistoia 176, rotti à Altopascio da Castruccio

Fiorentini mandano per aiuto al Rè Ruberto 221, comprano Lucca 324 Fiorentini pigliano il ca ello del Poz-

## " AS TAVOLA SE

| zo in lu la Guiciana 22 I                 | Direa 350                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fiorentini rendono Mangone castello a     | Fiorentini hanno la guardia di Pissoia,                               |
| M. Benuccio Salimbeni da Siena 221        | come 393                                                              |
| Fiorentini discordano con M.Filippo da    | Fiorentini assaliti da amici in molte par-                            |
| Saggineto 222                             | ti 397, mandano ambasciata a M. Gio                                   |
| Fiorentini danno ogn'anno a M. Filippo    | da Vleggio accampato à Pistoia 397                                    |
| da Saggineto dugento migliaia di fio-     | & risposla del detto 398                                              |
| rini 2222                                 | Fiorentini s'accordano con l'Imperacio-                               |
| Fiorentini fanno ardere Santa Maria à     | re, & fono prinilegiari 426                                           |
| monte 223                                 | re,& sono prinilegiati 436<br>Fiorentini madano aiuti al Rè Luigi 457 |
| Fiorentini sono tenuti schierati tutto vn | acquistano Gello 482                                                  |
| giorno da Castruccio 223                  | Fiorentini rotti 515, mandano ambascia                                |
| Fiorentini ardono Pont'Adera 224, pi-     | done of man - 1                                                       |
| gliano Calcina 224                        | Fiorentini affediano San Miniato 539                                  |
| Fiorentini mandano M. Testa Torna-        | fanno lega col Papa, & altri 540, iono                                |
| quinci in aiuto à Sanesi 227, pigliano    |                                                                       |
|                                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |
|                                           | Fiorentini mandano ad Auignone amba                                   |
| Fiorentini riformano il reggimeto 231,    | sciadore à M. Donato Barbadori 570                                    |
| & cominciano à imborfarui i confo-        | Fiorentini fententiati icomunicati dal                                |
| lari 232                                  | Papa 571                                                              |
| Fiorentini poterono hauere Lucca 238,     | Fiorentini grauati dal Re Carlo 673                                   |
| fanno scorrere fino a Pisa 241            | Fiorentini che rispondino all'antipa-                                 |
| Fiorentini rispondono al Re Gio. 251,     | pa, 684                                                               |
| pigliano M. Beltramo del Balbo per        | Fiorentini madano aiuto à Bologna 685                                 |
| capitano, hanno per vn'anno Pistoia       | Fiorentini ferrati fuor di Marciano 701                               |
| 256,e più per due anni sconfitti da pe    | Fiorentini pigliano Montereggioni 704                                 |
| fciatini 257                              | rompano inimici à Foiano 706                                          |
| Fiorentini liberano il Legato assediato   | Fiorentini assediano Castrocaro 733                                   |
| in Castelnuouo 271, odiari dal Pa-        | Fiorentini mandano aiuto al Signor di                                 |
| ŗa, 2.7.2                                 | Mantoua 741                                                           |
| Fiorentini mandano configlio, e huomi-    | Fiorentini mandano ambasceria à Vene                                  |
| ni à cauallo p guardia à Bologna 272      | tia 745                                                               |
| Fiorentini rotti da Lucchesi 277, manda   | Fiorentini comprono Pisa 790                                          |
| tı fuora di Pietrafanta 280               | Fiorentini pigliano due torri di porto pi                             |
| Fiorentini acquistano più castella in Val | fano 7.95                                                             |
| d'arno 283, madono aiuto à Pisa 283       | Fiorentini acquistano mote Scudaio, &                                 |
| Fiorentini non-aiutono M. Mastino all'-   | altre castella nel Pisano 796                                         |
| acquisto di Bologna 284                   | Fiorentini acquistano Foiano 797                                      |
| Fiorentini intorno Arezzo 286             | Fiorentini acquistano Pisa 802                                        |
| Fiorentini si collegano co Venetiani 286  | TO                                                                    |
| Fiorentim comprono Arezzo 295             | Fiorentini mai secero lega, che non si ee                             |
| Fiorentini eleggono per loro capitano     | cettuasse di non sur contro al Re di                                  |
| Malatessa 304, ingannati da Venetia-      |                                                                       |
|                                           | Francis, ne di Puglia, ne à Santa Chiefa,                             |
| Fiorentini pigliano Lucca 330.rotti alla  | The second second                                                     |
|                                           | Fiorentini interdetti 569                                             |
| Glaia 331, fanna hofte per loro mede      | Fiorentini s'obligano pagare ogn'anno-                                |
| fimi contro Pifani 333, hanno Firen-      | scudi 26. per socolare, & ropano 413                                  |
| zuola per forza                           | Fiorentini non fortomettono la libertà,                               |
| Atene 240 deliberano rebellare dal        | 348, principali membri d'Italia 532                                   |
| Atene 340, deliberano ribellarsi dal      | Fiorino Re è morto                                                    |
| *                                         | Eineina                                                               |

#### M TAVOLA SE

| Fiorino d'oro primieramente battuto in               | di Caltruccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firenze 45                                           | Francesco di Giordano dal monte de gl'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze edificata da Romani 3                        | Vrsini capitano de Fiorentini 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Firenze da chi prefe il nome 4                       | Francesco Gabbrielli d'Agobbio si rac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze retta da gl'Imperadori Roma-                 | comanda à Fiorentini 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nı, 6                                                | Francesco nouello è fatto Signore di Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Firenze segretamente piglia la sede di               | doua 700, fa vn ponte su l'Adice 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Christo, e poi palesemente 7                         | Francesco da Catale Signore di Corto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Firenze assediata da Rodaggio 9                      | na é vecifo 80,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                      | Franzesi assoldati da Fiorentini in Firen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Firenze saccheggiata, arsa, e distrutta da<br>Totila |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Firenze riedificata da Carlo Magno 15                | Friano porta in Firenze cominciata 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Firenze accresciuta del secondo cerchio              | Frieri di San Gio:Rotti in Romania 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| di mura 22,823                                       | l rondigliano castello preso, e disfatto da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Firenze assediata dall'Imperadore Arri-              | Fiorentini 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| go terzo di Bauiera 72, fortificata di               | Fucecchio, & altre terre prese da Fioren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| barbacani, e torri 170                               | tini 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Firenze si riforma 353, si riduce à quar-            | Fucecchio si dà à Fiorentini 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tieri 356                                            | Fulignati gettono dalle finestre M. Trin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Firenzuola edificata, & perche 258                   | cia loro Signore 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Firenzuola presa da gl'Vbaldini 396                  | Fuochi appresi in Firenze di gran dan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Focognano preso, e disfatto dal Vescouo              | no, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d'Arezzo 159                                         | Fuoco appreso in Firenze 31, & 39, altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fogliano in quel di Rimini preso 466                 | fuochi 87, altro fuoco con morte d'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Foiano rimane à Perugini 298, manda-                 | huomini 95, altro fuocho 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| no l'hoste sopra Lucca 2 9 8, soldano                | Fuoco grandissimo, che abbruciò più di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M.Malatesta da Rimino 299                            | 1700,119,& 120,altro funco 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Foiano ricomadato de Fioretini 667                   | Fuoco che arfe il Ponteuecchio 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mm 1 00 11                                           | Fuoco appreso in Firenze 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                      | Fuoco appreso in Pita nel palagio done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Folceri da Caluoli podestà di Firenze                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fa morire molti cittadini 515                        | habitana l'Imperadore, e danni 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Folgore in su'l campanile de frati predi-            | Furli fi ribella dalla Chiefa, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| catori 460                                           | Furli si ribella dalla Chiesa 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Forni quanti in Firenze 316,& che aiu-               | Furli si regge à popolo, & dà censo alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ti hebbero all'impresa di Lucca 335                  | Chiefa. 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fortezza di Fiesole disfatta infino da'              | C11 C C11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fondamenti da'Fiorentini 29                          | のな。G のな                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fortezza di San Brocolo in Romagna                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| presa per il Signore di Faenza 384                   | CAEBRIELLO Maria con la ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fortezza dell'Agosta spianata da Luc-                | GABBRIELLO Maria con la madre viene à Pisa, 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chesi 545                                            | Gabella di vino raddoppiata in Firen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fortezze di Mugello disfatte 409                     | ze, 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fracasso Balagio serisce il Re Carlo 674             | Gabella sopra i sumanti in Firenze 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e vecifo 674                                         | Gabelle di Firenze più di 200 migliais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frà Moriale è decapitato 428                         | di fiorini 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Franceico Castracane vicario del Baue-               | Gabelle raddoppiate in Firenze 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ro in Lucca 236                                      | Galeazzo-Visconti di Milano soccorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Franceico Castracane rompe la pace à                 | Castruccio 179, perde la fignoria di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Piacanaloli                                          | and the second s |
| Franceico Castracani veciso dai figliuoli            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e americo Catetacanti vectio nat ustinon             | Galeazzo Visconti che su Signore di M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ATAVOLA SE

| l'ano muore nel castello di Pescia 224   | Gente di M. Bernabo viene in sul conta    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Galeazzo Visconti riha Verzelli dal Pa   | do di Firenze 542                         |
| pa, 590                                  | Gerozzo de Bardi và alla guardia di pie   |
| Galeazzo Visconti muore 607              | tra ianta 279                             |
| Galeotto Malatesta capitano de Fioren-   | Geruagio preso da Fiorentini 742          |
| tini 526                                 | Gherardino Spinoli da genoua compra       |
| Galere del Rè Ruberto vengono infino     | Lucca                                     |
| à San Paolo 219                          | Gherardino Spinoli manda al Rè Gio.       |
| Galere genouest prese dalle Venetia-     | per darli Lucca 251                       |
| ne, 607                                  | Gheroni di marmo nero intorno à San       |
| Gambacorti come perdono la fignoria      | Giouanni                                  |
| di Pi'a 433                              | Ghibellini cacciati di Firenze 44, caccia |
| Găbacorti, & altri Pisani decapitati 446 | ti d'Arczzo dal Conte Guido Guer-         |
| Gatta tratto gl'occhi ad vn fanciullo, & | ra, & rimessi da Fiorentini 47, escha-    |
| mangiali mezzo il capo 430               | no di Firenze, e loro case sono disfat-   |
| Gattaia compra da Fiorentini 561         | te 48, & 49, tornano in Firenze 56        |
| Gello a equistato da Fiorentini 482      | Ghibellini cacciati di Modona, e di Reg   |
| Genoua si dà al Re Ruberto 255           | gio, 59                                   |
| Genoua fignoreggiata dal Ro di Fran-     | Ghibellini escono di Firenze 67, sono     |
| cia, 739                                 | rotti da Guelfi,& perdono più castel-     |
| Genouesi contra Pisani prendono Liuor    | la 69, cacciati di Siena 74               |
| no, & gualtano il porto 96               | Ghibellini cacciati di Bologna 76, ritor- |
| Genouesi presi dal Re Ruberto 155        | nano in irenze 78, rotti nelle Chia-      |
| Genouesi si danno all' Arcinescono di    | ne,                                       |
| Milano, come, & perche 422               | Ghibellini per trattato del Cardinale di  |
| Genouesi con armata di galere rompo-     | Prato contro à Firenze entrono den-       |
| no i Vinitiani - 429                     | tro,& iono ributtati 121, tornano in      |
| Genouesi si ribellano da Visconti 454    | Arezzo'                                   |
| Genouesi fidati da Venetiani per mare,   | Ghibellini tornano in Genoua 276          |
| & per terra: 603                         | Ghibellini odono in Milano la proprie-    |
| Genouesi obediscano all'antipapa 787     | tà dell'Arcibescono, di soggiogare i      |
| Genouesi balestrieri che andauano à A-   | Fiorentini 394, e di che cale eglino      |
| rezzo affaliti 277                       | folleno, 395                              |
| Genouesi mandano dieci galere in Con     | Ghibellini cacciati di Cremona 776        |
| stantinopoli all' Imperadore contra      | Giambano piglia madre, & figliuole re-    |
| Venetiani 592                            | ine, 674                                  |
| Gente di Castruccio rotte à Castelfran-  | Giano della Bella gran popolano in esi-   |
| co da Fiorentini 170, rotte à Carmi-     | ho, & muore in Francia 100                |
| gnano · 128                              | Gilio Cardinale legato del Papa viene     |
| Gente del Duca di Calauria fignor di     | à racquistare Ornieto 421                 |
| Piftoia 214                              | S. Gin ignano si rimette alla merce del   |
| Gente del Rè Ruberto pigliano Ala-       | comune di Firenze 260                     |
| gna 225                                  | S. Gimignano racquistato per il comune-   |
| Gente della Chiesa rimangano assedia-    | di Firenze 381                            |
| te nella fortezza di Perugia 565         | S. Ginignano acquinato per à tempo da     |
| Gente deila Regina Giouanna rotte ad     | Fiorentini 418                            |
| Alcoli 566                               | M. Giorgio Scali decapitato 651           |
| Gête de Fiorctini entra in Arezzo 669    | Giorgio Ordiladi tratta di torre per se   |
| Gente del Duca di Milano vengono à       | Forli 827                                 |
| Rifa. 746                                | Giotto cittadino Fiorentino, & dipinto-   |
|                                          | re                                        |

## AS TAVOLA SW

| re capo sopra l'edificare il campanile  | Giouanni di Piero Marchese dal Monte      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| di Santa Reparata 273, & sua mor-       | podestà di Firenze 620                    |
| te, 273                                 | Giouanni d'Azzo và à Perugia à confor     |
| Giouanna Reina manda à Firenze à pre    | tarli à fare guerra à Fiorentini 694      |
| gare i Fiorentini, che tenghino con     | Giouanni Aguto caualca in ful Modone      |
| l'antipapa, 601                         | le 700, rompe le genti del Conte di       |
| Giouani Bolognesi fanno vna volta sot-  | Virtù 706                                 |
| to la neue 467                          | Giouanni Aguto tira inimici alla zuffa    |
| Giouanni da Vleggio Signore di Bolo-    | 208, muore in Poluerosa 730               |
| gna, 452                                | Giouanni Bentiuogli fatto Signore di      |
| Giouanni dello Agnello piglia la Signo  | Bologna 761, fa pace con il Signore       |
| ria di Pisa 529                         | di Faenza 762                             |
| Giouanni dello Agnello perde Pifa 533   | Giouanni Galeazzo Duca di Milano          |
| Giouanni Aguto con la compagnia delli   | muore 772                                 |
| Inghilesi códotto da M. Bernabo 540     | Giouanni Gambacorti corre Pifa per        |
| Giouanni Capitano de Fio-               | fua 798                                   |
| rentini prefo 541                       | Giouanni Colonna, & M. Niccola, & al-     |
| Giouanni Albergotti Vescouo d'Arez-     | tri fono carriati dal popolo 805          |
| 70, 558                                 | Giubileo grande in Roma 104               |
| Giouanni Aguto entra in Bologna 568     | Giubileo, e perdono generale d'ogni 33    |
| Giouani Aguto piglia Faéza per se 589   | anni in Roma 691                          |
| Giouan Gualberto Santo 26, principia    | Giubileo mutato di 100, anni in 50, an-   |
| la Badia di Valembrosa 72               | ni,& da chi 382                           |
| Giouanni giudice di Gallura gran citta- | Giustiniano Imperadore riduce à breui     |
| dino cacciato di Pisa 76                | tà le leggi 14                            |
| Giouanni di Celona Vicario dell'Impe-   | Giusto di quelli da Ricasoli disfatto 701 |
| radore Alberto contra Fiorentini rice   | Gonfalone si rompe su la ringhiera per    |
| ue danarı,& torna in Borgogna 101       | vento 735                                 |
| Giouanni Papa scomunica chi contrasà    | Gonfaloni in Firenze 42                   |
| la moneta Fiorentina 173                | Gonfaloniere di giustitia in Firenze 98   |
| Giouanni Orfini Oardinale Legato del    | Gonfaloniere di giustitia in Firenze no   |
| Papa in Firenze 192                     | minore d'anni 45, 730                     |
| Giouanni Principe della Morea, fratel-  | Gonfaloniere di giustitia veciso 730      |
| lo del Rè Ruberto prende Norcia, &      | Gonfalonieri delle compagnie duraua-      |
| Rieti 199                               | no 4 mesi, & prima 6 232                  |
| Giouanni Alfani popolano di Firenze     | Gonfaloniers come douessino eleggers      |
| codennato dal Duca di Calauria 209      | à fac. 624, & 631                         |
| Giouanni Papa priuo d'ogni degnità Ec   | Gragnuola cuopre Firenze 319              |
| clesiastica, & temporale 218            | Grandi di San Miniato intefi grandi in    |
| Giouanni Papa sententiato in Pisa dal   | Firenze 372                               |
| Bauero , 233.                           | Grandine, & sua grauezza in Fireze 460    |
| Giouanni da Vispignano seppellito in S. | Grano in Firenze à foldi otto 257         |
| Croce fa miracoli 254                   | Gregorio Papa in Pisa 32                  |
| Giouanni Papa muore à Vignone 275,      | Gregorio Papa in Firenze 75, & 77,        |
| siede anni 18,8 mesi 4 275              | muore in Arezzo 77                        |
| Giouanni Villani autore delle presenti  | Gregorio XI, parte d'Auignone 582         |
| historie 325                            | cio che ricercha da Genoueli              |
| Chouanni Peppoli menato in prigione à   | Gregorio X I, figlinolo d'vn'altro l'apa, |
| Involution 385                          | à fac.                                    |
| Giouani Aguto passa in Lombardia 603    | Gregorio XII, eletto 804                  |
|                                         | ( in property                             |

#### SW TAVOLA SW

| Greffa cattello in Casétino preso da F10 | Guglielmo Spadalungo de Conteguidi       |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| rentini 49                               | piglia Romena, 216                       |
| Grosseto è assediato dal Bauero 228      | Guglielmo della Scala Signor di Vero-    |
| Groiseto tolto à Sanesi 281              | na, 78 I                                 |
| Gualfredotto da Milano primo podestà i   | Guido Conte Palatino, da cui sono di-    |
| Firenze 34                               | scesi i Conti Guidi                      |
| Gualtieri di Bustaccio degl'Vbertini de  | Guido Conte da Montefeltro capitano      |
| capitato, da vn guizzo nella cassa 419   | de'Pisani è scomunicato 91, prende       |
| Guasparri de Pazzi soldato da Perugi-    | per tratatto il castello del Pont'ad E-  |
| ni, 795                                  | ra, 97                                   |
| Guafto rubato è arso dalla compagnia     | Guido da Battifolle conte occupa alcu-   |
| del Conte Lando 437                      | ne ville de Fiorentini 186               |
| Guanto della battaglia mandato al capi-  | Guinigi Signori di Lucca. 755,& 757      |
| tano de Fiorentini 471                   | Sumbiosoficial Ductur (1) (1)            |
| Guazzalotri crescono in Prato 390        | ೂಬ <sub>H</sub> ೂಬ                       |
| Guelfi, & Ghibellini dőde hebbero prin   | 11 114                                   |
| ·                                        | TTIOTORY di Matton Willering             |
| cipio 35                                 | HISTORIA di Matteo Villani 512           |
| Guelfi cacciati di Firenze 40, & 41, muo | Honorio Imperadore in foccorfo           |
| uono guerra à Firenze 42, tornano in     | d'Italia 422                             |
| Firenze 43                               | Hostia presa dalle galere del Re Ruber-  |
| Guelfi escano di Firenze 55, prendono    | to, 219                                  |
| Signa, e la lasciano 58, cacciati di Luc | Huomini d'arme in Firenze                |
| ca 58                                    |                                          |
| Guelfi hanno l'arme da Papa Clemente     | on I on                                  |
| di Prouenza si vniscono con Carlo d'     |                                          |
| Angio à Roma 62, tornano in Firéze,      | I A c o p o da Fontana capitano de Fri   |
| e fanno molti parentadi con Ghibelli     | golani corrotto da Castruccio tradisce   |
| ni 67, offerischono Firenze al Rè Car    | i Fiorentini 163                         |
| 10, 67                                   | Iacopo di M. Stefano Colonna legge vn    |
| Guelfi tornano in Siena 74, in discordia | processo, & sentenza del Papa contro     |
| tra loro in Firenze 78, cacciati di A-   | al Bauero 218, fatto Vescouo 218         |
| rezzo 87                                 | Iacopo Strozzi findaco de' Fiorentini,   |
| Guelfi cacciati di Genoua 105, rimessi   | à fac. 239                               |
| in Arezzo 137                            | Iacopo Gabbrielli d'Agobbio capitano     |
| Guelfi nobili di Firenze chiamati dal Pa | di guana in Einanita                     |
| pa, 1.20                                 | Iacopo Peppoli à chi chiede aiuto 385,   |
| Guelfi cacciano Ghibellini di Spoleto,   | incarcerato co'figliuoli i Milano 394    |
| à fac. 286                               | Iacopo dal Vermo capitano del Conte      |
| Guelfi dierono la fignoria all'Imperado  | de mante.                                |
|                                          |                                          |
| Guelli fanno fignere di Lodi & di Cre    | Iacopo da Pianó preda i Fiorentini 717   |
| Guelfi fanno fignore di Lodi, & di Cre-  | Jacopo Lanfranchi come muore 723         |
| ma loro cittadini 776,cofi fanno Pia-    | Iacopo da Piano cancelliere, polcia capi |
| cenza, Brescia, Bergamo 776              | tano del popo o Pisano 723, ha fauo-     |
| Guerra ciule in Firenze                  | re dal Conte di Virtù 731                |
| Guerra fra Genouesi, & Venetiani, & per  | Imola affediata da Ghibellini, & Bolo-   |
| che 392                                  | gnesi, e ne era signore gl'Alidogi 392   |
| Guerra fra Fiorentini, & il Conte Anto-  | Imperadore di che statura 436, piglia il |
| nio da Vrbino 676                        | facramento della concordia da Fio-       |
| Guerra fra il fignore di Padoua, & Vene  | rentini 436                              |
| E13A1 788                                | Imperadore richiede di lega i Fiorenti-  |
| A                                        | b ni                                     |

#### AS TAVOLA SE

| ni 438, ie gli nega, va a coronarn a ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | inquintore topra gi Eretici in Firenze,   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ma, è fatto libero Signor di Siena 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 368, non poteua condennare 369            |
| sconosciuto entra in Roma, & che sà,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inlegna caduta dal cielo in tempo di nu   |
| come poi entra con gran popolo è con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ma Pompilio 5                             |
| fegrato, coronato, & da chi 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Insegna biancha, & rossa in sul carroccio |
| Imperadore chiede tre saui Fiorentini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Tri                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| al suo consiglio 443, si parte d'Italia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infegna di Firenze mutata 44              |
| à fac. 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Infegna del Re Manfredi presa da Fio-     |
| Imperadore à i danni del Duca di M1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rentini 51                                |
| lano 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Integne de'festi di Firenze 17, & 18      |
| Imperadore và à Venetia 766, suerna à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Insegne come si dessino al capitano 420   |
| Padoua torna nella Magna 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Integne, & bastone rassegnato à Signori,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 (                                       |
| Imperadore viene M. Bernabo in confe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| derato amico 532, và di Siena al Papa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Insegne de Gonfaloni messe in palagio,    |
| 535, propone fue domandite contro à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a fac. 629                                |
| Fiorentini 535, torna à Siena 536, si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Isola del Giglio acquistata da Fiorenti-  |
| armò personalmente, manda ambascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ni, 503                                   |
| dori à Firenze 536, fa pace con Fio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y. 1: 15 C                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Italia piena d'erelie 13                  |
| rentini, è accompagnato partendo fot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ON T ON                                   |
| to la insegna del Commessario di Fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | のな L のな                                   |
| renze 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| Imperadori debbono essere coronati dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LADISLAO Reracquista il regno di          |
| Papa, ò suo Legato 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puglia 757, tradito dagl'Vngheri, à       |
| Imperatrice moglie d'Arrigo muore à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fac. 776                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ladislao Rèviene à Roma 786, fmonta       |
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | da San Diero di Roma gaz piglia Ro        |
| Imperatrice viene à Roma 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da San Piero di Roma 791, piglia Ro       |
| Imperatrice coronata, & da chi 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ma 807, fa concedere à Gregorio XII       |
| Imperio ne'Franzesi, negl'Italiani:e ne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Roma, Bologna, Faenza, Furli, Peru-       |
| gl'Alamanni 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gia, & altre cictà 814, rende Giara ci    |
| Imposta del Bauero di 3000, fiorini à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tà à Venetiani 823                        |
| Romani 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lando Bargello in Firenze 152, cacciato   |
| - 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | di Firenze                                |
| The state of the s | Lado Cote vicario di Fra Moriale 477      |
| Incendij in Firenze 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Indulgenzia di colpa, e di pena à preti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fatto cittadino di Perugia è intorno s    |
| che confessauano i malati in tempo di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rauenna 431                               |
| peste 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lando Conte mandò il guanto della bar     |
| Indulgenzia di tutti i peccati in tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | taglia al capitano de'Fiorentini 471      |
| di pette 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lapo da Castiglione dipinto per tradito   |
| Inghilesi in fauore de' Pisani vengono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | re, 715                                   |
| per infino al Ponte Arifredi 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lacci fatti al Bigallo, alla Mifericordia |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Come Maria Name                           |
| Inghilesi mutano campo, e loro scorre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Santa Maria Nuoua 328                     |
| rie, 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Latino frate Cardinale Legato del Papa    |
| Inghilesi contro à Franceschi 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in Firenze 28                             |
| Innocentio settimo eletto 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lega de Fiorentini con il Rè Ruberto      |
| Innocentio Papa alla morte riuolge la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à fac. 254                                |
| bocca dietro alle spalle 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lega conchiusa fra il Rè Ruberto, &       |
| Innondatione di Arno per Firenze, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fiorentini, & fignori della Scala 258     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| contado, rompe le mura della porta al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | di Milano, Mantoua, & Ferrara contro      |
| la giuittia: in San Gio:coperse l'Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | al Rè Gio:                                |
| re:le porte del palazzo de fignori 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lega de Ejorentini 285 co Venetiani       |
| Total Posts of The Profit of T | Lega de Fiorentini 285, co' Venetiani     |

#### TAVOLA

| à tac. 287                                 | Liberta de Fiorentini, ne à Re, ne à Îm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lega de'Fiorentini co'Sanefi, & Aretini,   | peradori lottomessa 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| & Perugini 408                             | Lionardo Benaugi Gonfaloniere 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lega per paura di frà Moriale 426          | Liorti castello si arrende alla lesa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lega frà i Fiorentini, Perugini, & Pifani  | The state of the s |
| à fac. 450                                 | Times C to the /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | Tricale di Cardinana Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lega de'Signori di Lombardia con il Le     | L'isola di Sardigna presa 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| gato 494                                   | Liuorno preso da Fiorentini 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lega per spienere le compagnie 676         | Lodi Città si arrende à M. Azzo 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lega conchiusa in Pisa frà il Conte di     | Lodouico di Bauiera Rè de Romani der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Virtu, & altri 692                         | to il Bauero in Trento à parlamento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lega frà Fiorentini, Bolognesi, & altri,   | 198, dichiara il Papa heretico 198,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| à fac. 721                                 | prende la corona del Ferro in Mila-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lega fra il Rè di Fracia, e Fiorentini 739 | no 199, toglie la Signoria di Milano à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lega fra Fiorentini, Sanesi, & altri 822   | M. Galeazzo Vi conti 204, fa Vesco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | ni contro al Dana con ma la verco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Legato assediato in Castelnuouo è tratto   | ui contro al Papa 205, prende Pisa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| di pericolo da Fiorentini 271              | 206, aggrana i Pisani di danari 207,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Legato si accorda con la compagnia 468     | Viterbo 210, in Roma coronato Impe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Legato di Bologna ricorre all'ainto di     | radore 2 12, muore 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D10 . 481                                  | Loggia di Orto San Michele 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Legato del Papa va i persona al Re d'Vn    | Loggia de Buondelmonti aría 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gheria a mani remandria 488                | Longobardi cacciati d'Italia da Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Legato di Bologna fa morire Aftorre si-    | Magno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gnore di Faenza de la companya 794         | Z 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T 11 0: : D'                               | Luca dal fiesco capitano de Fiorentini, à fac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Legge in Firenze, che nessimo cittadino    | Lucca in potere de' figliuoli di Castruc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| compri fortezze . 305                      | cio 224, riformata dal Bauero 255,&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Legge fatta in Firenze contro al Duca di   | 229, gouernata dal Porcaro ritorna in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Firenze 363                                | mano de figliuoli di Castruccio 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Legge iniqua contro à Cherici 363          | Lucca si poteua hauere da'Fioretini 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Legge in Firenze del visitare gl'infermi   | . & 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| da'Medici 456                              | Lucca è corsa da' figliuoli di Castruccio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Legge fatta in Firenze, che nessuno che    | 266, si impegna dal Re Gio: à Rossi da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hauessi Iurisditione di sangue potesse     | 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| essere de'Priori 483                       | Farma 266 Lucca donata a M Filippo di Vala 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 )                                        | Lucca donata a M. Filippo di Valosa 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leoncini nati in Firenze, & loro augu-     | presa da Ivi di allo 28 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Topogini dualisament la Financia           | Lucca compra da'Fiorentini 324, assedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leoncini duoi compri da Fiorentini in      | ta, 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pıfa 636                                   | Lucca presa da'Fiorentini 330, consegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leoncini quattro nati in Firenze, & che    | ta al Re Ruberto 333, si dà à Pisani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| se ne facci, 449                           | à fac. 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leone Maschio ammazzala in                 | Lucca e laiciata libera 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Firenze riputato cattiuo augurio 716       | Lucchesi rotti perdono molte castella,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leoni due nati in Firenze 255              | 58, fi accordano col Veicouo del Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leoni quattro di pietra in sul canto del   | Manfredi contro Pifani fanno battere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | property project Diffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | moneta preso à Pisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leonitre nati in Firenze 423               | Lucchesi in Firenze prendono la guar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lettere del Rè Ruberto al Duca d'Ate-      | dia, & fanno mandare bando da loro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ne, 342                                    | parte 117, contro pistolesi 130, fanno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lettere di Gregorio XI, a'Fioretini 587    | pace co'Pısani 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | b 2 Luca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### M TAVOLA SW

| Lucchesi si arrendono con Francesco in-                                     | rompe le genti di M. Bernabo 546,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terminelli à M. Marco Vilconti 237                                          | muore 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lucchesi mădano vno de' loro cittadini                                      | Maometo nasce 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| per Firenze per accordarsi à dar la                                         | Marchese di Monteserrato toglie Lodi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Città 250                                                                   | Vercelli, Nocera, & altre castella al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lucchesi rotti da Fiorentini 277, non e-                                    | Duca di Milano 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fauditi dall'Imperadore 434, rendo-                                         | Marchese di Saluzzo toglie castella al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| no la fignoria à Pilani 445, hanno aiu                                      | Duca di Milano 787<br>Marchefi di Ferrara caualcano in ful Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| to da'Fiorentini 733                                                        | Marchesi di Ferrara caualcano in sul Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| to da'Fiorentini 733<br>Luchino Visconti fà lega co'Pisani 326              | lognese 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lucignano d'Arezzo oppressato da Pe-                                        | Marchesi Malaspini da Villasrancha sco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rugini 295, tenta darsi a'Fiorentini, &                                     | fissiono le genti di M.Mastino 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| da Perugini fu accettato, rimane à Pe                                       | Marciano tenta di darsi à Giouanni Te-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rugini 298                                                                  | deico 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lucignano acquistato da Fiorentini, e Sa                                    | Marco Visconti mandato dal Bauero ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nesi 677, e tolto a Fiorentini 700                                          | tenuto 230, passa per Firenze 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luigi di M.Piero Guicciardini Gonfalo                                       | Marco Visconti entra nel cassello dell'A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| miere 615, gl'e arfa la cafa 618                                            | gosta 237,è strangolato 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luigi da Capoua capitano de' Fiorenti-                                      | Marco Conte di Bibbiena viene prigio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ni 705, rompe à l'Soucreto le genti del                                     | ne in Firenze 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conte di Virtu 707, và per il Sanele                                        | S. Maria à Monte arfa da' Fiorentini 223,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| guallando 608                                                               | S.Maria Imprunetta viene à Firenze e di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luigi d'Angio è riceuuto come Rè à Na                                       | patronato de Buondelmonti 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | Maria in castello si da a'Fiorentini 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| poli 7°3                                                                    | Marsilio Rosso è tenuto de più saui caua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . ලස M ලස                                                                   | lieri di Lombardia morto 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . INI com                                                                   | Massa si ribella da Sanesi, e si dà à Pisa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A A T TY O annelenato da fratelli 450                                       | ni, 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M A F FI o auuelenato da'fratelli 450<br>Malatesta d' Arimino e soldato da' | Massa si lascia libera 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                             | Massa ii iareta disera  Massa ripresa da Sanesi  281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fiorentini 299                                                              | Massa presa e aria da Sanesi 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Malatesta eletto capitano de'Fiorentini, à fac.                             | Massa del Vescono d'Impla arsa 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manfredi manda foccorfo a'Sanefi 52, lo                                     | Mattino diuenta Signore di Brefcia, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| da 1 Guelfi, benche fusse Ghibellino,                                       | Bergamo 250, piglia Lucca 282, vie-<br>ne meno dell'accordo co' Fiorentini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 63, muore iconfitto 63                                                      | 284, ha più rendità che nessuno altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mangioni famiglia in Firenze 428                                            | fra Christiani eccetto il Rè di Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mangona compra da Bardi 385                                                 | cia 285, abbassato per la perdita di Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mangone castello reso da Fiorentini à                                       | Jane 20. Grimette nelle mani de Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M. Benuccio de' Salimbeni da Siena,                                         | doua 301, si rimette nelle mani de Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| å fac.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mangone dà ogn'anno per San Giouani                                         | Matteo di Acquasparta Portughese Car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vn drappo d'oro 727                                                         | dinale Legato del Papa in Firenze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Manifealco del Rè Carlo co Fiorentini                                       | 45 144-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fopra à Siena 69, topra Poggibonzi                                          | Matteo di Amelia primo efecutore de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fconfitto dalle genti di Curradino e                                        | gl'ordini di giultuia 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mandato prigione in Siena 74                                                | Matteo Villani muore, da cui è ritratta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Manifealco del Re cavalca in su quello                                      | The same of the sa |
| di Firenze 257                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manno di M.Pardo Penati capitano de'                                        | à fac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiorentini mandato à Bologna 546,                                           | Mercatello di Massa di Romagna asse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                             | diate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### SW TAVOLA SW

| diato                                | 264    | Monte Buoni viene in mano de Fioren      |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Merlino Negromante nasce             | 13     | tini 25                                  |
| Merlossi il palagio del Podestà      | 336    | Monte Caluoli si dà a'Fiorentini 798     |
| Mestri castello si rende alla lega   | 303    | Monte Carelli preso da'Fiorentini 481    |
| Michele di Lando fatto Gonfalo       | niere  | Monte Cafcioli prefo è disfatto da' Fio- |
| dal popolo 672,8'arma                | 678    | rentini 28                               |
| Michele, & M.Vieri de'Medici in      | uitati | Monte Castelli in Chianti de' Ricasol    |
| à venire con il popolo alla piazza   |        | tolto à Fiorentini 704                   |
| Michelotto Michelotti entra in Pe    |        | Monte Catino ribella dalla lega 242, af- |
| 708,piglia Rutrina                   | 258    | falito con scale da' Fiorentini 245, s   |
| Miglia Fiorentine come fi misurano   | -      | rende à Fiorentini 247, altra volta vi   |
| Milano ha intorno 2000, Caualier     |        | fù sconfitto Vguccione dalla Faggiuc     |
| Bauero                               | 237    | la, già detto Catellino, perche fu posto |
| Milano appesbato                     | 772    | da Catilina 247                          |
| Miniato Santo primo genito del Rè    |        | Monte Chiello preso da'Fiorentini 242    |
| minia è martorizato                  | 6      | Monte di Firenze ritiene il quarto 722   |
|                                      |        | Monte d'Oglio contado d'Arezzo 675       |
| Miniato affediato da Fiorentini 539  |        |                                          |
| fo da'Fiorentini                     | 544    | diuenta a' commodi de' Fioretini 675     |
| Miracolo del Corpo di Christo in     |        | Monte di Vagni preso 48 I                |
| to Ambrogio                          | 39     | Monte Ecchio forte castello del Verone   |
| Miracolo di S. Antonio in Cesena     | 580    | fe, 306                                  |
|                                      | e 14,  | Monte Ecchio assediato 416               |
| anni interuenuto à Genoua            | 589    | Monte Ecchio si dà à gl'Aretini 476      |
| Miracolo nato in Firenze nella mon   |        | Monte Falcone preso da Fiorentini 178    |
| Gregorio XI,& in Auignone            | 594    | disfatto da Calbruccio 196               |
| Misura della Città di Firenze        | 171    | Monte Fatappio castello forte de gl'Are  |
| Modo di far danari in Firenze        | 288    | tin1 295                                 |
| Modo di ribellarsi dal Duca d'As     | tene,  | Monte Fiaschone si ribella dalla Chiesa, |
| à fac.                               | 350    | à fac. 564                               |
| Modona, & Reggio si ribellano dal    | Mar    | Monte Fiaschone è preso per Papa Ales    |
| chese da Este                        | 124    | fandro 824                               |
| Modona contro alla Chiefa            | 237    | Monte Grossoli in Chianti, preso da'Fio  |
| Modona si dà al Rè Gio:              | 253    | rentini 31, compro da Fiorentini 33      |
| Modona in cafa Pigli                 | 266    | Monte Lisciai disfatto da'Fiorentini 39  |
| Modona assediata dall' hoste della   | lega,  | Monte Lungho castello in Chianti si ri-  |
| à fac.                               | 272    | bella da'Fiorentini 753                  |
| Modona consegnata à Marchesi di      | Fer-   | Monte Lup'o disfatto da' Fiorentini 34   |
| rara                                 | 279    | Monte Massi assediato da'Sanesi 227      |
| Moneta falsa battuta in Firenze 152  | , an-  | Monte Massi donato dal Papa al Conte     |
| nullato 155, nuoua moneta            | 174    | Fazio 244                                |
| Moneta quanta si battesse in Firenze |        | Monte Murlo venduto dal Conte Gui-       |
| -                                    | 316    | do à'Fiorentini 34                       |
|                                      | 366    | Monte Murlo preso da Castruccio 188,     |
|                                      | 154    | firende a'Fiorentini 238                 |
| Monte Aia castello si arrende a'Fio  |        | Monte Nuouo in Firenze 467               |
| tini,& è disfatto                    | 44     | Monte Orlando preso, e disfatto da'Fio-  |
| Monte à San Souino, in potere del    | Ve-    | rentini 27                               |
| scouo d'Arezzo 183, in mano de       | Pe-    | Monte principiato in Firenze 423         |
|                                      | 298    | Monte Pulcianesi si danno a' Fiorentini, |
|                                      | 478    | à fac. 450                               |
|                                      | 170    | b 3 Monte                                |
|                                      |        | 2 AMORICE                                |

## AS TAVOLA SH

| Monte Pulciano preso da'Sanesi 39, as-                                | Nipoti dell'Arcinescono di Milano elet                       |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| sediato da Sanesi 420                                                 | ti Signori dal popolo 429                                    |
| Monte Pulciano grida viua il popolo di                                | Notabile offernatione di giustitia d'vn                      |
| Firenze 688, si dà a'Fiorentini 697                                   | Fiorentino 29                                                |
| Monte Reggioni preso da Fiorétini 704                                 | Nouità di Parma, Reggio, e Modena, co-                       |
| Monte richio preso da'Marchesi di Sata                                | tro la Chiefa 232                                            |
| Fiore, e ripreso 296                                                  | Nouità in Firenze d'otto sbanditi 743                        |
| Monte Varchi, e S. Gio: e Fighine in po-                              | Nuoua miracolosa in Firenze 93                               |
| tere d'Arrigo Imperadore 141                                          | Nuoui ordini in Firenze 65, altri ordini                     |
| Monte Vettolino preto da Fiorentini, à                                | 67, altri ordini 78, altri ordini 172, al                    |
| fac. 242                                                              | tri ordini 8 î, altri ordini 98, altri or-                   |
| Moria in Firenze 608                                                  | dini 121, altri ordini 168, altri ordi-                      |
| Mortalita in Firenze 187, altra mortali-                              | ni, 180                                                      |
| tà 373, mortalità dell'anguinaia 495                                  | ,                                                            |
| Mortalità grande nel contado di Firen-                                | 6% O 6%                                                      |
| ze, in Firenze, & à Roma 756                                          |                                                              |
| Morte di quattro Pontefici in fedici me                               | O B 1 7 7 0 di Cortefia da Montega                           |
|                                                                       | O B i z z o di Cortefia da Montega-                          |
| fi, 77                                                                | rulli*capitano de'Fiorentini 554                             |
| Mortennana castello de gli Squarcialupi                               | Occasione di guerra fra Fioretini, e Pra-                    |
| prefo,e disfatto;                                                     | tesi 99                                                      |
| Mura di mattoni cotti con torri intorno                               | Oddo da Perugia capitano di guerra de'<br>Fiorentini 186     |
| à Firenze, fatte da Gneo Pompeo 4                                     | Florentini                                                   |
| Muro fatto in Arno di costa à San Gre-                                | Oratorio d'orto S. Michele fondato 307                       |
| gorio 376                                                             | & il modo, & in che modo vi fussero,                         |
| ON ON                                                                 | ne'pilastri messi i Santi 307                                |
| va N va                                                               | Ordilassi Signori di Forli mancano,797                       |
|                                                                       | Ordine sopra il vestire delle donne di                       |
| NAPOLE ONE Orfini Cardinale Le<br>gato del Papa in Bologna è cacciato | Firenze 170                                                  |
| gato del Papa in Bologna è cacciato                                   | Ordine in Firenze, che chi non hauessi                       |
| à fae. 125                                                            | hauuto auolo, & padre nati in Firen-                         |
| Napoleone Orfini, & il Legato riforma-                                | ze non potesse hauere oshtij 370<br>Ordine de congiurati 486 |
| no Roma 725                                                           | Ordine de congiurati 486                                     |
| Napoli riceue Luigi Duca d'Angio, co-                                 | Ordine della giustitia mandati di Firen                      |
| me suo Rè 763                                                         | ze à Roma 3 16, rifatti contro à gran-                       |
| Neri, & Bianchi in Firenze onde venif-                                | di, 360                                                      |
| fero 105, fanno rissa insieme 112                                     | Orto San Michele di gran dinotione in                        |
| Neri cacciati di Pistoia 110, in Firenze                              | tempo di mortalità 378                                       |
| pigliano i primi offitij 112                                          | Oruseto dannegiato dalle genti del Ba-                       |
| Neri Abati Priore di S. Piero Scherag-                                | uero 216, è preso per Papa Alessan-                          |
| gio mette fuoco in Firenze con gran-                                  | dro, 824                                                     |
| dissimo danno 119                                                     | Offa di S. Stefano allato allo altare di Sã                  |
| Neue alta dieci braccia in Bologna 467                                | Zanobi 456                                                   |
| Niccola Acciaiuoli gran Siniscalco del                                | Ofla due del collo di S. Gio: & mascella                     |
| Rè Luigi 480, fatto conte di Roma, à                                  | manca, & altre reliquie di Santi come                        |
| fac. 48 I                                                             | furono messe in S. Gio. 725                                  |
| Niccolo da Fabbriano grida se nessuno                                 | Osso del secondo dito di San Giouanni                        |
| vuol far difesa per Papa Gio. 217                                     | Battifia 724                                                 |
| S. Niccolo Castello, tolto à Galcotto de                              | Ostia si rende al Re Ladislao 807                            |
| Conti Guidi 779,& 380                                                 | Oftia si rende à Papa Alessandro 827                         |
| Niccolo Ricoueri Gonfaloniere 735                                     | Oftia cassello in Val d'arno preso da Fio                    |
| 2 100000 4 1000000 000000 ( ) )                                       | rentini,                                                     |
|                                                                       |                                                              |

#### SW TAVOLA SW

| rentini, & disfatto                                            | 74      | M. Paffetta muore di veleno in Lucca, à  |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Otto primo Re di Sassogna passa                                | in Ita- | fac. 45 I                                |
| lia benifica la Chiefa!, & Firen                               |         | Palagio detto termine caput aque in Fi-  |
| <b>&amp;</b> // / / / / / / / / / / / / / / / / /              | 20      | rêze, poi detto Capaccia hoggi in Ter    |
| Otto di Guerra di Firenze fanno                                | ribel-  | ma,                                      |
| lare Bologna dal Papa                                          | 567     | Palagio de' Priori si comincia à edifica |
| Otto Santi                                                     | 573     |                                          |
| Otto della Balia à due quartieri                               | 625     | Palagio del podestà arde dal mezzo in    |
| Otto marito della Reina Giouann                                |         |                                          |
|                                                                | 646     | Palagio de figlio Petri à San Piero sche |
| fo da M.Carlo                                                  | •       | radio in Eironga                         |
| Otto Buonterzo Signore di Piac                                 |         | Palio di S.Vettorio in Firenze 528       |
| 782, foldato de Venetiani và à                                 |         | Palladio torno in Domesia                |
| de' Veronesi 785, s'abbocca co                                 |         | Palladio torre in Perugia 564            |
| chese di Ferrara, & è morto da                                 |         | Palagio in Casentino acquistato da'Fio-  |
| dà Sforza da cotognuola                                        | 820     | rentini 773                              |
|                                                                |         | Palagio de' Cerretani arso presso al Ve- |
| のな P のな                                                        |         | fcouado in Firenze, 306                  |
|                                                                |         | Panciatichi cacciano i fautori de i Du-  |
| PACE fra Guelfi, & Ghibellini;                                 | 75,al-  | chini, cioè de' figliuoli di Castruccio  |
| trapace                                                        | 78      | di Pistoia 236                           |
| Pace grande in Firenze                                         | 99      | Panni quanti l'anno nelle botteghe d'ar  |
| Pace fra Neri, e Bianchi                                       | 112     | te di lana 315                           |
| Pace fra Fiorentini, e Pisani                                  | 155     | M.Pandolfo Malatesti da Pesaro soldato   |
| Pace fra Fiorentini, e Senesi                                  | 782     | da'Venetiani 784                         |
| Pace fra Pısanı, e Sanesi conchiusa                            |         | M.Pandolfo Malatesti mandato da Mila     |
| renze                                                          | 265     | no in aiuto de Sanesi                    |
|                                                                |         | Panni forestieri non entrino in Firenze, |
| Pace della lega con M. Mastino  Pace fin'l Page 27 M. Page the | 317     | \ C                                      |
| Pace fra'l Papa, & M. Bernabo                                  | 513     | à fac. 729                               |
| Pace bandita fra Fiorétini, e Pisani                           |         | Il Papa per legge del Bauero non poter   |
| de i Fiorentini coll' Imperatore                               | 537     | partir di Roma senza licentia del po-    |
| Pace proferta da mandati del Papa                              |         | polo, 218                                |
| rentini                                                        | 567     | Papa manda ambasciadori all'Imperato-    |
| Pace praticata fra i Fiorentini, e'l                           | Papa,   | re a Lucca 532                           |
| & per chi                                                      | 593     | Papa sa dishoneste domande a'Fiorenti-   |
| Pace fra Vrbano VI, & i Fiorentin                              |         | ni, 584                                  |
| Pace fra Sanefi, e Montepulcianefi                             | 691     | Papa Vrbano concede generale perdo-      |
| Pace conchiusa in sauor di Milano                              | 777     | no à Fiorentini 668                      |
| Pace fra Fiorentini,e'l Rè Ladislac                            | pra-    | Papa habita in Perugia 724               |
| ticata in Venetia.                                             | 828     | Papa di Viterbo torna ad habitare à Ro-  |
| Padoua in potere d'Arrigo Impera                               |         | ma, 746                                  |
| 135, si ribella                                                | 139     | Papa và ad habitare à Viterbo 805, viene |
| Padoua fi perde da quelli della Sca                            | 11.3    |                                          |
| fac.                                                           | 292     | Papa Benedetto scomunica il Rè di Fran   |
| Padona si perde 301, abbassa la pot                            |         | ·                                        |
| di M.Masbino                                                   |         | 011                                      |
|                                                                | 301     | Parentado disfatto in Firenze, per ordi- |
| Padouani hanno Monselci, saluo la                              |         | ne della Signoria 730                    |
| Ca,<br>Dadous in man di M. Franco (in N.                       | 309     | Parma, e Reggio si ribellono dall' Impe- |
| Padoua in man di M. Francesco No                               |         | radore 138                               |
| lo,                                                            | 700     | Parma tolta al Duca di Milano 781        |
| Padoua si rende à Venetiani                                    | 794     | Parma fi ribella dalla Chiefa 225        |
|                                                                |         | b 4 Par-                                 |

## AS TAVOLA SY

| Parma fà nouità contra la Chiesa 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ta Chiesa 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parma è data al Rè Giouanni 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perugini riceuono il duca del ducato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parma lasciata a'Rossi 266, stretta dalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | per Signore 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lega 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perugini si danno alla Chiesa 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parma si dà à M. Mastino 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perugia assediata da gente del Papa 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parma riformata da M. Mastino 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perugia presa con inganno 559, si ribel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parma in mano di M. Azzo da Correg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | la dalla Chiefa 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gio, 3 <sup>2</sup> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perugini hanno pace da Vrbano 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parrochie 57 in Firenze, 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perugini inuitano Vrbano 6 ad habitare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Partita dell'Imperatore d'Italia 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à Perugia 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Partita dell'Imperadore 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perugini danno la lor Città al Papa per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parte Guelfa capitani 9, 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | quando vi và ad habitare 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Passaggio per l'acquisto di Terra Santa,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Perugini, & il Papa concordano 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| à fac. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perugia si dà al Vicario del Duca di Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Patriarcha fratello dell' Imperadore Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cs lano 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gnore di Siena 441, come rinuntia la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peruzzi gran mercanti 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bacchetta 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peruzzi, e Bardi copagni falliscano 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Patriarcha fratello dell'Imperadore de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pescia Aria & guasta 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| capitato in V dine 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pestilenza grande in Firenze 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Patriarcha d'Aquilea conduttore delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pestilenza a Milano 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| genti dell'Imperadore 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Petrarcha coronato Poeta in Roma 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Patti dell'Imperadore co'Fiorentini, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Petraia difeia 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lega 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pezzo di carne di libre quindici nato in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Patti della concordia fra l'Imperadore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Firenze 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e Fiorentini 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Piacenza si arrende à M. Azzo, se li ribel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pauanico arío 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la,. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paula si dà al Bauero con patti 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Piacenza fa suo Signore P. Manfredi del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paula è presa dal Signore di Milano 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | li Scotti 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paula acquistata da'Milanesi 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Piazza si mattona in Firenze 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M.Pazzino de Pazzi vecifo 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Picchiena smantellata 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M.Pazzino de Pazzi parente de Pancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Piemonte si ribella, 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tichi fa conchiudere pace 2.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pienatico di facco tolto al Signor di Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pazzi perdono beni datili dal comune,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | doua 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| à fac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Piero fratello del Re Ruberto in Firen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peccioli s'arrende a'Fiorentini 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ze Signore 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peccioli prelo da'Fiorentini 796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. Piero di Narsi Caualier Bandese Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penitenzieri venuti in Firenze 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pitano di guerra de' Fiorentini 189,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pennonieri in Firenze 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rotto, preso, e morto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peppoli occupano Bologna 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peppoli finiscono lor Signoria in Bolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauero 219, datogli l'anello, e messo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gli l'ammanto 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gna<br>Peretola faccheggiata dalle géti dell'Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ciuescouo di Milano 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rezzo 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perugini caualcano sopra il cotado d'A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rezzo 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perugini foldano in Lombardia gente, à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fac. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and the same trained in Contract of the contra |
| Perugini pigliano Città di castello,e Ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| terna 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M. Piero de'Rossi viene in Firenze, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perugini si riconoscono sottoposti à San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cide Porter se se constante de la constante de | rop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# M TAVOLA SE

| roppe la gente di Massino 290              | Lucchesi 47, contra Genouesi saetto-       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| M. Piero Sacconi de'Tarlati dà Arezzo      | no quadrella d'Ariento in Genoua           |
| à Fiorentini 295, fa coniti in Firenze,    | à fac. 81                                  |
| à fac. 296                                 | Pisani in soccorso d'Arrigo 144, publi-    |
| M.Piero Rossi si pone tra Bogolenta, e     | cano Castruccio per nemico con ta-         |
| Chioggia 300, fi leua 301, và presso al    | glia drieto 169                            |
| le mura di Padoua à polarsi 301, sua       | Pisa in poter del Bauero 206               |
| morte 302                                  | Pisa donata all' Imperatrice donna del     |
| S.Picro castello preso 387                 | Bauero 221                                 |
| M.Piero Tarlati, & il Vescono de gl'V-     | Pisa per forza fa suo Signore Castruc-     |
| bertini, e Pazzı vanno all'Ambra con       | cio. 572 I                                 |
| gente 401                                  | Pisa in mano de' figliuoli di Castruccio,  |
| M. Piero Sacconi piglia il borgo à Sã Se   | 0 100                                      |
|                                            | Pisani cacciano il Vicario del Bauero      |
| polcro 407. affalta i Perugini infino al   | rinigliano la Cianoria del Bauero          |
| le mura 410                                | ripigliano la Signoria 239, per inui-      |
| M.Piero da Farnese muore d'anguina-        | dia de' Fiorentini praticano di com-       |
| 1a, 511                                    | prar Lucca 241                             |
| M.Piero Gabacorti torna fignore in Pi-     | Pitani ricomunicati 243.                   |
| fa, 534                                    | Pifa allagata gran parte da Arno 269       |
| M.Piero di M.Tomaso Orsini fatto Car       | Pisani danno parole generali all'imba-     |
| dinale 549                                 | fciadori di Milano 395                     |
| M. Piero Gambacorti eletto per capita-     | Pisani rotti da Gambacorti 395             |
| no de'Pilani 549                           | Pitani mandono ambafceria all'Impera-      |
| M.Piero Gambacorti di Pisa è veciso, à     | dore à Mantoua 430, danno la Signo-        |
| fac. 723                                   | ria all'Imperadore 431, rotti da Fio-      |
| M. Piero Gaetani dà Laiatico, la rocca di  | rentini 528, vengono prigione in 44,       |
| Pietra cassa, e Crciano a'Fiorétini 792    | carra 528                                  |
| e fatto cittadino, e canaliere in Firen    | Pisani rotti da'Fiorentini 508             |
| ze, 792                                    | Pifani mandano fuor tutte lor genti al     |
| Pietra santa data in guardia al comune     | guafto di Firenze 521                      |
| di Firenze 279                             | Pifa si cosegna libera al Vicario del Du-  |
| Pietra Santa si dà à Fiorentini 329, sou-  | ca di Milano 749                           |
| uenuta dal Duca d'Athene 348               | Pısa compra da'Fiorentini 790              |
| Pietra santa si da da' Fiorentini al Vesco | Pisani mandano solenne ambasceria in       |
| uo di Luni 361                             | Firenze 792                                |
| Pietra Buona si perde 495                  | Pisant mandano à proferire Pisa al Rè      |
| Pietra mala disfatta, stata del comune di  | Ladislao 795                               |
| Arezzo 673                                 | Pisa assediata da'Fiorentini 792           |
| Pieue di Santa Maria in Pruneta de i       | Pisani-pongano mano di Chiesa,             |
| Buondelmonti fi litiga 254                 | à fac. 798                                 |
| Pimaccio preso da M.Bernabo 488            | Pisani mangiano herbe per same 800         |
| M. Pino della Tosa fa trattato con Tede    | Pisani danno la Signoria al Rè di Fran-    |
| C1: •                                      |                                            |
| Pinzi di Monte arlo dalle genti dell'Ar    |                                            |
|                                            | *                                          |
| J.                                         | Pistoia edificata da descendenti de sol-   |
| Proua in Cafentino, che fa allagare il     | dati di Catilina 2                         |
| borge à Campi 639                          | Pistolesi si danno à patti a'Fiorentini 45 |
| Pilani (confitti da'Fiorentini 38, s'accor | e 46, si ribellono a'Fiorentini 114        |
| dano al volere de Fiorentini 47            | Pistoia presa da' Fiorentini, e Lucches    |
| Pilani rompano la pace co'Fiorentini, e    | per alledio, & tra loro dinifa 124         |
|                                            | Pisto-                                     |

| Pistolesi danno tributo à Castruccio 159   | Ponte della Carraia in Firenze fondato    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| s'accordano con Fiorentini 174             | èspesa 274                                |
| Pistora presa 215, riformata per il Rè Ru  | Ponte ad Era preso da'Fiorentini 328      |
| berto 215                                  | Ponte rifatto done era il pontenecchio    |
| Pistoia è vota d'ogni bene da M. Filippo   | con 43, botteghe funi 366                 |
| di Saggineto 222                           | Pote à S. Trinita comiciato, & finito 366 |
| Pistoia assediata da Castruccio 222, for-  | Ponte à Sieue di Filicaia 454             |
| te di mura, e di fossi, e di torri 222     | Ponte su l'Adice fatto da M. Francesco    |
| Pistoia ripresa informata da Castruccio,   | Nouello 79                                |
| à fac.                                     | Ponte à San Pietro in Roma afforzato      |
| Pistoia spegne ogn'insegna d'Aquila, di    | contra Cassello Sant'Angelo 8-            |
| Castruccio, & Ghibellino 239               | Pontremoli si ribella dal Duca, si dà     |
| Pistoia fa festa di pace 239               | T 1 170 000                               |
| D'Acia G dà non un'anno à Figuratini à     | 50 41 22 11                               |
| Pistoia si dà per vn'anno à'Fiorentini, à  |                                           |
| fac. 256                                   | Poponi quante some entrassero l'anno      |
| Pistolesi si ribellono dal Duca d'Athe-    | in Firenze 316                            |
| ne, 353                                    | Popolo di Roma pacificato co' Gentil'-    |
| Pistolesi riceuono la guardia de'Fioren-   | huomini 316                               |
| tini 393,& 394                             | Popolo rimane in signoria di Firenze,     |
| Pistoia assediata dalle genti dell'Arciue  | fac. 359                                  |
| fcouo di Milano                            | Popolo si leua perche la giustitia è impe |
| Pistolesi pigliano la Sambuca 476          | dita 420                                  |
| Podestà di Firenze ferito 122              | Popolo di Firenze vegghia alla liberta    |
| Podestàrende la bacchetta, & perche,       | à fac. 588                                |
| à fac. 420                                 | Popolo Romano vuole Papa Romano, a        |
| Poggibonzi si edifica 30, preso da' Fio-   | fac. 610                                  |
| rentini 46, disfatto da Fiorentini 48,     | Popolo corre col fuoco alle case de gli   |
| preso da suorusciti di Firenze 69          | Ammonitori 614                            |
| Poggibonzi s'arrende à patti 70, si ribel  | Popolo entra in palagio 622               |
| la dal Rè Carlo, e si dà a Curadino 71,    | Popolo grosso di Siena vince il minuto,   |
| disfatto, e ridotto à borgo da' Fioren-    | à fac. 671                                |
| tini 75                                    | Popolo di Roma fileua à romore 786        |
| Pogginghi cacciati di Lucca 236            | Porta di verlo Siena in Firenze comin-    |
| Poggio Santa Cicilia castello si ribella à | ciata 213                                 |
| Senesi preso, e disfatto 85                | Porta di S. Marco in Pistoia arde 214     |
| Poggio dell'ostale afforzato,& da chi, à   | - 110 01 77                               |
|                                            | - 11 - 11 - 27 12                         |
| Ponciardo de' Ponci ferisce nel viso vn    |                                           |
|                                            | Porto Pisano preso da Fiorentini 525      |
| banditore, che voleua bandire per par      | Portico Castello tolto a'Fiorentini 597   |
| te de'Lucchefi 117                         | Possessioni tolte à molti 365             |
| Ponte alla Carraia si comincia 37, rui-    | Poueri impoltroniti 383                   |
| na, 74                                     | Pozzo Calbello in su la Gusciano, preso   |
| Ponte à Rubaconte si edifica, e da chi     | da'Fiorentini ° 221                       |
| prese il nome 40                           | Prato preso, e disfatto da'Fiorentini 27  |
| Ponte à Santa Trinita edificato 45, rui-   | Pratesi interdetti dal Legato del Papa,   |
| na, 74                                     | à fac.                                    |
| Ponte ad Era arso da'Fiorentini 224        | Pratesi danno la terra in guardia à' Fio- |
| Ponte Vecchio ardono case 255              | rentini 390                               |
| Ponte alla Carraia cade 268, il ponte à    | Prato come venne sotto la signoria de'    |
| Santa Trinita vecchio 268                  | Fiorentini, e come fusse ridotto à con    |
|                                            | obet                                      |

| tado 391                                           | Processo del Papa contro l'Arciuescono      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pratica de'Fiorentini, Perugini, e Sanesi          | di Milano, & altri 391                      |
| di mandare ambascieria all'Imperado                | Processioni assar, e solenni, e ricomincia- |
| re, 433                                            | no l'anno di mortalità 665                  |
| Prefetto da vico fa gran danni alle gen-           | Prouisione de'balestrieri in Fireze 453     |
|                                                    | Pulesino, e Rouico tolto à Vinitiani 785    |
|                                                    | Mrs. A.A. A.  |
| Prefetto da vico esce da Viterbo,& scon            | Pulicciano dannegiato dalli Ghibellini,     |
| fisse le genti del Papa 584                        | à fac.                                      |
| Pregio del grano essendo carestia in Fi-           | Punti, & giuditij d'Astrologia cerchi da'   |
| renze 82, altro pregio essendo care-               | Fiorentini 496                              |
| faia 86                                            |                                             |
| Pregio dell'ariento in Firenze 374                 | es o es                                     |
| Pregio delle robbe in carestia in Firen-           |                                             |
| ze, 419                                            | OVERCIA grossa Castello de'Sane-            |
| Preti grauati dal comune di Fireze 163.            | si, preto, e disfatto da'Fiorentini,        |
| Priemalcuore Castello, preso da' Mila-             | 6                                           |
|                                                    | a 1ac. 39                                   |
| nesi 475                                           | 683 D 683                                   |
| Primo reggimento di Firenze 18                     | では、R のな                                     |
| Prima rissa fra Bianchi, e Neri in Firen-          |                                             |
| ze, 107                                            | RACOVISTO di Santo Miniato da               |
| Principio dell' ordine de' Frati minori,           | Fiorentini 544                              |
| à fac.                                             | Radagasso all'assedio di Firenze rotto,     |
| Principio dell'ordine di San Dominico,             | à fac. 422                                  |
| 1 6                                                | M. Ramondo da Cordona capitano di           |
|                                                    |                                             |
| Principio del palagio del Podestà 43               | guerra de Fiorentini 176, fatto prigio      |
| Principio di Santa Maria Nouella 78                | ne da Cattruccio 182                        |
| Principio della guerra fra Fiorentini, e           | M. Ramondo da Cordona tratto di pri-        |
| Aretini 87                                         | gione dal Bauero 229                        |
| Principio d'imborsare i Consolari in Fi-           | Rapolano Castello de' Sanesi preso da i     |
| renze 232                                          | Fiorentini 46                               |
| Principio de i configli in Firenze 233             | Rapporto di Teologi in Venetia, che A-      |
| Principio della guerra di Pisa con Fio-            | lessandro sia il vero Papa 823              |
| rentini 8                                          | Raspanti reggono in Pila 793                |
| Princiualle dal Fiesco, Vicario dell'Im-           | Rè Carlo 3, coronato del Regno d'Vn-        |
| peradore in Firenze 86, in Arezzo, à               | gheria 673, e ferito, & auuellenato,        |
|                                                    | 674, spregiatore di Santa Chiesa, se        |
| ·                                                  |                                             |
| Priori primi in Firenze 80, altri priori,          | morire di veleno la madre 674               |
| à fac.                                             | Rettori quanti in Firenze 316               |
| Priore del popolo in Arezzo accecato,              | Rè de le gratie di Vernia mancate 221       |
| à fac. Priori, & altri vfficij come sfi traessero, | Rè d'Aragona non comparifce al duello.      |
| Priori, & altri vfficij come sfi traessero,        | & è scomunicato, e priuo del regno,         |
| à fac. 318                                         | å fac. 82                                   |
| Priori grandi rinuntiano all'offitio 3,58          | Rè di Francia manda ambascieria in Fi-      |
| Priori scomunicati dall'Inquisitore 368            | renze 586                                   |
| Priori di Fireze vicarij irreuocabili del          | Rè di Francia scomunicato dal Papa 8 1 x    |
| A                                                  | Rè di Francia dà il guatto alle campagne    |
| Primeradore 437                                    |                                             |
| Priori s'escono di palagio 622, come s'e           | d'Arezzo Calliglioni, e Cortona 819         |
| leggessino 631                                     | Re d'Vngheria và in Puglia 375              |
| Processi contro al Bauero, & all'Antipa-           | Rè d' Vngheria Gonfaloniere di Santa        |
| pa, 222                                            | Chiefa 452                                  |
|                                                    | Rè                                          |

| Rè d'Vngheria sdegnato contra il reg-    | della parte                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| gimento di Firenze 586                   | Rinieri d'Vguccione della faggiuola Se    |
| Re Giouanni manda à Firenze, che leui    | natore di Roma fa arder vn Lombar         |
| l'assedio da Lucca 250, manda à soc-     | do, & vn Toschano 220                     |
| correre Lucca 251                        | Risposta di duoi superbi capitani, che s  |
| Rè Giouanni s'abbocca col Legato della   | entraua il sole in Firenze v'entrereb     |
| Chiefa 254, ha guerra in Boemia 258      | bono 56                                   |
| và ad Auignone al Papa 261, và al Rè     | Risbruccioli castello in Val d'Arno preso |
| di Francia:và à Bologna 264              | e disfatto da'Fiorentini, 7               |
| Rè Giouanni torna nella Magna: & fine    | Rocca di Caprele, presa dal Vescono d     |
| di sue imprese in Italia 266             | Arezzo 165                                |
| Rè Ladislao piglia Cortona 820           | Rocca di Reggiuolo tolta a' Fiorentini    |
| Re Luigi giugne à Liuorno, e glie conces | à fac. 705                                |
| fo da Papa Alessandro il Reame di Ie     | Roma edificata da Romolo, e Remolo, 1     |
| rusalemme, e di Cicilia 822              | Roma si riforma, e da chi: riceue il Re   |
| Reggimento di Firéze ne gl'artefici 361  | Ruberto con grand'honore 225              |
| Reggimento di Firenze in man de'Ciom     | Romani si danno alla Chiesa 423           |
| pi, 568                                  | Roma libera da ogni summissione Impe      |
| Reggio si ribella dalla Chiesa 225       | riale 437                                 |
| Reggio fà nouità contro la Chiesa 237    | Roma fu principio dell'Imperio 437        |
| Reggio si dà al Rè Giouanni 253          | Roma è gouernata da dieci huomini, a      |
| Reggio in potere di quelli da Fogliano,  | fac. 786                                  |
| à fac. 266                               | Romani pigliano nuouo reggimento,         |
| Reggio dato à quelli da Gonzaga 279      | fac. 791                                  |
| Reggio assediato da M. Bernabò 548       | Roma ha carestia, è presa dal Rè Ladis-   |
| Reggiuolo è preso da Fiorentini 707      | 1ao, 870                                  |
| Reliquie di San Bernaba in Firenze 135   | Roma presa per Papa Alessandro 826        |
| Reliquie in San Giouanni venute di Gre   | Romani mandano ambasciadori al Papa       |
| cia 724                                  | che vadia ad habitare à Roma 828          |
| Represaglia concessa dal Rè di Francia   | Romena presa, salita la rocca 216         |
| in fauor del Duca d'Atene, contro a'     | Romena compra dal comune di Firenze       |
| Fiorentini 367                           | à fac. 456                                |
| Ribellione di molte terre dal Rè Carlo,  | Romeo de'Peppoli, e Gozzadini leuano      |
| á fac. 70                                | romore in Bologna 222                     |
| Ribellione contro al Bauero 230          | Romori fra i Nobili, e la Plebe in Firen- |
| Ribellione di Bologna, e sua forma 568   | ze, 66                                    |
| Ribelli fatti in Firenze 615             | Romori in Pifa                            |
| Ricciardo da Saliceto espone l'ambascie  | Romore in Pisa contro all' Imperadore,    |
| ria in Firenze 388                       | & per chi,& come 444                      |
| Ridolfo della Magna, chiamato in Italia  | Romori cittadineschi in Firenze 728       |
| da Ghibellini contra Fiorentini 79       | Romori fra il Papa, e'l popolo di Roma,   |
| M.Ridolfo da Camerino corre Fabriano     | à fac. 791                                |
| per se 505, dipinto per vno piè apicca   | Rosso della tosa ordina di pigliar Pisto- |
| to alle forche, e rotto 586              | ia, 213                                   |
| M. Ridolfo di M. Gentile da Camerino     | Rossi Signori di Parma si ribellano dalla |
| capitano de'Fiorentini 734               | Chiefa 225                                |
| Rimino etolto al Legato 265              | Rossi di Parma Signori di essa, & di Luc- |
| Rinaldo Gianfigliazzi Göfalonieri 659    | ca, 266                                   |
| Rinaldo Orfini morto 696                 | Rossi di Parma diuentano amici de' Fio-   |
| M. Rinaldo Gianfigliazzi ha l'infegna    | rentini 289                               |
|                                          | Rossi                                     |

| Rossi di Parma assediati 289, vengono      | Fiorentini 46, sopra a Colle, e iui scon   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ad habitare in Firenze 293                 | htti 73, si pacificano co'Fiorentini 74,   |
| Rosso di Ricciardo de' Ricci rotto da gli  | vinti da gl'Aretini 88                     |
| Vbaldini 411                               | Sanesi sconsitti da'Pisani 261, domando-   |
| Rossi, & lor famiglia satta di popolo, &   | no aiuto à Fiorentini, non l'hanno, no     |
| altri 729                                  | osteruano la pace a'Pisani 265             |
| Rossi Signori di Pontriemoli 783           | Sanesi come si danno all' Imperadore, à    |
| Ruberto Duca di Calauria Capitano di       | tac. 434                                   |
| guerra in Firenze 123, del Papa 124,       | Sanesi accettono il Patriarca fratello del |
| Ruberto Rè in Firenze 133, manda soc-      | l'Imperadore per loro Signore 441          |
| corfo a'Fiorentini 138                     | Sanesi cacciati di Monte pulciano, e da    |
| Ruberto Re entra in campagna di Roma       | chi 447                                    |
| à fac. 225                                 | Sanesi mandono ambasciadori al Conte       |
| Ruberto Rè entra in Roma, riforma Ro-      | di Virtù 688                               |
| ma 226                                     | Sanesi hanno dal Conte di Virtù 200,       |
| Ruberto Rè ha Lucca 333, sua morte, à      | lance 692                                  |
| fac. 347                                   | Sanefi in stato populare 780               |
| Ruberto Conte da Battifolle Capitano       | Sant'Anna perche si guardi in Firenze,     |
| di Fiorentini nell' affedio di San Mi-     | à fac.                                     |
| niato 143                                  | Santa Maria à Monte, presa da'Fiorenti-    |
| Ruberto da Poppi fatto huomo del Du-       | 111, San Ministell & James & Fire and 1    |
| ca di Milano 748                           | San Miniateli si danno à Fiorentini 372    |
| Ruberto da Bauiera eletto Imperadore,      | Sbanditi intorno à Fiorenza 165, fanno     |
| à fac. 766                                 | trattato 116 Sbanditi di Firenze 759       |
| Rutina Castello de' Perugini preso da      |                                            |
| Michelotto Michelotti 700                  | Scarperia Castello edificato da' Fiorenti  |
| 62 S 62                                    | Scarperia assediata dalle genti dell'Arci  |
|                                            | uescouo di Milano 400, come si forni       |
| SALARTI diragazzi, e balie 383             | fce da'Fiorentini . 404                    |
| Saluestro Gatti Signore di Viterbo,&       | Sciarra Colonna gouerna Roma 199           |
| il figliuolo confessorono i lor danari     | Scitma nella Chiefa 26                     |
| ın San Francesco 217                       | Scisma nell'Imperio 148                    |
| Saluestro di M. Alamanno de' Medici        | Scissia, & suo principio 601               |
| Gonfaloniere 620                           | Scotti Signori di Piacenza 782             |
| Saluucci cacciati di San Gimignano co-     | Scritture arse dal popolo nel palagio del  |
| me,& perche 418                            | Podestà, & intorno 621                     |
| Sambuca Castello de' Bolognesi toltogli    | Scuole sei in Firenze, d'Abbaco 4, di Lo   |
| da Pistolesi 476                           | gica, e Grammatica 315                     |
| Sambuca Castello preso 763                 | Sega in Firenze 438                        |
| San Casciano principiato, e perche 449     | Semifonte Castello de' Fiorentini è da     |
| Sanesi sconsitti da'Fiorentini al Castello | loro disfatto 33                           |
| d'Asciano 30                               | Sentenza del Papa contro il Bauero 218     |
| Sanesi sconsitti da' Fiorentini à Mont'al- | Seraualle Castello de' Pistolesi si dà a'  |
| to, e'l a sello distatto 34, di nuono      | Fiorentini 2/44                            |
| iunti à Rugumagno, e'l Castello disfat     | Serra disfatta da gl'Aretini 530           |
| to 35. fanno ace co' Piorentini 35,        | Serpenti come cani viciti della rouina     |
| ropano i patti della pace 39, con vin-     | della Falterona 276                        |
| ti, e islatti, venti tra Castelle, e sor-  | Siena sotto il reggimento de gl'Artefici,  |
| tezze 39, s'accordano al volere de'        | è come 443                                 |
|                                            | Siena                                      |

| Siena iottoiopra, & trattato in ena 704, ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dà al Conte di Virtù 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Staio colmo recasi a raso 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siena in man del Duca di Milano 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Statua di Marte cade a piè del Ponte vec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Signa abbruciata da Castruccio 190, ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chio 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fatta da'Fiorentini 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stefano Papa eletto in Firenze, e muore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Signore di Cortona fà preda sul Perugi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Firenze 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| the state of the s | M. Stefano Colonna entra in Roma, & è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fatto senatore > 1/2 1/2 1/2 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Signor di Mantoua aiutato da' Fiorenti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ni 744, rompe le géti del Duca di Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stefano Duca Cugino dell'Imperadore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lano a noise of the second of 9744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | viene a Firenze 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Signor di Bologna muore 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stefano Duca di Bauiera codotto da'Fio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Signori di Padoua muoiono di veleno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rentini 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in Venetia 795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stendardo portato di Damiata da'Fio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silano rocca in quello di Volterra com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rentini 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pra da'Fiorentini 677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stinche prigioni, onde dette 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M. Simone della Tofa Capitano in Pi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Studio generale ordinato in Firenze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| stoia, torna à Firenze con grandissi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sudario di nostro Signore nalcosto alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Simone Peruzzi, non ardendo altri par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | venuta del Bauero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lare, dà buon configlio 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Susinana Castello de gl'Vbertini spiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sindachi del comune di Firenze, come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | to, 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| promettono 4000, fiormi l'anno all'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sufinano Castello assediato da'Fiorenti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Imperadore 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ni, 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Siniscalcho del Rèpiglia la Signoria di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lucca 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROW T ROW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sire di Culci 666, viene in quel di Luc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sire di Culci 666, viene in quel di Luc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A D D F o di Romeo Pennoli fatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ca 667, assediato in Firenze 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T Adde o di Romeo Peppoli fatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ca 667, assediato in Firenze 668<br>Siri della Lippa de' maggiori signori di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capitano di popolo in Bologna, co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ca 667, assediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capitano di popolo in Bologna,co<br>legati co'Fiorentini 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ca 667, aisediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori fignori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capitano di popolo in Bologna, co<br>legati co Fiorentini 303<br>Talamone preso, le guasto dal Bauero,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ca 667, affediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori fignori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473. Soccorío di più terre Guelfe dato a' Fio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capitano di popolo in Bologna, co<br>legati co Fiorentini 303<br>Talamone preso, le guasto dal Bauero,<br>fac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ca 667, affediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori fignori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473. Soccorío di più terre Guelfe dato a' Fiorentini 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capitano di popolo in Bologna, co<br>legati co Fiorentini 303<br>Talamone preso, le guasto dal Bauero,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ca 667, affediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori fignori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473. Soccorío di più terre Guelfe dato a' Fiorentini 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capitano di popolo in Bologna, co<br>legati co Fiorentini 303<br>Talamone preso, le guasto dal Bauero,<br>fac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ca 667, assediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473 Soccorso di più terre Guelse dato a'Fiorentini 142 Soldati in nome di lance d'onde, & tre ver lancia 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitano di popolo in Bologna, co<br>legati co Fiorentini 303<br>Talamone preso, le guasto dal Bauero,<br>fac. 1222<br>Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ca 667, assediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473 Soccorso di più terre Guelse dato a'Fiorentini 142 Soldati in nome di lance d'onde, & tre ver lancia 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitano di popolo in Bologna, co<br>legati co Fiorentini 303<br>Talamone preso, le guasto dal Bauero,<br>fac. 1228<br>Talamone ricetto delle mercantie Fio-<br>rentine 538<br>Talano Conte di Monte Caregli rompo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ca 667, affediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori fignori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473 Soccorío di più terre Guelfe dato a'Fiorentini 142 Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519 Sole ofcurato nel fegno di Cancro 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Capitano di popolo in Bologna, co legati co Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero; fac. Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Firenze 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ca 667, affediato in Firenze 668 Siri della Lippa de' maggiori fignori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473 Soccorío di più terre Guelfe dato a' Fiorentini 142 Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519 Sole ofcurato nel fegno di Cancro 317 Sonar di campane leuato nella mortalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 223 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ca 667, affediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori fignori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473  Soccorío di più terre Guelfe dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole ofcurato nel fegno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ca 667, assediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473  Soccorso di più terre Guelse dato a'Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pila 228, & 236 Tarlati. Signori d'Arezzo, & di Città del Citt |
| ca 667, assediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità à fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 1228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pila 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ca 667, assediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 239 Tarlati d'Arezzo à configli del Vicario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ca 667, assediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 399 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 239 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ca 667, asseduato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473, Soccorso di più terre Guelse dato a'Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 1228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompo la fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ca 667, assediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a'Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de'Fiorentini racquistò le sua castella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 1228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à configli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 478 Tarlati da Pietra mala 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ca 667, assediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de' Fiorentini racquistò le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 399 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 239 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 479 Tarlati da Pietra mala 577 Tauola di S. Maria impruneta viene in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ca 667, assediato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de' Fiorentini racquistò le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 239 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 47 Tarlati da Pietra mala 57 Tauola di S. Maria impruneta viene in Firenze 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ca 667, asseduato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473, Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de'Fiorentini racquistò le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Cane della Scala 158, Spuleto si ribella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitano di popolo in Bologna, co legati co Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Fuenze 399 Tarlatino dell' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 47 Tarlati da Pietra mala 57 Tauola di S. Maria impruneta viene in Firenze 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ca 667, asseduato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473, Soccorso di più terre Guelse dato a'Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de'Fiorentini racquistò le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Cane della Scala 158, Spuleto si ribella dalla Chiesa 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 1228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompo la fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 478 Tarlati da Pietra mala 577 Tauola di S. Maria impruneta viene in Firenze 80 Tedeschi pensano di farsi Signori d'Ita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ca 667, assed la Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442 Soci compri per i Fiorentini 473. Soccorso di più terre Guelse dato a'Fiorentini 142 Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519 Sole oscurato nel segno di Cancro 317 Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373 Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305 Sourana tolta a' Fiorentini 414 Spedali quanti in Firenze 315 Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de'Fiorentini racquistò le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Cane della Scala 158, Spulcto si ribella dalla Chiesa 566 Squittino di 17 buoni huomini 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 1228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompo la fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 478 Tarlati da Pietra mala 577 Tauola di S. Maria impruneta viene in Firenze 80 Tedeschi pensano di farsi Signori d'Italia, 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ca 667, asseduato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de' Fiorentini racquistò le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Cane della Scala 158, Spulcto si ribella dalla Chiesa 566  Squittino di 17 buoni huomini 232  Squittino in Firenze ognitre anni 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 1228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompo la fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 478 Tarlati da Pietra mala 577 Tauola di S. Maria impruneta viene in Firenze 80 Tedeschi pensano di farsi Signori d'Italia, 468 Tempio di Marte edificato in Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ca 667, asseduato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità à fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de' Fiorentini racquisto le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Cane della Scala 158, Spuleto si ribella dalla Chiesa 566  Squittino di 17 buoni huomini 232  Squittino d'vnione in Firenze 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, e guasto dal Bauero, fac. 228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talano Conte di Monte Caregli rompola fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pila 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à configli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 478 Tarlati da Pietra mala 578 Tauola di S. Maria impruneta viene in Firenze 800 Tedeschi pensano di farsi Signori d'Italia, 468 Tempio di Marte edificato in Firenze Tempio di Marte consecrato à San Gio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ca 667, asseduato in Firenze 668  Siri della Lippa de' maggiori signori di Boemia viene à Firenze 442  Soci compri per i Fiorentini 473.  Soccorso di più terre Guelse dato a' Fiorentini 142  Soldati in nome di lance d'onde, & tre per lancia 519  Sole oscurato nel segno di Cancro 317  Sonar di campane leuato nella mortalità a fac. 373  Soci terra presso à Verona sa mortalità di gente del Mastino 305  Sourana tolta a' Fiorentini 414  Spedali quanti in Firenze 315  Spinetta Marchese Malespini con l'aiuto de' Fiorentini racquistò le sua castella 157, riperde le terre, e sugge à M. Cane della Scala 158, Spulcto si ribella dalla Chiesa 566  Squittino di 17 buoni huomini 232  Squittino in Firenze ognitre anni 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capitano di popolo in Bologna, co legati co'Fiorentini 303 Talamone preso, le guasto dal Bauero, fac. 1228 Talamone ricetto delle mercantie Fiorentine 538 Talamo Conte di Monte Caregli rompo la fede al comune di Firenze 398 Tarlatino de' Tarlati d'Arezzo vicario del Bauero in Pita 228, & 238 Tarlati Signori d'Arezzo, & di Città de Castello, pigliono il Borgo 238 Tarlati d'Arezzo à consigli del Vicario dell'Imperadore in Siena 438 Tarlati perdono molte Castella 478 Tarlati da Pietra mala 577 Tauola di S. Maria impruneta viene in Firenze 80 Tedeschi pensano di farsi Signori d'Italia, 468 Tempio di Marte edificato in Firenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Theodorigo Re de Gotti in Italia pren-                      | Trafficano di nuouo i Fiorentini à Pila,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Roma, e Tofcana                                          | à fac. 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teologo primo fatto in Firenze 475                          | Trattato de gl'vsciti di Fiorenze 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Terraio Cattello si ribella à Guidi del                     | Trattato di Castruccio in Pisa scoperto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conte Vgo da Battifolle con molte al                        | 168, altro trattato in Firenze scoperto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tre, 291                                                    | à Asia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terre di Toscana libere da ogni sommis                      | ~ / )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                             | Trattato in Arezzo scoperto per strano accidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fione Imperiale 437                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fione Imperiale 437 Terre de gl'Vbaldini, tutte in mano de' | Trattato del Duca di Calauria in Lucca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fiorentini 557                                              | fcoperto 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terre del Conte Asborre affamate : 785                      | Trattato di pigliar Pistoia 213, ordinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Terrina Castello de gl'Aretini rifatto da                   | da M.Rotlo della Tofa 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fiorentini 290                                              | Trattato di Vgolino di tano in Firenze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Terzo cerchio in Firenze 85                                 | a fac. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tetoro del Papa condotto in Lucca 136                       | Trattato di certi Fiorentini 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rubato 147                                                  | Trattato ordinato in corte del Papa sco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | and the second s |
| M. Testa Tornaquinci, e mandato in atu                      | perto 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| to a' Senesi 227, che erano à Monte-                        | Trattato di dar Parma à M.Azzo Viscon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maffi 227                                                   | ti, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Testa d'Ariento di San Zanobi : ha vn                       | Trattati de i Signori d'Arezzo co i Fio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pezzo del fuo teschio 250                                   | rentini,e Perugini 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Testa di San Donato Vescono d'Arezzo                        | Trattato in Bologna contro M. Taddeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| è portata in Firenze: messa con quel-                       | Peppoli 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ia di San Zanobi trouata in Santa Can                       | Trattato d'hauer Montagnana 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dida 675                                                    | Trattato d'affaltar Bologna 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 19 6                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | Trattato in Firenze di mutation di stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiboli si rende à Papa Alessandro 827                       | à fac. 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tingoccio da Staggia metre fuoco in                         | Trattato de'Ciompi in Firenze 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vna delle porte di Siena -690                               | Trattato in Pisa contro à M. Pietro Gam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Todi dà fiorini 4000.al Bauero, & glie-                     | bacorti 72 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ne-sono imposti 10000, 226                                  | Trattato di mutation di Stato in Firen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Todi si ribella dalla Chiesa 565                            | ze, 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Toiano acquistato da Fiorentini 501                         | Trattato ad vecider M. Iacopo da Prato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toiano si rende a'Fiorentini , 797                          | icoperto 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M. Tommaio Strozzi con molti feguaci                        | Trattato di riuolgimento di Stato in Fi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| si fugge 65 I                                               | renze 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Torniamento fatto su la piazza di Santa                     | Trattato del Duca di Milano di torre la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Croce 553                                                   | fignoria al Signor di Bologna 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Torniamento fatto in Firenze, & premij                      | Trattato di M.Iacopo dal Vermo per pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| à fac. 721                                                  | ghar Bologna 769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Torre del Cancelliere di Roma si dissa,                     | Trattato in Parma di torla al Duca 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| à fac. 217                                                  | Trattato di vender Pisa al Rè di Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Torre in Perugia detta il Palladio 564                      | à fac. 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Totila Re de Vandali, e Gotti in Firen-                     | Trattato contro Genoua 812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7e 10                                                       | Tregua rotta fra Fiorentini, e'l Duca di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Totila assedia Firenze 11, in Firenze 11                    | Milano 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fà morire i principali della Città, 11,                     | Trento prefo 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| faccheggia, e ruina la città 12, riedifica                  | Triboli feminati per le strade di Pistoia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fiefole 12, ruma molte città d'Italia, e                    | à fac. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| muore 12                                                    | Tuono simile al terremuoto 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | Tuone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## M TAVOLA SE

| Tuono grande di di chiaro, 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Venetiani tolgono Pienatico al Signo             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>600 600</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di Padoua 784                                    |
| 65 V 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Venetiani corrono Verona 78                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Venetiani acquistano Padoua 79                   |
| V A D A Castello tolto a'Coti di Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vento pestilenziale 16                           |
| te Scudaro 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Venti leuano 303, masnadieri per aria d          |
| Val d'Ambra s'acquista da Fioretini 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fu l'alpi                                        |
| Val di Nieuole con sue castella fanno pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Venturino frate arriua in Tofcana con            |
| ce co'Fiorentini 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10000, del suo paese và à Roma 275               |
| Vapori accesi mirabil segno 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | predicò in Firenze diceua, che no er             |
| Vapore grande cade sopra Arno 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vero Papa le non staua à Roma 27                 |
| Vbaldo Ruffoli primo Gonfaloniere in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vercelli è tolto à M.Galeazzo 55                 |
| Firenze 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vernia Castello de' Conti Alberti preso          |
| Vbaldini rotti da'Fiorentini 44, doman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | da'Fiorentini 45                                 |
| dan perdono, e sono accettati per cit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vernia manca di legittime rede 22                |
| tadini 130,si danno a'Fiorentini 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vernia compra da' Bardi                          |
| Vbaldini dannegiati 379, gastigati 380,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vernia s'arrende al comune di Firenze            |
| con Ghibellini in Milano 795, piglia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | à fac.                                           |
| no Firenzuola 396, è Monte Colore-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verona fà suo Signore M. Benedetto C.            |
| to, 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pitano di M.Maftino                              |
| Vbaldini dinifi 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verona presa dal Conte di Virtù 68.              |
| Vbaldini fattı cittadini di Firenze 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verona seconda miglior terra di Lom              |
| Vbaldini con gente del vicario di Bolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bardia 70                                        |
| gna hanno adherenti quafi tutti gl'Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Veronesi chiamano per lor Signore M              |
| pigiani 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Guglielmo dalla Scala 78:                        |
| Vberti discesi da Vberto Cesare figliuo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Veronesi hanno carestia 788, mettono             |
| lo di Catelina 5<br>M.Vbertino da Carrara mette in Pado-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dentro Venetiani 788                             |
| and the second s | Verrucola di Pilaprefa 799                       |
| ua M.Piero Rosso, cacciane M.Alber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vescouo d'Arezzo muore in maremma                |
| to, 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | à fac. 207<br>Vescouo di Firenze fa trattato 257 |
| M.Vbertino da Carrara entra nella lega, á fac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vgo Marchese di Bramdemburg:vicario              |
| à fac. 301<br>Vberto da Lucca primo Capitano del po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dell Imperadore in Firenze, edifica,             |
| polo in Firenze 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dota sette badie 20, sà Caualieri in F.          |
| Vberto Infangati trattiene i congiurati,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | renze 20, muore                                  |
| dicendo trattar gran cofe 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vgo Conte di Battifolle occupa Ampi-             |
| Vccisioni fra Guelfi,e Ghibellini 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nana,& contado 242                               |
| Vdine fa decapitare il Patriarea fratello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vgo Scali và à foccorrere Ferrara 262            |
| dell'Imperatore 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vgolino Conte di Gherardeschi caccia-            |
| Venetiani rotti à Ferrara 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | to di Pisa é à oste sopra pisa 76, vitto-        |
| Venetiani collegati con Fiorentini 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rioso contro Pisani 77, torna in Pisa            |
| Venetiani ingannano i Fiorentini 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78,8'intende co'Fiorentini 84,fi fa Si-          |
| Venetiani della parte Ghibellina, tradi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gnore di Pifa 89, deposto della Signo            |
| tori 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ria, e messo in prigione 89, muore di            |
| Venetiani vogliono per inimico il vesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fame co' figlinoli, e co i nipoti nella          |
| uo di Milano, e suoi sudditi 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | torre della fame                                 |
| Venetiani assediano Chioggia grande, à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vgolino di Tano de gl' Vbaldini ordina           |
| fac. 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | metter fuoco in quattro parti di Firen           |
| Venetiani deliberano di disfare il Signo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ze è attanagliato 234                            |
| re di Padoua 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. Vgolino da Caualcabo si sa Signor di          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Che-                                             |

#### M TAVOLA SW

| Cheromna 776                                                                                                                                                                                                                                                                    | Viterbo ripreso per la Chiesa dal Lega"                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vguccione dellaFaggiuolaSignore di Pi                                                                                                                                                                                                                                           | to de gl'Orfini 244                                                                                                                                                                                 |
| sa 146, contro Fiorentini, e Lucchesi,                                                                                                                                                                                                                                          | Viterbo si ribella dalla Chiesa 563                                                                                                                                                                 |
| 146, prende, e ruba Lucca 147, rende                                                                                                                                                                                                                                            | Viterbo, e preso per Papa Alesadro 824                                                                                                                                                              |
| le castella a'Pisani, e và contro à Pisto                                                                                                                                                                                                                                       | Vnione squattino 603                                                                                                                                                                                |
| lesi 148, sopra à Monte Catino 149,                                                                                                                                                                                                                                             | Voi filate molto sottile: detto d'vn' Am-                                                                                                                                                           |
| rompe i Fiorentini, e prende Monte                                                                                                                                                                                                                                              | basciadore Fiorentino all' Imperado-                                                                                                                                                                |
| Catino 150, fa decapitare Banduccio                                                                                                                                                                                                                                             | re, 417                                                                                                                                                                                             |
| Buonconti, e'Ifigliuolo 151, perde in                                                                                                                                                                                                                                           | Volterra presa da'Fiorentini 46                                                                                                                                                                     |
| vn dela Signoria di Pifa, e di Lucca,e                                                                                                                                                                                                                                          | Volterra în potestă di M. Ottauiano Bel                                                                                                                                                             |
| fugge in Verona 153, muore 157                                                                                                                                                                                                                                                  | forte 319, ribellata dal Duca d'Athe-                                                                                                                                                               |
| Vguccione di Ricciardo de'Ricci gran cit                                                                                                                                                                                                                                        | ne, 352                                                                                                                                                                                             |
| tadino in Firenze 554                                                                                                                                                                                                                                                           | Volterra si da all'Imperadore 433                                                                                                                                                                   |
| Vicario dell' Imperadore Federigo fcon                                                                                                                                                                                                                                          | Volterra acquistata da'Fiorentini 492                                                                                                                                                               |
| fitto à Fighine!da Guelfi 41                                                                                                                                                                                                                                                    | Vrbano IIII. Papa 60                                                                                                                                                                                |
| Vicario del Rè Carlo d'Angiò con 12,                                                                                                                                                                                                                                            | Vrbano lesto eletto 600                                                                                                                                                                             |
| buon huomini in Firenze, 67                                                                                                                                                                                                                                                     | Vrbano VI. famorire in Genoua, & fot-                                                                                                                                                               |
| Vicario del Re Ruberto rotto à Tizana,                                                                                                                                                                                                                                          | terare in vna stalla cinque Cardinali,                                                                                                                                                              |
| àfac 169                                                                                                                                                                                                                                                                        | 677, viene à Lucca, và ad habitare à                                                                                                                                                                |
| Vicenza presa dall' Imperadore Arrigo,                                                                                                                                                                                                                                          | Perugia 682                                                                                                                                                                                         |
| à fac.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vrbano Papa come parte da Perugia, e                                                                                                                                                                |
| Vicenza prefa 3.08                                                                                                                                                                                                                                                              | torna à Roma 690, muore 692                                                                                                                                                                         |
| Vico Castello in mugello, edificaro 173                                                                                                                                                                                                                                         | Vzano fi perde 255                                                                                                                                                                                  |
| Vico Pisano si da a'Fiorentini 800                                                                                                                                                                                                                                              | Vzano sopra Pescia preso da Fiorentini,                                                                                                                                                             |
| Vieri di M. Pepo Cauicciuli ambasciado                                                                                                                                                                                                                                          | à fac. 274                                                                                                                                                                                          |
| re tenuto prigione dal Papa 687                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| M. Vieri, & M. Michele de' Medici inui-                                                                                                                                                                                                                                         | CON Z CON                                                                                                                                                                                           |
| tati ad andare col popolo alla piazza,                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                                                   |
| à fac. 728                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 A N O B r Santo fa miracoli 40                                                                                                                                                                    |
| Viesca Castello in Val d'Arno si ribella,                                                                                                                                                                                                                                       | ZANOBY Santo fa miracoli 40 Zanoby Santo trouato fotto le volte                                                                                                                                     |
| Viesca Cassello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290                                                                                                                                                                                                                         | di Santa Reparata 250                                                                                                                                                                               |
| Vietca Castello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290<br>Visconti non vidiscano al Bauero, non                                                                                                                                                                                | di Santa Reparata Zanobi da Strata coronato Poeta dall'Im                                                                                                                                           |
| Viesca Castello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290<br>Visconti non vbidiscano al Bauero, non<br>vanno à Marcheria al parlamento 236                                                                                                                                        | di Santa Reparata 250<br>Zanobi da Strata coronato Poeta dall'Im<br>peradore 442                                                                                                                    |
| Viesca Castello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290<br>Visconti non vbidiscano al Bauero, non<br>vanno à Marcheria al parlamento 236<br>Visconti come perdono Bologna 440                                                                                                   | di Santa Reparata 250 Zanobi da Strata coronato Poeta dall'Im peradore 442 Zuffa fra Tedeschi, e Romani 216                                                                                         |
| Vielca Castello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290<br>Visconti non violdiscano al Bauero, non<br>vanno à Marcheria al parlamento 236<br>Visconti come perdono Bologna 440<br>Visconti da Milano Signor di Piacenza,                                                        | di Santa Reparata  Zanobi da Strata coronato Poeta dall'Im peradore  Zuffa fra Tedeschi, e Romani  Zuffa in Como fra Guelfi, e Ghibellini,                                                          |
| Vielca Castello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290<br>Visconti non violdiscano al Bauero, non<br>vanno à Marcheria al parlamento 236<br>Visconti come perdono Bologna 440<br>Visconti da Milano Signor di Piacenza,<br>à fac. 782                                          | di Santa Reparata 250 Zanobi da Strata coronato Poeta dall'Im peradore 442 Zuffa fra Tedeschi, e Romani 216 Zuffa in Como fra Guelfi, e Ghibellini, à fac. 779                                      |
| Viesca Castello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290<br>Viscontr non vbidiscano al Bauero, non<br>vanno à Marcheria al parlamento 236<br>Visconti come perdono Bologna 440<br>Visconti da Milano Signor di Piacenza,<br>à fac. 782<br>Visione d'vir romito della summersione | di Santa Reparata  Zanobi da Strata coronato Poeta dall'Im peradore:  Zuffa fra Tedeschi, e Romani 216  Zuffa in Como fra Guelfi, e Ghibellini, à fac.  779  Zuffe fra Pogginghi, & Interminelli di |
| Vielca Castello in Val d'Arno si ribella,<br>à fac. 290<br>Visconti non violdiscano al Bauero, non<br>vanno à Marcheria al parlamento 236<br>Visconti come perdono Bologna 440<br>Visconti da Milano Signor di Piacenza,<br>à fac. 782                                          | di Santa Reparata 250 Zanobi da Strata coronato Poeta dall'Im peradore 442 Zuffa fra Tedeschi, e Romani 216 Zuffa in Como fra Guelfi, e Ghibellini, à fac. 779                                      |

Il Fine della Tauola.





# RITRATTO

FIORENTINE.

LIBROPRIMO.





A C C E N D O adunque principio infino da' tempi di Noè, il quale hebbe tre figliuoli l'vno de'quali hebbe nome Giaffeth,i suoi discendenti nella diuisione che feciono dello habitare il mondo per cagione della confusione de' linguag-

gi, che Iddio mandò nella edificatione della torre di Babello, habitarono la parte d'Europa. E il primo de suoi, che arriuasse nelle nostre parti d'Italia su Atalante, ò vero Atalo figliuolo di Tagran figliuolo di Turas primo figliuolo di Giaffeth, La moglie di questo su Eletra vna delle sette figliuole d'Atalante, che i Poeti discriuono, che surono conuertite in

A sette

· sette stelle di cielo & per consiglio d'Apolline & d'a-Atrolagi si pose Atalo detto ad habitare nel monte doue edifico la cirtà di Fiesole, luogo sano & abondantissimo d'acque, & doue già fu vn bagno derro Reale sanatiuo di molte infermità, & molto multiplicò d'habitanti in brieue tempo, dopo la sua morte rimase Rè di Fiesole, Iralo suo figliuolo dal cui nome su nominato il regno d'Italia, Et fu la detta città ne' suoi discendenti quali dominatrice di tutta Italia. Hebbe Atalo due altri figliuoli de quali l'vno si chiamò Dardano, ilquale per risponso del loro Idolo alto Marte lasciato il regno di Fiesole à Italo si parri con Apollonio strolago & con grande gente, & arriuò in Asia nella proumcia di Frigia hoggi detta Turchia ne gli anni del prin Anni dal cipio del mondo tremila dugento, & quiui edificò vna principio del mon- città & nominolla dal suo nome Dardania: la quale poi da successori fu nominara Troia, della disfarione di questa città vscì Enea con sue genti, come narrano le storie, & per dispositione di sopra si posò in Italia, & de'suoi discendenti surono Romolo, & Remolo edificatori della città di Roma negli anni del mondo, 4484. 4484. & anni 454. dopo la distruzione di Troia. Crebbe poi Roma d'habitanti, e disignoria quanto dicono le storie insino a' tempi di Cesare, & del consolato di Cicerone, nel quale su la congiura di Catillina, che co suoi congiurati si parti, e andonne à Fiesole, & poi co suoi seguaci da Fiesolam su morto nel piano di Pireccio vicino à doue è hoggi Putoia, la quale fu poi edificata da discendenti di certi fediti, che rimasono del

detto esercito, sconsitto, & etiandio de' vincitori Ro-

mani

mani furono tanti morti, che rimasono meno che venti à cauallo: di poi v'arriuò Metello con suo esercito, & co' detri vincitori si assediò à Fiesole con danno di sua gente nel principio: ma poi per condotta di Fiorino Romano suo pretore ruppe i Fiesolani, e vecisene mol ti, & accampossi fra il fiume d'Arno & Fiesole, in luogo detto Villarnina, & Camarte, doue i Fiesolani faceuano certi mercati, e quali doue hoggi è Firenze, & mã darono per aiuto à Roma, & fuui mandato Cicerone, Iulio Cesare, & Macrino, e piu altri con molte legioni, & stertonui ad assedio sei anni in vano e tornaronsi à Roma. Et rimaseui Fiorino in certa bastia fatta in detto luogo, la quale per tradimento fu poi presa & disfatta da Fiesolani, per la morte di Fiorino, e disua gente, i Romani per farne vendetta vi mandarono i sopra detti capitani, e piu altri con molta gente da'quali presono nome i monti dattorno come mon te Cecero, e monte Macrino & piu altri, & in fine per al sedio dopo due anni & quattro mesi, & sei di presono la Bastia disdetta città di Fiesole, & spogliarolla, & disferolla, e que sole. sto fu anni settantadue inanzi alla natività di Christo.

Distrutta la città di Fiesole Cesare con sua compagnia scese nel piano presso alla riua d'Arno, doue fu morto Fiorino, & iui cominciò à fare edificare vna cit tà acciò che mai non si rifacesse quella di Fiesole, & inchiuseui le sopradette due ville, Camarti & Villarnina, & voleuala nominare dal suo nome Cesaria, ma fugli vietato dal senato di Roma: & ordinarono che quelli Prima ede grandi signori che insieme con Cesare erano stati alla difirenza dutrutione di Fiesole andassono à edificare questa nuo-

ua città

HISTORIE FIORENTINE

ua città insieme co lui, Et qualuche hauesse prima copiu ta la sua parte nominasse la città di suo nome. Albino toc cò a sinaltare lo spazzo della città, che ancora se ne truo. ua cauando, Macrino fece fare il condotto dell'acque, le quali codusse vij. miglia dilungi insin'al fiume della mari na à piè di môte Morello per lauare la terra & etiandio per bere, perche poco vino s'vsaua, & riputaualle miglio ri che di pozzi, & in Fireze faceuano capo à vn palagio detto Termine caput aque: poi detto capaccia, & ancora in Terma si vede delle anticaglie. Gneo Popeo sece fareil cerchio delle mura di mattoni cotti, co torri tode bellis. sime, e spesse per spatio di braccia xx. quato si girasse no trouiamo, se nó che quado fu disfatta da Totile, dicono le storie era gradissima, Marzio fece fare il campidoglio fortezza belliss.doue hoggi è mercato vecchio, secondo la piu vera opinione; altri dicono dou'è il palagio de'prio ri luogo detto il Guardingo, doue poi disfatto stettono meretrici. E ciascuno studiò tato la sua parte, che quasi à vn tépo ciascun l'hebbe copiuta, si che nessuno hebbe à porle il nome. E però da alcuni in principio fu chiamata la piccola Roma, da altri Floria per la morte di Fiorino, ò perche in quelli capi, e d'intorno nasceuano molti fio ri, e gigli, ò perche fu ripiena della più fiorita géte di Ro ma d'ogniRione come toccò per sorte, & di molti Fieso lani che vi venono ad habitare poi per lugo vso fu detta Fioreza interpretato spada fiorita, e ciò sù DCLXXXII. anni dopo la edificat.di Roma, & anni LXX. inanzi alla natiuità di Christo. Cesare per no hauerle dato il nome, irato si tornò à Roma, e fu eletto cosolo al conquisto di Frácia, & Inghilterra, & alla sua tornata domádado il tri onfo

onfo gli fu negato, donde ne seguirono le battaglie ci uili, & la sua vittoria, & il farsi Imperadore: a'tempi di Numa Pompilio cadde in Roma dal Cielo vno scudo rosso il quale i Romani presono per arme, & così lo die rono à ogni loro terra, e loro vaggiuniono le quattro lettere d'oro. S.P.Q.R. i Fiorentini v'agiunsono il giglio bianco in detto campo rosso. Poche cose, ò nulle si trouano scritte in questi tempi di Firenze, perche in ogni atto, & guerra erano co' Romani, & come Romani erano stimati, & sempre nelle battaglie ciuili tennono con Cesare: & vno de' baroni di Firenze detto Lucere valente huomo fu con lui in detta guerra al porto di Branditio truouasi ancora che vn figliuolo di Catellina detto Vberto Cesare, fatto da Iulio Cesare grande cittadino in Firenze, & i suoi discendenti furon gran tempo signori in Firenze, & alcuni vogliono dire, che gli Vberti sieno discesi di loro: tornati gli edificatori di Firenze à Roma, & crescendo, e multiplicando assai in brieue tempo la città di Firenze, perche molto era fauoreggiara da Romani, si dilibero in Firenze di edisicarui vno tempio bellissimo à honore dello Iddio Mar te, & mandarono per perfetti maestri à Roma, & cost feciono nel luogo detto Camarti, & con bellissime colonne, & marmi feciono la capella, che oggi ita à honore di Santo Giouanni Batista, ma feciolla eglino à hono re di Marte; & nel mezo in su vna colonna posono Marte armato, intagliato di marmo, e trouiamo fu edificato sotto l'ascendete da durare quasi in eterno, co me è scritto ancora nello Spazzo, & treviamo che fu a' tempi d'Ottauiano Imperadore, trouiamo etiam dio ch'el

ch'el nostro piano di Firenze soleua essere quasi tutto pantano insino presso à Firenze, per l'altezza della pietra golfolina presso à Signa, la quale su poi per artificio di maestri tagliata, & abbassata, & sgorgorono l'acque, & diuentò piano fruttifero, & sa-no. Molto tempo si resse Firenze per gouerno de gli Imperadori Romani, & molto spesso si posauano, & dimorauano quiui nelle passate, che faceua. no da Roma in Lombardia, & nell'altre parti. Et Anni di trouasi che negli anni di Christo C C LII. Decio Imperadore nel primo anno del suo imperio essendo in Firenze, e perseguitando i chrutiani, fece pi-Martirio gliare, & tagliare la tetta à santo Miniato primo ge-di S. Mis nito del Re d'Erminia, che allhora come heremita habitaua in vna selua detta Arisbotto dietro à dou'è oggi la Chiesa di santo Miniato, che per tutto era boschi di là d'Arno, & solo s'habitaua di quà. Solo era vn ponte da Girone à Candegli per l'adrieto fatto da Fiesolani, perche mi era la diritta strada da Ro-

ma, fù martirizato doue è santa Candida con piu al-tri, & per miracolo si riposè la testa allo imbusto, &

a' suoi piedi passò Arno, & andò insino in sul pog-gio doue è hoggi la sua Chiesa, & quius spirò à vn pic-

colo oratorio, che v'era in nome di santo Piero apo-

stolo, & quiui fu da christiani sepellito occultamen-te, dipoi riceuuta la fede in Firenze vi fu fatta vna

piccola Chieta al suo honore, ma quella, che v'è

hoggi di marmi trouiamo fu principiata nel MXIII.

d'Aprile per opera di messer Aldobrando cittadino, &

252.

vescouo di Firenze; & per comandamento del cattolico, &

co, & santo Imperadore Arrigo secondo di Bauiera,e di santa Cimedonda sua donna dotandola di molte possessioni, & il corpo di san Miniato missono con grande diuotione nello altare sotto le volti, poi su compiuta dal comune di Firenze colle scalee, e data al gouerno dell'arre di calimala. Per simil modo fece Decio martirizare santo Crisco co' suoi discepoli, ilquale era gentilhuomo di Germania, & allhora heremita, e compagno di santo Miniato. Di poi habitò, e fu morto in Magello, doue è hoggi la sua chiesa di san to Cresci à valcaua. Et trousamo che insino a' tempi di Nerone su piantata in Firenze la vera sede di Christo viene alla per Frontino, e Paulino discepoli di san Piero, ma stet- di Christo te in pochi & occulta insino à tempi di Gostantino. ne' tempi di Nero: trouiamo che la città di Firenze si resse sotto lo mpe-ne. rio de Romani anni CCCL. ò circa, & sotto paganesimo, ben che ci fussi alcuni pochi christiani fuori in selue, e romitori, & dentro occulti insino a' tempi di santo Salueltro, & di Goltantino che prese la fede per tutto lo mperio apertamente, e ridusse tutti i templi de gli Idoli à Chiese Christiane, e lui n'andò in Gostantinopoli lasciato alla Chiesa lo Imperio di Ponente. I suoi tre figliuoli vissono diuisi, & stracciorono lo Imperio, & l'vno di loro Gostantio fu heretico della setta Arriana perseguitando i christiani. Ne detti tempi di santo Saluestro, e Gostantino tor-glia la senò etiamdio la città di Firenze alla vera fede di Chri di Christiana pasto palesemente, & feciono leuare del tempso lo Idolo di Marte, & perche non erano perferti nella fede non lo disfeciono, perche diceuano esser fatto sot-

Firenze pi

to ascen-A.

to ascendente, che quando fosse disfatto, la città harebbe grande pericolo, & danno, & però lo po-sono in su vna alta torre presso al fiume d'Arno, & il tempio consecrarono poi per cappella, ò vero Duomo principale ad honore di Dio, & del beato messer santo Giouanni Batista padrone della Città. Et ordinarono la festa il di della sua natiuità con grandi offerte, & che si corresse il palio della seta, che sempre poi s'è osseruato, & feceuisi l'aggiunta dell'Altare, e le fonti di mezzo per battezzare i fanciulli, e consecrarui l'Acqua il Sa bato Santo, & benedire il Fuoco, del quale ogni casa mandaua vno à pigliarne con vna faccellina, di che nac Della fac- que degnità alla casa de Pazzi, della grande faccellina Pazzi di- perche circa gli anni di Christo MCXXX. vno della loro casa grande di persona ne recaua una maggiore che gl'altri, & accendeuala prima che nessuno altro, &

cellina de' uersa da al tri scritto-Di .

da lui lo pigliauano gl'altri.

Poi dopo la seconda riedificatione di Firenze ne gli anni di Christo MCL.pe'Consoli dell' arte di calimala, che n'haueano la cura, fu aggiunto sopra la Chiesa di Santo Giouanni la lanterna in colonne, & la mela, e la Croce dorata: che prima v'era scoperto, & per forma è de belli edifici del mondo, & a' nostri tempi si compiè la dipintura dentro del mosaico: & trouiamo ricordi che quando il Sole entra nel segno del Cancro in sul mezzo giorno mette per la parte di sopra i suoi razi in su vna figura del Sole, posta nello spaz zo doue è scritto intorno.

Engiro torte Sol ciclos & rotor igne.

Essendo come è detto dopo Costantino lo imperio inde-

Anni di

LIBRO PRIMO.

indebolito, e diuilo ne gli anni di Christo circa CCCC. Christo & regnando nello Imperio di Roma, e di Costantinopoli Arcadio, & Honorio figliuoli di Teodosio. Venne delle parti fra Leuante, & Settentrione delle prouincie di Goria, e Sueria, Alberigo Re de Gorri có gran de gente, & passorono in Africa, & destrussolla in gran parre; & tornando in Italia destrussono, & dibruciarono gran parte di Roma, e de paesi d'intorno, & dello Imperio, di poi circa XV. anni ci tornò Rodaggio Re successore del detto Alberigo con innumerabile géte per disfare Roma, & prima guastò molto della Lom bardia, & di Toscana, e posesi in fine allo assedio di Firenze. & hauendo già i Romani mandato per soccorso à Costantinopoli venne di là Honorio imperadore in Italia, & in Toscana à Firenze per resistere al detto Re Rodaggio, che v'era intorno co duomila de'Gotti, i quali spauentati per la venuta di Honorio si partirono, e ridussonsi ne monti di Fiesole in luogo sterile, do ue quasi per miracolo diuino furono assediari dalla gen te di Honorio ch'erano pochissuni à rispetto di loro, & molti ne morirono di fame, e di sete. & però s'arren- contro derono, e furono venduti come bestie insino à vno danaio l'vno, & assai de' venduti prestamente moriuano per lo disagio haueano patito, & Rodaggio gittato da' suoi su morto da' Romani. Credesi che procedesse ancora questa vittoria da Dio pe' preghi di Zenobio Di S. Zenobio Ven Fiorentino huomo santo, & allhora vescouo di Firen- scouo Fioze, ilquale santificò con molti miracoli, & in vita, & dopo sa morte insieme con santo Crescentio, e con san to Eugenio l'vno Diacono, & l'altro subdiacono. I corpide

10 HISTORIE FIORENTINE

pi de quali sono sepelliti in santa Reparata, che prima si chiamaua santo Saluadore: ma perche la detta vittoria su nel suo di, si mutò il nome alla Chiesa, se su detta santa Reparata, se rifecesi la Chiesa di santo Saluadore come sta hoggi in vescouado. Il detto santo Zenobi morì prima, e su sepellito à santo Lorenzo suori delle mura dipoi essendo traslatato il suo corpo à santa Reparata, toccò vno olmo secco in su la piazza di san Giouanni, ilquale per miracolo subito rinuerdì, e siorì se per memoria di ciò si pose in quello luogo vna Croce di marmo in su vna colonna, che anchora vi sta hoggi.

Anni di Christo 140.

elo, Totile. andah Gotti rriam nghari

> Anni di Christo 450.

Ignileia.

Ne gli anni del nostro Sig. Iesu Christo.CCCXL. à tempi di santo Leone Papa, & Teodosio & di Valen. tiniano Imperadori, Belo sopra nominato Totile Rè de' Vandali, & de' Gotti, delle parti d'Aquilone nato nella prouincia di Gotia, e di Suetia huomo crudelisimo, & homicida del suo fratello grande signore, si parti di suo paese con innumerabile gente, & Vngheri per venire à disfare lo Imperio di Roma, & fu contra-Itato con grandi battaglie da'Romani, Borgognoni, e Franceschi nelle parti di Frigoli con innumerabili vcci sioni di gente dell'vnaparte, & dell'altra, & moriuui il Duca di Borgogna; per lo quale contatto Totile come sconfitto si tornò ne suoi paesi: ma subito raunò maggiore numero di gente che prima, e ritornò in Iralia, e di principio assediò Aquilea, & dopo tre anni quel la prese arse & distrusse con tutte le genti. Il simigliante fece à Vicenza, Brescia, Bergamo, Milano, & Ticino, & quasi tutte l'altre terre di Lombardia saluo Modena,

Modona, per la quale miracolosamente entrò, & non la vide pe' meriti di santo Giminiano vescouo di quella: dutrusse Bologna nella quale fece marti- san Prorizare santo Procolo vescouo d'essa. Il simile fece colo vesco quasi à tutte le terre di Romagna, poi entrò in To- logna. scana, & assediò Firenze per esser famosa, & de'Romani, & per la vccissone, che in quelle parti erastata fatta de Gotti, & di Rodaggio loro Re, & suo antecessore, & piu tempo vi stette in vano perche era fortissma per le spesse torri, e buone mura. Infine con inganni moitrando volere essere loro amico, & in loro seruigio volere disfare i Pistolesi loro nimici, i Fiorentini sempre poi chiamati ciechi lo missiono dentro con sua gente, & habitò nel palagio del Campidoglio: & subito poi sotto colore d'amore vn di fece richiedere molti de' principali cittadini, & à vno à vno come giugneuano gli faceua amazzare, & gittare in vna gora, che passaua sotto il palagio, e molti n'haueua fatti morire, quando il sangue cominciò ad apparire in Arno, & allhora sene auiddono gli altri cittadini, ma fu tardi: perche già hauea fatto armare tutta la sua gente, vedendo la cosa scoperta comando, che corressono tutta la città vecidendo ogn'vno piccoli & grandi, maschi & semine, & cosi su fatto: perche ogn'vno era sproueduto. Eraui in Firenze ventidua migliaia di huomini da portare arme senza i piccoli, & vecchi che pochi ne scamparono in contado, in boschi, in fortezze, & cauerne, e subito poi fece rubare, & spogliare la città, e arsela, & disfecela, saluo vna torre dall'Oc-

Distrutione di Firés di gingno Bel 450. Beato Ma mritio vegenze.

dall'Occidente edificata da Pompeo, & vna porta dal-Settentrione, & mezzo giorno, & fra la città e il Duo mo di santo Giouanni colle sue bellissime colonne. l'Idolo di Marte allhora cadde in Arno doue tanto stette ze ad 28. quanto si penò à riedificare la città, fù la detta distrurione adi XXVIII. di Giugno anni CCCL. & anni DXX. dalla sua edificatione. Et fuui martirizato con scono di Fi grandi tormenti il Beato Mauritio allhora vescouo di Firenze, il cui corpo giace in Santa Reparata. Disfatta la città di Firenze Totile s'accampò con sua gente in sù monti di Fiesole, e subito fece fare quella città grande, & forte come prima, promettendo grandi esentio ni à chi v'andasse ad habitare, & fu subito ripiena di discesi di Fiesolani, & di Fiorentini, & di Itrani, & sempre Santo Her furono ribelli, & nimici a' Romani. Rifatta la città culano vedi Fiesole, Totile si parti, e prese, e destrusse la città d'Arezzo, & arsela e seminolla sale. disfece Perugia, doue fu martirizato Beato Herculano vescouo di quella, dis-Gran crufece Pisa, Luca, Volterra, Luni, Pontriemoli, Parma, Reg gio, Bologna, Imola, Faenza, Furli, Furlimpopolo, Cesena, & molte altre, & in campagna, & in terra di Roma, & (secondo che sidisse) fu mandato da Dio per punitio ne della eresia Arriana cresciuta ne Christiani. & pe' prieghi di santo Leone Papa, che allhora regnaua nel papato, non toccò Roma. Et partissi d'Italia per certa visione, ch'hebbe spauenteuole, & morì presto poi di morte subitana in Vngheria, & alcuni dicono nella Marca, & la notre medesima hebbe in visione della sua morte à Marziano Imperadore in Grecia, Et per la sua

dicono,

es Papa.

scouo di

Perugia.

deltà di Toula.

crudeltà fu sopra nominato Totile flagellum Dei, altri

dicono, che gli pose questo nome santo Benedetto; che andando Totile sconosciuto à visitarlo lo conobbe, & comandogli non spargesse piu sangue humano, onde si parti, e mori poi presto come è detto, viuente ancora Totile vn'altro Re de'Gotti detto Teodo rigo hauendo disfatto Bramante, Francia, & Spagna, vdito la morte di Totile passò in Italia, e prese Roma, e Toscana, e quasi tutta Italia, & collegossi con Leone Imperadore di Gostantinopoli heretico alla distrutione de Christiani, dopo Leone succedette Zeno di contrario animo, e combatte con loro, e in fine per accordo lasciò à Teodorigo il Vicariato lo mperio di Roma, riceuendo certo censo, & hebbe per statico Teodorigo suo figliuolo. Circa questi tempi nacque Merlino Nacque profeta, ò vero negromante, che sece poi molte marauiglie: di poi negli anni CCCLX V.di nuouo vno 465, Agustulo Teotonico prese lo Imperio di Roma, & funne poi cacciato dal sopradetto Teodorigo statico in Gostantinopoli mandato in Italia da Zeno Imperadore, e tenne lo Imperio d'Italia gran tempo, & molto fauoreggiò insieme con Zeno la eresia Arriana perse-guitando i christiani, e cosi su piena Italia di eresie, e di na d'eresie molte signorie di Gotti & altri, e da questo Teodorigo fu fatto morire santo Seuerino Boetio, & Papa Mortedi Giouanni primo, e poco poi morì di mala morte cir- Senerino Boetio. ca gl'anni D V. & i Romani si rubellarono, e cacciarono i Gotti; il perche molti sen'adunarono, & riassediarono Roma circa gli anni DXXXVIII. per questo i Romani, e Italiani mandarono per aiuto in Gostantinopoli à Giustiniano Imperadore, & mandouui Belusia no fuo

HISTORIE FIORENTINE

no suo nipote & Vicario, ilquale in brieue tempo con molte vittorie gli distrusse, e cacciò quasi tutti d'Italia torna alla & di altre parti, e ridusse Italia alla vera fede di Chrifede di sto, & mantennela in pacifico stato, insino alla sua mor Christo Anni di te negli anni DLXV. e nel medesimo tempo Giusti-Christo 565. Re- niano detto compose la laudabile opera della brieue reduzzione dutione delle leggi, certo resto di Gotti furono in tutdelleleggi to cacciati da Narses successore di Belusiano, si che à breutta. durò la pestilenzia della signoria de' Gotti in Italia cir-

maobarer.

circa gli anni di Christo 600.

ca anni CXX V.con grande sterilità. Questo Narses fu poi cagione di conducere in Italia i Longobardi vsci ti di Pannonia, e Vngheria circa gli anni DLX X.i quali presono in brieue tempo quasi tutta la signoria d'Italia, Et il loro Re si chiamò Rontano. In questi tempi su santo Alessandro vescouo di Fiesole, e dopo Maometo lui santo Romolo. Et circa gli anni DC. nacque nelle parti d'Arabia il falso profeta Maometto che tanto veleno seminò poi nel mondo, durò lo mperio de Lon gobardi in Italia circa anni CCV. con grandi tribula tioni, e furonne cacciati per operatione de Reali di Fran cia, & massime di Carlo magno, ilquale fu contegrato Imperadore da Papa Leone terzo in Roma, stette adun que la nostra città di Firenze, in tutti questi tempi disfatta, benche alcuni borghi s'habitassono intorno à Santo Giouanni, ne mai si potè riedificare perche non lasciauano i Fiesolani, e i signori d'intorno come i Conmonte Ca ti di Mangone, di monte Carelli, & di Certaldo, e di relli, Cer-taldo. Ca Capraia tutti d'vno lignaggio, e i Conti di santa Fiopraia San' re stratti de'Longobardi, che furon della distrutione di Firenze ne tempi di Totile, a tempi di questo Carlo

Conti di Mangone, relli, Ceras Flore.

magno,

magno, che riedificò Firenze anni circa CCCL.

Fu adunque riedificata la città di Firenze a tempi Riedifica-& per operatione di Carlo magno Re di Francia & Im-tione di Fi peradore in questo modo; che liberata che su Italiada lui, dalla signoria de Longobardi, & rimessa la S. Chiesa in suo stato e libertà, alquanti gentili, e nobili del contado di Firenze discesi degli antichi, & nobili cittadini della prima città, de'quali si dice furono caporali i Figiouanni, & i Figuineldi, & i Firidolfi si congrega- Casatianrono insieme con certi habitanti doue era Firenze, e prima edi--certi di contado, & altri, e mandorono ambasciadori ficatione à Carlo detto, & à Papa Leone, & a' Romani pregan- za hoggi dogli, che operassono, si che la loro figliuola città di Firenze disfatta da Totile in loro dispetto, si riedificasse, & mandassonui con tal forza, che potesse resistere a' Fiesolani, i quali benignamente furono riceuuti, & pienamente elauditi. Et subito vi mandò Carlo le sue genti dell'arme, e à piè, e à cauallo. Et i Romani come feciono i loro antichi, cosi eglino vi mandarono molti maestri atti à riedificarla, e grande quantità di Romani d'ogni ragione ad habitarui, & cosi vi concorse grande quantità di cittadini, e contadini fuggiti da Firenze, & cosi principiorono à riedificar la nostra città, doue anticamente era, ma minore che prima per compierla piu tosto, & ciò fu ne gli anni di Christo Riedifica-DCCCI.in calendi d'Aprile, i Fielolani mai non ardi-Firenze rono à combattere colloro, à contraporsi, mà tennonsi Anni di alle loro fortezze dado d'intorno sturbo quanto potea 1301. no, Dicesi che i Romani detti trassono prima d'Arno la immagine di Marte, & ponsola in su vno piliere in su la riua

la riua del fiume, doue è hoggi il capo del ponte vecchio; perche diceano altrimenti non potersi riedifica-re: questo non approuiamo, perche ci pare opinione fal sa, e erronea, & da pagani. & etiamdio si dice cercorono per consiglio d'astrolagi pigliare buono ascendente pernon essere bene perfetti christiani in ogni costume.

Nuona edi Roma, ma di piccolo sito con quattro principali porte: la prima da Leuante su doue surono le case di M. Bellincione Berti de' Rauignani, le quali per retaggio della contessa Gualdrada sua figliuola, e moglie del primo conte Guido, furono sue, e de Contiguidi suoi discendenti quando si feciono cittadini di Firenze, i quali poi le venderono à casa de Cerchineri, e dalla detta porta era vn borgo insino à santo Piero maggiore, la seconda porta era doue è hoggi il vescouado, è chiamossi porta del Duomo, è vero porta del Vescouo, e di fuori fu fatta la Chiesa di santo Lorenzo come è à Roma, & su edificata santa Maria maggiore, & santo Michele Berteldi insino alla terza porta detta di santo Brancatio, doue hoggi sono le case de Tornaquinci, & santo Brancatio era di fuori, & simile santo Paolo à mo do di Roma poi seguiua vna postierla presso alla Chiesa di santa Trinita, che era di suori detta porta Rossa, che insino à hoggi e rimaso il nome alla via, poi si volgeuano le mura, doue hoggi sono le case degli Scali, è seguiuano su per la via di Terma, insino alla quarta principale porta detta porta S. Maria, passato alquanto mercato nuouo, doue hoggi sono le case degl'Infangati dall'una parte, & dall'altra parte era la Chiesa di fanta

di santa Maria detta sopra porta: che poi quando si disfece la porta cresciuta la città si trasmuto la detta Chiesa doue è hoggi, & borgo santo Apostolo era di fuori, & simile santo Stefano, & alla fine della ruga di detta porta edificarono vno ponte sopra Arno con pile di macigni, detto com'è hoggi Ponte
vecchio assai piu stretto, che quello d'hoggi, e su
il primo si facesse in Firenze: stendeuansi lemura insino al castello Altrafonte, poi dietro alla Chiesa di san Piero scheraggio, che cosi si nominaua per vna fogna cosi detta, nella quale si riduceua quasi tutta l'acqua piouana della città, & iui entraua in Arno, Et dietro à detta Chiesa haueua vna postierla detta porta peruzza: poi si stendeuano le mura insino alla via del Garbo, Et iui era vn'altra postierla, poi die-tro alla Badia si stendeuano le mura insino alla sopradetta prima porta di san Piero. Et cosi piccola su \* fatta la città di Firenze con buone mura, & spesse torri. Nel mezzo dentro era santo Andrea, e santa Maria in Campidoglio, & mercato vecchio si chiamaua mercato di Campidoglio, era diuisa la città à quartieri secondo le dette quattro porte, poi quando si crebbe, si recò à sesti, aggiugnendoui la parte d'oltrarno. Et di quella porta santa Maria si fece due parti, dall'vno lato il sesto di san Piero scheraggio, dall'altro quello di borgo, & feciono capo il sesto d'oltrarno colla insegna del ponte, poi quelle di san Piero scheraggio colla insegna del Carroccio, che fu di marmi recato da Fiesole, & posto nella fronte di detta Chiesa, poi quello di borgo colla insegna.

Le prime segna del becco: perche iui era i beccai, poi quello di insegne de sent an Brancatio colla insegna della branca del Lione: poi quello di porta di Duomo colla insegna del Duomo: poi quello di santo Piero colla insegna delle chia-ui, Il quale sempre negli hosti era messo da sezzo per rieroguardia: per che in quello anticamente erano sempre i migliori huomini d'arme di tutta la città. Rifatta la città di Firenze, e ripiena de migliori cittadini di Roma, & d'altri, trouiamo per Croniche di Francia, che tornandosi Carlo magno Imperadore detto in Francia soggiornò più di in Firenze negli anni di Christo DCCCV. con molte feste circa la Pasqua di Ressuressio, & seceui molti caualieri, & fece fondare la Chiesa di santo Apostolo à honore degli Apostoli, e priusegiò grandemente la città alla sua partita, secela franca, & tre miglia intorno libera di taglie saluo dinari x x v j. per fuoco l'anno, & franco qualunche vi tornasse ad habitare, per la qual cosa prestamente crebbe mol-Primo reg to di popolo, ordinorono, che si reggesse à mo-gimeto di do di Roma, per due Consoli, & cento Senatori. do di Roma, per due Consoli, & cento Senatori, & cosi durò gran tempo, come si dirà inanzi: hebbono molti affanni, & guerre per la vicinanza de' Fiesolani, & per la venuta de Saracini in Italia, & per diuerse mutationi di Roma, & per discordie di Papi, & Imperadori. È però non dilatò molto il suo nome per tempo di dugento anni, benche sem-

pre crescesse, & di popolo, & di forze. Et pocote-meano guerre, ò de Fiesolani, ò de nobili delle ca-

stella d'intorno, che non vbbidiuano, ò d'altri: per

Christo 805.

che

che erano vniti, & forti di torri spesse, & buone mura co i fossi pieni d'acqua, & piu di cento cinquanta torri di altezza di braccia cento venti; haueano fatto i cittadini dentro per la città alle loro habitationi & molti & belli palagi per modo che appariua di fuori delle belle, & rigogliose città che si trouasse.

In ne' sopra detti C C. anni durò lo Imperio in mano de Franceschi principiato in Carlo Magno, e VII. suoi successori circa anni cento: poi per loro difetti su trasportato in mano d'Italiani; & il primo fu Luigi figliuolo del Re di Puglia, e durò lo mperio in Italia in lui, & sei suoi successori circa anni LIII. & fu trasportato negli Alamanni, & molte auuersità furono in questi tempi in Italia, e passoronci Barbari, & presono buona parte d'Italia, & molte guerre furono fra gl'Imperadori Italiani, & Oltramontani, & simile nella Chiesadi DIO molte scissne, & alcune volte surono in vn medelimo tempo due, & tre Papi, si che la città di Firenze in tante auuersità assai s'adoperò pure à mantenersi, & nondimeno sempre crebbe, & Fiesole scemò: & in fine la disfeciono come si dirà inanzi: Ne'detti tempi, & anni di Christo DCCCLX. Anni di ò circa, quando lo mperio fu trasportato da gl'Ita- 960. liani à gl'Alamanni, & nello Imperio d'Otto primo Re di Sassogna, che passò in Italia due volte, & fece molti benefici alla Chiesa di DIO: rimasono in Lombardia, & Toscana assai de'suoi baroni, fra' quali fu vno Guido Conte Palatino, del quale sono di- Contegui scesi i Conte Guidi, di principio Conti di Modiglia- di Modi-gliana.

B 2 na, poi

na, poi

HISTORIE FIORENTINE

na, poi signori di tutta Romagna, poi furono tutti morti dal popolo in Rauenna, saluo vno piccolo fanciullo sopra nominato Sangue, che poi da Otto quar-to fu fatto signore di Casentino, & hebbe per moglie la contessa Gualdrada figliuola di messer Bellincione Berti de' Rauignani di Firenze: vn'altro de' suoi baroni si dice che ci rimase, ch'hebbe nome Vberto, del quale si dice sono discesi gli Vberti, vn'altro Lamberto, del quale si dice sono discesi i Lamberti, benche non lo affermiamo. fu il sopra detto Otto primo Imperadore molto beniuolo alla nostra città di Contado Firenze, e piu volte vi soggiornò nelle sue passate: di Firenze & grandemente la priuilegio, & delle sei miglia di contado. Et negli anni circa DCCCCLXXX. passò in Italia in beneficio della Chiesa, & del Papa à Roma Otto terzo Imperadore di Sassogna, col quale venne il Marchese Vgo di Brandimborgo, ilqua le piacendogli il paese rimase Vicario dello Imperadore in Firenze, & condusseui della Magna la moglie, & ogni suo hauere, & per certa visione hauuta à vna caccia à Bonsollazzo, fece, e dotò riccamente in questo paese sette Badie di Monaci. La pri-ma fu quella di Firenze. La seconda quella di Bon-

Marchese Vgo di Brandimborgo.

per il Mar alli nobili lieri.

bonzi. La quinta alla Verrucola di Pisa. La sesta à Molte di- città di Castello. La settima à Settimo, fece in Firengnità date ze molti Caualieri de'Giandonati, Pulci, Nerli, de'Conchese Vgo ti da Gangalandi,& di quelli della Bella, che tutti porta rono sua arme per diuisa rossa, e bianca, morì in Firenze e oe caua- negli annidi Christo M.XVI. & fu sepellito nella Badia.

sollazzo. La terza ad Arezzo. La quarta à Poggi-

dia. Negli anni MIII. fu eletto Imperadore Arrigo primo Duca di Bauiera disceso di lignaggio di Carlo Magno huomo di fanta vita, colla sua donna santa Timegonda,& seruarono insieme virginità,& feciono mi racoli, & habitarono parte della loro vita in Firenze, e feciono riedificare la Chiesa di santo Miniato. In questi tempi erano assai cresciute le genti, & forze della cit tà di Firenze, pel fauore degli Imperadori passati, e quel le de Fiesolani indebolite, co i quali spesso i Fiorentini haueano guerre, & in fine molto tempo si gouernorono insieme con triegue, per modo che molto si dimesticorono insieme, e imparentorono, Et in fine veggendo i Fiorentini che volendo accrescere la loro città biso gnaua abbattere quella di Fiesole, segretaméte vna notte di Santo Romolo posono presso à Fiesole vno aguato di molti fanti, & molti Fiorentini v'andarono la matrina fingendo andare à vedere la loro festa, & missono dentro l'aguato, & presono vna porta, e fatto cen-Presa di Fiesole, & no à Firenze hebbono grande esercito come era ordi-dissatione nato, & presto presono, & corsono la detta citta di Fiesole con poca, ò quasi nessuna resistenza, saluo la rocca che si tenne poi buon pezzo, e subito la votarono d'habitatori dando licenza à ciascuno di portarne la sua roba, e venire ad habitare à Firenze, ò doue volessono, de quali furono poi grandi schiatte in Firenze, e tutta la città disfeciono saluo il vescouado, & certe Chiese, & la rocca, che ancora si teneua, e questo su negli anni di Christo MX. Disfata la città di Fiesole Anni di benche molti Fiesolani andassono ad habitare altroue, 1010. pure la maggiore parte vennono ad habitare à Firenze,

B 3 & accoPrincipio dell'arme del Caroc c10. & accomunaronsi insieme co i Fiorentini, & presono vna arme commune rossa, & bianca, che dura insino a' tempi nostri, e portasi in sul Carroccio, però che la parte rossa significa l'arme de' Fiorentini leua-tone il giglio bianco; & la parte bianca è pe' Fiesolani leuatone la Luna rossa, & per questo crebbe molto di popolo la città di Firenze: per modo che poco tempo poi bisognò crescere il cerchio delle mura, come si dirà inanzi. Reggeuasi pure per la Signoria di due consoli, e cento senatori à similitudine di Roma, & non trouiamo però che in Firenze con tutta questa aggiunta fosse in detti tempi la metà gente, che ne tempi nostri, & cosi essendo in Firenze accomunati due popoli abantico nimici, & di variati costumi su forse cagione di molte discordie, e sette per l'auenire, per questo accrescimento del popolo crebbono i nuoui borghi fuori della città, & per questo fu bisogno crescere il cerchio della città: Et cosi si fece prima con steccati, & fossi, & poi nel MLXXVIII. a' tempi d'Arrigo Imperadore si cominciarono le mura del secondo cerchio di Firenze, come inanzi si farà mentione. Le qualidal Leuante cominciauano da vna porta poco sopra la Chiesa di San Piero maggiore mettendo la Chiesa, e'l borgo, & distendeansi poco fuori del borgo insino à vna postierla detta la porta Albertinelli per vna famiglia di detto nome che iui habitaua, poi seguiuano insino alla porta di Borgo di santo Lorenzo rinchiudendo la Chie sa dentro, di poisi stendeuano à due postierle, l'vna era doue è la forca di campo Corbolini detta la porta del

del Baschiera, l'altra era la porta di santo Paolo, & cosi seguiuano insino al ponte alla Carraia per lo nome della porta, & di quindi seguiua vno muro non troppo alto lungo il siume d'Arno, insino al ponte vecchio, & insino al castello Altrasonte, & iui si scostauano alquanto dal fiume, & eraui due postierle, poi si stendeuano à vna porta, che era doue è la coscia del ponte Rubaconte, che si chiamaua la porta de' buoi per che iui se ne faceua mercato, & piu si nominò la porta di Messer Ruggieri da Chuona perche di principio i suoi si posono quiui quando vennono ad habitare in Firenze, & cosi seguiuano le mura lungo la Chiesa di santo Iacopo tra le fosse, perche era in su fossi insino al capo della piazza di santa Croce doue era vna postierla, & seguiuano poi senz'altra porta insino à quella di san Piero maggiore, doue cominciarono. Di là d'Arno erano tre borghi che tutti cominciauano al Ponte vecchio. Il primo si chiamaua borgo pidiglioso perche era habitato da vili gente, in capo di quello era vna porta detta la porta à Roma, doue sono le case de' Bardi presso à santa Lucia de' Magnoli, perche indi s'andaua à Roma per la via d'Arezzo. L'altrosi chiamaua il borgo di piazza, & in capo hauea vna porta, doue è hoggi la piazza di santo Felice. L'altro si chiamaua borgo di santo Iacopo, & in capo hauea vna porta doue sono le case de Frescobaldi: non haueano i detti borghi altre mura che i dossi delle case. Ma poi che Arrigo terzo Imperadore venne à hoste à Firenze, si chiusono i detti tre borghi di mura cominciando dalla porta à Roma seguendo à piè di santo Giorgio,

HISTORIE FIORENTINE
Giorgio, dietro à santa Filicita, quasi come andauano

i borghi, ma poi si fece il cerchio d'oltrarno grande come è hoggi, al tempo che i Ghibellini di prima signoreggiarono Firenze, come inanzi si farà mentione. In questi tempi fu consegrato Imperadore da Papa Benedetto ottauo Currado, ilquale molto si dilettò d'habita re in Firenze quando era in Toscana, & seceui molti ca ualieri, & per memoria, e fama de successori faremo brieue mentione: de'nobili & possenti casati & lignaggi ch'erano in Firenze, a' tempi di quelto Currado, & prima di quelli d'intorno al Duomo doue la Domenica tutta la cittadinanza si raunana, & doue si faceano tutte le paci, & matrimonij, e altre solennitadi. Era adunque in questo quartiere prima la casa, & lignaggio de' Figiouanni, & quella de Figuineldi, i quali furono prima alla riedificatione di Firenze, & de' quali molti lignaggi discesono, & in Mugello, & in Valdarno, & nella città, ciò furono i Barucci habitanti di santa Maria maggiore, hoggi venuti meno, ben furono di loro lignaggio gli Scali, & Palermini, erano ancora in detto quartiere gli Arrigucci, & Sizij, & i figliuoli della Tosa, che furono d'vno lignaggio, co' Bisdomini padroni, & difenditori del vescouado, ma diuisonsi, & furono cosi nominati da vna donna detta Tosa, & piu v'erano quelli della Pressa. Nel quartiere di por san Piero erano i Bisdomini, Alberighi, de quali su santa Maria Alberighi da casa i Donati, che hoggi sono nulla, i Rauignant habitanti à santo Piero, le cui case furono poi de' Contiguidi discesi di loro, & poi de' Cerchi, i Galligari, & Chiaramontesi, & Ardınghi intorno à orto

Casate no bili di Firenze. san Michele. I Giuochi da santa Margherita, e Lisei da mercato vecchio. Caponsacchi da Fiesole, Donati ò vero Calfucci che fu vno lignaggio, & quelli della Bella da San Martino, gli Adımari discesi di casa i Cosi, hoggi habitanti in porta rossa,i quali feciono santa Ma ria Nipoticosa. Nel quartiere di porta san Brancazio erano i principali, I Lamberti venuti della Magna, gli Vghi, che edificarono fanta Maria Vghi, & era loro tutto il poggio di Montughi hoggi spenti, i Catellini anche spenti, de' quali si dice discesono i Figuolteri di baitardo, i Pigli, Soldanieri, Vecchierri, & quelli dell'Ar ca, hoggi spenti, & Migliorelli anche venuti meno, i Trinciauelli da mosciano. Nel quartiere di por sata Ma ria erano i maggiori, gli Vberti venuti della Magna ha bitanti done è la piazza de' Priori, i Sifanti detti Borgolesi in sul canto di detta porta. I Galli, Cappiardi, Guidi, & Filippi habitanti in mercato nuouo, i Greci, de quali fu tutto il borgo de Greci hoggi spenti, dicesi è di loro lignaggio in Bologna. Ormanni habitanti doue è hoggi il palagio del Popolo, detti hoggi Foraboschi, & quelli della Pera, ò vero Peruzza dietro à san Piero scheraggio, dicesi di loro sono discesi i Peruzzi ma non lo affermiamo, i Sacchetti habitanti nel Garbo, i Boschi intorno à mercato nuouo, & quelli della Sannella, & Giandonati, & Infangati in borgo santo Apostolo erano Gualterotti, & Importuni, i Buondelmonti nobili in contado de quali fuil castello di monte Buo ni, & piu altri in Valdigrieue, & prima habitorono oltrarno, i Pulci, & Conti da Gangalandi, Ciuffagni, & Nerli d'oltrarno, i quali à vno tempo furono grandi, & potenti,

potenti, co i Giandonati, & con quelli della Bella detti di sopra, & amici del Marchese Vgo che fece la Badia, dal quale hebbono l'arme, & la caualleria. Non facciamo mentione di casati d'oltrarno, perche erano borghi, & habitati da persone vili. Ne-gli anni di Christo MLV. fu eletto Imperadore Arrigo terzo ilquale regnò anni quarantanoue: nel cui tempo fu molte nouirà in Firenze, & mortalità, e fame, che fece fare Papa Vettorio nato della Magna, Concilio questi fece concilio in Firenze negli anni MLIX.& poi etiandio nella Magna al detto Arrigo, & poco

Christo 1055.

to in Firés

poi mori, & sû eletto Papa Stefano in Firenze nato Papa Stes por mori, & iti cictto rapa sterano in literaze la fano sepol di Bramante, & visse mesi X. & mori in Firenze, & è sepellito in santa Reparata: di poi per forza fu eletto Papa Benedetto Vescouo di Velletro, & fu cacciato in capo di dieci dì, e morì, & dopo lui fu fatto il vescouo di Firenze, che era di Borgogna, essendo la corte in Siena, & fu detto Niccolao secondo: dopo lui fu eletto Papa Alessandro di Melano, nel cui tempo, fu scisma per vn'altro che ne feciono i Longobardi, il quale fu rimosso per vno concilio fatto à Mantoua, & rimase Alessandro: in questo tempo molto crebbe la città di Firenze per hauere lungo tempo la corte, & fecionsi le mura del secondo cerchio, che prima era di steccati come è detto adietro.

uani gual berti.

A tempi di questo Arrigo fu santo Giouanni Gualberti gentilhuomo di Valdelsa figliuolo di Gualberto da Petroio, ilquale fece quello singolare atto del perdonare al suo nimico, che gli haueua morto il fratello,

di che

di che il Crocifisso di san Miniato inchinò, & fecesi poi monaco, & principiò la badia di Valembrosa, della quale sono vscite piu altre, & morì in santa vita a' tempi di Papa Gregorio settimo, e da lui fu cano- Anni di nizato. In questi tempi, & negli anni di Christo 1080. M L X X X. lo Imperadore Arrigo terzo di Bauiera si parti da Siena per andare in Lombardia, & non lo volendo ricettare i Fiorentini, perche teneano la parte della Chiesa, & con Papa Gregorio si pose ad assedio alla città di Fireze, doue è hoggi la Chiesa de' Serui & stetteui piu tempo in vano con molte battaglie, in fine si parti come sconsitto lasciandoui il campo tutto, & arnesi à di XXI. di Luglio l'anno detto, & da indi inanzi si diuise tutta Italia per lo Imperadore, & per lo Papa, poi fu sconsitto in Lombardia dalla Contessa Matelda, poi morì nella Magna scomunicato, & in prigione, negli anni MCVII. si diliberò in Firenze essendo cresciuta la città di crescere di contado, & oc- I Fiorenti cupare per forza de vicini che non vbbidissono loro. ni presono & dissecio Et prima presono per forza monte Orlandi, sopra no monte Gangalandi, che era di certi Cattani che per non vb- Orlandi fopra Gan bidire furono distrutti, & disfatto il Castello, & in galandi. questo anno i Pratesi si rubellarono da' Fiorentini, per ne di Prala qual cosà i Fiorentini v'andarono à hoste, & presol-to da Fiolo, & disfecciollo, ma era allhora piccola cosa, e di come lo presono, e cerchio, & di potenza, posto da certi fedeli de' Con-disfeciollo tiguidi leuatoli da vno luogo detto Chiauello pres- &della pri so à monte Murlo, & perche il luogo doue prima sitione. si posono, era vno bello prato: però lo nomino-rono Prato. Et nel MCXIII. essendo in san Miniato

Santo Mi- Miniato vno M. Ruberto Tedesco con sue brigate per niato al lo imperadore, dal quale da indi inanzi fu nominato il castello san Miniato del Tedesco, fece rubellare a' Fiorentini monte Cascioli, alquale i Fiorentini andarono à hoste, & presollo, & disfeciollo, & fuui sconfitto, e mor to il detto M. Ruberto. Nel MCXV. di Maggio s'ap-

Per due prese fuoco in borgo santo Apostolo, e arse gran parte presi in Fi della Città di Firenze: & morì la contessa Matelda, & quant tut. nel MCXVII. anche s'apprese fuoco in Firenze, e arse ta la città. quasi tutto il resto, stimossi per giudicio di Dio per mol ti vizij di eresie, & di luxuria, & di gola, i quali poi si le-uarono a' tempi di santo Francesco, e di santo Domeni co, & di santo Piero martire, & pe'detti suochi si perderono molte croniche in Firenze.

Nel detto anno MCXVII. i Pisani feciono grande armata per pigliare l'isola di Maiolica occupata da' Saracini, & essendo ancora à vada, i Lucchesi veggendo Pisa sfornita vi vennono à hoste per pigliarla, il perche i Pisani parendo loro vergogna abbandonare sa loro impresa,& dubitando della cutà di Pisa, richiesono per loro imbasciata i Fiorentini come buoni fratelli, che la guardassono, offerendola loro liberamente nelle mani, fu accettata in Firenze la loro richiesta e offerta, & mandoronui gente assai à piè, e à cauallo, e tutti s'accamparono di fuori per honeltà delle donne Pisane, co bando, che nessuno v'entrasse à pena della persona, & essendo preso vno per essere impiccato; perche hauea di subidito, e entratoui, & pregando i Pisani che gli douessono perdonare infino à vietare, che non fosse morto in sul loro terreno, chi v'era à gouerno de Fiorentini,

segreta-

segretamente comperò da vno Pisano vno pezzo di di terra in nome del comune di Firenze, & iui fece rizza re le forche & impiccarlo per osseruanza della giustitia, tornati i Pisani vittoriosi, & rendute gratie molte a' Fiorentini, & offerte loro in dono, ò le porte del me-rono à Fio tallo, ò le colonne del proferito recate dallo acquisto di Maiolica, furono prese da Fiorentini le colonne, & i Pisani le mandarono coperte di scarlatto, e posonsi coronoda inanzi alla porta di san Giouanni, per alcuni si disse, di Maioliche prima l'affocarono.

Nel MCXXV. assediarono i Fiorentini la rocca di Fiesole, che ancora si teneua per certi gentilhuomini Cattani, & Fiesolani, & ricettauono sbanditi, & ma scalzoni che rompeuano le strade,& tanto vi stette l'assedio, che s'hebbe per fame, & disfeciolla insino a' fondamenti con decreto, che mai piu vi si facesse for-

tezza.

La misura delle miglia del contado di Firenze de V. Donde si sesti, che sono di quad'Arno si pigliono dalla Chiesa di miglia di santo Giouanni, & quelle del sesto d'oltrarno si pigliano dalla coscia del ponte vecchio, & è ogni miglio mille passi di braccia tre l'vno, nel MCXXXV. pure per crescere giuriditione, ò contado, i Fiorentini assedia- I Fiorenti rono il Castello, e fortezza di Montebuoni, il quale ni presono era di quelli della casa de' Buondelmonti, & ricoglie-ni. uanui passaggio in su la strada, & hebbollo à patri ch'il Christo Castello si disfacessi, & le possessioni rimanessono a' 1146. Buondelmonti, e venissono ad habitare à Firenze, per i Fiorentisimile modo nel MCXLVI. assediarono i Fiorentini il ni, & disse castello di Monte di Croci, che si teneua pe' Contegui- te di Cro-

Come i Pi fani dono. rentini le colone del proferito che le rel'acquilto

Come i presono la rocca di Fiefole,& disfecióla.

di,&

di, & standoui con mala guardia vi furono sconsitti dal conte Guido vecchio, poi vi tornorono nel MCLIIII. & hebbollo per tradimento, e disfeciollo, & i Conti venderono le ragioni, che v'haueano al Vescouado di Firenze, & da indi inanzi furono nimici de' Fiorentini e simile furono gli Aretini, che gli haueano fauoreggiati, nel detto anno i Pratesi con gente de' Fiorentini in loro aiuto essendo à hoste à Carmignano furono sconfitti da'Pistolesi loro nimici.

Anni di Christo 1170.

Nel MCLXX. i Fiorentini feciono hoste sopra gli Aretini: perche erano suti loro contro insieme co'Con te Guidi, & furono gli Aretini sconsitti, poi si fece accor, do con grande honore de' Fiorentini. In questo medesimo tempo si cominciò guerra fra i Fiorentini, e Sa-

Sconfissono i Fio-

del casteldi Poggi bonzi,

nesi volendo ciascuno distendere i suoi confini verso Chianti, & per lo castello di Staggia, & presono i Fiorentini ad aiutare i Montepulcianesi, che erano oppresrétini i Sa sati da Sanesi, e surono i Sanesi sconsitti da Fiorentini anno 1174 al castello d'Asciano del mese di Giugno MCLXXIIII. tornando da fornire Montepulciano: & molti Sanesi furono presi e morti. In questo tempo si pose il castel-Politione lo di Poggibonzi, situato bene quanto castello di Toscana in su il poggio, doue era prima vna selua d'vno detto Bonizo donde trasse il nome: Concorsonui à porlo otto castella vicine collegate insieme per pau ra de'Fiorentini; perche habitandosi prima il borgo ap piè, & potandouiti l'hoste de Fiorentinisforzando vna fanciulla vi nacque zusta, & furonui morti piu Fiorentini; e però temeuano della vendetta, dicesi che i primi loro antichi furono certi scampati dall'hoste di Catelli na.Po-

na. Posto il castello s'accostarono co'Sanesi, & dierono assai briga a' Fiorentini: il perche i Fiorentini presono concordia con due castella vicine à quello, & feciono di Colle. porre il castello di Colle per Battifolle di detto castello. Negli anni MCLXXVII. à di V.d'Agosto s'apprese fuo Christo co in Firenze appiè del ponte vecchio, & arle insino à 1177. mercato vecchio; & nel detto anno s'apprese à S. Martino del vescouo, & arseinsino à santa Maria Vghi, e in fino al Duomo di fan Giouanni, & cadde il ponte vecchio per superchie acque d'Arno, che parue vno giudicio di DIO. Et nel medesimo anno ò per riposo, ò: per grassezza nacque in Firenze guerra cittadinesca fra cittadine la casa degli Vberti, che erano i maggiori cittadini co' sca. loro seguaci popolari contro a' Consoli, che erano signori, & guidatori di Firenze à certi tempi, e ordini, e quasi ogni dì, ò de' due dì l'vno si combattea in molte parti per la terra su per le torri, che molte n'erano allho ra in Fireze d'altezza di braccia C. in CXX. & molte di nuouo se ne feciono à spese delle vicinanze: & diceansi le torre delle compagnie; durò questa guerra circa anni due con mangani, e altri edifici fu per le torri, & asserragliata la terra, & in vno medesimo di combatteuano, e mangiauano infieme: & in fine da loro medefimi per Araccamento se ne rimasono, & pure i Consoli rimasono signori, bene se ne eresse divisione, come se ne dirà inanzi. Nel MCLXXXII. finite le dette battaglie i Christo Fiorentini con loro hoste presono per forza, il castello di Montegrossoli in Chianti. Et nel medesimo anno passò per Firenze andando di Lombardia in Puglia Federigo primo Imperadore, & soggiornandoui alcun di i nobili

Pederigo primo im peradore soglie laiu risditione & Firenze.

i nobili del contado gli feciono doglienza:che i Fioren tini occupauono le loro castella, per la quale doglienza egli tolse al comune tutto il contado insino alle mura, e faceua stare per le villate suoi vicarij, che rendeuano ragione: il simile fece à tutte le città di Toscana: per che tennono la parte della Chiesa contro à lui, quando hebbe guerra con Papa Alessandro, saluo che à Pisa, e Pistoia, che tennono con lui; e assediò la città di Siena, ma non l'hebbe, e cosistette Firenze quattro anni insino alla sua morte, quando annegò al passaggio d'oltre mare: ma pure in sua vita su loro renduta la giurisditio ne per insino in x.miglia da Papa Gregorio,& da lui per merito & rimuneratione; che i Fiorentini mandarono grande quantità di gente all'acquisto della terra Santa, col detto Federigo, per modo che feciono hoste per loro, & furono i primi all'acquisto della terra di Dammia ta & recaronne vno stendardo che ancora è in S. Giouá ni, nel medelimo anno venne à Pisa il detto Papa Gregorio per fauoreggiare detto passaggio d'oltre mare, &

**Iuri**sditio ae renduea a' Fiorentini.

Dammiaea racquistata da' Fiorentini

Fu donato alla città di Firézeil bracto Filippo anni di Christo. LI90.

pacificò i Pisani co'Genouesi, & morì in Pisa nel medesi mo anno, e succedette dopo lui Papa Clemente di Roma, che messe à esecutione detto passaggio. Nel 1190. fu donato alla città di Firenze il braccio di San Filippo apostolo da vno M.monaco di Firenze patriarca di Ĝie cio di san-rusalem; il quale lo domandò di gratia alla Reina Isabel la donna del Re di Gierusalem, e di ciò fu grande cagio ne, e operatore & per lettera, & per imbasciata M. Piero vescouo di Firenze, & fu riceuuto con grande solenni, tade, e procissioni, e messo nello altare di S. Giouanni, &

fece assai miracoli nella giunta à chi v'hebbe diuotione.

Nel

Nel MCXCVII.i terrazzani di santo Miniato al Tedesco per loro discordie disfeciono, & abbandonarono la loro terra, e vennono ad habitare nel piano à S. Giniegio & à santa Gonda credendo fare iui vna grande città, ma non riusci loro il pensiero. Et nel medesimo anno i Fio rentini comperarono il castello di Monte Grossoli in Chianti, dal quale haueuano ricenuta assai guerra da cer ti Cattani di cui era, & allhora era consolo in Firenze Compagno degli Arrigucci. Et nel MCXCVIII. fu elet to Papa Innocentio terzo di Campagna e sedette Papa circa anni xvij. A'tempi di quelto Papa si cominciò, & Principio fu confermato l'ordine de frati minori di santo Fran- dell'ordicesco da Scesi, & hebbe il derto Papa vna visione; che la minori. Chiesa gli cadeua adosso, e che santo Francesco la sosteneua. Et simile visione hebbe di S. Domenico, & a' tempi di quelto medesimo Papa colla medesima visione principio l'ordine di santo Domenico nato di Spagna, Principio & per la morte di Innocentio su confermato da Papa dell'ordine di santo Honorio suo successore negli anni MCCXVI. Nel Domeni-MCXCIX. essendo consolo Conte Arrighi della Tosa Anni di e compagni suoi i Fiorentini presono il castello di Fron Chinto digliano, che s'era rubellato, & disfeciollo infino a'fondamenti & posono hoste à Semisonte. Nel M C C. i Christo Sanminiatesi disfeciono il borgo à san Giniegio, che ha 1200. ueano preso nel piano, e ritornaronsi ad habitare il pog gio, e riporre la terra che si dice S. Miniato del Tedesco. Nel MCCII.i Fioretini hebbono il castello di Semifon I Fiorente, e disfeciollo, & ciò fu per operatione d'vno da S.Do-tini preio. nato in poggio, che die certa torre, & però egli, e suoi di feciono Se scendenti furono fatti esenti d'ogni grauezza, benche 1203.

lui fu

Historie Fiorentine lui fu prima morto in detta torre da terrazzani, & in detto anno i Fiorentini presono & disfeciono il castello di Combiata in Mugello: & feciono decreto, che nes suno de' detti castelli mai piu si potesse rifare. Nel MCCIII. essendo cósolo Brunello Brunelli di Razanti, e compagni, i Fiorentini disfeciono il castello di Monte Lupo per disubidienza, & i Pistolesi tolsono Monte Murlo a' Conteguidi: ma poco appresso i Fiorentini lo ritolsono loro & réderollo a'Conti, poi nel MCCVII. gli pacificorono insieme, pure non parendo a' Conti po terlo difendere per battifolle; che Pistolesi haueano fatto del montale, venderono Monte Murlo detto a' Fio-Campo di Môte Mur rentini lire 5000. negli anni M C C I X.ma mai non vi 10 1209. consentirono i Conti da Porciano per la loro parte. Essendo insino al MCCVII. gouernata la città di Firenze nel ciuile & nel criminale dallo vficio de' Consoli, che prima furono quattro & poi sei quando si diuise la città à sesti, e duraua i loro vsicio vno anno col cossiglio del senato, cioè di cento buoni huomini, per cagione de vitij multiplicati si diliberò di eleggere vno Podestà in Firenze, che fosse forestiere, per vno anno à tenere ragio ne & di ciuile, e di criminale, el primo fu Gualfredotto da Melano, & habitò nel vescouado, e a Consoli rimase il gouerno dell'altre cose. Et nel detto anno MCCVII.i Fiorentini di nuouo feciono guerra a'Sanesi:perche essi haueano fatto guerra à Montepulciano, e à Mont' Alci I Fiorenti no contro a' patti, e sconfissogli al castello di Mont'Al ni sconfisto, & presollo, e disfeciollo & menaronne presi à Firensono i Saze piu di MCCC. Sanesi. Di nuouo i Fiorentini nel nesi à Mo-MCCVIII. andarono à hoste contro a'Sanesi, & disfe-

ciono

Gualf redotto da Melano primo Po destà di Fi

renze.

ac Alto.

Christo

1203.

ciono il castello di Rugumagno, & scorsono insino à Rapolano, & menaronne grande preda e assai prigioni; il perche i Sancsi domandarono pace lasciando Monte Pace co pulciano, & Mont'Alcino è ogni altro castello, che i ni 1210. Fiorentini hauessono preso di loro, & così su fatta l'anno MCCX.essendo Consolo in Firenze messer Catala- M. Cata i no della Tosae compagni. Nel MCCXIII. morì il Tosa con-Conte Guido vecchio marito della contessa Gualdrada de' Rauignani di Firenze, del quale discesono i Conti Guidi prima signori di Romagna, & poi di Casentino, come è detto adietro. Il principio della maladitione della diuisione di parte Guelfa, & Ghibellina in Firenze, cominciò negli anni MCCXV. per cagione d'vno Principio sidegno, che prese il casato de gli Amidei, con quello di parte Guelsa e de' Buondelmonti perche vno messer Buondelmonte Ghibellina in Fide' Buondelmonti hauea promesso di torre per donna renze ano vna fanciulla degli Amidei, & essendo chiamato vn dì ni 1215. da vna donna de'Donati, che gli mostrò vna sua figliuo la bellissima, la quale diceua hauere serbata per lui, biasimando il parentado, che hauea satto, della quale il det to caualiere inuaghi & presela per donna, mancando della promessa dell'altra; il perche commossi gli Amidei e massime per parole d'vno de Lamberti detto Mosca, vna mattina di Pasqua di Ressurresso feciono vccidere il detto messer Buondelmonte appie del ponte vecchio di quà sotto il Pilastro, doue era la figuradi Marte, & alla vecisione pose le mani il Mosca detto, & Schiatta degli Vberti, & Lambertuccio Amidei, & Odorigo Sifanti, & fu con loro vno de' Conti da Gangalandi, per la qual cosa tutta la città corse ad arme, e tutta si 2 diuise,

diuise, & parte s'accostarono a' Buondelmonti, che furono capo della parte Guelfa, & gli altri con gli Vberti, che furono capo de' Ghibellini, benche anche prima erano delle sette in Firenze per le quistioni della Chiesa, & dello Imperio. Altri dicono che il nome di questa divissone hebbe principio nella Magna per due Baroni, che guerreggiauano insieme, che l'vno teneua vno Castello detto Guelto, & l'altro vno Castello, che si chiamaua Ghibellino, & che questa maladitione discese infino in Corte di Roma, doue certi difendeuano vno, & altril'altro i casati nobili, che seguirono la parte de in Guelsi, che furono questi cioè, i Nerli, & Gia-coppi detti Rossi, Frescobaldi, Bardi, Mozi, Pulci, Gherardini, Foraboschi, Bagnesi, Guidalotti, Sacchetti, Manieri, & quelli della Cuona, Lucardesi, Chiaramontesi, Compiobbesi, & Caualcanti, Buondelmonti, Giandonati, Gianfigliazzi, Scali, Gualterotti, Importuni, Bostichi, Tor-naquinci, Vecchietti, Tosinghi, Arrigucci, Agli, Tizij, Adimari, Bisdomini, Donari, Pazzi, & quelli della Bella, Ardinghi, Tedaldi, & Cerchi. Quelli che tennono parte Ghibellina furono questi. I Conti da Gangalandi, Vbriachi, Mannelli, Vberti, Sifanti, Infangati, Amidei, & quelli da Volognano, Malespini benche per sdegno, ch'hebbono con gli Vberti, loro & piu altri diuentassino poi Guelfi, gli Scolari, che furono già consorti a i Buondelmonti, Iudi, Galli, Cappiardi, Lamberti,

Lamberti, Soldanieri, Capitani, Toschi, Amieri, Palermini, Migliorelli, Pigli, de' quali parte si feciono poi Guelfi, Barucci, Cattani, quegli da Castiglione, & da Cerlino, Agolanti, Brunelleschi, de' quali parte si feciono Guelfi, Caponsacchi, Elisei, Abatı, Tedaldini, Giu ochi, & Galigari. Nel MCCXVIII. essendo podestà in Firenze Otto da Mandella di Melano giurorono Christo per comandamento tutti i contadini del contado alla signoria del nostro comune, che prima si teneuano la maggior parte à signoria de Conteguidi, & di quelli di Mangone, & da Capraia, & da Certaldo, & d'altri Cattani. In detto anno si cominciò à fondare il ponte alla carraia. Nell'anno MCCXX.essendo Podestà in Fi- Ponte alrenze messer Vgo del grotto da Pisa si mandò fuori la Carraia l'hoste,& presessi per forza,& ingegno il castello di Mor tennana degli Squarcialupi in Chianti, & disfecesi, & quello che ne fu cagione fu fatto esente egli,& i suoi in perpetuo, & in detto anno fu compiuto il sopradetto ponte alla carraia, che fu il secondo oltre al ponte vecchio. Negli anni MCCXX. fu coronato Im- Anni di peradore Federigo secondo Redi Cicilia à Roma da Pa Christo Christo. pa Honorio terzo, & come ingrato in suo regno fu nimico à santa Chiesa, laquale l'haueua conseruato pupillo, regnò trenta anni, & fece fare il castello di Prato, & la rocca di san Miniato: alla sua coronatione mandarono ambasciate à Roma quasi tutte le città d'Italia, Et infra gli altri i Fiorentini, & i Pisani; & hauendo vno Cardinale Romano inuitata la ambalciaria de'Fiorentini à mangiare seco in certo di, & per l'altro dì quella de'Pisani, l'vna ambasciata, & l'altra gli chies-

38 HISTORIE FIORENTINE se in dono vno bellissimo catellino che egli haueua, &

Cagione di guerra fra Fioren tini & Pifani.

lui lo promisse a' primi, & a' secondi non ricordandosi della prima promessa:ma i Fiorentini vi mandarono pri ma per esso & hebbollo, & mandandoui poi i Pısani, & non lo hauendo sdegniarono contro a' Fiorentini, & se guinne, che abboccadosi insieme per Roma si suillaneg giarono di parole & di fatti, & fu offesa la imbasciata de'Fiorentini da quella de' Pisani, perche haueano certi soldati in copagnia: Per quelta offesa s'accozzarono in sieme tutti i Fiorentini di corte, & anche ne vennono da Firenze, & loro capo fu messer Oderigo Sifanti, & insieme co gli ambasciadori assalirono gli ambasciadori de'Pisani, & fecionne aspra vendetta: Come ne furono le nouelle à Pisa i Pisani feciono arrestare tutte le robe, & mercatantie de'Fiorentini, Et molte ambasciate se ne mandò à Pisa per rihauere dette robe con grandissime summessioni rimanendo etiamdio contenti à piccola restitutione, & nulla potendone impetrare, I Fiorentini mossono guerra a'Pisani come si dirà inanzi. Et però del mese di Luglio MCCXXII. i Fiorentini con loro hoste andarono sopra il contado di Pisa, & i Pisani si fe ciono loro incontro & affrontandosi al Castello del bo sco con aspra battaglia, & in fine i Pisani furono sconfit ti adi xxj. del detto mese, & molti ne furono morti, e circa MCCC. de' migliori cittadini di Pisa ne furono menati presi à Firenze. Et nel MCCXXIII. si mandò l'hoste al castello di Feghine in vald'Arno; perche s'era rubellato da l'vbidienza di Firenze, & per allhora non si potè hauere: ma per battifolle si pose l'Ancisa, perche di continuo vi guerreggiasse, essendo Podestà in Firenze mester

Principio della guer ra 1222.e furono sco fitti i Pisa ni.

Positione di Lancisa LIBRO PRIMO.

ze messer Gherardo Orlandi. Nel MCCXXIX. perche i Sanesi haueano caualcato sopra i Montepulcianesi con tro a' patti della pace: però i Fiorentini co loro hoste ca ualcarono à Siena, & disfeciono Mote Lisciai loro castel lo essendo Podestà M. Giouani Bottacci, poi l'ano segué te MCCXXX. di nuouo vi caualcarono essendo Podestà M.Otto della Mandella da Melano, & passarono Sie na insino à san Chirico, & disfeciono il bagno à vigno. ne:poi caualcarono sopra i Perugini, che haueano dato fauore à Sanesi, domandando la giuriditione, che hebbe la badia di Firenze sopra il lago dal Marchese Vgo, ma partironsene i Fiorentini per aiuto venuto da Roma, poi tornando in su quello di Siena vi disfeciono xx. tra 1229. cattella, e fortezze, & rotti i serragli entrarono ne'borghi infino alle porti di Siena, e menaronne prefi à Firen ze piu di MCC.huomini.Et nel medesimo anno manda rono i Fiorétini hoste à Caposeluoli in Vald'Ambra,& presollo, & disfeciollo. Nel medesimo anno su il miraco lo del corpo di Christo alla Chiesa di santo Ambrogio, che il prete non hauendo bene asciutto il calice alla mes sa, l'altro di vi trouò sangue viuo, che ancora hoggi si mostrain vna ampolla. Nel MCCXXXII. i Sanesi presono Montepulciano, & disfeciono le mura, & però i Fiorentini mandarono il loro hoste sopra i Sanesi elsendo Podestà messer Iacopo da Perugia, & presono il castello di Querciagrossa & disfeciollo & gl'huomini ne menarono presi. Nel detto anno s'apprese fuoco da casa i Caponsacchi da mercato vecchio, e arsonui toposta al molte cose con circa x x i j. persone. Nell'anno seguente di nuouo i Fiorentini assediarono Siena da tre porte, c

di Chrifto à S. Ambiogio.

1232.

spello soc-

gitta-4

gittaronui con trabocchi pietre assai, e asini, e altre brut ture. Et nell'anno MCCXXXIIII.di nuouo vi tornarono à hoste, & presono & disseciono circa xlv.tra castella & ville & fortezze: & nel detto anno arse in Firenze per fuoco fortuito grande parte del borgo di piaz za oltrarno. Nel MCCXXXV. essendo i Fiorentini in maggiore ordine, che mai à fare guerra a'Sanesi & vedendosi i Sanesi molto consumati domandarono pace a' Fiorentini, & hebbolla con patti, che rifacessino mon te Pulciano à loro spese & fornissono Monte Alcino à grande honore de Fiorentini . Nel MCCXXXVII. si fondò il ponte Rubaconte essendo Podestà in Firenze messer Rubaconte da Melano, & per lo suo nome si nominò così, perche misse le prime pietre ne'fondamen ti, & à suo tempo si lastricò di mattoni gran parte del-le vie di Firenze. Nel MCCXL. si rifece il borgo à san Giniegio à piè di san Miniato per lo buono sito del passo, & Nel MCCXLVIII. fu disfatto, & mai poi nonsi rifece. Ne' detti tempi essendo Federigo secondo Imperadore in Lombardia, & attendendo per tutta Italia à indebolire, & cacciare la parte & fedeli di santa Chie sa, e aggradire la parte sua & massimaméte in Toscana, principalméte lo fece in Firenze sollecitando quelli del la sua parte, ch'erano quelli della parte Ghibellina, che cacciassono quelli della parte Guelfa, che fauoreggiauano la Chiesa, & per modo diuise la terra, che ogni dì si combatteua in piu parti della città, & difendeansi i Guelfi francamente:ma Federigo vi mandò in aiuto de' Ghibellini vno suo figliuolo detto Federigo con mille seicento caualieri, per modo che i Guelfi non poterono lostenere,

Il ponte Rubaconte si fondò nel 1237.

fostenere, & furono cacciati di Firenze il di di santa Eurone Maria candellaia anni MCCXLVIII. & gran parte se Guelsi di ne ridussono in vald'Arno à monte Varchi, Capraia, Petanni 1248 lago, Aristonchio, Magnale, Cascia & altre loro pos-sessioni, e da detti Guelfi poco poi furono sconfitti cer ti caualieri tedeschi, che i Ghibellini haueuano mandati à monte Varchi. E in questi tempi fu il detto Federia go sconfitto colle sue genti in Lombardia dal Legato & genti della Chiesa, essendo egli ad assedio à Parma, che gli sera ribellata, & datasi alla Chiesa, per la qual cosa lui si parti poco poi di Lombardia, lasciatoui suo vi cario Enzo suo figliuolo naturale & Re di Sardigna, & venne in Toscana, & non volle entrare in Firenze per certo augurio, che haueua hauuto, che doueua morire in Firenze: ma passò à Fucecchio, & trouò certi caporali Fiorentini Guelfi assediati da' Ghibellini nel ca Crudelta stello di Capraia, i quali s'arrenderono alla sua miseri- di Federi-cordia, & lui negli menò in Puglia, & à tutti, fuori che i Fiorentià vno fece trarre gli occhi, & gittargli in mare per lette ni. re mandate in quada certi Ghibellini. Nel MCCL. fu sconfitto & preso da' Bolognesi il sopradetto Re Enzo figliuolo & vicario di Federigo, & incarcerato in vna gabbia doue morì, per queste cose passate essendo alquato rinuigorito i Guelfi in Toscana, il vicario dello Imperadore, che era à hoste al castello d'Ostina in val d'Arno, ilquale i Guelfi haueano ribellatifu scofitto da Guelfi nel borgo di Feghine con molti Ghibellini di Firenze, che erano con lui, e gran parte morti, & leuossi l'assedio. Tornato il detto vicario cosi sconsitto in Firenze, già cominciauano i Guelfi, ch'erano per lo contado

tado nelle castella à fare guerra alla città di Firenze; & però subito i cittadini popolani di Firenze, ch'erano tirannescamente signoreggiati da i Ghibellini con iscorsioni, & incomportabili grauezze presono l'arme & prima si ragunarono à san Firenze, poi à santa Croce & poi alle case degli Anchioni da santo Lorenzo, doue erano piu forti, & iui feciono trentasei caporali di po polo, & leuarono via il Podestà, & tutti altri vficiali, e fe ciono nuoui ordini, e elessono vno capitano di popolo, Primo ca- cioè messer Vberto da Lucca, & elessono dodici anziani, cioè due per selto, che si raunauano nelle case della badia da santa Margherita tornando alle loro case à mã giare, & à bere: & diè il detto capitano venti Gonfaloni per la terra à certi Caporali di popolo partiti per compagnie, e per vicinanze, à i quali segni ogni huomo delle compagnie, & vicinanze douesse trarre armato a' bisogni, & poi tutti al Capitano del popolo, e ordinarono vna campana, che il detto Capitano teneua in su la torre del Lione, Et lui hauea vno principale Gonfalone dimezzato bianco & rosso, i nomi ò vero insegne de i Gonfaloni, il primo la Scala, secondo Ferza, terzo Nicchio, quarto Drago verde, quinto Carro, selto Toro nero, settimo Lione nero, ottauo Frezza gagliarda, nono Vipera, decimo Aquila nera, vndecimo Cauallo sfrenato, duodecimo Lione naturale, tredecimo Lione rosso, quattordecimo Lione bianco, quindecimo Lione d'oro, sedecimo Drago, diciasertesimo Lione azzurro, diciottesimo Chiaui, dicianouesimo Ruote bianche,

& nere, ventesimo Vaio. Et cosi diè in contado à

ogni

popolo.

ogni piuiere il suo, che furono nouantasei, & che tutti venissino armati alla città al bisogno, & feciono Principio principiare il palagio con la torre in su la piazza di san del pala-Pulinari, & ordinarono che ogni altra torre di Firenze fosse tagliata da braccia cinquanta in sù, & cosi negli hosti portauano variate insegne ciascuno sesto, & variate i Balestrieri, Paluesari, Barattieri, & quelli che guardauano il Carroccio, & piu altre genti à ciascuno variata insegna, & tutte per ordine si dauano il di di Pentecoste in Mercato nuouo, & nel medesimo anno il di di santa Lucia mo- Morte di ri Federigo sopra detto Imperadore nella città di Fi- Morte di Federigo Imperado renzuola in Puglia priuato & scommunicato di san- Imperado re.

ta Chiesa, & senza alcuna penitenza, ò sacramento, & fugli affrettata la morte con vno primaccio, che gli fu posto in su la bocca da vno suo segretario corrotto dal Re Manfredi suo figliuolo bastardo; perche non facesse testamento contro a lui: & dopo la sua morte prese la guardia del reame il detto Manfredi: hauea Federigo nella sua malattia fatto ricchiedere tutti gli statichi de i Guelfi di Toscana per fargli morire, i quali sentita la sua morte si fuggirono dalle guardie. Nella notte medesima, che morì Federigo morì messer Rinieri da Monte Nerlo, ch'era Podestà per lui in Firenze per vna volta, che gli cadde adosso in casa gli Abati, & a di sette di Gennaio il popolo di Firenze, che era commosso sentita detta morte, rimissono i Guelsi in Firenze: & pa- Tornata de Guelsi cificorongli co'Ghibellini, & molto si esaltò in Tosca- in Fireze, na la parte della Chiesa & guelfa, & Papa Innocentio e pace co ghibelliui

tornò d'oltrarno à Roma fauoreuole loro. Et perche Pistoia si reggeua à parte Ghibellina, i Fiorentini v'andarono à hoste & sconfissono i Pistolesi à monte Robbolini di Luglio MCCLI. essendo podestà in Firenze messer Vberto da Mandella da Melano, & perche i Ghibellini di Firenze haueano contradetto detta impre sa, tornati colla vittoria cacciarono di Firenze tutti i ca porali casati di parte Ghibellina, & mutorono l'arme de Ghibel del comune, che prima era il giglio bianco nel campò rosso, & feciono il giglio rosso uel campo bianco; ma non si mutò la insegna del Carroccio dimezzata rossa & bianca. Nel M C C L l. i Fiorentini sconfisseno i signori de gli Vbaldini, i quali haueano fatto grande rau nata di Ghibellini per fare hoste à monte Accianico, & nel detto anno andando i caualieri de' sesti di Firenze per racquistare il castello di Motaia di vald'Arno, ch'era stato tolto da'Ghibellini, & non vi essendo lasciati accampare, e quasi rotti, di nuouo s'ordinò maggior gente in Fireze insieme co'Lucchesi loro amici, & andaron ui à hoste, e assediarollo del mese di Gennaio non ostan te il temporale & le neui, che v'erano: Sanesi & i Pisani vi mandarono per soccorrerlo; per la qual cosa di nuouo ricominciò la guerra fra i Fiorentini & loro, & accamparonsi alla Badia à coltobuono, & furono assaltati da'Fiorentini, & cacciati in fuga con danno di tutti loro arnesi, il perche subito quelli del castello s'arren

derono a'Fiorentini, & tutti ne furono menati presi in

Firenze & il castello disfatto: Nel seguente anno i Fio-

rentini andarono à hoste sopra Pistoia & presono il ca-

stello di Tizana, poi andarono à soccorrere i Lucchesi,

che

Cacciata lini di Firenze. 1251.

72530

LIBRO PRIMO.

che erano stati sconsitti, e presi dall'hoste de'Pisani e de'Sanesi, e sopragiusongli colla preda al pot'Adera, e suro no rotti i Pisani, e Sanesi, per modo che i Lucchesi, che erano prigioni ripresono p prigioni moltidi loro, molti n'vccisono, e preseguitorogli insino alla Badia à Saso umo e in Fireze ne surono menatipresi piu di 3000.col Podestà di Pisa. In questo tepo si fece il pote à S. Trinita e massimamente peroperatione di Laberto Frescobaldi, che era grande antiano nel popolo, & de' suoi consorti.

I Fiorenti ni presono Tizana, & ruppono i Pisani, & Sanesi.

Il Ponte à Santa Tri

Tornato l'hoste vittorioso in Fireze della scossitta del Pisani subito su madato ad assedio al castello di Feghine il quale s'era rubellato, & dentro v'era il Conte Guido Nouello co certi Ghibellini vsciti di Firenze, e dopo al cune battaglie s'arrenderono à patti salue le persone, e che gli vsciti potessino ritornare in Firenze per pace fatta, & in questo tempo i Sanesi erano iti allo assedio del castello di Mont'Alcino, che era accomandato a'Fioren tini e però spacciato l'hoste de'Fiorentini da Feghine su mandato al soccorso di mont'Alcino, e sconsissono i Sanesi & rifornirono mont'Alcino.

Per tante vittorie hauute si diliberò in Firenze in det to anno per honore della città, che si battesse moneta d'oro che prima non si batteua se non d'ariento, & cominciossi à battere fiorini d'oro fino à peso di mezzo quarto, & valeua l'vno soldi xx. della moneta, che allhora correua, & piacque tanto al Re di Tunizi questa moneta che i Fiorentini vi furono fatti franchi: l'anno seguente i Fiorentini andarono con loro hoste sopra i Pistolesi, che si reggeuano à parte Ghibellina, e hebbono la città à patti: che rimettessino dentro i Guelfi, e che

Comicios fi in Firen ze à batte re fiorini d'oro.

Fiorentini fatti frä chi dal Re Tunizi. 12351

Vittoria fopra Pistolesi,

i Fio-

HISTORIE FIORENTINE 46 i Fiorentini facessono vna fortezza per loro sicurtà in su la porta, che viene à Firenze, & cosi fu farta, e durò in sino alla sconsitta di Mont'Aperti, & nel medesimo an no andarono à hoste sopra i Sanesi insino à Mont'Alcino loro accomandato & fornirollo e presono Rapolano & piu altre castella de'Sanesi, e con vittoria si tornarono à Firenze. Nel MCCLIIII. di nuouo i Fiorentini andarono col hoste sopra i Sanesi, e assediarono mon te Reggione, & poteuallo hauere per danari, & già i nostri cittadini proferiuano à gli anziani i danari, ma i Sanesi s'accordarono à ogni volontà de' Fiorentini per non lo perdere, e fecesi pace, & quiuetarono a Fiorentini mont'Alcino, e tornando l'hoste da Siena presono il Piorentini castello di Poggibonizi, e quello di Mortennana degli Poggibo-Mortenna ti franchi in perpetuo da Fiorentini. Et dopo questa opera il detto hoste nel medesimo anno andò sopra i Volterrani; non però con intentione di combattere la terra, perche è fortissima di sito, ma per dare guasto, ò predare: I Volterrani vscirono fuori con poco ordine, & essendo da Fiorentini francamente ricacciati verso la città, e giunti alla porta assai Fiorentini entrarono den tro mescolati co' Volterrani, & le guardie fuggirono dalle porti, il perche i Fiorentini ageuolmente preiono e corlono la città, il Vescouo si leuò colle Croci, e preti ni presono aprocissione con molti Volterrani, & le donne scapigliate domandando misericordia, & cosi fu fatto: per Volterra. che ordinarono che nessuna ruberia vi si fecesse, ma pre sono la signoria & caccioronne fuori i caporali Ghibel lini: dopo l'acquisto di Volterra substo i Fiorentini con loro

\$254.

loro hoste andarono sopra i Pisani, i quali non si sentendo forti à relistere mandarono loro ambasciadori nel campo colle chiaui in mano in segno di humilità à Vittoria e domandare a'Fiorentini pace, & fu loro conceduta; ma pace co'Pi con tutte quelle conditioni, che Fiorentini vollono, ciò fu d'essere franchi in Pisa, & non pagare alcuna gabella di cose, che vi mettessono ò traessino, e d'hauere il castello di Piombino, ò quello di Ripafratta, & presessi Ripafratta per certa dimoltratione fatta fittiziamente da'Pisani, la quale poi si donò a'Lucchesi: & per osserua-ione di dette cose mandarono per statichi à Firenze cinquanta Pisani de'migliori della terra, & dopo tutte quelle vittorie con grande honore, e trionfo l'hoste de Fiorétini si tornò in Firéze, e su chiamato in Firé ze questo anno del MCCLIIII. l'anno vittorioso, nel Anno vit-MCCLV.mandando i Fiorentini il Conte Guidoguer- 1255. ra de' Conteguidi, con cinquecento caualieri in aiuto degli Orbitani, che haueano guerra co' Viterbesi, e altai loro vicini Ghibellini si posò in Arezzo, & senza volontà ò mandato de Fiorentini cacciò d'Arezzo la parte G ibellina, essendo gli Aretini in pace co' Fiorentini; & però i Fiorentini mandorono l'hoste ad Arezzo, & hebbono la terra & rimissonui i Ghibellini & il detto Conte se ne parti nel MCCLVI. i Pisani rompendo la pace a'Fiorentini & Lucchesi, andarono con hoste sopra Lucchesi al ponte Serchio, i Fiorentini gli soccorsono, & furono sconsitti i Pisani & presi piu di tremilla & molti annegati nel Serchio, & scorsono i Fiorentini sconsitu i Pisani da sopra Pisa insino à santo Iacopo in val di Serchio, & iui Fiorentini tagliarono vno grande pino sopra ilquale batterono fio & Lucche

48 Historie Florentine

rini con vn piccolo albero fra i piè di santo Giouanni Battista, che ancora se ne truouano, per questo i Pisani domandarono pace, e hebbolla, ma con quelle con ditioni, che i Fiorentini vollono, & fra l'altre cose di fa re il castello di Mutrone il volere de Fiorentini, & erasi diliberato di disfarlo, ma temendo i Pisani, che non lo ritenessono in piè pe'Lucchesi, mandorono vno loro. cittadino in Firenze con danari à operare, che si disfacesse, & abbattessi à Aldobrandino Ottobuono grande & buono cittadino, & profersegli quattromilla scudi perche ciò facesse, ma il buono Aldobrandino rifiutò i danari, e tornato in configlio ad opero che Mutrone si riserbasse & poco poi morì, & honoratamente fusepellito alle spese del comune in santa Reparata in vno sepolcro rileuato. Dipoi tre anni tornati i Ghibellini da certi partiali fu abbattuto detto sepolcro, e trattone il corpo, e strascinato per la terra iniquamente. Nel MCCLVII.i Fiorentini presono & disfeciono il castello di Poggibonizi, perche teneuano parte Ghibellina & erano collegati co'Sanesi. Nel MCCLVIII. quegli della casa degli Vberti, e altri Ghibellini di Fireze per sod ducimento del Re Mafredi ordinarono trattato & cógiura contro al popolo, che pendeua in parte Guelfa, & scoperto detto trattato corse il popolo armato alle case de gli Vberti, doue è hoggi il palagio de' Priori, e vccisono Schiattuzo degli Vberti & piu loro masnadieri,& furono presi Vberto Caini de gli Vberti, e Mangia de

gl'Infangati, & in orto san Michele furono dicapitati,

& tutti gli altri della casa degli Vberti colle infrascritte

famiglie Ghibelline s'uscirono di Firenze, cioè Sifanti,

Guidi,

I Fiorenti ni disfecio no i Pogibonizi.

1257:

Aldobran dino Otto

buono.

Congiura di Ghibel lini. Guidi, Amidei, Lamberri, Scolari & parte degli Abati, Ca ponsacchi, Migliorelli, Soldanieri, İnfangati, Obriachi, Tedaldini, Galigari, & quelli della Pressa, Amieri, e quelli da Cersina, Razanti, & piu altri, & tutti n'andarono à Siena, che si reggeua à parte Ghibellina, & i loro casamenti furono disfatti, e murossene le mura di san Gior gio oltr'arno, & piu fu preso martoriato, e decapitato in sulla piazza di san Pulinari l'Abate di Valembrosa gen tilhuomo da Pauia, che gli fu appoito, che trattaua con tro a'Guelfi, disseli era innocente & fu morto à torto, & per questo furono i Fiorentini scommunicati dal Papa, & assai danneggiati in Lombardia, e per questo peccato e altri si disse, che Iddio mandò poi la sconsitta a Mont'Aperti. Essendo Podestà d'Arezzo messere Stoldo Giacoppi de' Rossi di Firenze nel MCCLIX. condusse gli Aretini di notte con scale à Cortona & presolla, & disfeciono le mura & le fortezze, & feciongli loro suggetti, & ciò molto dispiacque a' Fiorentini, perche erano alloro lega,& tennono,che gli Aretini hauessono rotto la pace & per questo i Fiorentini andarono à hoste, e presono & disfeciono il castello di Gressa in Casentino, che era del Vescouo d'Arczzo, & tornati col detto hoste andarono sopra il castello di Vernia de'Con ti Alberti, & quello presono & disfeciono, & similmenmente presono Mangona riducendogli alla diuotione di Firenze, con certo censo ogn'anno. In questi tem- Nota mipi fu donaro al comune vno Lione, & essendo rinchiu-Dio. so in sulla piazza di santo Giouanni si suggi, & prese vno fanciullo in orto san Michele, la madre vi corse scapigliata, e trassegliele delle mani senza fare il Lione

atto

HISTORIE FIORENTINE atto alcuno, & il detto fanciullo fu poi siero huomo nominato Orlanduccio del Lione. Era in questi tempi in Firenze huomini di rozzi costumi, di poche dilicatezze, & piccole ricchezze, ma buoni e leali, le dore comunierano lire cento, & le grandi lire trecento. Erano in questi tempi due Imperadori, l'yno era il sopradetto Re Manfredi nimico alla Chiesa, l'altro era il Re Alfonsodi Spagna molto fauoreggiato dalla Chiesa per hauerlo fauoreuole contro à Manfredi. I Fiorentini vi mandarono per ambasciadore ser Brunetto Latini con grandi proferte per sar-lo passare in Italia in sauore di parte Guelsa; ma in quello tempo interuenne la sconsitta di Mont'Aper-ti, & però si leuò dal pensiero del passare. Et in que-sti medesimi tempi gli vsciti di Firenze, che s'erano ridotti à Siena, non potendo hauere da' Sanesi aiuto basteuole contro a' Fiorentini, mandarono loro ambasciadori al Re Manfredi per aiuto, & doppo molte chieste, e tempo, hebbono da lui per aiuto cento caualieri,& parendo loro pochi gli vollono rifiutare, ma per consiglio di M. Farinata degli Vberti gli accettorono, domandando con essi la sua insegna, perche quan do fossono sconfirti con essa il Reper ricouerare suo honore vene mandassi molti più, & così interuenne poi come hauea antiueduto messer Farinata detto, & giugnendo con essi à Siena furono assai dileggiati da'Sa nesi & dal resto de gli vsciti. In questi tempi i Fioren-Carroccio tini quando andauono à hoste vsauano due solennitadi, l'vna era quella della insegna del Carroccio bianca

e rossa, come ancora à certi tempi si mostra stesa nella Chi-

la Chiesa di santo Giouanni, & poneuasi in su due grandi aste rosse in su vno carro tirato da due buoi couerti di rosso, & prima dell'opera di san Giouanni la traeuano certi Conti vicini, & caualieri, & portaualla in mercatonuouo, & iui era data in mano del popolo, & sempre per via, & ne' campi era guardata da piu valenti fanti del popolo. L'Altra solennità era vna campana detta Martinella, che si poneua in su l'arcodi porta santa Maria, & vno mese inanzi continuamente di dì, & di notte sonaua, poi che l'hoste era bandito: acciò che il nimico si potesse mettere in punto, poi si poneua in su vno castello di legname, & al suono di quella si guidaua l'hoste. Con queste solennita-di del mese di Maggio nel MCCLX. s'andò pe' Fio-rentini à hoste sopra' Sanesi, & presono Vico mezzano & Casciole loro castella, & accamparonsi allato al- Sancis. l'antiporto di Siena, al munistero di santa Petornella, & in su vno poggetto vicino feciono vna torre, sopra laquale teneano la campana, & riempierono la torre di terra & su vi piantarono vno Vliuo, ilquale insino ne nostri di v'era. Et in questi tempi gli vsciti di Firenze con grande astutia, per consiglio di messer Farinata auumazarono & inebriarono i caualieri Te deschi mandati pe'l Re Manfredi, & con grande proferte gli mandarono fuori ad assaltare l'hoste de i Fiorentini: i quali benche francamente gli assalissono, pure in brieue tempo furono tutti morti da' Fiorentini,& presa la insegna del Re, & strascinara per lo campo, & recata in Firenze: & poco poi si tornò l'hoste à Firenze. Per questo i Sanesi di nuouo s'ingegnarono

di fare danari con impegnare castella, & per ogni modo, & di nuouo mandarono ambasciata al Re Manfredi con danari, & moitrando che harebbono hauuto vit toria se pochi piu fossono suti i suoi caualieri Tedeschi, & come erano stati tutti morti & con gran vituperio Arascinate le sue insègne & tanto commossono il Re, che di nuouo a mezze spese per tre mesi mandò à Siena co'detti ambasciadori il Conte Giordano suo maliscalco con ottocento caualieri Tedeschi, che giunsono in Siena di Luglio anno detto MCCLX.& tanti n'accozzorono i Sanesi, che in tutto co'gli vsciti di Firenze & certi mandati da' Pisani, & altri furono circa diciotto centinaia, & subito bandirono l'hoste sopra Mont' Alcino accomadati da Fiorentini, & assai ne presono cuore i Ghibellini. Gli vsciti di Firenze per cui opera il Re hauea mandati gli ottocento caualieri Tedeschi veden do, che non gli haueuano per piu che tre mesi de' quali n'erano già passati circa vno mese & mezzo, & andandosene i Tedeschi riteneano peggio che prima & dana ri non haueano piu, & che bisognaua fare vscire i Fiorentini à campo & per industria di messer Farinata & di messer Gherardo Ciccia de i Lamberti hebbono due saui frati minori in presentia di noue de' piu possenti cittadini di Siena, & mostrarono di volere dare Siena a' Fiorentini per scudi centomila per abbattere la grandigia di messer Prouenzano Saluani grande cittadino di Siena, & che inuitassino i Fiorentini à venire con grande esercito & con detti danari al fiume d'Arbia sotto nome di fornire Mont'Alcino & che darebbono loro la porta di S.Vito & dierono à detti frati lettere,

lettere, e suggelli: co'quali essi vennono à gli antiani di Firenze mostrando hauere à dire cosa segretissima & di grande importanza, e hebbono per vditori due cittadini l'vno fu Spedito di porta san Piero, che era degli anziani, & messer Gianni Calcagni che era di Vacchereccia,i quali portati da volontà dierono fede al detto trat tato, e subito trouati i danari & adunato il consiglio proposono, che era bisogno fornire Mont'Alcino con maggior gente, che l'anno passato, & parendo a'nobili huomini delle case Guelse di Firenze, e pratichi di guer re insieme col Conte Guido Guerra questa impresa di grande pericolo pe' Tedeschi venuti à Siena, & per gli variati animi de'cittadini di Firenze, dimostrarono con sauio consiglio detto per parte di tutti da messer Tegaia Aldobrandi degli Adimari, che no era vtile, anzi dan noso mandare hoste sopra Siena per fornire Mont'Alci no, & che si potea fornire con pochi danari, per mezzo degli Oruietani, al quale il sopradetto Spedito huomo prosuntuoso villanamente rispose, che si cercasse le brache se hauea paura, & messer Tegaia disse, che egli non ardirebbe à seguitarlo nella battaglia doue andreb. be lui, & leuandosi su messer Cece de Gherardini per dire quello medesimo che messer Tegaia, gli su posto silentio da gli anziani à pena di lire cento, & offerendo egli di pagarle per dire il bene del comune fu cresciuta la pena insino à lire dugento, & poi à lire trecento, & offerendo anche di pagare l'vna quantità & l'altra, vi fu posto pena la testa, & di poi per lo popolo straccurato si vinse il peggiore partito; & fatta la detta diliberatione furono richiesti subitamente d'aiuto tutti i col

D 3 legati

legati e amici del comune, Lucchesi, Bolognesi, Pistolesi, Pratesi, Volterrani, Aretini, Sanminiatesi, Sangimignanesi, & Colligiani, & del popolo di Firenze d'ogni casa ò famiglia vno ò più, & con soldati forestieri, all'vscita d'Agosto si parti di Firenze tutto il detto hoste col Carroccio,& colla campana al modo víato, e Perugini & Oruietani anche mandarono loro aiuto nel cam po, & posaronsi in sul siume d'Arbia al luogo detto Monte Aperti, doue si trouarono in tutto circa tre milla caualieri & trentamila pedoni, & di nuouo mandarono gli vsciti altri frati à Firenze à commuouere certi Ghibellini, che v'erano rimasi à venire nel detto campo & poi fuggirsi per rompere & sbigottire i Fiorentini,& aspettando i guidatori del campo la promessa fatta loro della porta di san Vito, in tanto i Ghibellini, che erano nel campo hauendo ciò presentito mandarono in Siena vno Ghibellino di porta san Piero detto Razante, à auisare che si guardassono da detto trattato, & dall'vici re fuori à cobattere con si grade hoste, ma giunto in Sie na fu auisato dagli vsciti di Firenze, che dicesse il contrario perche per loro faceua prouare la fortuna, & cosi fece confortando il popolo di Siena & i Tedeschi alla battaglia, dicendo che il campo de'Fiorentini era in ma le ordine & diuiso, per le cui parole tutto il popolosi misse ad arme, e insieme co Tedeschi vscirono fuori per la porta di santo Vito, la quale i Fiorentini aspettaua-no, che sosse loro data, della qual cosa alquanto di sbigottimento fu nel campo, & assai piu quando appressandosi tutti i Ghibellini traditori, che erano nel campo se n'yscirono, & andarono dalla parte de'Sanesi, & CIO

ciò furono quelli della Pressa, & degli Abati & piu altri, ma per tutto questo non si abbandonarono, che non mettessono in punto le schiere à riceuere la battaglia,& assaltati rouinosamente dalla schiera de'Tedeschi fu tagliata la mano, & poi morto à messer Iacopo del Vacca de' Pazzi, che portaua l'Insegna della caualleria del comune dal traditore messer Bocca degli Abati, che era in sua schiera appresso à lui, il perche abbattuta la insegna il campo fu tutto in rotta, & furonui morti fra de' Fiorentini & degli Amici piu di duomilacinquecento, & presi piu di mile cinquecento, & ciò su Martedì adi quattro di Settembre MCCLX. & rimaseui il sioretini Carroccio & la Campana con innumerabile tesoro d'ar a Monte Apertian. nesi. Venuta la nouella di detta rotta in Firenze per mi 1260. certi scappati, che tornauano furono infiniti pianti in Firenze perche d'ogni casa v'era rimaso qualch'vno, ò morto, ò preso, & simile à Lucca & l'altre terre, che vi furono, & tutti ribelli e confinati cominciarono à pigliare ardire di tornare in Firenze: per le quali cose tutti i principali casati Guelfi di Firenze senza altro commiato si partirono della città adì 13. di Settembre & andaronne à Lucca, i casati furono questi, Rossi, Nerli, & parte de' Mannelli, Bardi, Mozzi, Frescobaldi, Canigiani, Magli, Machiauelli, Belfredelli, Orciolini, Aglioni, Rinucci, Barbadori, Battimanni, Soderini, Malduri, Ammirati, Ghirardini, Lucardesi, Caualcanti, Bagnesi, Pulci, Guidalotti, Malispini, Foraboschi, Manieri, quelli da Cuona, Sacchetti, Compiobbesi, Magalotti, Mancini, Bucelli, & quelli dall'Antella, Buondelmonti, Scali, Spini, Gianfigliazzi, Giandonati, 4

Donati, Bollichi, Altouiti, Inciampali, Baldouinetti, Tornaquinci, Vecchietti, & parte de Pigli, Minerbetti, Beccanugi, Bordoni, Tolinghi, Arigucci, Agli, Sitij, Marignolli, & Serbrunetto, Latini, Adimari, Pazzi, Bisdomini, & partede'Donati, & molti altri, & fu atto assai riprensibile, però che Firenze era forte, e di mura, e di fossi da potersi disendere, & la Domenica vegnente: adi xvj.di Settembre entrarono in Firenze tutti gli vscit ti & Ghibellini, che erano suti alla sconsitta detta insieme col Conte Giordano tutti ricchi della preda de'Fiorentini, & degli altri Guelfi sconfitti, & elessono Podestà per lo Re Manfredi, Guido Nouello de Contigui: di per due anni & mesi à tenere ragione nel palagio da san Pulinari. Questi fece fare la porta, ch'è sopra via Ghibellina che fu così nominata perche fu fatta à tempo de'Ghibellini, & questo per potere mettere soccorso nella terra à sua guardia di suoi fedeli di Casentino, & per promessa fatta a' Sanesi fece disfare cinque castella delle nostre, che erano alle frontiere, & fece giurare à tutti i cittadini fedeltà al Re Manfredi,& il Conte Gior dano rimase Capitano, & Vicario generale per lo detto Re co'suoi Tedeschi al soldo de' Fiorentini & assai perseguitò i Guelfi, e grande dolore fu in corte di Roma di detta nouella, & perche lo stato della Chiesa ne indeboliua, & quello di Manfredi loro nimico ne aggradiua, & il Cardinale Ottauiano degli Vbaldini Ghibellino ne fe grande festa, & il Cardinale Bianco grande astrolago predisse, che i Guelsi di nuouo doueuano tornare in buono stato & vincere, & che mai più non perderebbo no loro stato. Et per simile modo detto di sopra fuggirono

57

girono i Guelfi quasi di tutte le terre & castella di Toscana, & tornarono à reggimento di parte Ghibellina. saluo che la città di Lucca, alla quale perche si reggeua pe' Guelfi si ridussono quasi tutti i Guelfi d'ogni terra, & fra gli altri messer Tegaia Aldobrandi & lo Spedito, de quali di sopra habbiamo fatto mentione, & trouandoli vn di insieme messer Tegaia si cauò de' cauiglioni vna borsa di scudi cinquecento, & disse per rimprouerio allo Spedito, che era pouerissimo, ecco come io ho conce le brache, à questo hai tu condotto te, & me, e gli altri, per la tua superbia, lo Spedito rispose perche mi cre dauate, questo ho notato per dare esempio à gli altri. In questo tempo i caporali Ghibellini di Pisa, & di Sie-na,& di tutte l'altre terre di Toscana insieme con Conte Giordano ordinarono parlamento à Empoli per riformare loro stato & fare taglia, & perche il Conte. Giordano haueua hauuto comandamento dal Re di tor nare in Puglia in suo luogo, rimase Vicario generale il Conte Guido nouello sopradetto. Et quasi per tutti s'era diliberato di disfare la città di Firenze come principale nidio di Guelfi, se non fosse il valente huomo messer Farinata degli Vberti, che con grande ardire, & grande oratione, & pronte ragioni lo contradisse, e fu di tanta autorità che riuocò detta diliberatione, & solo lui fu cagione della conseruatione di Firenze per allhora. Nel MCCLXI. il Conte Guido Nouello Iopradetto con tutte le genti Ghibelline di Firenze, & di tutte l'altre terre vicine & co'Tedeschi andarono à hoste sopra Lucca & presono Castello franco, santa Croce, & santa Maria à monte, & Monte Caluoli, e il Poz 70. Di-

1261.

zo. Dipoi stettono per trenta di allo assedio di Fucecchio, & per esser bene difeso, & per acquazoni si leuarono dallo assedio, & tornoronsi à Firenze. In questi tempi i Guelfi vsciri di Firenze insieme co' Lucchesi manda rono ambasciadori in Alamagna à Carradino Re à cui apparteneua di ragione il reame di Puglia, & andouui pe Fioretini messer Bonaccorso Bellincioni Adimari,e, messer Simone Donati, per commuouerlo contro al Re Manfredi, & assai bene lo trouarono disposto: ma era si piccolo garzone, che la madre non volle mai consentire lasciarlo partire da se, si che tornorono senza effetto alcuno. Et nel MCCLXII. i Guelfi vscitt di Firenze, che erano in Lucca, vna notte si partirono, e per trattato presono il castello di Signa, ma il Conte Guido adunò grande quantità di gente Ghibellina d'ogni terra, & andoui à hoste, & non sentendosi i Guelfi forti alla difesa, lasciarono Signa & tornoronsi à Lucca. L'Estate: vegnente il Conte Guido detto co'Pısani, & gli altri del la taglia de Ghibellini di Toscana, andarono à hoste sopra Lucca, & sconfissono i Lucchesi insieme con gli vsci ti Guelfi di Firenze & dell'altre terre, & hebbono Castiglione, & Nozano, & il ponte à Serchio, & Rotaia, e Sar rezzano: per le quali cose i Lucchesi segretamente s'accordorono col detto vicario di cacciare tutti i detti vsci ti Guelfi Fiorentini, & dell'altre terre, che erano in Lucca & di riceuere vicario pel Re Manfredi, & così subito fu comandato a' Guelfi, che erano in Lucca, che in fra tre di hauessono sgombero Lucca, & il contado à pena dell'hauere & delle persone, & così n'andarono tutti per l'alpe à Bologna con grandi disagi, & danni delle loro

1262.

loro donne & de' loro figliuoli: diceasi per alcuni, che questa cacciata fu cagione di fare arricchire molti, che si dettono à fare mercatantie, & distesonsi in molti luoghi per le terre altrui. Et dopo questa riuolta di Lucca non rimale città, nè castello in Toscana, che non tornas se à parte Ghibellina, & il Conte Guido votò la camera del comune di Firenze di nobili & buone balestra & mandossele à Poppi, & standosi cosi poueri, à Bologna; à Modona nacque dissensione, e guerra cittadinesca tra Guelfi, e Ghibellini, & essendo armati e per combattere i Guelfi mandorono à Bologna à detti víciti Guelfi di Firenze per aiuto; i quali subito v'andarono grande quantità, & appiè & à cauallo, onde subito i Ghibellini di Modona furono sconfitti, & scacciati, & i beni lo= ro conceduti ài Guelfi di Firenze; di che assai n'arricchirono & fornironsi d'arme & di caualli; & per simile modo essendo ancora in Modona furono richiesti d'aiuto da' Guelfi di Reggio, che guerreggiauano co i Ghibellini & andaronui, & loro capitano fu messer Forese degli Adimari, & anche furono cacciati i Ghibellini & loro beni dati a' desti Guelfi, che di nuouo n'arricchirono. Et haueano i Ghibellini di Reggio fra gli altri vno di statura di gigante, chiamato il Carca da Reggio, che con una maz- da Reggio za di ferro vincea ogn'vno, onde i Fiorentini detti elessono dodici vantaggiati giouani, che poi furono detti paladini, i quali gli si strinsono adosso francamente colle coltella, & infine dopo molta difesa l'atterrorono, & morto lui subito tutti i Ghibellini fuggirono, & così arricchiti i detti vsciti furono prestamente

mente quattrocento benissimo in punto à cauallo, per la sopradetta sconsitta de Fiorentini molto ne crebbe lo stato del Re Manfredi, & la parte Imperiale; & per lo contrario abbassò quello della Chiesa: & in questi tempi morì à Viterbo Papa Alessandro, & vacò la Chie sa cinque mesi, & su eletro à caso Papa Vrbano quarto di natione & pouero cherico di Francia, ilquale non potendo hauere aiuto da i due eletti, nè da Curradino à cui di ragione appartenea il regno, & sollicitato da gli Vsati di Toscana fece concilio: nel quale fu eletto Redi Cicilia, & campione della Chiesa Carlo Conte d'Angiò & figliuolo del Re di Francia, ilquale per consiglio de baroni di Fracia per bene di santa Chiesa accer tò la detta elezione, & promisse prestamente passare in Italia con grandi forze in aiuto della Chiesa & contro à Manfredi, & attese con grande sollecitudine à metter si in punto di danari & di gente: & il Re Manfredi per lo contrario attendea à farsi forte alla difesa intendendosi con tutte le terre di Toscana & di Lombardia, che si reggeuano à parte Ghibellina, e pareuagli essere fortis simo alla difesa.

Cometa. Nel MCCLXIIII. & d'Agosto apparue vna Stella co meta, che durò insino à Nouembre, & molte mutationi di stati furono in detto anno, come sogliono significare: come su nel regno di Cicilia la morte del Re Manfredi, & lamortedi Papa Vrbano, che morì la notte che la Cometa spari, & credette Manfredi, & i Ghibelli ni, che per la morte d'Vrbano fosse impedita la venuta del Re Carlo; ma fuil contrario: perche succedette Papa Clemente di Prouenza, che non meno fauoreggiò la passata

la passata del Re Carlo, che si facesse il suo antecessore. Carlo sopradetto fu figliuolo secondo del Re Luigi pia ceuole di Francia, & nipote del buono Re Filippo del Bornio; & fu cosi degno signore di virtù & di bellezza, come alcuno altro del mondo. In questi tempi i Guelfi di Firenze, che s'erano alquanto rihauuti per la presu ra di Modona, & di Reggio (come dicemmo adietro) si missono in punto con piu di quattrocento buoni huomini à cauallo, e mandarono ambasciado ri à Papa Chi Hebbono mento perche gli raccomandasse al Re Carlo, & prosse Firenze rendogli in aiuto la sopradetta gente, & molto grata- PapaChimente furono riceuuti & accettati, & volle il Papa det - mento. to, che per lo inanzi i detti Guelfi portassino la sua arme per insegna, che era vna aquila rossa sopra vno serpente nel campo bianco: & i Guelfi v'aggiunsono vno giglio sopra il capo dell'aquila, & cosi la portarono per insegna insino a' tempi nostri, & furono delle piu notabili compagnie, che hauesse il Re Carlo allo acquisto del regno, come diremo inanzi. Nel MCCLX V. il sopradetto Carlo mandò il Conte Guido di Monforte con millecinquecento caualieri con molti baroni, & signori, che per Lombardia n'andassono à Roma, & lui fatta la Palqua di Resurresso si parti per esser à Roma, e venne à Marsilia có poca compagnia. Doue erano appa recchiate trenta Galée & in su quelle sano, e saluo si con dusse à Roma con assai pericoli di mare, & non ostante che il Re Manfredi hauesse sparte pe' mari circa ottanta galee per storpiare la sua venuta, & in Lombardia ha uea mandato piu di trentamila caualieri à storpiare la passata delle sue genti, che veniano col sopradetto Con te Guido

1264.

te Guido pure passarono salui; e à Parma si feciono loro incontro la sopradetta gente de' Guelfi vsciti di Firenze capitanati del Conte Guido Guerra, & grande marauiglia hebbono i Franceschi, che vsciti di loro terra fussino si bene in punto, cosi tutti insieme giunsono à Roma del mese di Dicembre, & fecene Carlo gran festa: perche tutta l'estate gl'hauea aspettati in Roma, dando ordine à passare il regno, & già era stato fatto se natore, & molto honorato; & giunta la detta gente il Papa, che era à Viterbo vi mandò due Cardinali à coronar lui, & la sua donna del reame di Cicilia, & fatta la festa n'andò colle sue genti verso Campagna & gran de parte ne prese senza contrasto, & domandogli Man fredi per suoi ambasciadori pace ò triegua; & Carlo rispose che volea la battaglia, & senza battaglia passarono il passo del ponte di Cepperono, del quale Manfre-di si confidaua assai, dipoi per forza presono Aquino, & la forte rocca d'Arci; & accampati à san Germano anche lo presono per forza. Et i primi che salirono in su le mura furono gli vsciti Guelfi di Firenze, e la loro insegna portaua M. Stoldo Giacoppi de' Rossi, & furonui morti e presi molti delle géti di Mafredi & sbigottin ne molto: & per consiglio de' suoi si ritrasse colle sue genti alla città di Beneuento come luogo piu forte & da combattere à sua posta. Il Re Carlo v'andò prestamente colle sue genti per aspri cammini & con grandi disagi, & accampossi presso à Beneuento à due miglia, vedendo ciò Manfredi ordinò di combattere, & prese il peggior partito, che in pochi di conueniua che i Fran ceschi si partissono per mancamento di vettouaglia, & di danari

1265.

di danari, & cosi si missono in punto alla battaglia i Franceschi non ostante che fossono stracchi della venuta. La insegna della schiera de gli vsciti di Firenze portaua quel di messer Currado da Monte Magno da Pistoia, & capitano era il sopradetto Conte Guido Guerra & veggendo il Re Manfredi la detta brigata col la insegna del Papa domandò chi erano: & sentito che erano i Fiorentini, & gli altri Toscani Guelfi suoi auuer sarij, vedendogli cosi in punto disse questa brigata non può se non vincere, & domandando se nel suo campo hauea in suo aiuto alcuno de' Ghibellini Toscani, a' quali hauea fatti tanti benefici, & non vene trouando alcuno disse, se io vincerò voglio per l'auuenire per miei amici i Guelfi. Lo Re Carlo vedendo Manfredi in punto alla battaglia diliberò anche lui di combattere non ostante, che suoi fussino stracchi, & cosi in poca dotta l'vna parte, & l'altra furono schierati, & cominciossi la bartaglia, & la schiera de gli vsciti di Firenze fu sempre intorno alla persona del Re Carlo, & seciono fatti d'arme marauigliosamente; & infine quel di la parte di Manfredi fu rotta adì vltimo di Febbraio MCCLXV. & Manfredi fu morto: perche dilibe- Morte & rò piu tosto morire combattendo, che fuggire, & nel Re Manmedesimo di prese il Re Carlo Beneuento, & per prigioni qualunche v'era rifuggito, & fra gli altri il Conte Giordano, & messer Piero Asini de gli Vberti, che poi morirono in prigione, e ritrouato con fatica il corpo di Măfredi fu seppellito come scomunicato vilmete à piè del ponte di Beneuento & coperto di pietre: alcuni dissono, che il Papa nel fece poi trarre, & mandollo à sep pellire

pellire fuori del regno lungo il fiume del verde; in brieue tempo tutto il regno fu all'vbidienza del Re Carlo & parte di Cicilia, & tutti i baronaggi di Manfredi diè il Re Carlo alle sue géti per il che tutti surono ricchi tra di questo & della preda della rotta, & del tesoro che si trouò à Napoli, efece fare il Re castel nuouo al modo di Francia. L'anno seguente venne à lui di Tunizi vno suo fratello cugino detto don Arrigo di Spagna per visitarlo, & rimase a'suoi soldi, & fecelo fare senatore di Roma, poi riusci suo nimico per danari prestati al Re, & perche il Renon gli lasciò hauere dal Papa la signoria dell'isola di Sardigna, Ne' tempi della venuta del Re Carlo il vescouo d'Arezzo benche fosse Ghibellino, pu re per noie riceuute da'Ghibellini, che reggeuano Arezzo, hauea dato tutte le sue terre di Vald'Arno à guardia a'Guelfi vsciti di Firenze, colle quali faceuano assai guerra verso Firenze, perche il Conte Guido Nouello v'andò con certi caporali Ghibellini di Firenze, & tornarono in fine con vergogna, per vna lettera, che troua rono nel campo gittata con astutia da messer Vberto Spiouanato de Pazzi, nella quale si conteneua come il Re Carlo mandaua loro in aiuto ottocento caualieri: per questo poi assai castella si dierono a'Guessi. In questi tempi arriuò in Firenze vno saracino detto Buzecca si grande maestro di scacchi, che a vn'orta giocaua à tre scacchieri ne' due à mente, & vno à veduta con ogni grande maestro. Come la nouella della sconsittadi Manfredi fu in Firenze, & per Toscana subito i Ghibellini cominciorono à impaurire, & i Guelfi à pigliare vigore. Et il popolo di Firenze, del quale i piu erano

Buzecca maeitro di feacchi.

erano Guelfi, cominciò à mormorare pe' danni riceuuti à Mont'Aperti, & per le grauezze incomportabili, che portauano dal Conte Guido, & da' Ghibellini, che reggeuano; & vennono certi Guelfi insino nella Chiesa de' Serui à trattare mutatione con gli amici loro, per il che i Reggenti di Firenze per modo di mezzanità elessono per Podestà in Firenze due Bolognesi frati gaudenti l'vno tenuto di parte Guelfa, cioè messer Catalano Malauolti, & l'altro di parte Ghi- Due Pode bellina, cioè messer Loderigo delli Andalo, & insieme gli missono nel palagio di san Pullinari à tenere ragione à ciascuno, i quali attesono piu al guadagno loro proprio, che al bene comune; & ordinarono trentalei buoni huomini mercatanti, & artefici Guelfi, & Ghibellini per consigliare i detti Podestà, & prouedere alle spese del Comune : & questi si ragunauano nella corte de' consoli di Calimala, appie di casa Caualcan- Principio ti; & feciono molti ordini, & prima che le sette mag- maggiori giori arti ciascuna per se hauesse consoli capitudini, & gonfaloni, sotto il quale venissono armati ne i bisogni à difesa del popolo, & hebbono ne gonfaloni i medesimi segni che hanno hoggi: & similmente se ne ordinorono poi cinque delle minori quando si creò l'vsicio de'Priori, come diremo inanzi, cioè rigattieri, & linaiuoli, beccai, calzolai maestri, & fabbri.

gnesi, & 36. consi.

Per le nouità de' detti due podestà, & de trentasei igrandi, & Ghibellini di Firenze, cioè Vberti, Sifanti, Lamberti, Scolari, & altri presono sospetto parendo loro, perche i trentasei fauoreggiassino troppo i popolani Guelfi: & però il Conte Guido Nouello mandò pe

aiuto di gente à tutte le terre vicine, tanto che co' suoi adunò in Firenze circa millecinquecento caualieri, e vo leua, che si ponesse in Firenze vna libradi fiorini dieci il centinaio per pagare le sue masnade Tedesche, & pe' trentaseisi cercaua altro modo per meno grauezza del popolo, & però ordinorono i Ghibellini col Conte di romoreggiare per disfare i detti trentalei, & vscirono fuori armati, & i primi i Lamberti, & i trentasei che erano insieme ragunati à consiglio nella loro residenza si partirono, e la terra si leuò à romore, e il popolo si ridus le da S. Trinita in grande numero & loro capo fu M. Giouanni Soldanieri, & il Conte Guido co' grandi, & Ghibellini in su la piazza di san Giouanni, & assaltarono il popolo da casà i Tornaquinci, & resistendo il po-polo francamente si tornò il Conte adietro à san Giouanni, & poi al palagio del Podestà domandando per paura le chiaui delle porti per vscirsi della città con tut ti i suoi Tedeschi, & non poterono mai ne i due Podestà ne altri rassicurarlo promettendogli di racchetare il popolo, & di fargli bene pagare: & però hauute le chiaui vscì per porta vecchia de buoi da san Romeo, con tutta sua gente, & con quelle delle dette terre vicine;& la sera n'andarono à Prato adì vndici di Nouembre MCCLX VI. giunti à Prato con certi Ghibellini, & parendo loro hauere male fatto tornorono la mattina Ichierati in su la terza alla porta del ponte alla Carraia, doue è hoggi Borg' ognisanti, la quale era serrata: il po-polo diliberò, che nó fossino messi dentro, temendo nó volessino fare venderta, & strignendosi alla porta furono saetrati, e feriti, & dopo nona dolenti si tornarono à

Prato

1266.

Prato, & per cruccio dierono battaglia al castello di Capalle & non l'hebbono, & i Fiorentini riformarono la terra, & cacciarono i detti due Podestà, & mandarono à Oruieto per aiuto di gente, & per vno Podestà, & per vno Capitano, & hebbono cento caualieri, & per Podestà M.Ormanno Monaldeschi, e capitano vn'altro gen tilhuomo, e per trattato di pace il Gennaio vegnente ri missono in Fireze Guelfi, e Ghibellini, e feciono fare fra loro molti matrimonij. Ma poco durò detta pace per so spetto, che i Guelsi presono de'Ghibellini, e sentédosi for ti in Fireze madarono segretamete al Re Carlo per vno Capitano, e per gente, il quale vi mandò il Conte Guido di Monforte con 800. caualieri, che giunse in Firenze il dì di Pasqua di ressurresso MCCLXVII. e la notte dinazi i Ghibellini s'vscirono di Firenze senza colpo di spada, & andaronne à Pisa, & à Siena & altre terre, & mandaro no i Fiorentini al Re solenne imbasciata proferendogli la libera signoria di Firenze per x.anni, e lui rispose, che da'Fiorentini non voleua altro che il cuore, & la buona volotà, pure alloro preghiera vi madaua ogn'anno suo vicario, il quale con 12. buoni huomini cittadini regge uano la città, e mai piu no tornorono i Ghibellini in Ita to. Tornata la parte Guelfa, e fatti i detti 12. buoni huo mini col Vicario del Re Carlo, riformarono il consiglio di cento buoni huomini, senza ilquale non si poteua fare cose grandi ne spese, poi andaua à partito à pallotte al consiglio delle capitudini dell'arti maggiori, & à quello della credenza, che erano 80. questi col generale consiglio erano 300.tutti popolani, e Guelfi, poi vinti à detti. consigli si veniua il di seguente al consiglio del Podestà che

1167.

Principio de consis gli oppor= tuni.

che erano nouanta grandi & popolani, con loro ancora le capitudini dell'arti, & poi il consiglio generale, che erano trecento d'ogni conditione & quelti si chiamaua no i consigli opportuni che dauano viici, e degnità piccoli, e gradi, poi feciono arbitri à correggere statuti; e ca marlinghi della pecunia feciono religioti di Settimo,& d'ogni Santi. In questi tempi nacque differenza in Firen ze fra'Guelfi de beni de' Ghibellini ribelli,& però mandarono ambasciadori al Papa, & al Re; i quali determinorono, che detti beni il terzo fosse del Comune, & il terzo si desse per menda a'Guelfi, che erano stati disfatti & rubelli, & l'altro terzo alla parte Guelfa, ma poi tutti i detti beni rimasono alla parte, & cominciorono à fare mobile per spendere a'bisogni, poi per comandamento del Papa, & del Re feciono tre caualieri rettori di parte e prima gli chiamarono Consoli, poi Capitani di parte, ni di parte & duraua il loro vficio due mesi scambiandosi à tre sesti per volta,& ragunauansi nella nuoua Chiesa di S.Maria sopra porta: & feciono loro consiglio segreto di xiiij. & il maggiore di sessanta gradi & popolani, pe'quali s'eleg geuano i Capitani & altri vficiali, & feciono tre grandi & tre popolani priori di parte, sopra la guardia della mo neta, & vno che tenesse il suggello, & vno Sindaco accu satore de'Ghibellini, & ogni loro segreto diposono alla Chiesa de'Serui, & simili ordini & cose feciono i Ghibellini vsciti. Nel detto anno MCCLXVII. cacciata la parte Ghibellina di Firenze molti di loro si ridussono nel castello di Santellero facendo guerra à Firenze, & loro capitano era messer Filippo da Cuona ò vero da Volognano: & però i Fiorentini vi mandarono à hoste due

1267.

Principio de capita:

Guelfa.

due sesti, & con loro il Maliscalco del ReCarlo con tut ti i Franceschi, & hebbolo per forza & trouaronsi dentro circa ottocento huomini, che la maggior parte furono morti & gli altri presi, & furonui degli Vberti, Sifanti, Scolari, & da Volognano, & molti altri vsciti Ghi Nologna, bellini,& allhora perderono i Ghibellini anche Campifiracchi & Gressa, & Geri da Volognano, su menato pre so e messo nella torre del palagio, & però detta torre sempre poi s'è chiamata Volognana. In questi medesimi tempi, che Firenze tornò à parte Guelfa feciono il simile molte terre di Toscana, ciò è Lucca, Pistoia, Volter ra, Prato, san Gimignano, Colle, & cacciati i Ghibellini feciono taglia co'Fiorentini, & per capitano il maliscalcodel Re Carlo, con ottanta Franceschi, & solo Pisa, Siena rimasono à parte Ghibellina, & quasi il simigliante fece grande parte di Lombardia,& nel medesimo anno MCCLXVII. il Maliscalco del Re colla gente de'Fiorentini andarono à hoste sopra i Sanesi per la vec chia offesa di monte Aperti, & perche riteneuano, & fauorregiauano gl' vsciti Ghibellini di Firenze, facendo guerra a'confini & stando sopra il contado, & in questo tempo gl'vsciti di Firenze con certi Tedeschi per trattato presono il forte castello di Poggibonizi; per la qual cosa il Maliscalco colla gente de'Fiorentini si partì di quello di Siena, & il terzo di si pose à hoste al detto castello di Poggibonizi, & di nuouo vi venne gente da Firenze,& da tutte le terre di Toscana, che erano in lega co'Fiorentini & steccaronlo intorno per modo che nessuno ne poteua vscire nè entrare, & in questo tempo il Re Carlo fu fatto dal Papa generale vicario di To-

scana vacante lo Imperio & venne in Firenze d'Agosto

e fu riceuuto con grande honore come signore, & andogli incontro il Carroccio con molti armeggianti, e stette in Firenze otto dì, & fece molti caualieri, & in persona con tutta sua gente andò nel hoste à Poggibonizi, perche sentì che i Sanesi & i Pisani vsciti con grande gente lo voleuano soccorrere, & durò l'assedio quat. tro mesi & in fine s'arrenderono saluo l'hauere & le per sone, & soggiorno il Re nel castello quindici dì, & cominciouui à fare edificare vna forteza:partito il Re con tutto l'hoste n'andò sopra i Pisani, & prese molte castella, & prese & disfece porto Pisano, & le torri, poi in seruigio de Luccesi assediò Mutrone, & condimostratione di cauarlo di fuori impauri quelli, che v'erano dentro & arrenderronsi, & presolo lo die a' Lucchess. Stando il Re Carlo in Toscana gli vsciti Ghibellini, & i Sanesi, & i Pisani collegati insieme ordinarono con don Arrigo di Spagna Senatore di Roma, & già fatto nimico del Re Carlo suo cugino di fare rubellare dal detto Re Carlo piu terre in Puglia, e Cicilia, e Campagna. Et cosi segui, che presto feciono rubellare Nocera & Auersa, e molte terre in Calauria, & quasi tutte quelle d'Abruzi eccetto l'Aquila. Et gran parte dell'Isola di Cicilia fuori che Messina, & Palermo, & Roma, e tutta Campagna, & in questo medesimo tempo i sosopradetti mandarono in Alamagna centomilla scudi à Curradino figliuolo di Currado, che fu figliuolo di Federigo Imperadore per commuouerlo à venire in Italia contro il Re Carlo, e à pigliare il regno, che gli apparteneua per redaggio. Et coli venne loro fatto, che il detto Cur-

Ribellione di molte terre dal Re Carlo.

Curradino benche d'età di sedici anni & contro à volontà della madre con grande gente si mosse & passò in Curradi-Italia,& da Verona,& da Pauia,& per la riuiera di Geno lia anni ua, & di la da Saona entrò in mare, & con aiuto di Ga- 1266. lee genouesi giunse à Pisa con circa tremilacinquecento caualieri Tedeschi, di Maggio anni MCCLXVIII. per le quali tutte le cose subito il Re Carlo mandò in Puglia, e lasciò in Toscana lo suo vicario & il Maliscalco M.Guglielmo di Berselue à mantenere le terre di To scana, & à contrastare la passata di Curradino, & Papa Chimento sentendo la passata di Curradino gli mandò à comandare, che non passasse, nè venisse contro al Re Carlo sotto pena di scomunicatione, ma non lo vbbidì Curradino, dicendo ch'el regno s'apparteneua à lui di ragione & fu scomunicato, e stando in Pisa, doue fu rice uuto co grande honore raguno grande quantità di mo neta & di gente ghibelline & venne à hoste sopra Luc ca, nella quale era il Maliscalco del Re Carlo colle sue genti, & molti altri Crociati venuti per le indulgentie date dal Papa à chi fosse contro del detto Curradino,& eraui il Legato del Papa & le forze de' Fiorentini & degli altri Guelfi di Toscana, & stetteui à hoste diecidì, & abboccaronsi i due hosti insieme à ponte Rotto, e l'vno & l'altro schifò la battaglia. Poi si parti Curradino con sua gente da Pisa, & giunto à Poggibonizi gli huomini Poggibonizi si ribellarono dal Re Carlo, e da Fiorentini,& dierongli il Castello, & le chiaui gli haueano man date insino à Pisa: poi venne à Siena, doue su riceuuto honoratamente, e nel soggiornarui il Maliscalco del Re Carlo si parti di Firenze con sua gente, & con 4 iscorta E

iscorta de' Fiorentini per andare ad Arezzo à impedire la passata di Curradino, & à mezza via assicurandosi di sua gente rimandò in dietro la scorta, & al ponte à Valle presso alla Terrina furono assaltati da gente di Curra dino codotte da gli Vbertini & altri Ghibellini viciti di Firenze, & fu sconfitto e mandato preso à Curradino à Siena il detto Maliscalco, e la maggior parte di sua gen te morti ò presi adì xxv.di Giugno MCCLXVIII.della quale rotta assai sbigottirono tutti i Guelfi, & Curradino, e sua gente ne presono vigore, & su cagione di ribellione d'assai terre del regno al Re Carlo essendo lui ad assedio alla città di Nocera. Soggiornato Curradino alquanto in Siena n'andò à Roma & da Don Arrigo & da'Romani fu riceuuto come Imperadore, & iui attese à ragunare gente, & moneta, insino à spogliare il tesoro di san Piero & d'altre chiese, e sentito le inutationi del regno si parti adi dieci d'Agosto con circa cin quemila caualieri fra Tedeschi, & Spagnuoli, e Italiani, e col detto Don Arrigo & per la via della montagna d'A bruzi, e per valle di Celle arriuò senza contratto nel piano di santo Valentino nella contrada di Tagliacozzo, il Re Carlo sentendo la venuta di Curradino si parti dall'assedio di Nocera & venne all'Aquila & poi nel piano di san Valentino assai presso all'hoste di Curradino, & benche Curradino hauesse assaipiu gente, pure s'affron-Fu vinto e torono à battaglia, e in fine la parte di Curradino fu rot radino dal ta con grande vecisione adi xxiij. d'Agosto, & fug-Re Carlo. gendosi Curradino co'l Doge d'Osterichi & piu altri baroni & signori arriuorono in su la marina di Roma à vna terra detta Asturi degl'Infrangapani & furono rite-

nuti & presi, & tutti presentati al Re Carlo da vno degl'Infrangapani, al quale il Redonò terra & fecelo signore, & Curradino, e tutti i suoi compagni fece dicapitare in sul mercato di Napoli & come scomunica- Morte di Curradia ti leppellire nel sabbione, & Don Arrigo di Spagna, che no. anche fu giudicato à perpetua carcere al cattello di Mõ te sante Marie in Puglia, dopo la detta vittoria assai ageuolmente il Re Carlo riprese tutte le terre ribellate per tutto il reame, & similmente in Cicilia perseguitando i caporali ribelli & cosi possedette pacificamente il regno & rimunerò di terre, e signoraggi i suoi baroni. L'Annodi CHRISTO MCCLXIX.del mele di Giugno messer Prouenzano Saluani gouernatore di Sie na, & gli altri Sanesi, & il Conte Guido Nouello co suoi Tedeschi, e Spagnuoli & vsciti di Firenze & Pisani, e altri Ghibellini in numero di millequattrocento caualieri, & ottomilla pedoni vennono à hoste à Colle di Valdensa, che si teneua pe'Fiorentini, & accamparonsi alla Badia à Spugnole, per la qual cosa come la no uella fu in Firenze, la mattina seguente messer Gianni Bertaldo vicario del Re Carlo, colle sue genti circa quattrocento caualieri & con molti Guelfi di Firenze che'l seguirono, caualcò à Colle, & in pochi di fu alla battaglia có detti Sanesi, e diè la insegna de Fiorentini à messer Aldobrandino de Pazzi, & in fine i Sanesi furo- rétini dieno sconfitti, & molti ne furono morti, & presi, & il reso. Conte Guido Nouello si fuggi, messer Prouenzano fu decapitato, & la sua testa fu portata per lo campo in su vna lancia come gli fu dinunziato dal Demonio, per bocca d'vno incantatore, ilquale egli hauea domanda-

1269.

to,che

to dal Demonio, per bocca d'vno incantatore, ilquale epli hauea domandato, che gli predicesse come arriuerebbe nella battaglia, & lo incantatore rispose. Andrai combatterai vincerai non morrai alla battaglia, & la tua testa fia la piu alta del campo: ma lui intese per vittoria & non per morte, & però fu ingannato. Et per la ingiuria da Monte Aperti tutti gli tagliorono apezzi, e per la detta sconsitta poco tempo poi i Fiorentini rimos sono tutti i Guelfi in Siena, & cacciaronne i Ghibellini, e pacificossi l'vna città coll'altra, che tanto haueano fat to guerra insieme. Nel detto anno di Settembre i Fiorentini assediarono il castello d'Ostina in Vald'Arno, che era stato preso da vsciti Ghibellini di Firenze & di Ottobre l'hebbono & disfeciollo: & vscendosene la not te dinanzi quelli di dentro furono la maggior parte morti & preli. Partito l'hoste da Ostina con messer Gian ni Bertaldo Maliscalco del Re, andarono à hoste in seruigio de'Lucchesi sopra Pisani à Castiglione di Valdiserchio, & poi insino alle mura di Pisa, & presono Ascanio, & feciono i Lucchesi presso à Pisa battere moneta, & tornorono salui. In questo medesimo anno in Kalendi d'Ottobre furono si grandi pioue, che il fiume d' Arno vscì tanto de' suoi termini, che allagò gran parte della città di Firenze, & annegarono molte persone, & rouinarono molte case, e menò tato legname, che se ne attrauersò tanto inanzi al ponte à santa Trinita, che tra il pôteal- per quello, e pel grande impeto dell'acqua rouinò il det

ponte à S. Trinita & la Carraia per grande pioua. 1270.

Offina.

to ponte: & simile fece il ponte alla carraia; ne gli anni di CHRISTO MCCLXX. messer Azolino, & Neracozo, & Conticino degli Vberti, & messer Bindo de'GriLIBRO PRIMO.

de Grifoni di Feghine ribelli di Firenze, partendosi da Siena per andare in Casentino furono presi & menati à Firenze, & decapitati per lettere scritte dal Re Carlo à messer Bernardo d'Ariano Podesta per lui in Firenze, che cosi facesse saluo Conticino, che fu mandato preso nel regno & là morì in prigione. Nel detto anno i Fiorentini hebbono per assedio, salue le persone, il Castello di piano di Mezzo, e quello di Ristruccioli in Vald'Arno, che erano de' Pazzi, & erano stati rubellati da certi vsciti, & disfeciongli: & il simile feciono al castello di Poggibonizi, e recarollo à borgo cóliceza del Re Carlo per loro cattiui portamenti, era bellissimo castello, e de' piu forti, e bene situati d'Italia. Negli an. MCCLXXIII. di Giugno passò per Firenze andado à concilio à Lione sopra Rodano Papa Gregorio X.e có seco haueua il Re Carlo e lo Imperadore Baldouino da Gostantinopoli, e Venuta di Papa Grepiu altri signori, & piacendogli la stanza in Firenze ordi gorio deci nò di soggiornarui tutta la state, & tornò da casa i Moz mo in renze. zi appiè del ponte Rubaconte, & fondò la Chiesa di S. Gregorio, la quale feciono fare i Mozzi, i quali erano mercatăti del Papa, e trouado la città diuisa tra Guelfi, e Ghibellini, fece tornare in Firenze ogni parte, & congre gato tutto il popolo in sul greto d'Arno, appiè di detto pôte die la sentenza, che la detta divisione si levasse à pe na di scomunicatione facédo fare la pace pe'Sindachidi ogni parte e baciarsi in bocca, il Re Carlo tornò al giardi no de Frescobaldi, e lo Imp. Baldouino al vescouado,& mentre che si compilauano i contrati della pace, nelle ca se de' Tebalducci in orto S. Michele, si fuggirono di Firenze i Sindachi de' Ghibellini dicendo essere stati mi-

1273.

nacciati

nacciati d'esser morti dal Maliscalco del Re Carlo, à pe titione de grandi Guessi, per il che il Papa sdegnato si parti con tutta la Corte, adi sei di Luglio, & andonne in Mugello à soggiornare col Cardinale Attauiano de gli Vbaldini, & lasciò la terra interdetta, & poi alla sine dell'Estate n'andò à suo viaggio à Lione sopra Rodano, doue l'anno seguente si feciono mutationi d'Imperio; & su data alla Chiesa la signoria di Romagna, & ordinò passaggio ad aquisto della terra Santa, con perdono di colpa & di pena, & piu altre cose, & in questo mede-

Ordine di passaggio per aquisto di terra Santa.

di colpa & di pena, & piu altre cose, & in questo mede-simo anno MCCLXXIIII. furono cacciati di Bologna quelli della parte Ghibellina, de'quali erano capo, i Lambertacci, i Fiorentini mandarono gente in aiutoa' Guelfi, ma i Bolognesi non gli vollono mettere dentro, & fecionsi loro incontro, & fuui morto il caualiere del podestà di Firenze, che n'era capitano: ridussonsi i detti Ghibellini in Faenza, e i Bolognesi v'andarono à hoste, & essi vennono poi à hoste sopra Bologna, & loro capitano fu il Conte Guido da Monte Feltro. Et in questo medesimo anno su cacciato di Pisa dal popolo, Giouanni giudice di Gallura loro grande cittadino, per grandigia di sua signoria, ilquale si collegò co'Fiorentini,& co'Lucchesi, & andarono à hoste à Monte Topoli & hebbolo, & lui mori poco poi in san Miniato. Nel-l'anno seguente MCCLXV. su cacciato di Pisa il Conte Vgolino de'Gherardeschi col rimanente de'Guelfi di Pila, ilquale si collegò co' Fiorentini, Lucchesi, & altri Guelfi, & andarono à hoste sopra Pisa: & guastarono Vico Pisano, & presono piu castella: & perche ciò fu contro la comandamento del Papa, ne fece scomunicatione

1275.

catione & interdetto. I Bolognesi in questo medesimo anno con messer Malatesta da Rimino loro capitano, e con vsciti Ghibellini di Firenze guidati da messer Guiglielmino de' Pazzi, andarono à hoste sopra Furlì, & Faenza; & furono rotti al ponte à san Brocolo, dal Con te Guido da Monte Feltro Capitano de' Romagnuoli, & presi, e morti gran parte del popolo: perche surono abbandonati da i nobili. In quelto anno medesimo i Lucchesi co'l Conte Vgolino, & con gli Guelfi di Pısa, & con soldati di Firenze, & col vicario del Re Carlo, non ostante il comandamento del Papa, sconfissono i Pisani al Castello d'Asciano & quello presono: e à 18. di Dicembre nel medesimo anno arriuò per transito in Firenze Papa Gregorio, tornando dal concilio, & paísò su pel ponte Rubaconte, & ricomunicò la terra; & come ne fu fuori lasciò lo interdetto, di nuouo scomunicandola, & per sospetto & paura di lui i Guelfi, che reggeuano si partirono: & subito giunto che fu detto Papa à Arezzo, si amalò & morì, con grande allegrezza de' Guelfi: dopo lui succedette Innocentio quinto di Morte di Borgogna frate predicatore, & in sedici mesi ne morirono quattro. Nel MCCLXXVI. i Fiorentini, Lucchesi, & il Conte Vgolino & altri vsciti Guelfi di Pisa insieme col Maliscalco del Re Carlo andarono à hoste sopra Pisani verso il Pont'Adera, & passarono per forza il fosso Arnonico, il quale i Pisani haueano fatto lun go circa miglia dieci tutto imbertescato, & metteua in Arno; per la qual cosà i Pisani si dierono alla fuga, & molti ne furono morti & presi; & feciono i comandamenti de i Fiorentini, & pace, & rimissono in Pisa il Conte

il Conte Vgolino, & gli altri vsciti Guelsi.

Et doppo i detti quattro fu eletto Papa Niccola ter-

zo degli Orfini.

Nel MCCLXXIX.essendosi alquanto riposati i Guel si in Firenze, & arricchiti de' beni de' Ghibellini ribelli, cominciò fra loro à nascere discordie & diuisioni; e mas simamente vna che era fra la casa degli Adimari da vna parte, & Tosinghi, e Donati, e Pazzi dall'altra parte, della quale era diuisa tutta la città: per la qual cosa il Comune,& i Capitani della parte mandarono ambasciado ri à Papa Niccola, perche lui mandasse à Firenze à pacificare insieme i Guelfi,& anche vi mandarono i Ghibellini à richiederlo, che mettesse à essecutione la sententia della pace data per Papa Gregorio suo antecessore; onde il Papa fece di ciò piena commessione à frate Latino Cardinale Legato in Romagna, il quale venne perciò in Firenze à dì otto d'Ottobre l'anno detto, & fu riceuuto con grandi honoranze, & il di di S.Luca fondò, e benedisse la prima pietra di santa Maria Nouella, perche era frate predicatore, e in detto luogo trattò, & in fine con chiuse tutte le paci fra Guelfi, & Guelfi, & fra Guelfi, & Ghibellini, fuori che alcuni pertinaci, che furono scomu nicati, & sbanditi, & à ciò fare con molte solennitadi ra gunò tutto il popolo in su la piazza vecchia, e diè la sen tentia, & abboccoronsi, & bacioronsi insieme centocinquanta Sindachi parte, & tutti i' Ghibellini tornorono in Firenze colle loro famiglie ribanditi, e rihebbono i loro beni, & cosi si riposarono poi buon tempo: & ordinò al gouerno della città quattordici buoni huomini grandi, e popolani, cioè otto Guelfi, & sei Ghibellini, & duraua

Principio di S. Maria Nouel la per lo Cardinale Latino.

Pifani.

1379.

Pace di Guelfi, & Ghibellini facta in su la Piaza vecchia & duraua i loro vficio due mesi con certi ordini della elettione, & ragunauansi nella casa della Badia sopra la

1289.

porta di santa Margherita, & tornauano alle loro case à mangiare, & à dormire: & tutto ordinato si tornò il det to Legato in Romagna con grande honore. Nell'anno seguente hebbe il Re Carlo molte auuersità dal Re d'A raona,& ribellossigli l'isola di Cicilia, & mandoronui i Fiorentini in suo aiuto per passare à Messina cinquanta caualieri di corredo, e 50. gentilhuomini di tutte le case di Firenze per farsi caualieri; che colloro compagnia furono piu di 500. & loro capitano fuil Conte Guido da Battifolle, & furongli molti grati, e fecene molti caualie ri,& portoronui il grande padiglione del Comune, che rimale nella partita à Messina, & per ricordanza i Messi nesi lo missono nella loro Chiesa maggiore: & grande pruoue feciono all'assedio di Messina, e sarebbesshauuta vn di fra gli altri se i Fioretini fossono stati bene seguiti. Nel MCCLXXXI.i Lucchesi con aiuto de'Fiorenti

ni arsono & guastarono tutto il castello di Pescia: per- Pescia arche nonerano loro vbbidienti & teneuano parte Ghi- 12 & guabellina, & nella tornata i Fiorentini furono villaneggia

ti in Lucca dal popolo ingrato.

Et in detto anno Ridolfo della Magna Re de' Romani à preghiera de' Ghibellini mandò vno suo vicario in Toscana, e da nessuna terra fu riceuuto, se non da'Pisani & da quelli di san Miniato al Tedesco:doue posato cominciò à fare guerra a'Fiorentini poi s'accordò collo ro, e tornossi nella Magna.

Negli anni 1282. essendo in Firenze al gouerno de 14. buoni huomini, come lasciò il Cardinale Latino, & parendo

1181.

parendo confusione à accordare tanti animi variati. & massime per esserui Guelsi & Ghibellini, & per le nouità del Re Carlo dell'isola di Cicilia, & per la venuta
del Vicario dello Imperadore, & guerre già mossein
Romagna da'Ghibellini, per salute della città s'annullò
detto vsicio; & creossi nuouo vsicio, & chiamoronsi
Priori dell'arti, & surono tre, & questo mouimento su
trouato & cominciossi pe'Consoli & consiglio dell'arte
di Calimala, che erano i piu saui & i piu potenti cittadini di Firenze, & attendeuano al procaccio della merca
tantia & amauano santa Chiesa & parte Guelsa & i primi surono questi.

Bartolo di messer Iacopo de'Bardi per lo sesto doltr'

Arno & per l'arte di Calimala.

Rosso Bacherelli per lo sesto di S. Piero Scheraggio, per l'arte del Cambio.

Salui del Chiaro Girolami per lo sesto di S. Branca-

tio,& per l'arte della lana.

Et cominciò il loro vficio à mezzo Giugno per due mesi prossimi, & così douea seguire: e stauano rinchiusi & à mangiare nel palagio allato alla Badia alle spese del comune, doue (come è detto adietro) si ragunauano gli anziani & i quattordici, e su dato loro sei Berrouieri & sei messi, per richiedere i cittadini, questi tre col capitano del popolo haueano à gouernare le grandi & gra ui cose di Firenze, & ragunare i consigli; gli altri due mesi se ne elessono sei cioè vno per ogni sesto, e aggiun sono alle dette tre maggiori arti l'arte de'Medici & Spe ziali, & l'arte di porta Santa Maria, & quella de' Vaiai: poi di tempo in tempovi s'aggiunsono insino in dodici maggiori

Primi Priori.

maggiori arti, e'eleggeuano grandi, e popolani purche fossono arrefici & di buona fama, & così durorono insi no al secondo popolo, quando ne furono scuisi i grandi, come si dirà innanzi, e arroseuisi il Gonfaloniere del la giustitia, & allhora furono dodici priori secondo le mutationi & di tutte l'arti & minute, & de'non artefici, essendo suti artefici i suoi passati: il detto vsicio si eleg geua pe' Priori vecchi colle capitudini delle dodici arti, & certiarroti pelle piu boci al segreto squittino in san Piero Scheraggio col capitano del popolo, che staua incontro à detta Chiesa.

In questi tempi la città di Pisa era di gran potenza in mare, & poco utimauano i Genouesi: & per rigoglio & superbia nella città d'Acri, oltra mare, doue teneano grande stato, feciono disfare per fuoco la ruga de' Genouesi, i quali per vendicarsi con armata di settanta Ga lee vennono sopra Porto pisano, & i Pisani vscirono fuori con 75. per la qual colà i Genouesi si tornarono à Genoua. Et del mese di Settembre 1 Pisani andarono sopra il porto di Genoua, saettando nella città quadrella Pisani sad'ariento; poi tornarono à porto Veneri guastando in- Genoua torno; di poi per fortuna ruppono circa 23. galee de'Pisani alla piaggia dell'Inuereggio pure camparono gli huomini, ma parue pure loro grande rotta alla tornata in Pisa, & i Genouesi attesono ariordinarsi per vendicar si altra volta. Et in questo anno d'Ottobre venne in Firenze Carlo Prenze di Salerno, & figliuolo primogenito del gran Re Carlo con seicento caualieri per andare à Roma, & poi allo assedio di Messina, & molto fu hono rato, & fece tre caualieri, & di: Nouembre ci venne il

1282.

Conte di Lanzono fratello del Re di Francia, con grande gente mandati dal Re di Francia in aiuto del Re Car lo, ilquale in questo tempo era à Roma, à piato con Re d'Aragona appresso à Papa Martino, & accordoronsi à combattere insieme à corpo à corpo, à Bordello in Gua scogna ciascuno con cento caualieri, & cosi giurorono, & così ottenne con inganno il Re d'Aragona il suo pen siero di trarre il Re Carlo d'Italia, & per osseruare il giu ramento subito si mosse il Re Carlo & passò per Firenze con molti honori & feceui otto caualieri fra Fiorentini, Lucchesi, & Pistolesi poi n'andò à Lucca, & per mare à Marsilia & il giorno dato fu à Bordello con suoi ce to caualieri in sul campo, & dal Re d'Aragona fu beffato, che mai non vi comparì; ben si disse che la sera al tar di vi comparì sconosciuto per non rompere il sacramé to, & subito si tornò in Aragona, & il Re Carlo n'andò à Parigi, per questo il Papa scomunicò il Re d'Aragona & prinollo del regno, & d'ogn'altro honore, & mandò à predicarli la Croce contro, e priuilegiò del suo regno Carlo Conte di Valos secondo figliuolo del Re di Francia.

Innondazioned'Ar

1283.

In questo anno di Dicembre fu sì grande pioue, che il fiume d'Arno vscendo de termini allagò gran parte di Firenze, & fu grande careltia di vettouaglia, valse lo staio soldi 14. di soldi 33. il fiorino.

Nell'anno seguente MCCLXXXIII.essendo la città in pacifico & tranquillo stato, quanto mai fusse, si cominciò nella contrada di Santa Felicita vna brigata di piu di mille huomini, e furonne capo i Rossi tutri vesti ti di bianco à vna diuisa, & haueano vno signore detto dell'amore المان المان المان

dell'amore stando continuamente in feste, e in giuochi, & balli, e conuiti per tempo di presso à due mesi, e ogni forestieri honorauano continouamente, & accompagnauano & donauano & hauea allhora in Firenze circa trecento caualieri di corredo, & molti conuiti & feste si faceuano, & cosi durò la città in felicità insino all'anno MCCLXXXIII.quando comincio la diuisione fra il po

polo e grandi Bianchi,& Neri.

In detto anno & di Giugno l'armata de' Genoueli di circa 25. Galee presono cinque Naui grosse, & cinque Galee de'Pisani cariche di mercatatia di valuta di 100. migliaia difiorini, & presono piu di millecinquecento Pisani per prigioni, & del mese d'Aprile l'anno seguente mandando i Pifani il Conte Fazio loro grande cittadino con trenta Galee, & vna Naue grossa, in Sardigna, furono rotti dall'armata de i Genouesi di trentacinque Galee, & su preso il detto Conte Fazio, & la metà delle Galee con molti Pisani: & di Luglio feguente per vendicarli i Pisani armarono cir ca 70. Galee, & funne ammiraglio messer Benedetto Buzacherini: & andaronne nel porto di Genoua & i Genouesi attesono à ditendersi: perche non erano ancora in punto colla loro armata; ma subito poi armarono circa 130.tra Galee, e legni, e l'Ammiraglio fu M. Vberto Doria, & sconfissono i Pisani alla Meloria, & furonne tra morti & presi circa sedicimila, & perderono i Pisani quaranta Galee, & molte ne furono rot te, & profondate; & tutta la preda, & i prigioni ne menarono à Genoua, & non rimale quasi cala in Pisa della quale non fosse morto ò preso qualcuro, ne mai

Sconfitta ni da i Ge nouesi si . la Melo.

po i ricouerorono loro stato: & dicesi la detta sconsittà fu nel medelimo luogo doue i Pilani annegarono in mare i prelati della Chiesa, che veniuano à Roma al concilio l'anno MCCXXXVII.

In quelto medesimo anno d'Aprile furono gran diluuij d'acque in Firenze per modo che Arno allagò Innonda- gran parte della città & rouinò il poggio, che si chiama ua de Magnoli sotto à san Giorgio con piu di cinquanno, con ro

ta case, doue morì assai gente.

Et del mese di Settembre prossimo i Fiorentini seciono lega & compagnia co'Lucchesi, Sanesi, Pittolesi, Pratesi, Volterrani, Sangimignanesi, Colligiani, & Geno uesi, à fare contro à Pisani per mare, & per terra, & presono molte loro cattella, & ordinarono d'assediare la terra alla Primauera: per questa cagione il Conte Vgoli no grande cittadino di Pisa s'intese & accordo co'Fiorentini, & dissessione presentò piu cittadini de' maggiori, certi fiaschi che appariuano essere vino & eraui dentro fiorini, & caccio di Pisa tutti i Ghibellini & fecene signore se & i Guessi. A questo non furono richiesti ne' Genouesi ne Lucchesi: & però non consentirono, ma se guirono l'assedio, & harebbono preso Pila, se non fosse che i Fiorentini ordinarono, che i Sanesi vi mandassono aiuto à i detti Guelsi; & tennonsi molti ingannati i Genouesi, & i Lucchesi da i Fiorentini, & di

certo se fossono stati vniti, Pisa era in detto anno dis-

fatta, & recata à borghi, come era ordinato: ma be-

ne ne portorono poi i Fiorentini la pena ne i tem-

pi auuenire come si dirà innanzi. Del mese di Feb-

braio seguente nel mederimo anno essendo i Fioren-

Fiaschipie ni d'oro.

cioned'Ar

uma del poggio di

San Giors

gio.

tini

tini multiplicati di potenza, & di popolo ordinorono di crescere il circuito della città, & fondare nuoue mura & prima le porti, cioè quella di santa Candida sopra santo Ambruogio, & quella di santo Gallo in su Mugnone fiume & quella del prato d'Ognisanti, & quella di Faenza, adirizando lungo esse il detto Mugnone che chio di E prima andaua per Cafaggio lungo il Cerchio vecchio: renze. e alquanto tardò il detto lauoro, per la nouella, che ven ne in Firenze; che il prenze Carlo era sconsitto in mare da Ruggieri di Doria, & in questi tempi si fece la log gia sopra doue si vendeua il grano in orto san Michele & lastricossi & ammattonossi, & in detto anno si co- Orto san minciò à rinouare la Badia di Fireze, che prima era piu adietro & piccola & disorreuole. Nell'anno milledugentottantacinque i Pisani presono cinque naui grosse de Genouesi, & piu altri legni di Catalani, & Ciciliani, che per fortuna arrivarono in porto Pisano, & veniano di Romania con danno de Genouesi di piu di 50000. scudi. Nell'anno seguente MCCLXXXVI. & d'Ottobre M. Guglielmino Vbertini vescouo d'Arezzo có cir ca cinquemilla fanti Ghibellini del Contado di Fireze, & d'Arezzo, & di Siena fece rubellare vno forte castello de' Sanesi detto Poggio santa Cicilia: per il che i Sanesi coll'aiuto de'Fiorentini, che v'andò di Firenze mol to buona gente, & cittadini, & coll'aiuto della tagliade Guelfi di Toscana v'andarono à hoste; e il Capitano su il Conte Guido di Monforte, & stettonui ad assedio cir ca cinque mesi, & in fine l'hebbono, & disfeciollo, & molti de' terrazani furono morti & impiccati & decapitati à Siena. Et su in questo anno grande carestia di vettouaglia

vettouaglia per tutta Italia; valse in Firenze lo staio del

grano soldi i 8.di soldi 35.il Fiorino.

Nel medesimo anno di consentimento di Papa Honorio venne in Firenze M. Princiualle dal Fiesco de i Conti dalla Vagna di Genoua, vicario dello Imperado re Ridolfo eletto Re de' Romani per racquistare le ragioni dello Imperio & habitò in casa i Mozi, e richiesse Fiorentini, Sanesi, Lucchesi, & Pistolesi, & l'altre terre, e baroni di parte Guelfa di Toscana, che giurassino i co madamenti dello Imperio, e no voledo vibildire si parti di Fireze co discordia, e codanno i Fioretini in 60000. marchi d'ariento, & poi stando ad Arezzo gli fece sban dire in hauere & in persona, & non sidandosi di lui ne Guelfi ne Ghibellini co poco honore si tornò nella Magna, e poi adì tre d'Aprile morì il detto Papa Honorio; che assai piu su fu fauoreuole a Guelfi che a Ghibellini.

1287.

del Vica-

lo Impera dore in Fi

renze.

Nell'anno MCCLXXXVII. messer Matteo da Forgliano da Reggio Podestà di Firenze condanno d'essere decapitato per certo homicidio fatto, Totto de' Mazzin ghi da Campi grande guerriere & caporale, & essendo menato per Firenze alla giustitia, messer Corso Donati con suo seguito lo volle torre alla famiglia: per il che il popolo si leuò armato in aiuto del Podestà & della giustitia, e fu il detto Totto strascinato, e impiccato & mol ti condannati in danari: del mese di Giugno & in detto anno vacante la Chiesa la parte Ghibellina in Toscana hauea presa molta baldanza & in Arezzo era molto sor montato il popolo, & haueano fatto vno caporale, il quale chiamauano il Priore del popolo, ilquale molto perseguitaua i grandi, e possenti, & però M. Rinaldo de' Boscoli

Boscoli con gli altri Guelfi si collegarono con M. Tarla to, e con gli altri Ghibellini & presono il detto priore, e feciogli cauare gli occhi & con abbattimento del popo lo rimasono signori d'Arezzo: ma furono di poco poi traditi i Guelfi da' Ghibellini, & cacciati per ordinedato col vescouo & con l'aiuto di Bonconte da monte Feltro, & de' Pazzi di Vald'Arno, & Vbertini, & vsciti Ghi bellini di Firenze; che vna notte entrarono in Arezzo, e . cacciaronne tutti i Guelfi & rimasonne signori i Ghibel lini; i Guelfi vsciri presono il Castello di Rondine, & il monte à Sansouino & feciono lega co' Fiorentini, e col l'altre terre guelfe, di Toscana, le quali dierono loro i ca ualieri della taglia, che erano 500. & così hebbe principio la guerra fra Fiorentini & Aretini, & in detto tempo per ordine de'Ghibellini tornò ad Arezzo M. Prinzi ualle sopra detto vicario dello Imperadore con alquanta gente, & iui feciono capo tutti i Ghibellini di Toscana, & caualcarono con circa 500. & pedoni assai à monte Varchi & leuarono preda, & feciono à Chiusi caccia re i Guelfi, & la terra si collegò colloro contro a'Sanesi & Monte Pulciano.

Nel detto anno s'apprese fuoco nel Palagio de' Cerrettani dal vescouado & arse il detto palagio con più in cendij altre cose & vna balia con vno fanciullo, la quale n'era vscita, e tornoui per suoi danari, e rimaseui morta.

Et nel medesimo anno di Febbraio s'apprese suoco da casa i Cerchi Neri di porta san Piero, e arse dalla vol

ta insino à Santa Maria in Campo.

Nell'anno MCCLXXXVIII. i Fiorentini coll'altre terre guelfe della taglia di Toscana imposono fra loro

1188.

ottocen-

ottocento cauallate di fiorita gente, & bandirono hoste sopra Arezzo; perche i Ghibellini di Toscana per capo del vescouo ragunati quiui faceuano guerra in su'l contado di Firenze & di Siena, & dierono i Guelfi l'insegne alla Signoria di messer Antonio da Fosseraco da Lodi adì 23. di Maggio, & per magnificentia stettono alla badia à Ripoli otto giorni, che cosi vsauano i Fiore tini per grandigia, perche al nimico, & à ogn'altro fosse palese la guerra, & furono 2600. caualieri & 12000. pedoni, che vene fu circa 1100. de'proprii cittadini di Firenze, cinquecento della taglia de'Guelfi di Toscana, trecento da Lucca, centocinquanta da Pistoia, cinquan ta da Prato, cinquanta da Volterra, cinquanta da san Miniato, cinquanta da san Gimignano, trenta da Colle, ducentocinquanta d'altre amistà di conti Guelfi, & fu la maggiore & piu ricca hoste che facessono i Fiorentini dopo la tornata de' Guelfi, & stettono in sul contado d'Arezzo ventidua di, presono & disfeciono Leona, presono Castiglione de gli Vbertini, le Chiane, Laterina,& circa quarata tra fortezze, & castella,& vennonui i Sanesi con quattrocento caualieri, & trentamilla pedoni, a'quali la vilia di san Giouanni vno grande nodo di vento con pioua ruppe & guastò tutte le loro tende, & alloggiamenti, che fu forse pronostico del male douea seguire à detti Sanesi; & dierono grandi gualti intorno ad Arezzo, & feciono correre i Fiorentini il pa-lio il di di fanto Giouanni, in sulle porte, & fecionuisi dodici caualieri di cor redo, & con grande honore si tor nò l'hoste à Firenze: i Sanesi per grandigia non vollono venire accompagnati dall'altra gente, & furono as-faltati

saltati da quelli d'Arezzo, e rotti & morti, & presi piu di trecento de'migliori cittadini di Siena con grande lo

ro danno & esalatione de gli Aretini.

In questo anno essendo la città di Pisa in grande diuisione fra il giudice Nino di Galura de' Viscoti & suoi seguaci Guelfi, & il Conte Vgolino de'Gherardeschi có suoi seguaci Guelfi da vn'altra parte, & vn'altra mezza parte teneua coll'Arciuescouo Ruggieri de gli Vbaldini, e suoi seguaci Ghibellini, il Conte Vgolino detto per farsene signore s'accostò coll'Arciuescouo, & con tradi mento cacciò il giudice Nino, che era suo nipote figliuo lo d'vna sua figliuola, & fecesene signore, & prima hauea fatto auu elenare il Conte Anselmo anche suo nipo re d'vna sua sirocchia, & però permesse Iddio pe' suoi peccati, che poco poi l'Arciuescouo co' suoi seguaci Ghibellini disposono della Signoria il detto Conte Vgo lino, & presollo con dui figliuoli & tre nipoti, & missogli in prigione & nella zusta fu morto vno suo figliuo lo bastardo, & vn'altro suo nipote, & cacciarono di Pisa la sua famiglia & tutti suoi seguaci Guelfi.

Nel medesimo anno & d'Agosto i Lucchesi col giudice di Gallura & gli vsciti Guelfi di Pisa, & di Firenze presono il Castello d'Asciano presso à Pisa à tre miglia, & tornarono salui à Lucca; poi del mese di Settembre seguente trecento caualieri della taglia con certi Fiorentini, de'quali era capitano messer Guelfo Caualcanti, & Bernardo d'Arieti conestabile ruppono ducento caualieri soldati de'Pisani, che veniuano di terra di Roma di campagna & suronne molti presi, e morti: & il detto Bernardo d'Arieti su fatto caualiere dal commu-

1188.

ne di

ne di Firenze à grande honore

Et in questo medesimo mese i Fiorentini mandarono i loro hoste alla Terina di 1000.caualieri, & 4000. pedoni colla infegna reale, del Re Carlo data à M.Berto Frescobaldi, la quale poi sempre vsarono, accioche gli Aretini si leuassino da campo, da vno loro castello detto Corciano, che i Guelfi haueano loro tolto, & cosi segui, che di notte si tornarono ad Arezzo, di poi vennono alla Terina à petto all'hoste de'Fiorentini, & diniente offesono l'vno l'altro; benche i Fiorentini rima sono in campo, di poi certa loro gente con certi Ghibellini, che erano à Bibbiena, caualcarono infino al ponte à Innonda. Sieue; di Decembre poi seguente su grande diluuio d'ac que intorno à Firenze, per modo che Arno allagò molto nella città & nel contado, & caddono molte case, & palagi de gli Spini, & Gianfigliazzi, dal ponte à Santa Trinita.

A di 12. di Marzo di detto anno le masnade d'Arezzo intorno di 300. caualieri & 3000. pedoni vennono insino à monte Varchi ardendo, e guastando, & arsono il borgo del castello combattendo tutto di il castello,& parte di loro gente scorsono ardendo insino à santo Donato in collina : per modo che i fuochi si vedeano di Firenze, & per dispetto cominciorono à tagliarui vn'ol mo, & tornoronsi à seguire, & stettonui vno dì; ne per questo si mosse persona di Firenze per grande gelosia che ci era temendo di tradimento per molti Ghibellini rimasi in Firenze, & per questo ne furono mandari mol ti à confini.

Nel detto anno, e di Marzo per le dette nouità fra Guelfi

Guelfi,& Ghibellini, i Pisani elessono per loro capitano di guerra il Conte Guido da Monte Feltro con grande giuriditione, il quale era confinato per la Chiesa in Piemonte, & ruppe i confini, & venne à Pisa & però fu sco municato egli, & suoi figliuoli come ribelli di Santa Chiesa. Et in detto mese i Pisani feciono morire di fame in prigione in vna torre in su la piaza degli Anziani, il Conte Vgolino, & due suoi figliuoli, & due suoi nipo ti figliuoli del Conte Guelfo suo figliuolo, vietando loro etiandio la confessione, & sacramenti, & sempre si chiamò poi la torre della fame, & fu riputata grandissi- Torre del ma crudeltà, & massimamente per quelli giouani innocenti: & forse per questo hebbono poi i Pisani grandi auuersitadi da Dio.

1289.

Nel MCCLXXXIX.& di Maggio venne in Firenze il sopradetto prenze Carlo vscito di prigione d'Aragona, che veniua di Francia, & andaua al Papa à Rieti, & fu riceuuto con molti honori, & doni; e stette tre di in Firenze: & perche le genti d'Arezzo s'apparechiauano à andare in quello di Siena per sopragiugnerlo, però i Fiorentini colle cauallate in numero di ottocento ca ualieri, & tremilla pedoni, lo feciono accompagna- di Carlo re insino di là dalla Bricola a' confini del contado di Fiorenti-Siena: & per questo seruigio à domandita de i Fioren tini concedette loro, che sempre potessino portare la · sua insegna, come haueano cominciaro, & concedette loro per capitano di guerra vno suo valente barone, il quale prima fece caualiere, cioè messer Amerigo di Nerbona gentilhuomo, che venne in Firenze con circa cento caualieri, & il Ren'andò à Papa Niccola,

Infegna

cola, dal quale in Roma fu coronato Redi Cicilia, & di

Puglia, e subito n'andò nel regno.

Et in quelto medesimo mese tornata la detta géte col detto capitano in Fireze subito si badì l'hoste sopra gli Aretini; & richiesono tutti gli amici al modo di sepra, & dierono le insegne à messer Gherardo Ventraia de Tornaquinci: & posarolle alla badia à Ripoli al modo vsato, & furono circa 1600.caualieri & 10000.pedoni, & mostrando d'andare per Vald'Arno, segretamen te passarono Arno, & tennono per la via di Casentino, & ragunaronsi in su Mont'Alpruno, & scesono in Casentino, & il Vescouo d'Arezzo co i Capitani di par te Ghibellina in numero di ottoceto caualieri, & otto mila pedoni, bene in punto ne vennono à Bibbiena,& richiesono i Fiorentini di battaglia, con assai villane pa role, & benche fossono meno gente che i Fiorentini si missono alla battaglia per paura d'vno trattato, che hauea tenuto il detto Vescouo co' Fiorentini, & per loro con messer Marsilio Vecchietti, di dare loro in guardia Bibbiena & Ciuitella, & tutte le terre del Vescouado; & hauere à sua vita ogn'anno cinquemilla scudi, ilquale trattato storpiò messer Guglielmino pazzo suo nipote, perche non fosse morto come fu,& riceuuto da Fioren tini allegramente lo muito della battaglia, ciascuno si schierò, & affrontaronsi insieme nel piano appie di Pop pi luogo detto Certomondo, & nel piano detto Campaldino adi vndici di Giugno, & feciono i Fiorentini centocinquanta feditori, fra quali fu messer Amerigo, & vinti caualieri nouelli, & messer Vieri de' Cerchi, ilquale hauendo à eleggere i feditori, del suo sesto elesse sè &

sè & suoi figliuoli & nipote con grande sua lode, e buo no essempio à gl'altri, & molti altri cittadini, & messer Corso Donati allhora Podestà di Pistoia, che si portò francamente, & fu grande cagione della vittoria: & in fine dopo lunga battaglia gli Aretini furono sconsitti, e rotti da'Fioretini: & furonne morti piu di millesettecento, & presi piu di duomilla, ma molti ne furono tra balzati. În Firenze ne vennono legati circa 740. fra I Fiorengli Aretini rimasono morti de' principali M. Gugliel- tini sconsiliono gli mino Vbertini vescouo detto, & M. Guglielmino de' Aretini, e Pazzi di Vald'Arno, & suoi nipoti; ilquale su il piu val ma Certo lente huomo di guerra d'Italia a' suo tempo, & Boncon te figliuolo del Conte Guido da Monte Feltro, & tre de gli Vberti, & vno de gli Abati, & due de' Grifoni da Feghine & piu altri vsciti di Firenze, & Guiderello da Oruieto nominato capitano; che portaua la insegna Imperiale. Dalla parte de Fiorentini vi morì messer Guglielmo Berardo Balio di messer Amerigo di Nerbona, & messer Bindo del Baschiera, Tosinghi, & Tici, de'Visdomini, & nella medesima hora miracolosamente fu la nouella in Palagio de Signori in Firenze, che essendo i priori à dormire à hora di vespro per cagione di lunga veghia della notte passata, fu picchiato l'vscio della camera con grande voce; che disse, leuate sù : che gli Aretinisonos sconfitti, ne masi vidde per persona chi sosse: e quella rotta fu grande esaltatione de Guelfi, e abbassa iméto de Ghibellini. Hauuta la detta vistoria l'hoste de Fiorentini n'andò à Bibbiena & hebbela senza contra-Ao, & ruborolla d'ogni sostanza, & disfeciono le mura -& molte case forti, & piu altre castellerra, & trorromui

otto dì, che se fossono iti prestamente ad Arezzo l'harebbono hauuto: di poi v'andarono & trouoronui mol ri rifuggiri dentro alla difesa, ma presono quasi tutte le loro caitella d'intorno, & Caltiglione Aretino, & Mon tecchio, e Rondine, & Ciuitella, & la Terina & il Monte à Sansouino, & certe altre disfeciono; & andarono in quello hoste à prouuedere due de Priori di Firenze, e vennonui gente de Sancli per racquillare loro terre pre se da gli Aretini: & rihebbono Lucignano & Chiusura di val di Chiane, & per tempo di 20 di molto strettamente combatterono Arezzo con molti edifizi, & harebbollo hauuto se si fossono bene portati, ma attesono troppo al guadagnare, & vna notte vscirono fuori gli Arerini & arsono molti edifizi di legname nel capo: per il che l'hoste si parti lasciate bene fornite le Castella, e con grande trionfo & festa torno à Firenze; & venne M. Amerigo capitano, & M. Vgolino de Rossi da Parma allhora Podettà di Firenze, coperti di Palio di drappo d'oro, & tutta quella spesad quella guerra fece il no îtro comune co vna libbra di libre sei soldi cinque il cen tinaio, che monto piu di trentalei migliaia di fiorini, & colle sue rendire, & tornata detta hoste i popolani hebbono sospetto de grandi, & però si rallegrarono le sette arti maggiori colle cinque seguenti, & imposono arme à palueli, & insegne che fu principio di popolo, come si prese poi la forma nel MCCLXXXXII. Di questa vicro ria molto esaltò la città di Firenze in ogni cosa, & molti anni nestette in festa.

Nel detto anno, & d'Agosto messer Lapo Farinata de gli Vberti co 1 Ghibellini di Chiusi vsciro-

no fuori per combattere il ponte, & torri di santa Mosteruola, in su le Chiane, che si renea pe' Guelsi: i quali furono soccorsi da messer Bernardo d'Arieti con cento caualieri mandatı da'Sanesi, & da M Benghi Buondelmonti Podestà di Monte Pulciano con assai gente; furono rotti i detti Ghibellini & furonne morti centouenti, & presi piu di dugento & per rihauere i detti presi quelli di Chiusi rimissono dentro i Guelfi, & cacciarono il detto messer Lapo, & tutti i Ghibellini d'Arezzo.

Et nel detto mese & anno i Lucchesi colla forza de Fiorentini & degli altri amici andarono à hoste sopra la città di Pisa, & stettonui circa di 25. guastandola intorno, & presono, e guastorono Caprona, & la valle di Cal ci, & di Buti, & combatterono à Vico guastandolo intorno, & niuna resistenzia feciono i Pisani.

1289.

Nell'anno medesimo, & di Nouembre i Fiorentini per vno trattato, che si menaua d'hauere Arezzo con lo ro gente in gran fretta caualcarono ad Arezzo infino à Ciuitella, & harebbólo hauuto, se nonche vnod'Arez zo, che lo menaua cadde d'vno tetto & essendo in fine di morte lo manifestò al prete & poseussi riparo.

Et del mese di Maggio seguente MCCLXXXX. s'apprese fuoco in casa i Pegolotti dal ponte vecchio,& arsono le loro case & piu altre, & arseui dentro M. Neri Pegolotti & vno suo figliuolo, & vna donna con tre fiin Fireagliuoli, & vna fante.

Et in questo anno i Fiorentini di nuouo feciono ho le sopra Arezzo coll'aiuto delle amistà delle terre Gueli fe di Toscana colle insegne mescolate con quelle del Re,

Carlo,

Carlo, & del comune, & guastarono intorno ad Arez zo à sei miglia, che non vi rimase nulla & corsonui il pa lio: era allhora Podestà di Firéze messer Rosso Gabrielli d'Vgobbio, & su il primo, che venisse per sei mesi, & così poi si seguitò; che prima veniuano per vn'anno, & tornò il detto hoste per Casentino guastando le terre del Conte Guido nouello, & disseciono la rocca, & i palazzi di Poppi, & Castello santo Angelo, & quello di Chiazzuolo, & Cetina, & Monte Aguto di Val d'Arno.

Nel detto anno, e di Settembre i Fiorentini caualcarono sopra Pisa, & simile feciono i Lucchesi, & i Genouesi per mare con 40 Galee, & per forza presono Porto Pisano & Liuorno & guastarollo, & similméte guastoro no le quattro torri del porto, & il Sanale della Meloria, & feciolle cadere insieme cogli huomini, che v'erano suso, & missono alla bocca del porto piu legni, carichi di pietre, & ruppono i palizzi: accioche non si potesse piu vsare detto porto, & tornoronsi i Genouesi à Genoua, & i Lucchesi à Lucca & i Fiorentini ne vennono per Valdera & presonui & disfeciono piu cattella, & lascioronui vno capitano, ilquale fu poi preso dal Conte Guido da Monte Feltro, che vi venne colla gente de' Pisani, & riprese il Castello di Monte Foscoli & quello di Montecchio, e però i Fiorentini caualcarono à Volterra: & la gente de Pisani tornò à Pisa.

Nel MCCLXXXXI. e di Decembre il Conte Guido da Monte Feltro signore di Pisa riprese per trattato, & per essere male guardato il forte castello del Pont'Adera che si teneua pe Fiorentini, & messes Guido Bighe-

119T.

relli

relli de'Rossi con vno nipote & Nerino de Tizoni che amenduni v'erano per Cattellani furono presi & morti con tutti i compagni; & i Fiorentini ripresono per forza il Cattello di Vignale, che i San Miniatesi hauea no fatto ribellare per operazione de' Pisani, & ordi-nossi hoste sopra' Pisani date le insegne a M. Corso Donati & non si segui, & furonne abbominati certi cittadini d'hauere tocchi danari, di poi per operatione di M. Vieri de' cerchi all'hora Capitano di Parte Guelfasi rifece detto hoste; & stettono otto di à Castello di Poggio, & per grandi pioue conuenne, che si tornassono adrieto; & nel medesimo anno i Fiorentini presono & disfeciono il Castello d'Arpinana in Mugel lo, il quale era rifatto & ripolto dal Conte Manfredi figliuolo del Conte Guido Nouello, il quale n'hebbe Fiorini tre mila. Dipoi di Giugno 1292. andarono i Fiorentini con grande hoste sopra' Pisani, con 2500. caualieri & 8000. pedoni, e Capitano fu M. Gentile Orlini di Roma: & la insegna reale hebbe M.Geri Spini, & il pennone de' feditori M Vanni de' Mozi: & stettonui circa 33. dì, có gran danni de' Pisani & passarono la Badia a Sansouino, & disfecionui il Campanile, & arsono il Borgo del Fosso Arnonico.

In questo anno cominciò la diuozione & miracoli piuotione della figura della Vergine Maria, in vno de' Pilastri della Vergine Maria della loggia d'Orto San Michele, doue si vendeua il riain orto S. Michegrano, tanando infermi, di molte ragioni: benche ie. fosse molto contra detti da' Frati Predicatori & Mino ri; truouasi che anticamente vi fu la chiesa di Santo Michele in Orto, che fu sotto la Badia di Noantola in

Lom-

Lombardia, & cominciouisi a dire laude pe'secolari & fare compagnia, & crebbe tanto di limonsine, che dauano l'anno per Dio piu di lire 7000. & veniuaui gente di tutta l'oscana in pellegrinaggio il di della festadi Santa Marià.

Nell'anno detto essendo i cittadini di Firenze in buono stato, & arricchiti, & per questo insuperbiti & massime i grandi & potenti contra i popolani faccendo loro assai ingiurie, nelle persone, & ne' beni & vccisioni; per questo si ristrinsono insieme molti buoni huomini mercatanti & artefici disiderosi di viuere in pace, de' quali fu caporale vno valente pope lano det-Giano' del to Giano della Bella del popolo di San Martino, & ordinorono nuoue leggi a difensione del popolo & con-

Principio del Gonfa loniere di giustitia.

tro a' grandi, le quali si chiamarono gl'ordini della giu Ordini del stizia, & per esecuzione d'essi aggiunsono al numero de lei Priori vno Gonfaloniere di Giustizia mutandosi di sesto in sesto, & il Gonfalone fu la Croce vermiglia nel campo bianco, & dauasigli detto Gonfalone in san Piero scheraggio sonando la campana à martello, & per tempo di due mesi come i Priori; & ordinorono che nessuno di casa di nobili detti grandi non potesse piu essere de Priori, etiamdio se fosse mercatante, & furono eletti 1000. cittadini partiti pe' sesti a guardia con certi banderai a 50. per bandiera, che stessono armati a' bisogni a richiesta del Gonfaloniere, doue gli volesse, & contro a' grandi con sopra vesta di detta Croce, poi crebbe il numero in 2000 poi insino in 4000. & cosi si fece in contado & chiamaronsi di fuo ri le leghe & il primo Gonfaloniere fu Vbaldo Ruffoli

di

di portadi duomo, & a suo rempo vsci fuori il Gonfalone à disfare i beni d'vno casato detti i Galetti di Por ta Santa Maria per che vno di loro hauea vcciso vno popolano in Francia, & questa fu grande mutatione di stato a Firenze, & ottenne il popolo cio che volle per le grandi brighe, & diuisioni che allhora erano fra le famiglie che poi che i Guelfitornarono non furono in

maggiori.

L'anno seguente per fortificazione di detto stato si fece pace co' Pisani, & mandarono via il Conte Guido Pace co P da Monte Feltro, & disfeciono il Ponte Adera, &i fani. Fiorentini hebbono libera franchigia in Pisa senza pagare gabelle di loro mercatantie, & consentì a questa pace, Lucheli, Saneli, e tutte le terre Guelfe di Toscana. Era Firenze un tanta pace che no si serrauano porte, ne pagauansi gabelle, & per non porre graueze à bisogni si venderono le mura vecchie & i terreni d'intorno, & racquistossi molte giuridizioni & Signorie, come Poggibonizi, Certaldo, Gambassi, Catignano & Vielca, & il Terraio, Ganghereta, Moncone, Balbischio Castello di Lori, e casa de' Guicciardini in Mugello, & molte cose occupate da gl'Vbaldini, & altri gentil'huomini, & lo Spedale di San Sebbio che era oc cupato da grandi, & di tutte queste opere su grande cagione vno popolano d'Oltrarno detto Caruccio del Verre, & tutte le possessions occupate da grandi furono fatte rendere: & in quelto tempo rifuggi vno a Prato, che hauea fatto certo maleficio in Firenze, man doronui i Fiorentini a chiederlo, & non lo volendo i Pratesi dare, gli condannorono i Fiorentini in 10000.

lire,

lire, & à rendere il malfattore, & anche non vbbiden do: si diliberò mandarui l'hoste. Nell'anno detto s'ap prese fuoco da San Piero Maggiore in Torcicoda & Igheroni arseui piu di 30. case, & secionsi intorno a San Giouanni i gheroni di marmo nero & bianco, che prima Macigno. erano di macigno, & leuaronsi molte arche di sepulture che v'erano d'intorno. Nel 1294. il di di Santa Croce di Maggio si cominciò a fondare la Chiesa di La chiefa di S. Cro. Santa Croce di Firenze de Frati Minori con grandi

solennitadi & fuui piu Vescoui & Priorie Rettori &

Nel detto anno fu sbandito & mandato in esilio il

moltialtri.

valente popolano Giano della Bella in questo modo: che essendo preso dal podestà M. Corso Donati per certa infamia che gli fu data di certo homicidio fatto in Firenze, & sonando il podestà à condannagione, & sperando il popolo, che lo condannasse à morte, egli l'assoluette, il per che il popolo si leuò à romore armato & andò à casa Giano detto, & lui gli mandò con vno suo fratello al Palagio de' Signori, per che seguitassono il gonffaloniero della giustitia, & loro andorono al palagio del Podettà, & arsono la porta, & presono, & ruborono detto Podestà, & M. Corso si fuggi su pe'tetti. & per questo i grandi insieme coll'arte de'Notai & certi altri nimici di Giano ordinorono vno priorato a loro modo, & feciono formare al Capitano del popolo vn processo contro a Giano detto, & benche il popolo se gli proferesse di difenderlo con l'arme, nondimeno dubitando, & per non gualtare la Città si parti & per contumace su condannato & sbandito, & mori in Fran-

Scacciata: di Giano della bellan :

uanni di

in Francia, doue hauea facende, perche era compagnio de'Pazzi fu tenuto il piu diritto, & il piu leale popolano di Firenze, benche alquanto prosuntuoso, & vendicatiuo.

Nel detto anno, & il di di Santa Maria di Settembre Principio di sata na con grandi sollennitadi si cominciò à fondare il Duo- ria del sio mo di Firenze detto Santa Maria del fiore, con grande forma, & belli ornamenti di marmi e figure intagliate, & fuui vno Cardinale Legato del Papa,& molti Vesco ui, & tutte le Signorie di Firenze, & ordinossi per la spe sa vna Gabella di danari 4. per lira di ciò che vsciua dicamera, & soldi due per capo d'huomo, & i detti Prelati lasciorono grandi indulgenzie à chi vi facesse aiuto.

Nell'anno predetto a sommossa della parte Ghibellina venne in Toscana, d'Arezzo con circa 500.cauallieri M. Gianni di Celona della casa del Conte di Borgogna per Vicario dello Imperadore Alberto d'Osterichi, & con gl'Aretini, & rubelli di Firenze cominciò a fare Guerra a' Fiorétini, & Sanesi, di poco poi nel 1295 per operatione di Bonifazio si tornò in Borgogna, & hebbe da'Fiorentini lire 30000. & per rata d'agl'altri Guelfi di Tolcana, & in detto anno morì in Firenze Ser Brunetto Latini nostro Cittadino grande Filosofo, & Rettorico, & compose libri sopra Retrorica, & su grande principio di sare de Fiorentini, Rettorici, & dicitori.

Adi 6. di Luglio 1295. parendo a'grandi di Firenze essere grauati da gli ordini della giustitia, & parendo loro hauere vno priorato d'amici si pacificorono

molte Famiglie insieme di loro brighe, & feciono grandi ragunare, & armati mandarono a richiedere i Priori che derti ordini si corregessono: il perche subito tutta la Città fu in romore, & in arme, & parte de detri grandi si raggunarono a Santo Giouanni, & la insegna reale porto Messer Forese Adimari, & parte alla piazza à ponte; & la insegna porto Messer Vanni de'Mozi, & parte in mercato nuouo, & la insegna portò Messer Geri Spini. I popolani in grande numero con loro ordini, & insegne si ragunarono a casa de Priori, che stauano nella casa de Cerchi drieto a San Brocolo, & al Palagio del Podestà. Et perche i Priori erano sospetti, dierono loro in compagnia 6. franchi, & saui popolani vno per sesto, & asserragliarono la Terra in molte parti, & di certo harebbono potuto vincere, & cacciare i detti grandi: ma per lo meglio della Città, & per mezzo di certi Religiosi ciascuna delle parti si disarmò, & rapacificossi la cosa senza altra nouità, solamente feciono i Priori:che doue gli ordini della Giustizia diceuano, che i malefici de grandi s' hauessono à prouare per due testimoni, ò per fama publica, per lo innanzi s'hauessono à prouare per tre tellimoni; & cio feciono contro al volere del popolo:ma poco appresso si riuocò, &tornò al primo modo. Pure quella nouità fu radice di molti mali in Firenze, & i grandi sempre stauano atrenti di abbatere il popolo, & il popolo d'afforzarsi. Et certi de grandi feciono popolani per scemare la forza de grandi, & feciono molte Torri, & armaronsi di molte, & grosse balestre comperate per lo commune; & quando

LIBRO PRIMO.

quando i detti Priori vscirono, su loro picchiate drieto le cauiglie, & gittato de sassi dal popolo, & per questo romore si mutò nuouo stato di popolo in distato pe Firenze, & di ciò surono capo i Mancini, Magalotti, Altouiti, Peruzzi, Acciaiuoli, Cerretani, & piu altri.

Nel medesimo anno fu grande battaglia Cittadinescain Genoua fra i Guelfi de' quali erano capo i Grimaldi, & i Ghibellini de' quali erano capo gli Ori, &

gli Spinoli, & furono cacciati i Guelfi.

Et nel Mille ducento nouantasei i Fiorentini per abbassare la forza de grandi in Val d'Arno. & massame de Pazzi, vi feciono edificare due Castella, & l'vno fu Castello San Giouanni, & l'altro Castel Franco: & feciono esente per dieci anni qualunche vi venisse ad habitare, il perche molto tosto accrebbono d'habitanti.

In questo anno Papa Bonifazio priuò due della casa Casa Code Colonnesi del Cardinalato, & tutta la loro casa in perpetuo d'ogni benesitio Ecclesiastico, per ingiurie cardinala riceuute da loro, & per questo si ribellorono dal Papa tutte le terre de Colonnesi: & esso bandì loro la Croce adosso; & essendo le genti del Papa à hoste a Nepi, vi mandorono i Fiorentini 600. fra Balestrieri, & Paluesari in aiuto del Papa.

Nel Mille ducento nouant'otto si cominciò a fondare il Palagio delli Priori per piu sicurtà di loro per damento
le nouità sute innanzi, & fecesi la piazza doue erano
casolari anticamente de gli Vberti, Ghibellini, & per
non fondare il detto Palagio in sulle loro case non

G 4 lifece

sifece quadro, malungo.

Nel 1299. per industria, & operazione de Fiorentini si fece pace fra Bolognesi da vna parte, & il Marchese da Ferrara, & Mainardo da Susinana Signo-

re in Romagna da altra-parte.

Nel detto anno adi 29 di Nouembre con grandi sollenitadi si cominciorono à fondate le nuoue, & terze mura di Firenze, al prato Ognisanti, & cosi si segui tutto il muro dalla Torre sopra la gora insino alla fronte del prato, & alla porta, la quale porta fu cominciata insino nel 1284. con l'astre porte maestre.

1300. Iubileo à Roma.

1299.

Nell'anno 1300. cominciando dalla Natiuità di Christo Papa Bonifazio ottauo, pose generale perdono à Roma di colpa, & di pena, & fuui si grande concorso di Peregrini che si disse che per tutto l'anno hauea sempre in Roma oltra Romani 200. migliaia di Pellegrini. In questi tempi essendo la Città di Pistoia in buono stato vi nacque gran diuisione per vna discordia, che venne nella schiatta de'Cancellieri, li quali non molto anticamente hebbono origine da vno Ser Canceliere mercante, il quale hebbe molti figliuoli, & di due donne: & essendo molto ricco sifeciono tutti Cauallieri, & multiplicarono tanto che in questi tempi erano piu di 100 huomini d'arme ric-chi, & potenti piu che schiatta, non che di Pistoia, ma di tutta Tolcana, & per operatione del Diauolo nacque nimistà, e odio fra quelli, che erano discesi dell'vna Dona, & quelli dell'altra, & l'vna parte si chiamò Cancellieri Neri, & l'altra Bianchi. Et essendo

fedito.

fedito vno de' Bianchi, la parte de Neri per hauere pace con loro mandorono l'offenditore alla parte de Bianchi, perche ne prendesseno quella vendetta, che alloro paresse, i quali non hauendo piatà ne carità gli tagliorono vnamano in su vna mangiatoia: per la qual cosa non che seguisse la pace, ma grandemente crebbe fra loro Guerra con molti homicidi, & diuisesene tutta la Città, che l'vno teneua co'Bianchi, & l'altro co'Neri dimenticando parte Guelfa, & Ghibellina; & molte battaglie Cittadinesche sectiono insieme, con molti homicidi, & non solamente diuisono Pistoia, ma poco appresso Firenze. Peroche i Fiorentini temendo di ribellione presono la Signoria di Pistoia, & per acconciargli insieme mandarono a confini a Firenze tutti i Cancellieri dell'yna parte, & dell' altra, & la parte di Neri si ridussono a casa i Frescobaldi oltr' Arno, & quella de' Bianchi a casa i Cerchi nel garbo, per parentadi, che haueano con loro, & in piccolo tempo corruppono di questa divisione tutta la città di Firenze, si che si rapacificorono i Cancellieri, ma diuisesi Firenze come fidirà.

Et oltre a questo in detto tempo essendo stata mol- Divisione ti anni la Città di Firenze in grande tranquilità, & fra cerchi, in feste, & delicatezze assai, gia v'era cominciata vna vna setta fra quelli della casa de' Cerchi, & quelli della casa de' Donati, i quali in Firenze, & in contado erano vicini. Erano i Cerchi grande, & potente fa- 1300.
Detti Biãmiglia, & di grande parentado, & grandi, & ric- chi, & Nechimercatanti, ma ingrati, & saluatichi, come gen-

te nuouamente, & in piccolo tempo venuti in grande stato, & loro capo era Messer Vieri. De Donati era capo Messer Corso, questi erano Gentil' huomini Guerrieri, & di non troppa ricchezza, & per motto chiamati malefami. & molto maggior mente crebbe la lor discordia per la divisione venuta da Pistoia. Et furono in Firenze i Cerchi capo della parte Biancha, & con loro tennono quasi tutti gli Adimari, saluo 11 lato de Cauicciuli, & tutta la possente casa de gli Abati, benche parte fossono Guelfi. & parte Ghibellini, & grande parte de Tosinghi, & spezialmente Ilato del Baschiera, parte de Bardi, & parte de Rossi, & cosi de Frescobaldi, parte de Nerli, & de Mannelli, tutti i Mozi all'hora molto potenti di stato, & di richezza tutti gli Scali, & la piu parte de Gherardini, tutti i Malespini, & parte de Bostichi, Giandonati, Pigli, Vecchietti, & Arrigucci, e quasi tutti i Caualcanti che erano potente casa, tutti i Falconieri potente casa di popolo, & con loro furono molte schiatte di popolani, & artefici minuti. Et tutti i grandi,& popolani Ghibel lini: & per lo grade seguito, che questi Cerchi haueano era il reggimeto della Città quali tutto in loro potere.

Della parte Nera furono tutti quelli della casa de' Pazzi quasi principali co' Donati, tutti i Bisdomini, tutti i Manieri, Bagnesi, Tornaquinci, Spini, Buondelmonti, Gianfigliazi, Agli, Brunelleschi, & l'altra parte de' Tosinghi, & il resto di tutte le case Guelse nominate di sopra; & così su anche partito, & contaminato tutto il Contado. Per la qual cosa la parte Guelsa temendo, che questa diuisione non

riuscisse

riuscisse in fauore de' Ghibellini, mandarono in Cortea Papa Bonifatio, che ci mettesse rimedio: il quale mando a Firenze per Messer Vieri de' Cerchi, & venuto alla sua presenzia lo pregò strettamente, che volesse far pace con Messer Corso Donati, & co'suoi, & che in lui rimerressono ogni differenza delle parti, prometrendo lasciare lui i suoi in grande stato, & con proferte grandi di benefici Spirituali: & non potè il Papa fare che Messer Vieri lo volesse consentire, dicendo pure che non hauea briga con persona, & tornossi a Firenze, lasciando il Papa assai sidegnato contro alla sua parte: & poco appresso interuenne che andando per Firenze vna sera di Calende di Maggio à cauallo, & armati brigate di giouani dell'vna parte, & dell'altra con loro compagnia à follazzo, & con quelli de' Cerchi era Baldinaccio Adimari, & Baschiera Tosinghi, & Naldo Gherardini, & Giouanni Giachinotti, Malespini, & altri. Et co' Donati erano Pazzi, Spini, & altri, si posarono in su la Piazza di Santa Trinita à vedere ballare Donne. Et dopo cattiue guatature vennono azusta aspra, & grande con molte fedite, & a Ricouerino de' Cerchi à caso fu tagliato il naso, & per questo tutta la Città la sera medesima su sotto l'arme, & questo su il prin- Principio di diursiocipio della divisione de Bianchi, & Neri in Firenze, ne de Bianchi di che seguirono tantiscandoli, & per le case del comune, che si feciono dal Ponte vecchio l'anno dinanzi, conuenne mutare il pilastro della statua di Marte, che dissono certi che fu legno di grandi nouità future.

1300.

Per la sopra detta setta di Bianchi, & Neri, temendo i Capitani della parte Guelfa, che non risultasse in risurgimento de Ghibellini, che gia ne vedeuano segno d'alcuno Ghibellino di buona fama, entrato ne' gli vffici, mandarono insieme co' Neri Imbasciadoria Papa Bonifazio: che vi ponesse rimedio, & però lui vi mandò per Legato Frate Matteo d' Aquasparta Cardinale Portuese, de' Frati Minori, & giunto in Firenze di Giugno domandò al comune balia per potergli pacificare, & accomunare gli vsfici: la parte de Bianchi, che teneuano, lo stato nollo vollono vbbidire, & il perche lui si parti di Firenze sdegnato, & lasciò la Città scommunicata, & interdetta. Partito il Legato di Firenze rimase la Città in male stato, & in assai gelosia, & essendo vn dì di Decembre Messer Corso con sua brigata armati, & simile la parte de' Cerchi à vna morta di casa i Frescobaldi, dopo certi cattiui sguardi venono à zuffa, di che subito tutta la Città fu solleuata in arme, & ciascuna delle parti sece grande ragunata d'armati alle lorocase, & essendo con Messer Gentile de' Cerchi, Guido Caualcanti, & Baldinaccio, & Corso Adimari, Bischiera della Tosa, & Naldo Gherardini, & piu loro consorti, & seguacci appie, & a cauallo andarono assalire i Donati insino alle loro case, & da Messer Corso, & sua brigata furono ribbuttati, & rincacciati, & fediti con danno, & vergogna de Cerchi, & l' vna parte, & l'altra furono condannati dal commune, poi poco appresso tornando certi de Cerchi da Nepozzano, & Pugliano, & altre loro ville, quelli

quelli de'donati feciono có loro zuffa in sul passo a remole & fedironsene assai: & similmente furono anche condanati dal comune: & parte de'donati per non potere pagare coparirono & furono messi in prigione, & & il limile feciono parte de cerchi, per consiglio di M. Torrigiano, ma cotro a volere di M. Vieri & d'altri,& aduenne che essendo soprastante delle carcere Sig. Neri de gli abbati, mangiando collorò fece venire vn migliaccio auelenato del quale morirono poco appresso due de cerchi bianchi & due neri, & Piggello portinari, & Ferraino de Bronci & non ne fu vendetta alcuna; essendo la Città di Firenze in tanto bollore, M.Corso, & spini, & pazzi, & tosinghi, & cauicciuli, & altri insieme co'Capitani della parte Guelfa, che all'hora erano loro amici & fecciono consiglio & congiura in Santa Trinità, di mandare à Papa Bonifatio, che mandasse à Firenze qualche Signore di Francia, che abbattesse il po polo & i bianchi, & rimettesse loro in stato, & cosi feciono sapurosi poi per Firenze furono inquisiti dalla Si gnoria, & fu condannato M.Corso nell'hauere, & nella persona, & piu altri in piu di 20000. lire & pagorolle, & poi furono mandati à confini, ciò furono Sinibaldo fratello di M. Corso, M. Rosso, & M. Rossellino dalla tosa, M. Giachinotto, & M. Pazzino de pazzi, M. Geri spini. Et per leuare ogni sospetto furono confinati anco i Caporali dell'altra parte. cioè, M. Gentile, M. Torrigiano, & Carbone de'cerchi, & de'loro consorti. Baschiera della tosa, Baldinacio adimari, Naldo gherardini, & Guido caualcanti, & de'loro consorti, & Giouanni giachinotti malespini. Ma questa parte su tofto

1300.

tolto riuocata da'confini per lo infermo luogo, & Guido caualcanti tornò malato, & poco poi morì, che fu huomo di grade virtù. Tornato da Firenze a corte M. Matteo d'Aquasparta legato,& vedendo il Papa il dub bioso stato di Firenze, & instigato da capitani della par te Guelfa, & da'confinati, & massime da M. Geri, perche la sua compagnia erano mercatanti in corte, & per operatione di M. Corso deliberò di mandar in Francia per M. Carlo di valos fratello del Rèper questo fat to di Firenze, & per fare aiuto al Rè Carlo alla Guerradi Cicilia promettendogli difarlo Imperadore: & mandò vno M. Carlo Legato per lui, il quale inuitato da questa promessa venne con volontà del Rè di Fran cia come si dirà innazi: & nel medesimo anno di Maggio i Bianchi di Pistoia coll'aiuto de' Bianchi di Firenze ne cacciorono fuori i Neri: & essendo anche Lucca corrotta di detta diuisione nell'anno seguente, gl'Inter minelli, che teneuano parte Bianca con loro seguaci tentarono di cacciare gli altri, & per contrario furono cacciati eglino, & loro seguaci, & disfatte loro possessioni & arse piu di 100. case.

Cometa apparla.

Parti di Bianchi, e

neri in Luc

1301.

Nel detto anno di Settembre apparue in Celo vna Stella Cometa verso ponente, & durò sino à Gennaio, in questo anno, & mese giuse in Corte al Papa M.Carlo di valos nella Città d'Anagna con circa 500. Caualieri, & venneui il Rè Carlo, & suoi figliuoli, & ordinarono insieme il passaggio in Cicilia per alla primauera vegnente, & in quello mezzo di tempo il Papalo mandò in Toscana con titolo di paciario, & venne a Siena con molti vsciti', & cònsinati Toscani, & Fiorentini, & altri,

& altri, & poi altaggia, & quiui parlando a gl' Imbasciadori, di Firenze, disse; che veniua per loro pace. Molti consigli si tenne in Firenze se era da riceuerlo ò nò, & in fine tra per le sue buone parole, & per essere Guelfo, & per volere essere tenuti Guelfi quelli, che reggeuano della parte Bianca deliberorono di riceuerlo, & entrò in Firenze adi primo di Venuta di Nouembre con grande solennità, & honori di pro- Carlo Va- los in Fire cessioni, & armeggiatori, & caualli couerti, & ban. ze. diere. Et posato pochi di domandò la Signoria della Città per potergli meglio pacificare insieme, la quale gli fudata liberamente in Santa Maria nouella presente il Vescouo, & Priori, & tutte le Signorie con grande sollennitadi, & lui giurò come figliuolo di Rèdi mantenere la Cittàin pacifico, & buono stato, & andandosene à casa che tornaua in casa i Frescobaldi: fece armare tutta la sua compagnia che prima andauano tutti senza arme per consiglio di Messere Mucciatto Franzesi, che insino di Francia era venuto collui per ordine dato da'Guelfi Neri. Per questo segno i Cittadini ingelositi, tutti furono in arme grandi, & populani ciascuno a casa de suoi a. mici, & sbarrando la Città in più parti, ma pochisi raggunorono à casa i Priori. In questo medelimo di come era ordinato Messer Corso Donati ribello venne in Firenze da Peretola con sua compagnia, & sentitoli pe' Priori, & pe' Cerchi suoi nemici venne alloro Messer Schiatta Cancellieri, che erain Firenze per lo commune Capitano di Trecento Cauallieri soldati domandando licenzia d'andare à pigliarlo, &

Denati.

non gli su consentito per consigli di M. Vieri Caporale de cerchi, sperando che venuto in Firenze il popolo lo punisse, & però M. Corso entrò ne borghi & trouando le porti del cerchio vecchio serrate n'andò alla postierla di pinti di costa à San Piero maggiore & alle sue case, & cominciò a tagliarla, & i suoi amici feciono dentro il simile, & rotta che l'hebbono entrò dentro, & in su la piazza di San Piero Maggiore ragunò grande quantità de suoi amici, & seguaci gridando viua M. M. Corso Corso, & con essi n'andò alle carcere del comune nella via del palagio del Podestà & quelle ruppe, & aperse & liberò tutti i prigioni, & il simile fece al palagio del Po destà poi andò al palagio de Priori & per paura fece lo ro lasciare la Signoria & tornoronsi alle loro case, & per tempo di cinque di andorono rubando botteghe & ca se di chi era di parte Bianca: questo medesimo seciono in contado per tépo d'otto di con molte arsioni & homicidii, & à questa nouità nessuno atto ò rimedio sece M. Carlo di valos, ne sua gente contro à ogni suo giuramento:ma con suo consiglio riformò la terra di nuo. uo vsficio di Priori di popolani, di parte Nera, & in que sto medesimo mese venne in Firenze il sopraderto M. Matteo d'Aquasparta Cardinale Legato, per pacificare i Cittadini insieme, & fece far la pace a Cerchi & Donati & loro seguaci, ordinando fra loro matrimoni & volendo raccomunare gl'vffici, i Neri che haueano pre

sa la Signoria con la forza di M. Carlo non lasciorono,

onde il Legato turbato si tornò à corte lasciando la Cit

tà interdetta: & poco durò la pace, perche il di di Pas-

qua di Natale, M. Nicola de Cerchi biachi andando

Donati.

LIBRO PRIMO.

con suoi compagni in contado à suoi poderi fuassaltato al ponte adaffrico da Simone de M. Corso Donati, & sua compagnia, il quale era nipote per madre del det to M. Nicola, & dopo grande zussa fu morto il detto M. Nicola, & Simone per modo ferito, che la notte seguente si mori con grande dolore di M. Corso perche era virtuoso, & molto l'amana: & poco appresso venne vn'altro scandolo, che si trouò vna congiura ò verò Conginne trattato, che teneuano i Cerchi, & loro seguaci, co vno M. Piero Ferrante di lingua d'oca barone di M. Carlo di valos di tradirlo per danari, & rimettergli in stato, & trouoronsi lettere con loro suggeth overe è falle che fulsino, portate à M. Carlo per lo detto M. Piero ferrante, per la qual cosa i detri caporali di parte Biancha, cioe quelli de Cerchi Neri, Baldinacio, & Corso Adimari con quasi tutto i lato de'Bellincioni, Naldo Gherardini, & Baschiera Tosinghicon loro lati, parte de'Caualcanti, Giouanni Maleipini, & suoi consorti, tutti furono citati, & non comparendo adi 4. d'Aprile 1302. furono condannati come ribelli, & disfatte loro Fucacia-case, & beni in Città, & in Contado, & per questo mo: ta la parte Bianca. do fu abbattuta, & cacciata la ingrata, & superba parte de Bianchi spargendosi per le Città circunstanti in copagnia di molti Ghibellini. Et nel medesimo mese de Aprile M. Carlo di valos fornito quello perche venne in Firenze, cioè di cacciare la parte Bianca sotto trattato di pace, si parti, & andonne in corte al Papa, & poi à Napoli, & poi per mare verto Cicilia coll'armata del Re Carlo, & col suo figliuolo Ruberto Duca di Calauria,& straccato con vergogna da Don Fedrigo fece có H

lui vituperosa pace in grade vergogna del Re Carlo,& il Nouébre vegnente n'andò in Francia colla sua gente scemata. Nel detto anno essendo rubellata Pistoia da Fiorentini per la cacciata de Bianchi di Firenze, & delli Interminelli da Lucca, i Fiorentini insieme co'Lucchesi andarono con l'hoste sopra Pistoia con 1000. Caualie ri, & 6000. pedoni de'Fiorentini, & de'Lucchesi 600. Caualieri, & 10000. pedoni, & dopo il guasto dato sta toui ad assedio per tépo di 23. di senza acquisto, si possono ad assedio al castello di Serraualle, i quali infine s'arréderono per fame & andaronne presi à Lucca piu dit 300. Pistolesi, che v'erano dentro, & i Lucchesi pre sono, & afforzarono il detto Castello di Serraualle. Nella staza del detto assedio à Serraualle, si ribellò da Fiorétini ilcastello di piano di treuigne i vald'Arno per

Carlino de Pazzi, & richiusonui co lui molti vsciti Ghi Vettorie bellini, & Bianchi di Firenze, gradi e popolani il perche tine. i Fioretini ritrarssono i due terzi della accidente raualle & mandarolle a detto Castello in vald'Arno,& assediatolo per tempo di ventinoue di l'hebbono per tradimento, che ne fece detto Carlino con molti morti,& preside gli vsciti di Firenze, di poi madarono detto hoste in Mugello sopra gli Vbaldini, che ancora s'erano ribellati, & guastarono gran parte de'loro beni, & nel medesimo anno madarono in valdigrieue al Ca-Itello di mote Agliari, & quello di mote Aguto, che an che s'erano ribellati, & amédunigli hebbono a patti sal ue le persone, & disfeciongli, & così hebbono i Fioreti ni in questo ano vittoria in ogni loro hoste, & caualca ta. Nel detto ano essedo Podestà in Fireze, Folceri da Caluoli

Caluoli di Romagna huomo crudele a petizione della parte de Neri fece pigliar in Firenze M. Berto Gherardini, & Masino Caualcanti, & Donato, & Teghia suoi fratelli, & Nuccio Coderini de' Galigai, & Tignoso de Macci, & vno Massaio delle calze opponendo loro, che trattauano tradimento co'Bianchi vsciti, & ò colpeuoli, ono lo fece loro confessare con tormenti assai,& à tutti fece tagliare la testa saluo che a Tignoso de Macci graue di carni, che morì in su la colla, & à petizione di M. Mucciatto Franzesi, che era de'Signori volle fare pigliare certi de gli Abati, i quali si fuggirono. E però diè bando di ribello a tutti quelli della casa de gli Abati, che mai poi non furono Cittadini. Nel detto anno, & di Marzo i Ghibellini, & Bianchi vsciti di Firenze con gente de'Bolognesi, che si reggeuano a parte Bianca, & con certi Ghibellini di Romagna, & de gl'Vbaldini vennono in Mugello con 800. Caualieri, & 6000. pedoni, & Capitano era Scarpetta degli Ardilaffi da Furlì, & presono il Borgo, & Poggio di pulicciano, & assediarono la fortezza per venire poi verso Firenze; i Fiorentini subitamente vi mandarono grande gente, & simile i Lucchesi, & l'altre amistà, per la qual cosa i Bolognesi sene partirono subito, parendo loro essere ingannati, essendo loro dato à intendere, che i Fiorentini non vi soccorrerebbono: di che segui, che tutta l'altra gente de gli vsciti furono come rotti, & tutti si partirono in fuga di notte senza colpo di spada, & furonne morti alcuni, & presi certi de migliori, cioè M. Donato Alberti giudice', & Inaini de Ruffoli dalle porti del Vescouo, & due de'Caponfacchi, H

1303...

sacchi, & vno de gli Scolari, & Lapo de Capitani, & Nerlo de gli Adimari, & circa dieci di piccolo à fare, & tutti furono decapitati, saluo che Inaini, che su morto per la via da vno de Tosinghi.

Nell'anno seguente 1303, i Fiorentini presono il Castello del montale presso à Pistoia per Fiorini tremila per trattato co terrazani guidato da M. Pazzino de Pazzi, che v'era vicino a Pulignano, & feciollo disfare, & la campana di questo Castello su posta in sul palagio del Podestà in Firenze à chiamare i messi, & nominata la montanina.

E nel medesimo mese i Fiorentini co'Lucchesi andarono à hoste intorno à Pistoia con Mille cinquecen to Caualieri, & 6000. pedoni, & dato il guasto si tornarono senza contasto.

Nel medesimo, & di Febbraio non parendo a M. Corso essere honorato quanto gli pareua meritare, ezia dio a'suoi medesimi di parte Bianca, cominciò à portare inuidia del farsi troppo grandi nello stato, & accostossi co'Caualcanti di parte Biancha, & con certi grandi, & feciono setta nuoua, & loro capo fu Messer Lottieri Vescouo di Firenze de'figliuoli della Tosadi parte Biancha: dicendo che voleuano si reuedessono le ragioni di chi per l'adrieto hauea amministrato vsici, è pecunia del comune, contro a'Priori; & combattessi la terra molte volte in piu parti armando le Torri al modo antico: & i Priori difesono il Palagio francamente con gente d'arme, & con aiuto de' Gherardini, & Pazzi, & Spini, e di Messer Tegghia Frescobaldi, che tennono col popolo, & M. Lot-

M. Lotteringo Gherardini ne fu morto: & non si faceua nella Cirtà, & nel contado se non rubbare, & vccidere l'vno l'altro chi piu poteua,& era la Città piena di sbanditi, & forestieri: & arichiesta del comune vi vennono i Luchesi con grande gente, & vollono in mano la quistione, & la guardia della Terra, & cosi fu fatto, & circa sedici ne furono quasi come Sig. madando i bandi per loro parte, tanto che parendone male à vno Ponciardo de Ponci di vacchereccia diè d'vna spada nel volto al banditore de Lucchesi, si che poi no si bandì per loro parte, & in fine quietorono il romore:& ciascuna parte seciono disarmare,& chiamarono di concordia noui Priori, & rimase il popolo in stato, & liberra senza fare punizione alcuna; & in questo anno fu carestia, & valse lo staio del grano soldi 26. di soldi 52. il Fiorino, & sarebbe molto piu valuto se no che il comune per mano de'Genouesi ne fece venire di Cicilia, & di Puglia piu di ventisemigliaia di moggia, & questo trasfico del grano fu anco cagione della mossa del reuedere le ragioni: perche alcuni ne furono infamati.

Nella detta discordia mandò Papa Benedetto ynde cimo nato di Treuigi, & Frate Predicatore, con buona intézione il Cardinal di Prato per Legato à pacificare i Fiorentini, & tutta Toscana; & giunto in Firenze adi 10. di Marzo honoratamente, predicò in publicò in sulla piazza di San Giouanni mostrando i preuilegi di sua legatione, & la sua buona disposizione alla pace benche era d'origine Ghibellina, & in parte parue poi gli fauoreggiasse, & pe'consigli opportuni gli su dato

1303.

piena, & libera balia di pacificarsi, & di fare Priori, & Signorie come allui piacesse, & così attese a fare le paci & rinnouò l'vficio di 19. Gonfalonieri al modo del po polo vecchio, colle medesime insegne, che hoggi leuato il rastrello, & colla insegna del Re di sopra, & così grandeméte n'afforzò il popolo, & scemò la potenzia de grandi,& procedendo alla pace fece venire in Firen ze 12. sindachi de gli vsciti, cioe due per sesto l'vno Bianco, & l'altro Ghibellino, & tornorono nel Borgo di San Nicolo, & lui tornaua in casa de'Mozi & spesso era à pratica colloro, & co'Guelfi, & Neri, di Firenze trattando paci,& parentadi fra loro,& parendo a'Neri di Firenze, che lui sostenesse troppo i Bianchi ordinorono segretamente in nome del Cardinale, & con suosuggello contrafatto fareivenire di Romagna gente d'arme Bianchi, & Ghibellini. E per alcuni si disse, che fu pure opera del Cardinale, & giunti a Crespino, & parte in Muggello ne fu grande bollore in Firenze, & funne il Cardinale molto ripreso, per la qual cosa i 12. sindachi si partirono per paura, & andoronsene ad Arezzo, & la gente venuta di Romagna per comandamento del Legato, si tornò adietro, & i reggenti di Firenze configliarono il Cardinale, che andasse a pacificare i Pratesi, & Pistolesi, & in tanto piglierebbono modo, & cosi fece: & non potendo pacificare i Pratesi. per romore leuato in Prato da'Guazalotri, per instigazione de certi caporali di parte Nera di Firenze, si partì di Prato lasciandogli scomunicati, & interdetti. Et tornato a Firenze fece bandire hoste sopra i Pratesi dando perdono di colpa, & di pena à chi v'andasse, & facenfacendosi per cio grandi ragunate per Firenze, crebbe ilsospetto à Guelfi, & tutti si volsono contro al Cardinale eziamdio i suoi amici subito fu tutta la Terra scompigliata, & sotto l'arme, & però il Cardinale temendo, subito si parti adi 4. di Giugno 1304. lasciando i Fiorentini colla fua maladizione, & scomunicati, & interdetti. In nel tempo che'l Cardinale era in Firenze sperandosi per ciascuno pace, si feciono molti giuochi, & feste; & fra gli altri vno adi primo di Mag-Festa fate gio ordinato per gente di borgo San Friano, mandando bando, che chi volesse sapere nouelle dell'altro modo andasse detto di ad'Arno, & sopra ad'Arno feciono palchi di legname dentro, & con barche, & nauicelli rappresentandosi lo Inferno, & Demonii eanime, & posonsi à vedere tanta gente in sul ponte alla carraia, che all'hora era di legname, che si ruppe in piu parti,& annegoronui molti, & molti se ne guastarono la persona per le cadute. Partito il Cardinale rimase la Città in grandi diuisioni, & sospetti fra Guelfi, & Ghibellini, & popolo, & grandie Bianchie Neri, & molte zuste vi feciono, & vno maggiore caso aduenne, che vno Ser Neri Abati Priore di San Piero Scheraggio huomo dissoluto, misse fuoco in casa i suoi consorti in Orto San Michele, & poi in Calimala Fiorentina in Incendio casa i Caponsacchi presso mercato vecchio, & arsono le case de gli Abati & Macci, & la loggia d'Orto San Michele, & le case de gli Amieri Tosci, & Capitani, Lamberti, Bachini, Buiamonti, Caualcanti, & tutto mercato nuouo, & Santa Cicilia, & tutta Porzantamaria e vacherecchia insino al Ponte vecchio, & drieto à San H 4

San Piero scheraggio, & le case de Gherardini, Pulci, Amidei, & Lucardesi, & loro vicinanze, insino ad'Arno innumero di piu di 1700. case con tesori, & mercantie, & masserizie infinite, & quello, che non ardeua era rubato, & questo fu di Giugno 1304. & pure il popolo, & isuoi seguaci rimasono al di sopra del reggimento. Tornato il Cardinale al Papa molto abbominò i Fiorentini, & massimamente i reggenti, & tanto operò, che il Papa fece citare appresso a se à pena. di scommunicazione 12. de maggiori di parte Guelfa, & Nera, & reggenti, i quali furono quelti. M. Rosso della Tosa, M. Corso Donati, M. Pazzino de'Pazzi, M. Geri Spini, M. Betto Brunelleschi & altri, & tutti vbidirono, & andorono con bella compagnia in nume ro di piu di 150 fra tutti, a fare scusa dell'abbominazione del Cardinale, & tratti quelli capi di Firenze, il Cardinal detto pensò di fare riuolgere il stato di Firen ze, & incontanente scrisse per sua parte à Pisa, Bologna, Romagna, Pistoia, & Arezzo,& a tutti i caporali di parte Ghibellina, & Biancha di Toscana, che vno dì dato con quanta piu gente potessono venissono a Firé ze, & che harebbono la Città senza cotasto, & che que sto era de consentiméto del Papa, & questo scrisse falsa mente. & cosi fu fatto; che tutti vennono il didato, & due di prima con grandissima gente in numero di Mil le settecento, Caualieri, è Mille pedoni, & posaronsi alla lastra sopra Montughi, & soprastettonui la notte per aspettar M. Tolosatto de gli Vberti Capitano di Pistoia, che doueua venire con trecento Caualieri, & moltiappiè, che se fossono venuti presti si crede haueano,

ueano loro intenzione: perche nessuno prouedimento era in Firenze, & le nuoue mura non erano fatte, & le vecchie erano rotte io molte parti. la mattina non parendo agli vsciti d'aspettare piu ne vennono à Firenze lasciando i Bolognesi alla lastra; & entrarono nel Borgo di San Gallo senza contatto, & roppono vn serraglio fatto con porta, della quale gli Aretini ne portarono il chiauittrello ad Arezzo, & posollo nella loro Chiesa maggiore di San Donato: & schieraronsi le dette genti de gl'vsciti in sul cafaggio di costa a scrui, che anche fu cattiuo prouedimento porsi in luogo senza acqua dilunge del fiume, & furono piu di 1200. caualieri, & popolo grandissimo di contadini, & di quelli dentro, che gli seguiuano. Per questo assalto su in Firenze grande sospetto di tradimento, & tutta notte si guardò la terra, ma con poco ordine,& molti, che erano nel trattato si volsono alla difensione della Città per paura delle ruberie: parte di detta gente si parti di Cafaggio & venono alla porta degli Spadari, & quella vinsono, & entraronne parte dentro colle insegne, & forse anche harebbono presa la terra se fosse venuta tutta la gente di Cafaggio: ma furono ripintifuori da gente, che erano adunatiin su la Piazza di Santo Giouanni circa 200. Caualieri, & 500. Pedoni con grosse balestre di questo andò la nouella alla lastra, che gli vsciti erano rotti in Firenze; il perche i Bolognesisfenza altro indugio si partirono in suga, & scontrarono in Mugello M. Tolosatro che venina, & volleglerimenare indietro, ne mai potè, ne con prie phi ne con minacce. Quelli, che erano in Firenze in Cataggio

Affaltamée
to satto da
glivsciti al
la Città di
Firenze, p
lettere del
Cardina-e
le latino di
Prato.

1:0€

sentita la partita de Bolognesi dalla lastra, tra per paura, & per disagi si partirono anche in suga come rotti, lasciando soro arnesi; & alcuni ne surono presi, & impiccati in su alberi à San Gallo, & di certo si disse che eziamdio senza i Bolognesi, & se hauessono aspettato M. Tolosatto vinceuano, ma su opera di Dio per liberare la Città di tanto male, & questa Vittoria alla Città su adi 20. di Luglio 1304.

Vettoria de' Fioren tini

> Nel detto anno, & mese essendo Firenze in tanti trauagli gli Aretini con aiuto de gl'Vbertini, & Pazzi di val d'Arno tolsono à Fiorentini il Castello della terina,& in pochi di hebbono la Rocca, che era in guardia di M.Gualterotto de' Bardi: ma in quelli di era venuto a Firenze per le dette nouitadi. In questo anno di Agosto hauendo il Podestà preso Talano di M. Boccacio Cauicciuli, i consorti suoi armati assalirono detto Podeltà venendo lui dal Palagio de' Priori, & fedirollo, & parte di sua famiglia vecisono, & andarono al suo Palagio, & per forza ne trassono detto Talano, & era si rotta la Città, che non sene fece alcuna punizione: ma il detto Podestà si tornò a casa sua con detta vergogna, & danno, & rimanendo la Città senza Rettore si elessono 12. Cittadini, che fossono in luogo di Podestà tanto che ne venisse vn'altro, & chlamoronsi i dodeci Podestadi, i quali in detto anno, & mese ordinarono, & mandarono hoste sopra il castello delle stinche in valdigrieue, il quale insieme con piu altri, i Bianchi, & Ghibellini haneano ribellati a petizione de'Caualcanti, & hebbollo a patti, & gli huomini s'arrenderono a prigioni, & furono menati a Firenze, & mesli

simone. Et perche furono i primi che vi futono inpri gionati, però il luogo è stato sempre nominato le stin che, & disfatto il Castello andorono ad assedio a monte Calui rubellato pe caualcanti che anche s'arrenderono salue le persone, & vscendone fuori gli huomini vi fu morto vno figliuolo di M. Bianco Caualcanti da vno de figliuoli della Fosa co grande biasimo per la si curtà data per lo comune, nessuna giustitia sene fece.

Stiche onde pretono nome.

1305:

Nell'anno 1305. essendo la parte de Bianci cacciata quasidi tutta Toscana saluo che di Pistoia, che si go uernaua à parte Bianca cô l'aiuto de' Pisani, & Aretini & Bolognesi, temendo di loro i Fiorentini elessono per loro Capitano di Guerra Ruberto Duca di calauria, figliuolo primo genito del Re Carlo fecondo, & venuto in Firenze d'Aprile, & riceuuto con molti honori, diliberarono mandare l'hoste sopra Pistoia, & cosi fu fatto del mese di Maggio prossimo insieme co'Luchesi dalla altra parte, & có gli altri di parte Guelfa, & assediarolla intorno, che nessuno ne poteua vscire ne entrare, & essi si difendeuano francamente con l'aiuto di M. Tòsolat to de gli Vberti, che v'era dentro con 300. Caualieri, & assai pedoni: & mentre che duraua l'assedio di Giugno hebbono i Fiorentini con altra loro gente il Castello d'Ostina in vald' Arno, il quale i Bianchi haueano fatto' rubellare, & abbatterono le mura, & la fortezza. Et durante anche il detto assedio Papa Clemente a richiesta di M. Napoleone Orsim Cardinale, & di quello di Prato mando de suoi cherici guasconi Legati à Firenze per interporsi fra loro e Pistolesi: & di Settébre furono in

1305.

Firenze

Firenze, & poi nel campo comandando a Fiorentini, & Lucchesi, & al Duca di Calauria, che si douessino leuare dall'assedio sotto pena di scomunicazione,& non essen do vbbiditi scomunicarono i Rettori della Cittade, & posono lo interdetto. Il Duca Ruberto vbbidì, & andò à borde al Papa con pochi compagni, & lasciò tutta la sua gente nel campo: & durando l'assedio tutto il ver no scambiandosi i Cittadini ad andare nel hoste, ò pagassono vna imposta, che si chiamò la sega, infine s'arrenderono per fame adi 10. d'Aprile 1306. saluo l'hauere, & le persone, & feccionsi tagliare tutte le mura & gli steccati, & rouinare ne fossi, & rimase la signoria del la Città di Pistoia per metà a Fiorentini, & Lucchesi, per assedio mandandoui l'vno Podestà, & l'altro Capitano, & il co tado diuisono. & toccò a' Lucchesi cio che era dalla par te di la verso Serraualle colla motagna, & à Fiorentini cio che era da Pistoia in qua verso Fireze, & feciono dis fare la rocca di Carmignano per leuarsella da gli occhi, la quale gia haueano comperata da M Muciatto Franzeli, che allui la diè M. Carlo di valos, quando venne in Toscana, & cosi tornò l'hoste in Firenze con grande trionfo: & fu l'anno caro grande in Toscana, valse in Firenze vno mezzo fiorino lo staio del grano.

> In questo anno il popolo di Bologna per conforto de'Guelfi di Firenze cacciarono i caporali di parte Biá. cha, & Ghibellini, & dal Marchese da Estisi rubellò

Modena, & Reggio.

si presono

Pistoia.

In questo medesimo anno hauendo, hauuto Papa Clemente il rapporto da'Legati tornati di Toscana, & stimolato dal Cardinale di Prato di nuovo vi mandò

per Legato M. Napoleone Orsini Cardinale, sotto nome di Paciaro con grandi priuilegi, & giunto a Bologna significò a Firenze di volerui venire a pacificargli con gl'vsciti, e non lo vollono riceuere, il perchedi nuo uo confermò l'interdetto, & le scomuniche. & volédo pacificare i Bolognesi co'loro vsciti, & parendo loro che fauorreggiasse i Bianchi, lo cacciorono di Bologna, & lui n'andò alla città di Mola in Romagna, che si teneua pe'Bianchi, lasciando Bologna interdetta, & i Bolognesi scomunicati,& qualunche studiante vi stes seò andasse. Nel detto anno i Fiorentini andarono a hotte al forre Cattello di monte Accianico in Mugello de gli Vbaldini, doue s'erano ridotti molti Bianchi & Ghibellini, & per discordia nata fra gli Vbaldini, l'hebbono d'Agosto da quelli del lato di M. Vgolino da senno a patti guidati da M. Geri Spini loro parente per Fiorini 1 5000. benche ne furono male pagari, & quello disfeciono infino a fondamenti, & perche mai non si rifacesse, l'anno medesimo di Settembre feciono edificare appie nel piano il Castello della Scarperia nominato Santo Bernaba, & feciono franco qualunche vi venisse ad habitare, & d'Ottobre passarono l'alpe guastando tutte le terre de gli Vbaldini, & ridotti di Bianchi; & Ghibellini. Nel medesimo anno, & di Decembre parendo al popolo di Firenze che i grandi ha- mito deluessono preso troppa baldanza per le Vittorie hauute l'vstio de contra i Bianchi & Ghibellini, riformarono il popolo delle 19. compagnie de Gonfalonieri al modo del popolo vecchio; & poi del Cardinale di Prato, benche a suo tempo erano venti, che n'era vno piu balzano in

Principio della Scar peria.

Gonfalonieri delle copagaie.

San

San Piero scheraggio, & che tutti i popolani a bisogni traessono armati ciascuno al suo Gonfalone, & che per San Giouanni s'andasse à offerire ciascuno al suo Gonfalone, che prima andauano co'Gonfaloni delle 21. arti, & messo tutto negl'ordini della giustitia, dierono ne'Gonfaloni le medesime insegne, che per lo passato, bene vi s'aggiunse di sopra il rastrello dell'arme del Re Carlo, & chiamossi il buono popolo Guelso. Et del mese di Marzo vegnente ordinorono in Firenze nuo-uo Rettore, cioè l'essecutore delgli ordini della giustizia, che hauesse à procedere contra a'grandi, che ossendessono i popolani; & il primo su vno Matteo da Amelia, & su assai temuto da'grandi, & fatto Caualier dal popolo.

1307.

Nell'anno 1307. il sopradetto M. Napoleone Orsini Legato, si parti di Romagna, & andò ad Arezzo, & sui raunò molti suoi amici di Terra di Roma, & della Marca, & del Ducato, & Romagna e Bianchi e Ghibellini di Toscana in numero di 1200. Caualieri, & popolo grandissimo per far guerra à Fiorentini:con l'aiuto di loro amici prestamente si missono in punto con circa 3000. Caualieri, & 15000. pedoni, & non aspertarono la gente del Legato, ma francamente si feciono incontro, & andoronne per vald'ambra nel contado d'Arezzo, & presono, & disfeciono piu Castella degli Aretini, & Vbertini: & posonsi ad assedio al Castello di Gargonsa, & il Legato per leuargli dall'assedio, mandò la sua gente per Casentino, mostrando mandargli a Firenze: & saputosi questo nell'hoste, & hauutone auiso di Firenze in fretta si partirono & tornarono a Firenze: & la

& la gente del Legato si tornò ad Arezzo, & dopo questo tenne il Legato molte pratiche a Chiusi con Imbasciadori di Firenze d'accordargli con gli vsciti, & nulla
si conchiuse, & tornossi a corte con poco honore lasciando i Fiorentini interdetti, & scomunicati. Et rimanendo i Fiorentini male disposti feciono grandi im
poste a Cherici, facendogli pagare per forza, & non vo
lendo pagare i Monaci della Badia chiusono le porti a
gli esattori sonando le campane, il perche il popolo vi
corse, & surono tutti rubati, & disfatto mezzo il campanile, & su questa suria assa ibiasimata.

Nell'anno 1308 essendo Podestà di Fireze M. Carlo d'Amelia fratello del primo essecutore, & hauendo

fatto inclee tristizie, & baratterie, & temendo del Sindacato si fuggi la notte di Santo Giouanni, & porton-

ne il saggello del comune della impronta d'Ercole, cre

dendo essere restituito per quello, & essendo códanna to per barattiere, & non curandos in Firenze del sug-

gello, il fuo fratello gliele tolse, & rimandollo a Firenze: & da indi inazi fu dato in guardia a couersi di Settimo

frati della camera dell'arme, & che non lo tenessono

piu ne Priori ne Podeltà.

Et in questo anno oltre all'altrediuisioni di Firenze essendo anche diuisa in se le parti de'Neri: & dell'vna parte era capo Messer Corso Donati, & altri nobili, & popolani con la casa de'Bordoni, & parendogli essere mal trattato dallo stato, essendo egli suto capo di rimettere i Neri nello stato, & cacciare i Bianchi. dell'altra parte erano capi M. Rosso della Tosa, M. Pazzino de'Pazzi, M. Geri Spini, & M. Berto Brunel-leschi

1308.

leschi, & loro consorti, & quelli de'Causcciuli, & piu altri casati grandi e popolani, nelle mani de'quali era lo stato, & il reggimento; diceuasi per loro, che M. Corso si voleua fare Signore di Firenze, & non voleua pari ne compagno, & massimamente hauendo preso moglie nucuamente vna figliuola di Vguccione della Faggiuola Ghibellino, & inimico de'Fiorentini: & trouando eziá Dio ch'egli hauea fatto lega có lui, & mandato per lui per suo aiuto. Per questa paura, & gelosia subito la Città si leuò a romore sonando i Priori à martello, il perche subito furono appie del Palagio armati il popo lo,& i grandi,& le masnade de Catalani, che erano col maliscalco del Re, & apposta de reggenti, & subito come era ordinato pe detti caporali, fu dato vna inquisizione à M. Piero della Brancad' Agobbio, all'hora Podestà in Firenze contro al detto M. Corso opponendogli, che lui voleua tradire il popolo & sottomettere lo Itato facédo venire Vguccione della Faggiuola, co'Ghi bellini nimici del comune, & farragli la richielta in me no d'vn'hora fu sbandito, & condannato per rubello, & traditore, & incontanente si mossono i Priori col Gonfalone della giustizia, & col Podestà, Capitano, & essecutore e con tutti i Gonfalonidelle compagnie con tutto il popolo, & masnade armati & andaronne verso le case di M. Corso per farne le essecuzione, & M. Corso con sua compagnia francamente s'era messo in punto alla difesa, & asserragliate tutte le vie intorno alle sue case da San Piero maggiore appie delle Torri del cicino, & Intorcicoda, & aspettaua Vguccione della Faggiuola con molta gente, i quali gia erano giunti a RemoRemoli, & sentedo, che M. Corso gia era assalito dal popolo tornarono adrieto, che se fossono giunti à tepo il popolo portaua quello di grande pericolo, & no dimeno durò la battaglia grande parte del di; pure per lo grande numero del popolo rompendo di dietro le mura degli orti di cotro alle stinche entrorono ne serragli & furono vincitori, & ruborono e disfeciono le cale & M. Corso con pochi si fuggi fuori della terra, & furono perseguitati & sopra giunti, & Gherardo Bordoni fu morto in sul Africo da Boccaccio Cauicciuli & reconne vna mano tagliata & cóficcolla all'uscio di M. Tedice Adimari suo consorto; M. Corso su giunto & preso à rouezzano da certi catalani, & per non venire a essere straziato di costa à san Salui si lasciò cadere da cauallo, & vno de Catalani lo ferì d'una lan cia nella gola, & come fu morto, fu tolto da'monaci di san Salui, & la mattina seppellito con piccolo honore: certi dissono lo trouorono morto, & altri che egli heb be pure tempo di riconoscersi con Dio, su tenuto in sua vita de pin saui & valenti caualieri d'Italia eloqué te & pratico e di grande animo; ma mouitore di scado li piu che non si richiedeua a vna republica libera. Nel detto anno i grandi di san Miniato del tedesco, cioc Malpigli, & Mangiadori sconfissono illoro popolo,& alcuni ne dicapitorono, & tennono il popolo in assai seruitù.

1308.

Nel medesimo anno & di gennaio il popolo d'Arezzo con aiuto d'Vguccione della faggiuola, ch'attendeua a farsene signore cacciarono i signori di pietra mala detti Tarsati,& rimissono dentro i guelsi vsciti, & po-

co appresso feciono pace co Fiorentini.

In questo tépo i signori Vbaldini vennono à Firenze domandando perdonanza al comune, & su loro per donato, & accettati come cittadini distrettuali sodan do di pagare ognifazione, & di tenere i loro passaggi dell'alpi sicuri.

Nel 1309. & d'aprile i Guelfi & Neri di Prato ne fu rono cacciati fuori da Biachi & Ghibellini, ma il segué te dì vi rientrorno con aiuto de Fiorentini & Pistolesi,

& pe'Fiorentini vi fu messa la Signoria.

3309 ..

Nel detto anno i Tarlati & Ghibellini tornoron o in Arezzo, & cacciaronno i Guelfi & Verdi & ruppo-no la pace co'Fiorentini, & nel medelimo anno & di maggio i Fioretini colle loro genti caualcarono in sul contado d'Arezzo insino alle porti, & fatto guasto è dano assai si tornarono del mese di giugno in Firenze.

Et nel medesimo anno i Lucchesi vennono colla lo ro gente appiè & à cauallo a serraualle, & a ponte lun go per disfare Pistoia ò al meno la lor parte; i Fiorenti ni non lo consentirono, anzi dier ono a Pistolesi licenza di difendersi & a qualunche da Firenze che volendo potesse andare ad aiutargli: & ancora con l'aiut o di M. Lippo Vergellesi, che teneua la Sambuca si difesono con danno & con vergogna de Lucchesi, & piu co licenza de Fiorentini riformarono la terra, & in due di contutti gli huomini, & semmine, e preti e fanciulli ri mòndorono i fossi & afforzaronsi di steccati & bertesche, della quale concessione i Fiorentini si pentirono assa ne tempi, che seguirono.

In questo medesimo anno i Veniziani furono scon

ficti

senti del cardinale di pelagru legato & nipote del Papa: & tornò Ferrara alla Signoria della chiesa, & quetto su có aiuto de'Bolognesi & Fiorentini, benche sos sono interdetti: e poco appresso venne il cardinale à Firenze & per lo seruigio riceuuto gli ricomunicò & le uò lo interdetto, è sugli fatti grandi honori, & andogli incontro il carroccio con molte solennitadi & su-

gli presentato fiorini 2000.

Nel detto anno furono molte guerre fra Volterrani e Sangimignanesi per differenze di cofini, e molte pra tiche si tennono pe'Fiorentini & pe'Sanesi d'accordar gli insieme, & non potendosi con pratiche i Fiorentini vi canalcarono, dicendo essere contro a chi negasse la concordia: per la qual cosa l'una parte & l'altra si ri misse in loro, & per loro fu posti i termini a confini & pacificati insieme, fu questo anno grande douizia, lo Itaio del grano soldi otto, & il bariledel vino soldi die ci si vedè: Nel medesimo anno i Fioretini mandorono il maliscalco delRe có sua géte& collui piu cittadini in numero di 350. caualieri & 600. pedoni, in aiuto de Castellani come eranoda loro stati richiesti & passando di valdarno, & poid'Arezzo guastando gli Aretini con Vguccione della Faggiuolasi pararono loro inan zi sotto Cortona, i quali da detto maliscalco e Fiorentini furono rotti & Vguccione col popolo si fuggi Arezzo, rimasonui morti Vanni Tarlati, Cione de'Gherardini & vno de'Pazzi & piu altri', & tre loro badiere furono recate a Firenze co prigioni.

Nel 1210. & di giugno i Fiorentinico loro amistà

ragunareno circa 2000. caualieri & popolo grandisi mo per andare a hoste ad Arezzo, & inanzi che partis sono Arrigo imperadore mandò a Firenze lettere comandatorie, che non vi andassono: per che Arezzo era sua terra,& ch'egli voleua pacificare insieme alla sua venuta efunne in Firenze discordia & variati pareri dal si al nò, & infine otrenne il popolo che voleua, che vi si andasse, & cosi si misse à execuzione: & posati al vescouado d'Arezzo guastarono assai intorno alla ter ra e dieronui moltebattaglie, & ruppono parte degli steccati: & dissels si sarebbe hauuta la terra se non fossono certi grandi di Firenze, che non vollono per nudrire la guerra: infine lasciorno vno battifolle presso adArezzo à dua miglia, bene fornito, & con gli vsciti d'Arezzo, & l'hoste si tornò saluo à Firenze del mese di luglio, & adi 3. di detto mese di luglio vennono in Firenze ambasciadori dal detto imperadore, sponedo che i fiorentini s'apparecchiassono à fargli honore alla sua coronazione, & che gli mandassono ambasciadori alosanno, & che douessono leuare l'hoste, che ha ueuano ad Arezzo. Fu loro risposto parole generali, & cortesi per M. Vgolino Tornaquinci per parte del comune, dipoi andorono nel campo adArezzo comandando anche à loro, che si partissono: & non essendo vbbediti si rimasono in Arezzo assai sdegnati contro a'Fiorentini.

Arrigo sopra nominato conte di Luzimborgo, & nuouaméte eletto imperadore; il quale regnò anni 4. & mesi 7. & di 18. fatta la sua elezzione & conferma zione dal Papa, e presa la prima corona nella Magna:

fu-

subito con poca gente nel medesimo anno ne venne a Losanna, & sterreui piu mesi ad aspertare le sue genti, & leambascerie delle città d'Italia: & andoui ambasce rie quasi di tutte le città di Toscana, saluo che da Fiorentini: & gia erano in Firenze eletti gli ambasciadori, & messi in puto per andare, ma per certi caporali guel si su sturbata l'andata, dubitando che lo imperadore sotto colore di pace, non rimettesse in Firenze gli vsci ti & Ghebellini, & dissessi che domandando lo impera dore perche vi mancaua la imbasciata de Fiorentini: gli fu rispotto dall'altre ambasciare che dubitauano di lui, & che lui sene dolfe: dicendo, che era sua intenzio ne fauoreggiare piu la città di Firenze, che alcuna altra terra di Toscana: & dissessi che da questo atto adri eto era bene disposto verso Firenze. per questo sospetto i Fiorentini foldorono 1000, caualieri cittadini di cauallate, & feciono lega col Re Ruberto & con piu città di Toscana & di Lombardia, per sturbare la sua venuta: i pisani gli mandarono fiorini 60000. & altrettanti gliene promissono, quando fosse in Pisa, che furono cagione della sua venuta, perche da se non era ricco.

Et in detto anno & di settembre il re Ruberto ven na in Firenze tornado d'Auignone dal Papa per la sua coronatione, & grandemente su honorato & presentato in Firenze: & stetteui circa vn mese per riconcilia re i Guessi intieme, & trattare de ripari alla venuta del lo Imperadore, Et nel medesimo anno e d'Ottobre par ti lo Imperadore detto da Losanna, & per la via di pia monte venne alla città d'Asti, & steteui circa 2. mesi

Izra.

Venuta d'Arrigo di Luzimbergo Imperadore i Italia.

l 3 alpet-

aspettando le sue genti: & ragunoui circa 2000. caua lieri oltramontani, In questo tempo teneua la Signoria di Melano M. Guidetto della Torre, & haueuano cacciato fuori i Viscoti, & era in lega co'fioretini a resi stere allo imperadore, & non potè per inganno, che gli feciono i suoi consorti, & però entrò lo imperadore in Melano con l'aiuto de' Visconti il di di pasqua di natale. & adi 6. di gennaio fu coronato in santo Ambruogio dallo arciuescouo, della seconda corona del ferro & da tutte le terre di Lombardia, fu vbbidito, & hebbe danari saluo che da Bologna, & Padoua, che erano in lega co'Fiorentini: & per tema del detto Impe radore i Fiorentini missono indetto anno grande solle citudine a far fare fossi dal fiume d'arno presso alla por ta alla croce, in sino à san Gallo& da san Gallo al prato ognisati alzorono le mura, ch' erano gia fondate piu di braccia 8. che fu cagione poi della difesa della città.

Nel detto anno & di febbraio M. Guidetto della Torre tentò có trattato con Maffeo Visconti di rubellare Melano dallo imperadore ma fugli reuelato dal detto Maffeo, & però lo imperadore fe richiedere M. Guidetto & condannollo per contumace: & tutto si disse, fu motiua de Fiorentini, nondimeno per questa opera sigli ribellò Chermona, & i Ghibellini cacciaro no i Guelfi di Brescia, & lo imperadore ve gli fece rimettere & pacificogli: di che seguì che poco poi i Guelfi ne cacciarono i Ghibellini, & anche si ribellaro no dallo Imperadore, & apparecchiarosi à fargli guer ra. In tutto il verno di detto anno su grande carestia in Firenze, & valse lo staio del grano vn mezo fiorino. &

tutte l'arti hebbono cattiuo stato per le grandi spese del comune, & per paura dello Imperadore. & difebbraio su morto M. Betto Brunelleschi da'Donati, è fatto l'homicidio n'andarono à san Salui, & disotterrarono il corpo di M.Corso, & feciono nuoue essequie & lamenti mostrando hauere fatto la vendetta: onde la città mezza fu solleuata. Nel 1311. & d'aprile giun reliquie sono in Firenze reliquie di santo Bernaba mandate da di santo Barnaba corte dal cardinale di Pelagru, & furono riceuute con grandi solenitadi, & ripotte nell'altare di san Giouani. & in questo medesimo mese lo Imperadore prese per forza Vicenza, & per accordo Padoua con 100000.fio rini, & anche riceuette dono di danari da' Viniziani, & la città di Chermona gli si arrende a misericordia & presela, & perdonò loro: ma sece dissare tutte le mura & le forrezze, & pose loro graue imposte, & haueua gia ragunati lo Imperadore circa 6000. buoni huomi ni a cauallo, de'quali 4000. venerano Tedeschi, & il resto d'altre nazioni & taliani, & có questo esercito di maggio n'andò à hotte a Bretcia, nel quale affedio con sumo assai di sua possa & genti, & credesi che se quando andò a Brescia si fosse volto in Toscana la pigliaua tutta ageuolmente, & Roma e forse tutta Italia: perche haueua fama di giusto signore, Nel medesimo me se d'aprile i Fiorentini per sortificarsi ribandirono tut ti i cittadini, & contadini Guelfi pagando certa piccola gabella al comune, & rifeciono piu ordini di leghe in città e contado, & con l'altre terre guelfe, & feciono lega co' Bolognesi, Sanesi, Lucchesi, Pittolesi, Volterani, giurandosi insieme alla difesa, contro allo Im-

peradore ponendosi le taglie de' cauagli, & mandaro no alla difesa di Bologna il maliscalco del Re con 400 cauagli, & stetteui piu mesi fra iui, & in Romagna, & il Re Ruberto mandò sua gente in Firenze, & poi in Romagna, & fece pigliare, & imprigionare tutti i Caporali Ghibellini di Romagna, & fece accomiatare tutti i Ghibellini, & Biachi, che v'erano vsciti di Toscana.

Dopo lungo assedio s'arrendè allo Imperadore in detto anno la Città di Brescia per same, & seceui disfare le mura, & le fortezze, & condannògli in siorini 70000. quantunche graui danni patì lo Imperadore in detto assedio, che vi su morto vno suo fratello, & tra morti e suggiti no gli era rimaso il quarto delle sue geti. Dipoi per conforto de' Pisani & de' Ghibellini, & Bianchi di Toscana diliberò venire à Genoua; & in Lombardia lasciò in ogni terra vno tiranno per suo Vicario, & sentendo i Fiorentini la sua venuta à Geno ua presono à guardia il Castello e rocca di san Miniato del Tedesco, & fornirollo, & i Volterrani confortarono al tenersi, & sar buona difesa: i Lucchesi sentirono tutte le Castella di Lunigiana, & di vald'Arno di sotto.

Et nell'anno detto il Papa mandò il Cardinale di Prato allo Imperadore à Genoua, & poi a Roma à coronarlo in sua Vice, & vno legato mandò in Vngheria per coronare Carlo figliuolo del nipote del Re Ruber to, del Reame d'Vngheria, & comandogli che poi tornasse in Italia, & conducessegli oltre a' monti tutto il tesoro, che di suo era à Roma, & in piu altre terre, e condusselo insino à Lucca nella Sagressia di Santo Friano,

LIBRO PRIMO. 137

Friano, & fu poi rubato da' Ghibellini come diremo

innanzi.

Del mese d'Ottobre poi in detto anno venne lo Imperadore à Genoua con 1000. Caualieri oltramon tani oltra i Lombardi, & su riceuuto con grandi honori come Signore, & pacificò i Genouesi insieme, & rimesseui dentro M. Vbizino Spinoli, & suoi seguaci ribelli, & donorongli i Genouesi 5000. siorini, & alla Imperadrice ventimilla, & in detto mese mandò per suo Vicario ad Arezzo vno gentilhuomo Padouano, che subito vi si rimisse i Guelsi, & poco poi vi morì di scesa.

Et nel medesimo mese mandò suoi Ambasciadori à Firenze M. Pandolso Sauelli, & altri cherici, e giuntialla Lastra sopra Montui, su loro mandato a dire da Priori, che non venissono in Firenze, & non si partendo vi surono rubati da malandrini, & dissessi di consentimento segreto de Priori, il perche detti Ambasciadori si partirono, & andaronne Arezzo, & iui richiesono tutti i Signori e communi di Toscana alla coronatione dello Imperadore a Roma: & ancora mandarono in detto mese i Fiorentini il maliscalco con molti soldati in Lunigiana, & Pietra santa, e Sarrezana per impedire la venuta dello Imperadore a Pissa, & del mese di Nouembre morì la Imperadrice à Genoua sigliuola del Duca di Bramante, e su seppellita a Frati minori.

Et nel detto anno, e mese lo Imperadore 1311. fece processo contro a' Fiorentini, che se in fra quaranta di non gli mandassono dodici huomini

con sindacato. & pieno mandato d'vbbidirlo, fussono condannati in hauere & in persona douunche sussono trouati, & nó vi mandarono, ma comandarono a tutti i loro mercatanti, che tornassono con tutte loro mercatantie, & in detto mese su grande discordia in Firenze fra i lanaiuoli per cagione del consolato. Et del mese di dicembre il re Ruberto mandò a'Fiorenti ni 200. caualieri per aiuto al contasto dello Imperado re, erane capitano il conte di Luni d'Araona.

Nel medesimo mese i Guessi entrarono in Brescia & ribellarolla dallo Imperadore, masuronne poi cacciati da M. Cane della scala: & piu si ribellò anche dal lo Imperadore Parma, & Reggio & su loro mandato aiuto da Fiorentini e lega de Guessi di Toscana.

Del mese di gennaio prossimo su morto a tradimeto andando a vccellare M. Pazzino de pazzi vno de ca
porali de reggenti da Passiera caualcanti e suoi compa
gni dicendo per vendetta: perche diceua hauea fatto
morire Masino & M. Betto Caualcati, & recato il cor
po al palagio de priori per piu infamia, il popolo col
gonfalone s'armò & andorono alle loro case & arsolle, & tutti surono cacciati, & de pazzi surono fatti dal
popolo 4. caualieri dando loro rendite alle spese del
comune.

In questo medesimo mese si rubellò dallo Imperado re la città di Chermona per operazione de Fiorentini, & nel medesimo mese venne in Pisa il maliscalco dello Imperadore M. Arrigo di Namurro fratello del con te Ruberto di Fiandra, & in quelli di fece pigliare mol te some de Fiorentini, che veniuano da Pisa: e però i

Fio-

Fiorentini mandarono gente appiè et à cauallo à san miniato alle frontiere.

Del mese di febbraio seguente si rubellò dallo Imperadore Padoua per operazione de'Fiorentini & Bolognesi. Et nel medesimo mese si parti lo Imperadore da Genoua per venire à Pisa, & soprastette à porto veneri 18. di per fortuna & in Pisa giunse adi 6. di marzo, & fu riceuuto con grandi honori & doni di danari & fugli data la Signoria libera, e stetteui insino adi 22 d'aprile, & in questo tempo le sue genti molte volte scorsono ne terreni di san Miniato & in quello di Luc ca, ma nulla acquistorono se non la valle & castello di

Buti, che si teneua pe'Lucchesi.

Nel 1312. & d'aprile il re Ruberto sentendo la ve 1312. nuta dello Imperadore à Roma vi mandò inanzi Gian ni Orsini suo soldato con 600. caualieri, & richiese tutte le terre della lega di Toscana, che vi mandassono: & mandoronui i Fiorentini 500. caualieri & mille pedoni, & la insegna reale portò M. Berto di M. Paz zino, de pazzi il quale vi mori: i Lucchesi vi madorono 300.caualieri & mille pedoni; i Sanesi 200.caualieri & 500.pedoni,& molti altri vene madorono l'altre terre per cotrastar alla coronazione dello Imperadore insie me colla forza degli Orsini, & presono capidoglio & le torri d'intorno, e castel santo Agnolo, & i palazzi di san Piero, & tutto trasteuero. La parte de Colonnesi, che teneua collo Imperadore presono santo Giouanni laterano, & santa Maria maggiore, & il culiseo, e santa Maria ritonda & le milizie, e santa Sauina, & cias cu na parte s'asserragliò nelle fortezze, & i Fioretini vi fe

ciono.

ciono correre vno palio di velluto chermesi il didi san to Giouanni al mododi Firenze, & nel medesimo mese lo Imperadore con circa 2000. cauagli si parti da Pi sa & per maremma, & contado di Siena, & d'Oruieto prestamente giunse à Viterbo & hebbelo sanza conta sto: perche lo signoreggiauano i Colonnesi, & nella sua passata in Oruieto si leuorno i Ghibellini contro a' Guelfi, & pure i Guelfi vinsono & cacciaronne i Ghibellini inanzi che da gente dello Imperadore potessono hauere aiuto, e piu giorni soprastette a Viterbo nó vededo bene modo a entrare in Roma per la guardia, che per gli Orsini era posta a ponte male : pure poi venne e posossi in su monte malo, & có l'aiuto de'Colonnesi per forza vinse ponte emale, & entro in Roma à di 6. di maggio, e posossi a santa Sauina, & nel detto mese di maggio le genti de'Fiorentini caualcarono à cerretello in valdera, doue i Pisani erano adassedio, & caccioronne i Pisani con molti morti & presi. Stando il sopra detto Arrigo Imperadore in Roma, & non po tendo andare a coronarsi à san Piero come è d'vso, molte battaglie hebbono le sue genti con quelle del re Ruberto & de'Toscani, e parendogli che questi bada luchi fossono perdimento di tempo & di honore, man dò per licenza al papa di coronarli in alrra chiesa, & se cesi coronare in santo Giouanni laterano dal cardinale di Prato, & altri legati à di primo d'agosto, & pochi giorni appresso se n'andò à Tiboli lasciando Roma in male stato, & molti de'suoi baroni si partirono da lui & tornoronsi nella Magna. poi si parti lo Imperadore detro da Tiboli & venne à Todi per venire verso Tolcana

Toscana richiamarono tutte le loro genti, che erano à Roma, & soldaronne molti altri, & attesono tutte à mettersi in puto nelle fortezze, & in ogn'altra cosa per resistere allo Imperadore, & del mese d'Agosto si parti da Todi, & passo pel cotado di Perugia guastado, & ar- dello Imdédo, e per forza prese Castiglione chiusino i sul lago, peradore sopra Fiopoi ne vene à Cortona, poi ad Arezzo, doue furiceuu- rentini in to co grande honore, & iui raguno sua gente, & presto ne venne in sul terreno de' Fiorentini adı 12.di Settébre: & arrendessegli il castello di Caposeluole, poi assediò monte Varchi, doue era assai soldati appie,& a cauallo, & in fine dopo molte, & aspre battaglie s'arréderono in capo di tredì, e similmete prese Santo Giouani & da 70. soldati catalani, & sanza riparo ne venne nel Borgo di Feghine. I Fiorentini per quelto sanza aspettare altri amici caualcarono co tutto il popolo, & loro gente all'Ancisa in numero di 1800. caualieri, e gente assai appiè per ritenere il passo allo Imperadore, & egli colla sua gente posato in su l'Isola d'Arno detta il Mezzule, richiese i Fiorentini di battaglia, i quali non vollono mettersi alpericolo della battaglia per no sentirsi con piu gente di lui, & non haueuano Capitano, e credeuano fanza battaglia tenergli il passo.

Lo Imperadore per consiglio de' Fiorentini vsciti, che erano có lui, prese la via del Poggio per stretti passi,& passò il Cattello verso Firenze, partedell'hoste de' Fiorentini col maliscalco del Re Ruberto si feciono loro incontro per altre vie a' passi, ma la gente dello Imperadore combattendo có loro gli ripinsono quasi come rotti insino all'Ancisa, ma co poco dano d'ogni

parte,

parte, & erano quiui i Fiorentini quasi come assediati, & con poca vertouaglia, che se lo Imperadore hauesse atteso quiui, gli harebbe tutti presi, ma diliberò presta-mente venire alla Città di Firenze credendola hauere sanza contasto, lasciando l'hoste de' Fiorentini all'Ancisa tutti sbigottiti, & impauriti. Et cosi il seguente dì lo Imperadore detto passò Arno, doue mette la Menso la con circa 1000. caualli ardendo ciò che trouaua, & posossi a San Salui, aspettando le sue brigate, che veniuano da l'Ancisa, & da Todi, che se subito fosse entrato in Firenze si crede l'harebbe hauuta: perche trouaua le porti aperte, & con poco prouedimento. In Firenze ne su grande spauento vedendo l'arsioni, & vedendo che le loro brigate erano rimase come rotte all'Ancisa, pure s'armò il popolo subito, e dreto a Gonfaloni vennono al Palagio, & armossi il Vescouo co' caualli de' cherici e andò alla difensione della porta san to Ambrogio, & tutto il popolo gli segui drieto, & accamparonsi drento innanzi le mura, attendendo con grande prestezza a rimettere i fossi, & fare steccati, e bertesche, & cosi stettono due di in grande paure tanto che le loro genti tornarono da l'Ancisa per diuerse vie, & oltre alle loro mandorono i Luccheli in aiuto 600. caualieri e 3000. pedoni, i Sanesi 600. caualieri, e 2000. pedoni, i Pistolesi 100. caualieri, e 500. pedoni, i Pratesi 50. caualieri, e 400. pedoni, i Volterrani 100. caualieri, e 300. pedoni, Colle, Sangimignano, & santo Miniato, ciascuno 50. caualieri, e 200. pedoni, i Bolognesi 400. caualieri, & mille pedoni, di Romagna, cioè da Rimino, Rauenna, Faenza, Cesena, & altre

terre guelfe 300. caualieri, e 1 500 pedoni, d'Agobbio 100. caualieri, da Città di Castello 50. caualieri, da Perugia non venne aiuto per la guerra haueano co' Todini, e Spuletini, & così in otto di si trouarono i Fioren tini piudi 4000. huomini à cauallo, & gente à pie innumerabile, & lo Imperadore hauea circa 1800. caualieri tra Oltramontani,& Italiani,& fu in questo anno grande abbondanza d'ogni vettouaglia, e stetteui lo Imperadore ad assedio insino adi vltimo d'Ottobre,& mai non diè battaglia alcuna sperando hauerla di concordia, & i Fiorentini anche non ardirono à mettersi alla fortuna, della battaglia benche hauessono quattro cotanti gente per non hauere capitano, & benche da quella porta la Città paresse assediata, tutte l'altre porte stauano aperte, & vsciua, & entraua mercarie e ogni cosa, come se nessuna guerra fosse, & la maggior parte andauano per la Città disarmati. Et in quelto tempo d'Ottobre gente de Fiorentini cacciarono à rotta gen re de' Pilani, che di nuouo erano venuti a hoste à cerretello,& lo Imperadore stette piu giorni malato a san Salui, & poi la notte d'Ognisanti fece mettere fuoco ne' suoi campi, & con tutta sua gente si partì, & passò da S: Salui L'Impera dore. la Città, ne per quelto vscì gente di Firenze, ma con grande sonata di campane di notte s'armò tutto il popolo, per modo che hebbono le genti dello Imperadore paura di non essere sopragiunti, & alcuni poi di dì vscirono di Firenze insino in sul poggio di Santa Margherita, & feciono alcuno badalucco co' nimici, & dopò tre giorni si parti lo Imperadore con tutto l'hoste,

& an-

### 144 Historie Fiorentine

& andonne al Borgo di san Casciano presso a Firenze otto miglia, & i Fiorentini attesono per questo a rafforzare tutta la parte d'oltr' Arno, & quiui gli mandarono i Pisani in aiuto 500. caualieri, & 3000. pedoni, & 1000. balestrieri Genouesi, & à san Casciano dimorò insino adi 6. di Gennaio sanza dare alcuna battaglia alla Città, se non certe correrie, che faceuano le sue genti colle nostre per lo contado, & per disagi e freddi infermarono molte sue genti, & morirono, & feciono grande corrutione, insino a Firenze: il perche lui si partì có sua gente, & andonne a Poggibonizi, & prese Bar berino e san Donato in Poggio, & piu altre fortezze, & ripose il Castello in sul poggio sopra Poggibonizi come soleua essere e nominollo Castello Imperiale, & soggiornoui insino adi 6.di Marzo con molti disagi di vettouaglia per essere serrate le strade, & di Siena & di Firenze, e tutto di erano assaltate le sue genti dalle gen ti delle terre circunstanti, & da quelle del Re Ruberto: & molti ne furono morti, & molti se ne partirono, e tanto scemò il suo hoste, che rimase solo con circa mil le huomini à cauallo, & essendo cosi assortigliato di gé te, & con debito gli fu mandato dal Re Federigo di Cicilia 20000.dobble per fermare con lui lega contrò al Re Ruberto, co' quali pagò le sue genti, & partissi da Poggibonizi, & andonne a Pila, e quiui fece molti processi contro à Fiorentini priuandogli di tutti honori, & molte condannagioni, & che non potessino battere moneta, e concedette à M. Obizzino Spinola, & al Marchese di Monferrato, che potessono battere fiorini contrafatti a quelli di Firenze. Sopra il Re Ruberto

berto fece il simigliante priuandolo, & condannandolo grauemente, i quali tutti processi furono poi annullati da Papa Giouanni ventiduesimo, & in questa stanza à Pisa le sue genti tolsono Pietrasanta à Lucchesi, & Sarrezano, che anche era de' Lucchesi s'arrende à Mar chesi Malespini, che teneuano collo Imperadore. Fatto questo diliberò lo Imperadore d'andare contro al Re Ruberto come haueua promesso al Re Federigo di Cicilia, & attese à ragunare moneta assai, & gente, & adunò circa 2500. Oltramontani, & circa 1500. Italiani, & à sua richiesta i Genouesi armarono circa 20. Galee, lequali ne mandò innanzi verso il il Regno ad accozzarsi con 50. Galee, che haueua armate il Re Federigo, lequali prestamente presono nel Regno la Città di Reggio, & piu altre, & lo Imperadore colle sue genti si parti da Pisa adi 5. d'Agosto 1313 & male sa-no passo da Castel Fiorentino, & combattello, & non l'hebbe: poi passò fra Poggibonizi, & Colle, & lungo le mura di Siena, laquale trouò bene impunto alla dife sa con gente de Fiorentini, & posesi à campo à monte Aperti in su l'Arbia, & aggrauando iui d'infermità lo Impera ando in piano di Filetto al bagno à Macereto, dipoi go Luzim n'andò à Bonconuento, doue lo strinse per modo la in Boncon. fermità, che morì adi 24. d'Agosto 1313.

Morto lo Imperadore tutti i Ghibellini, & suoi ami ci di Toscana, e Romagna, & della Marca si partirono dell'hoste, & i suoi baroni, & Pisani presono il corpo, e recorollo à Pisa, & seppellirollo nel Duomo cón grandi honori, valente huomo su reputato, & di grande opere, & sanza dubbio si credea, che il Re Ruberto era

ر. ن

dore Arri u ento.

K fin le

tato. Federigo Re di Cicilia, che gia hauea accozzata la sua armata con quella de' Genouesi, scritto la morte dello Imperadore venne prestamente à Pisa per veder lo morto, poiche non lo hauea potuto vedere viuo, & assai presto se ne parti, & tornò in Cicilia, & vollogli i Pisani dare la Signoria di Pisa, & non la volle, poi per paura vollono fare Signore il Conte di Sauoia, & M. Arrigo di Francia & nessuno volle accettare: ma tutti si tornarono in loro paesi saluo che 1000. caualli, che ritennono à loro soldo, & non potendo hauere altro Capitano dierono la Signoria di Pisa à Vguccione del la Faggiuola di massa trebara, ilquale era stato Vicario dello Imperadore in Genoua, questi venne prestamente à Pisa, & prese la Signoria, & diè grandi tribolationi a paesi d'intorno.

si male in punto alla difesa, che non lo harebbe aspet-

Dierono i Pifani la Signoria di Pifa à Vguccione della Faggiuola

I Fiorenti ni, Lucche fi, Pistolefi, Pratefi, dierono la Sig. al Re Ruberto. Nel detto anno parendo a Fiorentini essere in cattiuo stato per le loro diuisioni, & viuendo ancora lo Imperadore, per loro rimedio dierono la Signoria di Fi renze al Re Ruberto per cinque anni, & poi si prolungò per tre, & il Re vi mandaua di sei mesi in sei mesi, suo Vicario, & il simigliante seciono Lucchesi, Pistolesi, & Pratesi, & su buona diliberatione, che se non sosse il gouerno di detto Re per le loro diuisioni certamente si sarebbono consumati.

Subito che Vguccione sopradetto hebbe presa la Signoria di Pisa cominciò à fare grande guerra a' Lucchesi, & a' Fiorentini intorno à san Miniato ardendo, & guastando, & perche i Lucchesi haueuano grandi di uisioni male attendeano alla difesa, & tutto il peso era

de

de Fiorentini, & feciono i Lucchesi pace co Pisani con grande dispiacere, & cruccio de' Fiorentini, & ren derono Libbrafatta, & piu altri Castelli, & rimissono in Lucca gl'Interminelli, & loro seguaci.

Nel seguente anno ridomandando gli vsciti Ghi. 1314. bellini rientrati in Lucca i loro beni col fauore d'Vguc cione à Guelfi, che per adriero se gli haueano appropriati, & per questo essendo in discordia, Vguccione ordinò trattato co detti Ghibellini, cioè, Interminelli, Quartigiani, Pogginghi, & Honesti, i quali vn di dato leuato il romore gli dierono la porta del Prato, & entrò drento colla gente de' Pisani, & prese la terra per sua, & à richiesta de Guelfi i Fiorentini haueano mandato loro soccorso di gente che già erano à Fucecchio, ma essendo tardi il Vicario del Re Ruberto, cioè M. Gherardo da san Lupidio con tutti i Guelfi si vscirono Vguccio. di Lucca, & vennone à Fucecchio, & à santa Maria à ne Monte, & nell'altre terre di vald'Arno, & in Lucca fu Prele Luc rubato ogn'vno amico, & inimico con molte arlioni, ca & homicidij, & oltre acciò fu rubato il tesoro della Chiesa di Roma, ilquale M. Gentile da monte Fiore Cardinale hauea recato da Roma, & della Marca, & pa trimonio lasciarolo in san Friano di Lucca come dicemo adietro.

Hauuta c'hebbono i Fiorentini detta nouella subito mandarono in vald'Arno, e presono tutte quelle terre, che si teneuano à parte Guelfa, cioè Fucecchio, santa Maria à monte, monte Calui, santa Croce, Cattel Franco, & monte Topoli, & in Valdinieuole, monte Catino, & monte Sommano, non l'hebbe Serraualle

Mandò il Re Ruber to M.Piero fuo fra tello per Signoredi

Firenze.

per diferto de' Pistolesi, per non volere pagare i soldati, che'l teneuano, & fu prelo da vsciti di Pistoia: dipoi i Fiorentini mandarono à domandare al Re Ruberto, che mandasse loro vno de' suoi fratelli per loro Capi-l tano, & subito furono esauditi, & mandoui M. Piero suo minore fratello, & giunse in Firenze adi 18. d'Agosto, con circa 300. à cauallo, & con grandi honori gli fu dato la Signoria libera, & à suo modo disponeua degli vsici: fu bellissimo giouane, e tanto gratioso, che se fosse viuuto di certo si teneua, che gli sarebbe stato dato la Signoria à vita, & del mese di Settembre in detto anno i Fiorentini con tutta la lega de Guelfi feciono pace con gli Aretini per operazione del detto M. Piero Signore, che allhora tornaua in casa i Mozzi; & in detto anno apparue vna Cometa, & durò circa sei settimane, & in questo medesimo anno per discordie fra gli elettori furono eletti due Imperadori, cioè il Doge di Bauiera, & Lodouico suo fratello, di che segui poi molti:

HISTORIE FIORENTINE

In quelto anno medesimo Vguccione della Faggiuola hauedo preso Lucca rendè a Pisani tutte le Castella, che per adrieto furono loro, delle quali i Pisani feciono disfare Asciano, Cuosa, Castiglione di valdiser chio, & Nozano, ritennono Libbrafatta, Mutronè, il Viereggio, Rotaia, & Sarrezana, & caualcò Vguccione colla sua gente Tedesca sopra Pistoia insino à Carmignano, & sopra i Volterrani insino à san Miniato, & prese Cigoli, & poi hebbe monte Calui, che il teneuano i Fiorentini per non essere soccorso presto.

Nel-

Nell'anno seguente 1315. il detto Vguccione venne con sua gente à hoste à monte Catino, che si teneua pe' Fiorentini, & i Fiorentini mandorono nel Regno per lo Prenze Filippo Di Taranto fratello del Re Ruberto, ilquale venne in Firenze adi 11. di Luglio con: M.Carlo suo figliuolo, & con 500. caualieri à soldo de' Eiorentini contro a voglia del Re Ruberto, perche gli pareua huomo restereccio, e suenturato in battaglie, & le non fosse la fretta che Fioretini ne feciono, haueua il Re Ruberto diliberato mandare loro il Duca suo sia gliuolo con maggiore ordine, & piu gente e consiglio. Venuto il detto Prenze in Firenze, Vguccione fece: molto maggiore sforzo di gente allo assedio di monte: Catino con l'aiuto del Vescouo d'Arezzo, & de' Contidi Santa Fiore, & di tutti i Ghibellini di Toscana, & vsciti di Firenze, & Lombardi, & di M. Masseo Viscon ti,& de figliuoli în numero in tutto di 2 500.caualieri, & popolo assai. Et i Fioretini persoccorrello similmen te richicsono tutti i loro amici, cioè Bolognesi, Sanesi, Perugini, Città di Castello, Agobbio di Romagna, Pistolesi, Volterrani, Pratesi, & di tutte altre terre Guelfe, in numero colle loro genti, & del Prenze, & di M. Piero di 3 200.caualieri, & grandissima gente appie, & adi 6. d'Agosto partirono di Firenze, & andoronne in Valdinieuole con assai Capitani, & non troppo ordine & nondimeno Vguccione dopo certi badaluchi far ti, vedendo a Fiorentini tanta gente, & sentito certo ordine dato di impedirgli la vertuuaglia dilibero di lasciare detto assedio, & tornarsi à Pisa. Et vna notte si parti con tutta sua gente arso prima tutti i batti-1 35 K

1315.

Furono rotti i Fio rentini à monte Ca tino da V-guccione della Fag-giuola,

i battifolli, & venne in sul congiugnimento dello appianato dell'vna parte, & dell'altra. Il prenze, & la gen te de' Fiorentini essendo M. Piero malato di quartana sentito la detta partita si leuarono in sul giorno da cam po con poco ordine per assaltare i nimici, credendoseglino hauere in rotta, Vguccione vedendo, che gli era necessario combattere, con gran senno, & ordine preso prima alcun luogo di vantaggio, venne à battaglia colla gente de' Fiorentini, & benche di principio fusse. gran zuffa, & fusseui morto vn figliuolo d'Vguccione, & M. Giouanni Giachinotti Malespini rubello di Firenze, & certi de' suoi, pure in fine i Fiorentini furono rotti, & messi in fuga, & furonui morti circa 2000. & presi circa 1 500. fra' quali su morto M. Piero fratello del Re Ruberto, & mai non si trouò il suo corpo, & M. Carlo figliuolo del Prenze, & il Conte Carlo da bat tifolle, & M. Caroccio, & M. Brasco d'Ataona, valenti conestaboli, & moriui d'ogni casato grande di Firenze in numero di 114. caualieri di cauallate, & molti dell'altre terre anche sopradette, & molti n'annegarono pe' paduli, il retto chi fuggi per vna via, & chiper vn'al tra, & quelta sconfitta fu adi 29. d'Agosto, per la quale subitos arrende à Vguccione il Castello di monte Catino, & quello di mote Sommano, salue le persone. et subito poi i Signori d'Anghiano rubellarono da' Fio rentini il Castello di Vinci, & Baldinaccio Adimari ru bello di Firenze, rubellò Cerreto Guidi, & presono, & ruborono molti fuggiti da detta rotta; & poi in compagnia d'Vguccione, & poi di Castruccio feciono grandi guerre al contado di Firenze: alla fine per patti & da& danari,& con essere ribanditi, renderono a' Fiorentini le dette Castella con vergogna del comune, per la detta rotta non si sbigottirono però i Fiorentini, ma prestamente si rimissono in punto di danari,& di gente con assorzare le terre alle difese, & niun'altra cosa perderono, mandarono al Re Ruberto per vno Capitano, ilquale mandò loro il Conte d'Andria, & di mon te Scoglioso detto Conte nouello della casa del Balzo con 200. caualieri, & assai scorno n'hebbono gli vsciti, & Ghibellini credendo dopo la rotta subito hauere Firenze.

Nell'anno seguente Vguccione fece decapitare in Pisa Banduccio Bonconti, & il figliuolo, opponendo loro falsamente trattato col Re Ruberto, perche erano grandi, & saui Cittadini, & alquanto contradicenti alle

sue tirannerie, di che assai sdegnarono i Pisani.

I Fiorentini per ancora più fortificarli contro alla forza d'Vguccione mandarono in Francia per M.Filippo di Valos figliuolo di M. Carlo di Francia per loro Capitano con 800.caualieri,& non lo poterono ha uere per cagione della morte del Re Luis suo cugino, & ancora pet setta, che ne nacque in Firenze, che chi voleua la Signoria de' Franeschi, & altri del Re Ruber to,& mandarono anche nella Magna per lo Conte di Lutimberghe con 500. caualieri,& non l'hebbono, di quelli che erano contrarii alla Signoria del Re Ruberto era capo M. Simone della Tosa, e certi grandi,& Magalotti con certi popolani,& erano tanto potenti, che poco poteua in Firenze il Conte Nouello Podesta, & Vicario del Re Ruberto, & cacciaronlo in capo di 4.

4316.

Fu cacciato di Firéze il Côte Nouello Vicario, et Podestà del Re Ru berto.

mesi, che vi doueua stare vno anno & harebbono cac ciati di Firenze tutti gli amici del Re Ruberto se non fusse la paura della forza d'Vguccione, & per signoreg giare piu in Firenze feciono venire vno Bargello, che fu Ser Lando d'Agobbio huomo carnefice, & crudele, & adi primo di Maggio li dierono la insegna, & cinquecento fanti, & staua intorno al Palagio, & andaua per la terra vccidendo quando vno, & quando vn'altro colle mannaie sanza altro giudicio, & vccise vno cherico de gli Abbati, & vn'altro de' Falconieri innocenti, & piu altri, & staua la Città in piu tirannia, & paura dentro, che di fuori, e sotto detto Bargello, & in detto anno si compierono le mura dal Prato, Ognisanti, & di San Gallo, & battessi vna moneta falsa di rame bianchito, che si chiamauano Bargellini, & contauasi l'vno danari sei che non valeua quattro con affai biafimo.

Nel medesimo anno, & d'Aprile essendo in Lucca per Signore il figliuolo d'Vguccione della Faggiuola fece pigliare vno degli Interminelli nominato Castruccio, giouane di grande ardire, & seguito per certe ruberie, & homicidij fatti in Lunigiana, & non hauendo ardire di giustitiarlo, mandò per Vguccione suo Padre à Pisa, ilquale subito vi venne con parte della sua gente d'arme, & come fu in sul monte à san Giuliano sileuò il popolo di Pisa à romore, & capo ne su Coscet to da Colle franco popolano, per soperchi delle tirannie d'Vguccione, & per lo sidegno preso nel popolo della morte di Banduccio Bonconti, & del figliuolo, & corsono alle case d'Vguccione, & ruborolle, & arsolle,

Perdè in vno di Vguccione la Signoria di Pisa & di Lucca. LIBRO PRIMO.

arsolle, & vccisono tutta la sua famiglia gridando muoia il tiranno, & feciono loro Signore il Conte Gaddo de' Gherardeschi. Giunto Vguccione a Lucca, & sentitouisi la nouella di Pisa, il popolo si commosse tutto. Il perche Vguccione col figliuolo per paura si suggirono nelle terre del Marchese Spinetta, & poi à Verona à M. Cane della Scala. Et Ca- Castrucstruccio scampato à grido di popolo su fatto Signo- cio su fatre per vno anno, per operazione di M. Pagano Quar di Lucca. tigiani, & Pogginghi, e honesti con patti, che il detto M. Pagano fosse Signore nel contado, & in capo dell'anno scambiasse la Signoria con Castruccio, ma Castruccio per essere al tutto Signore gli colse cagione adosso, & cacciollo di Lucca, & del contado, che fu il merito dello scamparlo, & farlo Signore, & simile merito hebbe Vguccione da' Pisani d'hauergli esaltati.

Grande parte de Guelfi, & de maggiori casati di Firenze erano fauoreuoli alla Signoria del Re Ruberto: & parendo loro star male sotto la Signoria del Bargello scrissono segretamente al Re Ruberto, che gli piacessi fare suo Vicario in Firenze il Conte Guido da Battifolle, & cosi fu fatto. Et di Luglio in detto anno venne in Firenze, e prese la Signoria pe'l Re, l'altra parte contraria al Re quantunche signoreggiasse nel priorato, non ardi à contrapporsi, perche il detto Conte Guido era veramente Guelfo, pure haueua poca possa, per la Signoria del Bargello, che s'intendeua co' Priori, & Gonfaloniere, & co' Gonfalonieri delle compagnie, 111

Z316.

ma aduenne che in questo tempo arriuò in Firenze la figliuola del Re Alberto della Magna, & Sirocchia del Doge d'Ostericchi, che andaua a marito à Carlo Duca di Calauria, & figliuolo del Re Ruberto, & era accompagnata dall'Arciuescouo di Capoua, & da M. Gianni fratello del Re Ruberto, & dal Conte Nouello, e piu altri, & fu molto honorata dal Conte Guido, & dalla parte, che fauoreggiaua il Re, & à lei, & à sua copagnia li dolfono della Signoria del Bargello, mostrando essere contraria à quella del Re, onde si framissono di raccomunare i Guelfi insieme, & essendo gia fatti sette de' nuoui Priori della parte del Bargello sen'aggiunsono anche sei della parte del Re Ruberto, & subito signisicato al Reper lettere i portamenti del Bargello comãdò, che fosse mandato via, & cosi fu fatto, & i seguenti Priori con l'aiuto del Conte da Battifolle furono eletti quasi tutti i tredici della parte del Re Ruberto, et cosi sanza altra turbatione la parte del Re Ruberto insieme col Conte rimasono Signori di Firenze, & manten nono gran tempo la Città in tranquillo stato, & molto accrebbe d'artefici,& d'ogni bene,& compiessi il Palagio nuouo del Podestà, & del mese di Gennaio in detto anno al terraio in vald'Arno nacque vn fanciullo monstruoso con due corpi, & su recato in Firenze à Santa Maria della Scala, & visse venti dì, & morì prima l'yno che l'altro.

3317.

Pace co' Pisani, e pinaltri.

Nell'anno seguente per operatione del Re Ruberto fra lui, & i Fiorentini, & i Pisani, Lucchesi, Sanesi, Pistolesi, & tutta la lega di parte Guelfa di Toscana si sece pace, & rihebbono i Fiorentini le loro vsate franchigie

in Pila,

LIBRO PRIMO. 155

in Pisa, & non l'harebbono acconsentita i Pisani, se nó fosse certa segacità, che si vsò per chi allora reggeua in Firenze di certe lettere, che si finse mandare à Parigi per la via di Pısa, & di Vignone di grande ordine dato in Firenze d'hauere vno de reali con grande gente, & per ordine dato furono prese in Pila, & presentate à gli Anziani, il perche subito ridomandorono quelli, che praticassono la pace, & subito si conchiuse. In detto anno i Fiorentini feciono disfare la moneta bargellina & fecesene piu altre d'ariento, vna di danari 30. l'vno detro Guelfo, vn'altra di danari 20.8 vna di danari 15 l'vno, & fondossi la pila del nuouo ponte detto reale, & fecionsi le mura d'Arno alla porta di Santo Ambro gio, & quelle insino al corso de Tintori.

Nel medesimo anno, & d'Agosto Vguccione della Faggiuola con aiuto di M. Cane da Verona, venne co assai gente nelle terre di Spinerta Marchese per venire à rientrare in Pisa per certo trattato, che v'haueua. Il trattato si scoperse, & Coscetto da Colle col consiglio del Conte Gaddo arse le case de' Lanfranchi, che trattauano co lui, & vecisone quattro, & Vguccione si tornò in Lombardia, & Castruccio Signore di Lucca fece lega col Conte Gaddo, & co' Pisani, & caualcò sopra le terre di Spinetta, & tolsegli Fosdinuouo, Verruca, &

Buosi con molti danni.

Nel 1318. prese il Re Ruberto la Città di Genoua 1318. per Papa Giouani, & per se essendone richiesto da quel li, che la reggeuano perche non si poteano difendere da gli vsciti, & essendo poi anche lui oppressato da det ti vsciti, & per esserne cacciato, richiese d'aiuto tutti i Guelfi

Guelfi di Toscana, & mandaronui i Fiorentini 100. ca ualieri, & 500 pedoni, i quali passando da Siena la tro-uarono sotto l'arme: perche M. Sozzo Dei, & M. Deol Tolomei, & giudici, e notai, & beccai voleuano cacciare lo stato de' noue, che reggeuano, i quali reggenti su rono aiutati da queste gente de' Fiorentini, ch'andaua no à Genoua, & cacciarono i congiurati, & à Genoua seciono grandi fatti in aiuto del Re có grandi honori.

1320.

Nell'anno 1320. hauendo Papa Gio. insieme col Re Ruberto commosso gente di Francia con M. Filippo di Valos à venire in Lombardia per resistere alla forza di M. Masseo Visconti, & de' figliuoli, & i Fiorentini, e Bolognesi, & Sanesi richiesti dal detto Papa, & Re d'aiuto v'haueuano mandati 1000.caualieri, per questa cagione Castruccio Signore di Lucca, & giàcol legato co' Pisani à richiesta di detto M. Masseo, & anche per farsi grande, ruppe guerra a' Fiorentini, & subito prese Cappiano, & il ponte sopra la Gusciana, & monte Falcone, & passò la Gusciana scorrendo à Fucecchio, & insino à Empoli, poi tornò ad assedio à San ta Maria à monte, & presela in pochi di con aiuto de' terrazani,& hauendo sospetto di quelli, che gliel'haue uano data gli menò à Lucca, & fecegli morire in prigione: dipoi prese piu Castella in Carfagnana, & in Lu nigiana, & molto sturbò la impresa del Papa, & del Re in Lombardia. Nel medesimo anno Castruccio colla sua gente, & de' Pisani andò allo assedio di Genoua, & i Fiorentini andarono colle loro genti in sul contado di Lucca, & in Valdinieuole gualtando, & ardendo, per laqual cota subito si tornò colle sue genti à Lucca; 81

LIBRO PRIMO.

& i Fiorentini si ritrassono à Fucecchio, & Castruccio segui loro drieto insino à Cappiano, & la Gusciana, & molti badalucchi feciono l'vno di qua dal fiume, &

l'altro di là sanza acquisto.

Nel detto anno morì Vguccione della Faggiuola in Lombardia di suo male, & mori il Conte Gaddo de' Gherardeschi Signore in Pisa, dissesi per alcuni, di veleno,& in suo luogo su fatto Signore il Conte Nieri suo zio, ilquale molto perseguirò i nimici d'Vguccione,& fece lega con Castruccio, & con gli vsciti di Genoua, e contro a' Fiorentini.

Nell'anno seguente i Fiorentini volendo far guerra 1321. à Caltruccio feciono lega con Spinetta Marchele Malespini di Lunigiana, con tutto che fosse Ghibellino, & mandarongli 700. foldati à cauallo, & 5001 appie, & con questi, & colla sua gente racquistò tutte le Castella, che Castruccio gli haueua tolte, & i Fiorentini anda rono à hoste in quello di Lucca, il perche Castruccio richiese d'aiuto i Signori di Melano, & di Piacenza, e Parmigiani, e Pisani, e Aretini, & gli altri suoi amici Ghibellini, & con molte genti venne contro alle genti le' Fiorentini, che erano ad assedio à monte Vettoli-10, Guido della Petrella Capitano colla gente de' Fioentini si partirono dallo assedio, & ridussonsi in Fuecchio, & Carmignano, & altre Castella, & Castrucio andò guastando intorno à Fucecchio, & santa Cro :e,& Castel Franco,& monte Topoli,& Vinci, & Cer eto sanza contasto, & per questo i Fiorentini ritrassono le loro genti da Spinetta, & Castruccio tornato à Lucca vi caualcò, et riprese tutte le terre riprese da Spinetta

netra, & piu altre, & Pontriemoli, & Spinetta se n'andò à M. Cane.

Principio de dodici buoni huo mini.

\$322.

Nel detto anno per le diuisioni di Firenze, essendo tutto di biasimate l'opere de' Priori da chi non regge-ua si creò del mese di Giugno vno vsicio de' dodici buoni huomini popolari, cioè due per ogni sesto, & or dinossi, che sanza loro consiglio, ò diliberazione i Prio ri non potessono fare alcuna graue diliberazione, nei prendere balia.

Et in questo medesimo anno i Fiorentini, & Bolognesi, & Sanesi di nuouo mandarono in Lombardia mille caualieri in aiuto alle geti del Papa, & del Re Ru

berto per lega fatta con loro.

E ancora in detto anno i Fiorentini mandarono per gente di soldi in Frigoli, & vennone circa 160. ca-ualieri à elmo con altrettanti balestrieri à cauallo, & Capitano n'era Iacopo da Fontana, & feciono grande guerra à Castruccio si che poi non ardiua à passare la Gusciana.

Morte di Dante Allighieri Del mese di Luglio di detto anno morì à Rauenna Dante Allighieri poeta Fiorentino, & su seppelito dinanzi alla porta della Chiesa maggiore in habito di poeta, & morì in esilio da Fireze per mutatione di stati.

Et del mese di Gennaio i Fiorentini vscirono della Signoria del Re Ruberto, che era durata anni otto, & mezzo, & tornarono à fare elezione di Podestà, & Capitano come eran vsati, & cominciaronsi à fare le torri della porta san Gallo, & di santo Ambrogio.

Nel seguéte anno essendo i Pistolesi molto oppressati di guerra da Castruccio, che teneua Serraualle

3322.

presso

presso a tre miglia trattauano con lui triegua, e temendo i Fiorentini che non gli dessono la Città vi manda rono Imbasciadori per sturbarla in fine il popolo si leuò à romore, & feciono loro Capitano l'Abate da Pacciana de' tedici, che voleua la triegua, & feciolla del mese d'Aprile contro la volontà de' Fiorentini dando ogni anno per tributo à Castruccio fiorini 3000 & cacciaronne per rubelli il Vescouo, & altri, che teneua no co' Fiorentini.

Nel detto anno, e mese su romore in Siena per certi de Tolomei, che surono morti da Salimbeni, & temedo i Sanesi di certe gente d'arme, che i Pisani, & Castruccio mandauono per loro contado ad Arezzo mandarono per aiuto a Fiorentini, i quali vi mandarono le masnade de Frigolani, & le leghe del contado, & cosi si posò il romore, con tutto che i Cittadini Sanesi rimanessino assai pregni fra loro, & nel medesimo anno, & mese certi Cittadini vsciti di Colle con certi rubelli di Firenze entrorono nel Borgo di Colle, ma suronne ripinti suori da quelli di dentro, & assai ve ne rimasono morti, & presi, & quelli di Colle feciono popolo colla insegna di Firenze.

In questo anno il Vescouod' Arezzo, che era di quel i da Pietramala ragunò 500. caualieri, & 150. n'hebbe da' Pisani, & da Castruccio, & caualcò in Casentino & prese il Castello di Fronzole sopra Poppi, che era le figliuoli del Conte Battifolle, poi assediò Castello Focognano, & à richiesta de Signori, di quello hauendo i Fiorentini diliberato d'aiutargli, & già mandato ii i caualieri Frigolani, & apparecchiando maggiore aiuto.

aiuto, il detto Vescouo per tradimento ordinato con vno Piouano l'hebbe à patti, & rompendo i pattilo fece ardere, & disfare infino a' fondamenti.

Et in Pisa furono grandi romori Citradineschi, & furonui morti piu Cittadini, & molti sbandeggiati, & Coscetto da Colle piu volte nominato adietro essendo ribello, & venendo per rientrare in Pisa, su preso à tradimento, & menato a Pila, e strascinato, e tagliato à pezzi, & gittato in Arno, & in fine rimase pure Signo 're il Conte Nieri de' Gherardeschi.

Per le dette nouità, & altre paure Castruccio fece fare nella Città di Lucca dalla porta di verso Pisa vno marauiglioso Castello, che occupò la quinta parte del la Città con circa 29 Torri fortissime, & nominollo Lagusta, & dentro v'habitaua colla sua famiglia, & colle masnade.

Et in questo anno s'ordinò vna fiera in Frenze, che si facesse per la festa di S. Giouanni in sul prato d'Ognisanti, & durassi otto di innanzi, e otto dipoi, di bestiame, & d'ogni mercatantia, & durò poco tra per le gran di gabelle di Firenze, & perche si faceua tanto ogni di di mercatantia in Firenze, che continuamente si poteua dire esserui fiera.

del Ponte Vecchio.

Maria and the

Incendio Del mese di Luglio s'apprese fuoco in sul Ponte Vecchio, & arsono tutte le botteghe dal mezzo in quà, & poco tempo poi arsono tutte quelle da mezzo in là, & piu case de' Mannelli, & arriuò vnc maestro Sanese in Firenze, che con bello artificic fece, che la campana de Priori, che pesaua diciassettemillia di libbre la sonauano due persone, che

prima

prima bisognauano dodici, & hebbe fiorini trecento.

Et in questo medesimo anno i Fiorentini seciono ragunata di 2500. caualieri, & 15000. pedoni tra loro, & d'amici, & su si segreta fra pochi la cagione, che mai non si seppe, che non suole interuenire in Firenze, & stettono Pisani, Lucchesi, & Aretini in grande gelosia confinando di loro gente, & in fine non riuscendo il pensiero surono tutti licenziati i soldati degli amici.

Et i Pisani in questo anno posono nuoue gabelle sopra le robe, che recassono i loro nauili, per laqual co-sa veniuano à rompere la franchigia de' Fiorentini, mandouisi Ambasciadori à dolersene, & non feciono

frutto alcuno.

Rihebbono in questo anno i Fiorentini a patti da certi terrazani il Castello di Caposeluoli di vald'Ambra, ilquale haueano tenuto gli Aretini dopo la venuta dello Imperadore: tennesi alcuno di la rocca, aspetando soccorso dagli Aretini, che non ve lo mandoro no per paura della gente de' Fiorentini.

In questo medesimo anno il comune di Firenze sece riporre il Castello di Casaglia in Mugello, & prese zir ca vndici popoli,che furono sotto al Castello d'Ar-

pinana anche di Mugello.

Per discordia, che nacque fra gli Vbaldini in detto anno l'vna parte, & l'altra si dierono à gara alla Signoia di Firenze, & furono ribanditi, & fatti esenti per duè anni, & fu vno acquisto di piu di 3000, huomini.

Acquisto delle terre de gli Vbaldini.

Nel detto anno M. Deo Tolomei vicito di Siena, & suoi seguaci con danari corruppono cinque conesta boli, che erano al soldo de' Froremini; i quali sanza

L loro

loro saputa si partirono da Fucecchio, & con loro andarono nel contado di Siena insieme con gente del Ve scouo d'Arezzo, & 100. caualieri da Oruiero, & presono asina lunga, & Torrita, & moltimesi stettono nel contado predando, & ardendo, mandaronui i Fiorentini Ambasciadori per pacificargli, & nulla feciono, per sospetto, che i Sanesi haueuano, che questa opera fusse suta con loro saputa, infine la detta oompagnia si parti per disagi, & furono liberi i Sanesi per fare buona retta con gente d'arme, & furono chiari che i Fiorentini nulla ne seppono, & tutti quelli conestaboli furono in Firenze sbandeggiati come traditori. Et in detto anno si mandò pe' Fiorentini 200. caualieri in aiuto della Chiesa del mese di Febbraio.

In questo anno, & di Marzo Castruccio Signore di Lucca andò a hoste al Castello di Fucchio in Carfagnana, che gli s'era rubellato, & poi à certe Castella del la montagna di Pistoia, & quelle prese per assedio, non ostante che i Fiorentini a richiesta de' Pistolesi v'hauessino mandato 75. caualieri, & 400. pedoni, & in questo tempo trattarono i Fiorentini d'hauere il ponte, & Castel di Cappiano in su la Gusciana, che era di Castruccio, & però mandarono le loro genti a Empoli, & non riuscendo il trattato si tornarono a Firenze con poco honore dell'vna impresa,& dell'altra.

Nell'anno seguente, & di Maggio venne in Firenze il Conte di monte Scheggioso detto Conte Nouello da Napoli a soldo con 200. caualieri, & per essere Capitano.

In detto anno i Fiorentini di licenzia, & con bolle

del

1313.

del Papa imposono a cherici del Vescouado di Firenze fiorini 20000. per aiuto à mutare le mura della Città, ma con grande fatica se ne riscosse la metà, & aoperoronsi in altri bisogni del comune, & vennono lettere

dal Papa, che non lene riscotesse più.

Hauendo i Fiorentini in questo anno ordinato gra de hoste contro a Castruccio con loro amistà, & co Genoueli che doueuano assaltarlo per mare, & per rerra, a petizione de' Fiorentini, & oltre acciò haueuano trattato in Buggiano, & altre sua Castella. Castruccio scoperse detto tratrato, & impiconne dodici: & più corruppe con danari Iacopo da Fontana Capitano de'l Frigolani, che era a soldo de' Fiorentini, ilquale con tutta sua brigata essendo à Fucecchio mostro d'andae assaltare i nimici, & andossenne a Lucca à Castrucno: laqual cosa molto sconfortò l'hoste de' Fiorentini, perche erano delle migliori brigate, che vi fossono, & però subito Cattruccio co' detti Frigolani, & con sua gente, & de Pisani passò la Gusciana al ponte à Cappiano, & caualcò gualtando intorno à Fucecchio, & a santa Croce, & Castel Franco, & poi passò Arno, & sece il simile a monte Topoli, & poi in su l'Essa, & appie di san Miniato, & tornossi à Lucca con grande ponore sanza alcuno contasto da gente de' Fiorentia ni, & hauendo Castruccio detto preso baldanza per a caualcata detta, subitamente caualcò intorno à Prao, & posesia campo nella villa d'Aiuolo con circal 550. caualieri, & quattromilla pedoni: per laqual coa in Firenze si serrarono le botteghe, & tutto il popolo, & ciascuna arte s'armorono, e tutti n'andarono à

Prato,

Prato, & molte case di Firenze vi mandarono gen-

te appiè alle loro spese, & pe' Priori si mandò vn bando, che qualunche sbandito Guelfo si rassegnasse nel campo sarebbe ribandito, che ve ne vennono piu di quattromilla, & adunorono i Fiorentini in Prato mille e cinquecento caualieri, & ventimilla pedoni, & ordinarono la battaglia per lo seguente dì: Castruccio impaurito da tanta gente, & dubitando de Pistolesi la mattina seguente adi 3. di Luglio si leuò da campo, & con la preda fatta passò Sombrone, & ridussesi à Serraualle: che se i Fiorentini hauessono hauuto auuiso di mandare à pigliare quello passo rimaneua preso con tutta la sua gente. I Fiorentini rimasono in Prato con poco ordine, & col Capita-no difettuoso, & con grande discordia fra il popolo, & i nobili: perche il popolo voleua seguire drieto a Castruccio, & i nobili non pareua loro assegnando loro ragioni, & però mandarono Ambasciadori à Firenze, perche nel Palagio si diliberasse quanto vo-, leuano si seguisse, & la simile discordia ne fu in Firenze ne' consigli fra i nobisi e'l popolo. Et durando parecchi di la discordia ne consigli, si raguno moltidel popolo minuto, & insieme co' fanciulli andauano gridando battaglia battaglia, & muoiano i traditori, & gittaro delle pietre alle finestre del Palagio, & per paura di quelto furore essendo già di notte per racchettargli, si diliberò che l'hoste procedesse, & tornati gli Ambasciadori à Prato con questa diliberazione si parti l'hoste assai poco vnito, & da Carmignano andarono à Fucecchio, & mol-

De fatti di

to maggiori diseordie hebbono quiui dell'andare in su quello di Lucca, ò non andare, & molto era afforzato, & cresciuto l'hoste per 200. caualieri mandati da': Bolognesi, & altrettanti da' Sanesi, & 250. mandati da certe nobili case di Siena, & piu altri d'altri amici, per modo che largamente poteuano assediare Lucca, nella quale Castruccio con sua gente per paura s'era ridotto dentro alla guardia, & fu tanta la discordia, che al Conte Nouello, che n'era Capitano, parue necessità tornarsi con tutta la gente verso Firenze sanza fare alcuna cosà, & così seguì in grande vergogna del nostro comune, & oltre à ciò vi nacque vn'altro scan dolo, che per lo campo si leuò vna fama, che non sarebbe attenuto a gli sbanditi d'essere ribanditi come hauea detto il bando de' Priori, per la qual cosa tutti si ragunarono insieme, & prestamente ne vennono innanzi all'altra gente verso Firenze per enttarui den tro la sera per forza, sentendo questo il popolo tutto s'armò à suono di campana, & trassono alla guardia della Città, & del Palagio, & così stettono tutta la notte, & la mattina seguente adi 20. di Luglio tornando il resto della gente dell'hoste i detti sbanditi si fuggirono, & raccherossi la Città di detta nouità.

Et del inese d'Agosto prossimo s'arrenderono al Vescouo d'Arezzo quegli del Castello di Rondine stati piu mesi assediati, & disperati dell'aiuto de' Fiorentini.

Et nel medesimo anno essendo venuti in Firenze con sicurtà delle loro persone otto de' princi-1/4 3

pali de' sopradetti sbanditi, che stettono nell'hoste à Prato, & à Fucecchio come Ambasciadori, & procuratori degli altri à sollecitare, & a operare, che fossono tutti ribaditi come era stato loro promesso per lo ban do de' Priori, si partirono di Firenze vedendo, che pro curauano in vano, & insieme con gli altri ordinarono congiura, & tradimento con fauore di certi nobili della Città loro consorti, & la notte di san Lorenzo vennono alle porte della Città in numero di 60. a cauallo, & 1500. pedoni, per tagliare la porta che va verso Fiesole: ma la sera dinanzi si presenti in Firenze detto trattato, & subito su il popolo armato, & tutta notte stettono in grandissima guardia con molte lumiere per tutta la Città, & su per le mura per modo che nes-Juno di dentro s'ardì a scoprire, per laqual cosa gli sbaditi partiti in piu parti, la medesima notte tutti se n'an darono. & fu libera la Città di tanto male, che dipoi si trouò, che s'intendeuano con certi grandi odioli col popolo, & doueuano fare molte ruberie, & assai homicidij, & disfare l'vficio de' Priori, e mutare tutto lo 1tato, & trouando quelli che reggeuano grande quantità di gente incolpati in questo difetto diliberauano passarsene sanza fare altra esecuzione & altri, che desiderauano nouità stimolauano, che se ne facesse giustizia, & vltimamente si fece nuouo decreto ne' consigli:che ciascuno consigliero douesse in poliza segreta scriuere, chi egli credesse che fosse colpeuole, & per le piu po lize si trouorono scritti solo tre, cioè M. Amerigo Donati, M. Teghia Frescobaldi, & M. Lotteringo Gherardini, i quali furono richiesti dal Podestà, & con sicurrà,

1313.

curtà di loro persone comparirono, & confessorono hauere sentito il trattato, ma non consentito, & per non hauerlo reuelato furono condannati ciascuno in 2000. lire, & confinati per sei mesi fuori della Città, & contado per quattro miglia, & per questa nouità d'Agosto in detto anno si dierono 56. penne ni delle inse- de pennogne delle compagnie a ciascuno Gonfalone quale tre, & quale quattro, & dieronsi a gente d'ogni maniera, & reggenti, & non reggenti, ma tutti popolani, & in ogni selto si congregarono insieme, & promissono d'essere alla difensione del popolo, di che segui poi mutatione di stato, & hauendo in questo tempo quelli di monte Topoli fatto prede, e danno a quelli di marti. Castruccio à petizione de' Pisani mandò del mese d'Agosto 300. caualieri sopra monte Topoli, & guastorono vigne, & ciò che v'era rimaso, & il simile fece à Castel Franco, & à santa Croce sanza alcuno contasto di gen te de' Fiorentini, che v'erano molti piu di loro.

In questo anno, & d'Agosto fu vn vento pestilenzia Infreddati le per lo quale amalò di freddo, & di febbre per alcuni di quasi tutte le persone in Firenze, & questo medesi-

mo fu quasi per tutta Italia.

In questo anno, & di Settembre si diè a' Fiorentini il Castello della Trappola di vald'Arno, che si teneua pe' Pazzi, & standoui i fanti, che il comune v'haueua mandati a guardia con poco ordine, furono traditi da terrazani, & renduto a Pazzi, & Vbertini, & furonui morti in su letti circa 40. buoni fanti Guelfi di Castel Franco, per questo i Fiorentini vi mandarono delle loro genti, & quelli dentro per paura rubarono, & arlo-

4

no il Castello, & suggironsi nel Castello di Lanciolina, la gente de' Fiorentini perseguitandogli anche gli assedio in detto Castello per piu giorni, poi i Pazzi, Vbertini, & Aretini, vi soccorsono con gente assai, il perche la gente de' Fiorentini si parti da detto assedio, & tornossi à Firenze con vergogna.

Et poi del mese d'Ottobre il Vescouo d'Arezzo có trattato di certi terrazani prese per forza la Città di Castello, & caccionne M. Branca Guelfucci, che come tiranno la signoreggiaua, & riformolla a parte Ghibel lina, per la qual cosa i Perugini, Agobbini, Orbitani, Sanesi, & Bolognesi, & Contiguidi tutti mandarono Ambasciata à Firenze, & fermarono tutti lega insielme, & taglia di 3000. caualieri, de' quali piu che il terzo tocco a' Fioretini, & loro Capitano feciono il Mar chese di Valiana a guerreggiare à Città di Castello.

In questo medesimo mese, & anno i Priori, & Gonfaloniere, che allhora reggeuano Firenze, che erano de'
maggiori popolani della Città presono balia di fare
Priori per l'auuenire, & feciongli per 42. mesi, mescolando in ogni vsicio della gente che non haueua hauu
to reggimento al tempo del Conte da Battisolle, per ri
spetto della nouità de gli sbanditi, che era suta l'Agosto passato & missogli in bossolo perche poi si traessono di due mesi in due mesi, di che seguì nouità.

Et ancora in questo mese certi rubelli di Firenze scopersono vno trattato in Pisa pe'l quale Castruccio praticaua con M. Berto de Lanfranchi, & certi conestaboli Tedeschi d'vccidere il Conte Nieri, & il figliuolo, & piu altri reggenti, & pigliare la Signoria

1313.

LIBRO PRIMO.

per Castruccio, & su decapitato il detto M. Betto, & cacciati detti conestaboli, & determinato Castruccio nimico, & satto decreto che chi lo vecidessi hauesse dal comune di Pisa siorini diecimilla, & tratto sosse

d'ogni bando.

Poi del mese di Dicembre seguente Castruccio ven ne con sua gente, & di notte, & con gran pioua à Fucecchio, & con trattato d'vno di dentro di piccolo essere, che gli simuro vna piccola postierla, che v'era in luogo solitario presso alla rocca, & entrò drento la sua persona con circa centocinquanta à cauallo, & cin quecento appie, & prese la rocca saluo che la torre, & credettesi hauere vinta la terra, & gia n'haueua scritto à Lucca, ma quegli della terra prestamente feciono cenno di soccorso alle genti d'intorno, 82 venuto il soc corso subito nel cacciarono fuori, & presono tutti i loro caualli, perche si fuggirono appie, & fu fedito Ca Atruccio nel viso, & a gran pena scampò, & se fosse stato seguitato di certo l'harebbono preso: ma hebbono molte delle sue bandiere, lequali furono recate à Firen ze con grande allegrezza.

Nel medesimo anno il Vescouo d'Arezzo hebbe per assedio continuato piu di tre mesi la rocca di caprese del Conte di Romena con circa cinquecento feddi, per essere tardi soccorsa, da Fiorentini, & dal Conte, & del mese di Gennaio mandarono i Fiorentini in Francia Ambasciadori a soldare cinquecento caualieri. In detto anno tornando à Pistoia il Vicario del Re Ruberto su assalto dalloro à Tizana,

& sconsitto, & cacciato.

1324.

7 .

Nel 1324. & d'Aprile si feciono in Firenze ordini sopra i disordini de vestiri delle donne, & fecesi ordine ch'ogni sbandito saluo ribelli s'intendessi ribandito se pagasse certa piccola somma al comune. Et in gran parte ne su cagione la promessa fatta come disopra.

Nel medesimo anno, & mese il Conte Nouello Ca pitano de' Fiorentini sanza loro saputa con le loro géti, prese Carmignano saluo la rocca, per vendetra della onta, che i Pistolesi haueuano fatto à Tizana al Vicario del Re, & stando all'assedio alla rocca, Castruccio venne con sua gente à Serraualle à richiesta dell'Abate da Pacciano, che signoreggiaua Pistoia, & facendo segni di volergli rendere: Carmignano, i Fiorentini seciono leuare l'hoste, perche non su loro impresa.

Del mese di Maggio parte delle gente di Castruccio caualcarono à Castel Franco, & dalla gente de' F10

rentini furono rotti, & morti circa dieci.

Et nel medesimo mese i Fiorentini mandarono à Perugia per la guerra di Città di Castello la loro parte de' caualieri della taglia, cioè 3 50. soldati, & Capitano ne fu M. Amerigo Donati, & il simile feciono Bolognesi, Sanesi, & gli altri collegati.

Et il Conte Nouello, che era a soldo de' Fiorentini in detto anno si 'parti', & tornossi à Napoli, & poco honore, ò ventura hebbe in vno anno, che stette allo-

ro foldo.

In questo medesimo anno s'ordinò, & cominciò a fare i barbacani di fuori alle mura della Città di Firen ze, & che infra ogni 200. braccia di muro si facesse vna torre alta braccia 40. & larga braccia 14. per bel-

lezza

lezza, & fortezza della Città, & nel medesimo anno si cominciò il muro, che è dalla coscia di là dal ponte alla Carraia infino in verzaia, & feceuisi vna torre, laqua le il fiume fece poi rouinare, sono le mura di qua d'Arno grosse sanza i barbacani braccia tre, & mezo, & alte braccia 20. co' merli, & quelle d'oltr' Arno sono grosse braccia tre. Gira la Città di Firenze di fuori braccia Gira Fire 24250. che sono alquanto meno che miglia cinque, ze braccia & il diamitro della Città dalla porta alla Croce, à quel mitro la del Prato braccia 43 50. & dalla porta à san Gallo, à braccia 4350. in quella di san Piero Gattolino braccia 5000. & truoua-5000. uasi che'l Palagio dell'Arre della Lana è quasi nel mezzo della Città da ogni parte, ò poco differente.

Nel medesimo anno di Luglio M. Filippo de Tedici da Pistoia leuò romore in Pistoia, & tolle la Signoria all'Abate da Pacciano suo zio & fecene Signore se, per vno anno,& mandandoui i Fiorentini le loro gen ti non le lasciò entrare dentro: anzi subito rifermò trie gua con Castruccio, & promisse dargli l'anno per tributo fiorini 3000. & per alcuni si disse, che ogni cosa fu di tacito consentimento di detto Abate.

Del mese d'Agosto seguente Castruccio có sua gen te caualcò sopra Pittoia, & accampossi à pie della mon tagna,& cominciò à fare riporre il Castello di Brandel li,& posegli nome Bellosguardo, perche di quello si ve de bene Pistoia, & Firenze, i Pistolesi mandarono per soccorso a' Fiorentini, i quali vi mandarono le loro genti, & M. Filippo, che n'era Signore nolle volle riceuere dentro: per laqual cosa i Fiorentini sdegnati si tornarono a Firenze, il perche i Pistolesi rifermarono

la triegua con Castruccio come volle, & có vergogna, l & accrescimento del tributo: onde i Piorentini cercarono trattato có l'Abate da Pacciano, & con vno cone stabole, che doueuano dare vna porta, & mandaronui le loro genti, & trouorono, che il conestabole haucua riuelato il trattato, & però si tornarono a Firenze mol to scornati.

Parendo a quelli, che erano de' Priori di Firenze del mese di Settembre, & così a dodici loro consiglieri, che nel priorato, ouero reggimento fossono alcuni che vo lessono piu che parte, cioè certi detti Serraglini, che erano i Bordoni, & loro seguaci, diliberorono comunicare il reggimento a piu gente, & presono balia di çiò, & aggiunsono sei Priorati a quelli, che erano fatti poco innanzi, pure di quelli, che non haueano hauuto reggimento dal Conte da Battisolle innanzi, & mesco. larongli fra quelli. Poi il priorato seguente fece Priori per 42. mesi, & simile feciono dell'vficio de' dodici, & di quello de' Gonfalonieri delle compagnie, & de' con dottieri de' soldati, che si mutauano di sei mesi in sei mesi, & simile mutorono la elezione delle capitudini: ma per vna volta, & non più, & così hebbe in Firenze alcuno mouimento di reggimento, ma sanza alcuna nouità. Guerreggiando in vald'Arno di sopra Aghinolfo di Bettino Vbertini Signore di Lanciolina fu preso in detto anno, & d'Ottobre da quelli di Castel Franco, & per rihauere detto prigione s'arrende il det. to Castello di Lanciolina al comune di Firenze, & donorono ogni loro ragione & in questo anno i Fiorentini cominciorono a fare edificare vno Castello nuo-

1324.

Hebbono i Fiorentini Lancio lina.

LIBRO PRIMO. uo in Mugello detto Vico, presso doue fu Am-

pinana.

Del mese di Nouembre giunsono in Firenze 500. caualieri Franceschi, che il comune hauea mandati à soldare in Francia, & furono bellissima gente, & la maggior parte gentilhuomini, & hebbe fra loro piu di 60.caualieri di Corredo.

Del mese di Dicembre seguente fece Papa Giouanni grandi processi di scomunicazione a qualunche per sona battesse moneta simile, ò contrassatta à quella de' Fiorentini: perche il Marchese di Monferrato, & certi Spinoli di Genoua gli faceuano falsi, ma corresse il Papa gli altrui, & non i suoi.

Nel mese di Gennaio vegnente i terrazani di Car- carmigna mignano per le tirannie di M. Filippo Tedici, che terono a Fio neua Pistoia si dierono liberamente al comune di Fi- rentini. renze, & furono fatti franchi sette anni, ne' quali essi si eleggessino alloro volontà il loro Podestà in Firen-

ze, ma popolano.

In quelto mele medesimo essendo per setta accusato in Firenze allo esecutore Bernardo Bordoni, & altri suoi compagni di baratteria, & essendo à Carmignano Ambasciadore, mandato da Priori per difenderlo da questa accusa, Chele suo fratello con fauore de' Priori compari alla condennagione protestando, & fu zusta fra la famiglia de' Priori, & quella dello esecutore, & in fine fu condannato in lire 2000. & priuollo degli vfici, & prese Chele, & altri suoi seguaci, & anche gli condannò grauemente, & confinogli, e forse ingiustamente, saluo che per laloro

la loro superbia, che era in loro maggiore, che in alcuno altro popolano, & vno loro vicino de' Priori che gli fauoreggiaua quando fu vscito dell'vstio fu anche condannato dal detto esecutore per barattiere in lire 1500. & crebbe tanto la baldanza dello esecutore, che nulla stimaua l'vsicio de' Priori, & però si sece nuoua legge che i Priori potessino priuare dell'vsicio il Pode

stà, Capitano, & esecutore.

In questo medesimo anno, & di Febbraio Castruc; cio ruppe la triegua a' Pistolesi, & caualcò alle loro Castella della montagna, & prese la Sambuca: ben si disse su di tacito consentimento del Signore di Pistoia; pure i Pistolesi mandarono a' Fiorentini, & seciono accordo con loro d'essere contro a Castruccio, & riceuet tono in Pistoia delle loro gente 100. caualieri, & elessono Capitano da Firenze, & i Fiorentini promissono di rendere loro Carmignano, & tutto ciò si sece di consentimento di M. Filippo Tedici, ma pure rimase Signore, & su consimulazione, & inganno come si dirainnanzi.

Fecesi anche in questo anno in Firenze arbitri sopra correggere ordini, & statuti, & fra l'altre loro opere trassono del numero de' grandi Idieci Casati, & 25. schiatte de' nobili del contado.

Castruccio in questo medesimo anno mando suoi assassini in Pisa per fare vecidere il Conte Nieri, & più altri, & furono presi, & morti, di che assai crebbe fra loro l'odio.

Nel detto anno si fece in Firenze nuoua moneta piccola col giglio piccolo sanza fioretti.

1324.

Nel

Nel seguente anno 1325. sentendo Castruccio, 1325. che i Fiorentini s'apparecchiauano à fargli guerra, ten tò trattato in Firenze, & in Prato, & in Pistoia. In Firenze di leuare dal soldo del comune de' soldati Franceschi, & tennelo con vno monaco, & con vno caualiere Francioso, & con Tommaso di Lippaccio di M. Lambertuccio Frescobaldi, ilquale eziandio si disse hauea promesso di fare ribellare Capraia, & monte Lupo, i due primi furono presi e dicapitati, Tommaso si fuggi, & hebbe bando come traditore, & furono disfatti i suoi beni. In Prato hauea trattato con M. Vita Pugliesi Caualiere, & furonne dicapitati, & cacciati: quello di Pistoia hebbe compimento: che del mese di Maggio prossimo M. Filippo Tedici misse in Pistoia Prese Ca-Castruccio colle sue genti, il quale corse la terra per pistoia. sua, & le genti de Fiorentini, che si leuorono per fare difesa, furono tutti fra morti, & presi, & M. Filippo hebbe da Castruccio per fare detto tradimento fiorini 10000. vna sua figliuola per moglie: sentitosi la nouella in Firenze pe' Priori, i quali erano in san Piero Scheraggio a vno conuito, che si faceua di due Caualieri, che erano fatti quella mattina: subito fu la gente ad arme, & caualcolli à Prato per soccorrerui, non credendo che fusse perduta affatto, & chiariti à Prato della verità si tornorono adrieto, & Castruccio subito co minciò a murarui dentro vno Castello dalla porta, che va à Lucca: & molto furono da riprendere i Fioretini, che molte volte haurebbono potuto hauere la Signoria; però che piu volte M. Filippo pe' medesimi dana. ri la volle dare loro, & quando si praticaua il mercato

vi faceuano caualcare, il perche come disperato s'accor dò con Castruccio, di che seguì grandi pericoli, & danni à tutti i Guelfi di Toscana: & il dì seguente dopo la perdita di Pistoia giunse in Firenze M. Ramondo da Cardona eletto da' Fiorentini per loro Capitano di guerra, & giurato il di seguente l'vsicio incontanente caualcarono i Fiorentini ad Artimino, che era de' Pistolesi, & assediaronlo, & del mese di Maggio l'hebbono salue le persone, seciono abbattere le mura, & for-

Hebbono i Proretini Artimino.

Atumino. tezze,& recossi la loro campana in Firenze.

Et del mese di Giugno vegnente i Fiorentini ordino-

ronodi fare hoste sopra Pistoia, & presono le insegne à Monticelli, & Castruccio vsci fuori, & venne in sul castellare del montale, & con studio lo fece riporre, & afforzare: & adi 12. di detto mese vsci di Firenze M. Ramondo da Cardona Capitano con le gente de' Fiorentini, & andonne à Prato, & fu cosi fiorita gente come ragunassono mai i Fiorentini per loro soli, hebbeui di Firenze piu di 500. a cauallo benissimo armati, & gran parte in su caualli montati, & circa 1500. ve ne furono fra Tedeschi, & Franciosi, & Italiani, & altre nazioni tutta gente scelta, & circa quindici migliaia di fanti appiè, fra contadini, & altri, eraui piu d'ottocento fra tabacche, padiglioni, e tende, & andauano con vna campana in sul carro al modo antico, & adi 18. di Giugno la detta gente con piu di 200. caualieri, che vi mandarono, i Sanesi si partirono da Prato, & posonsi a campo a Agliana guastando, & predando, & abbatterono piu fortezze. Castruccio, che era in Pistoia con 600, caualieri, & popolo grandissimo nen ardì

£325.

ardi mai vscire fuori: poi à pochi di posono hoste a Tizano con molti edifici da combattere con fare caue da piu parti dando dimostrazione in tutto di volerlo, & in questo tempo M. Ramondo fece caualcare di notte il suo maliscalco con 500, caualieri a Fucecchio, & perche Castruccio non sene accorgesse nel medesimo tempo caualcò anche intorno à Pistoia, & giunti a Fucecchio i sopradetti, & accozati con circa i 50. vscitidi Lucca, & con gente assai appie delle terre di vald'Arno Capitanate per M. Attauiano Brunelleschi, & per M. Bandino de Rossi, apparecchiato vno ponte di legname di notte lo posono in sulla Gusciana al passo di Rosaivolo, & tutti passarono di là occultamente, & il di medesimo adi 10. di Luglio M. Ramondo si parti con tutta l'altra gente da Tizano, e passò anche la Gusciana, & accozoronsi con loro, & accamparonsi in torno al Castello di Cappiano, che fu grande opera,& mai per forza no s'era potuto acquistare questo passo. Cattruccio sentendolo, & appena credendolo come stordito si parti da Pistoia con parte di sua gente, & posesi con suo hoste in su Viminaia, & monte chiaro, & alluogo detto il Ceruglio, & quiui s'afforzo, & ripuose porcari, & fece fare vno fosso dal poggio al padule bene steccato, & bene guardato, & mandò per soc corso à Lucca, & a Pisa, e à tutti i suoi amici. Hebbe dal Vescouo d'Arezzo 300. cauelieri, della Marca, & di Romagna 200. da' Conti di Santafiore di maremma, & altri Baroncelli Ghibellini 150. in tutto si trouò con circa 1 500. caualieri, & popolo grandissimo: da' Pisani non hebbe aiuto per la nimistà, che hauea con

Presono i Fiorenti ni Cappia no, & móte Falcoac.

lui il Conte Nieri, e' Reggenti. Et essendo l'hoste de' Fiorentini intorno à Cappiano in pochi dì l'hebbono tutto colle Torri, & col ponte salue le persone, & per simile modo hebbono in pochi di monte Falcone, & cosi prosperando tutti gl'amici de' Fiorentini vi mandarono gente, i Sanesi vi mandarono oltra i primi di nuouo 200 altri caualieri, & 600 balestrieri, le case par ticulari di Siena di loro gente 100. caualieri, & 100. altri soldati Perugini 260. caualieri, Bologna 200. Camerino 50. Agobbio 50. Grosseto 30. monte Pulciano 40. il Conte Assarino da Chiusi 15. Colle 40. Sangimignano 40. Saminiato 40. Volterra 30. Faenza,& Imola 100. quelli da Lognano 15. caualieri, & gente appiè, i Conti da Battifolle 20. caualieri, & 500. pedoni vsciridi Pistoia circa 25. si che si ritrouarono có piu di 3000.caualieri,& con tutta la detta gente si posono ad assedio ad Altopascio, che era molto forte Castello, & per la forza della Gusciana venne nell'hoste de' Fiorentini grande pestilenzia, & infermità, & morironne molti, & de' migliori, & di nuouo tentò Castruccio trattato in detto hoste co' Conestaboli Franceschi, & scoperselo vno di loro vegnédo a morte, & vno ne fu preso, e cacciato piu tosto, che giustiziato per tema de gli altri, & andonne à Castruccio, & fece poi assai noia a' Fiorentini, & perche l'hoste si leuasse da Altopascio Castruccio fece caualcare due volte alle sue genti in su quello di Firenze predando, & ardédo, la prima fu insino à Lecole sanza contasto, la seconda fu a Carmignano, & fuui fra morti, & presi delle sue genti circa 450. che assai ne sbigottì l'hoste di Castruccio. Sentendo

tendo quelli che erano in Altopascio la rotta di Carmignano, & essendo molti di loro infermi, & male d'accordo s'arrenderono a' Fiorentini adi 15. d'Agosto salue le persone, & disputossi assai in Firenze quale fosse meglio, ò andare con l'hoste verso Lucca, ò por re assedio à Santa Maria a Monte, & assai pericolo si cognosceua nell'andata à Lucca pe' grandi prouedimé ti di Castruccio, & perche l'hoste de Fiorentini era molto scemato per difetto di M. Ramondo, che hauea dato licenzia à molti per danari, & l'andata a S. Maria a Monte era honoreuole assai,& piu sicura, & in fine si diliberò il peggio d'andare insino à Lucca, et aggiunses errore nuouo, che partiti da Altopascio adi 9. di Settembre s'accamparono alla badia a Pozzeuero in sul Pantano di Sesto, che si poteua porre alla piaggia fra Viminaia, & Porcari, & era diuiso, & cóquiso Castruccio, & sue genti: ma in buona parte su per discordia, che hauea il Capitano co' principali di Firenze, che era no nel campo hauendosi dato à credere di farsi Signo re di Firenze, & voleua da' Fioretini la balia libera nella Città come nel contado, & per questa discordia con dusse male se, e tutto l'hoste con grande vergogna. Similemente era eziandio diminuita la gente di Castruc cio per infermità, & per lunga dura, & per mancamen to di danari, pure come franco Capitano gli manteneua in speranza, & teneua bene guardati, e afforzati i poggi, & pareuagli hauere tanto il vantaggio delluogo, che se hauesse hauuto piu gente si sarebbe mosso al la battaglia, & però mandò per aiuto a M. Galeazzo Visconti a Melano, & madogli fiorini 10000. premet-

Hebbe C1 Aruccioin aiuto da Melano, & Lombar dia 1000. caualieri.

1325.

tendone assai piu, ilquale diliberò di mandargli Azzo suo figliuolo con 800. caualieri, & cosi misse in punto: poteua il Legato colla gente della Chiesa, che erano a hoste a San Donnino storpiare questa mandata, & non lo feciono, & il Maniscalco del Legato ne toccò danari,& M. Passerino Signore di Mantoua gli mando anche in aiuto 200. caualieri, si che subito Castruccio hebbe d'aiuto 1000. caualieri Tedeschi, & Oltramon tani, M. Ramondo volendo ammendare l'errore mandò parte di sue gente con spianatori per apparecchiare quello luogo, & Castruccio vi mando parte delle sue al contasto, & poiche furono abboccati insieme con Castruccio vi soccorse con alquanti,& di nuouo delle géte de' Fiorentini vi soccorsono 200. caualieri, & fuui notabile battaglia dal'vna parte,& dal'altra et piu vol tefu rotta l'vna parte, & l'altra: erano dalla parte de' Fiorétini circa 300. & quelli di Castruccio piu di 600. & haueasi la vittoria se M.Ramondo v'hauesse manda to piu gente, & fu scauallato Castruccio in persona, & fedito con piu de' suoi, de' Fiorentini vi rimasono fra presi, & morti circa 40 & Franciosi, & Tedeschi, & M. Fracesco Brunelleschi caualiere, & Giouani di M.Rosso della Tosa, & molti fediti nel volto, & simile molti morti di quelli di Castruccio, ma non de' presi per lo vantaggio del luogo, & ritratti ciascuno stettono schie rati insino alla notte, & allhora tornarono a gli alloggiaméti,& da indi innanzi le géte de' Fiorétini furono meno volóterosi al combattere per essere stati male có dotti, & Castruccio, & sue genti pigliarono baldanza, & conoscendo il disauantaggiato sito doue i Fiorenti-

ni erano, aspettaua con desiderio l'aiuto di Lombardia per essere con loro alla barraglia, & accioche non si par tissono come erano tutto di infestati, & sollecitati da Firenze, & da' saui del campo, che conosceuano il pericolo del luogo sagacemente faceua tenere falsi trattati con loro alle sue castella di Valdinieuole mostrando volersi dare a' Fiorentini, & riuscigli il suo sagace pensiero, però che giunto Azzo Visconti con le sue genti in aiuto di Castruccio, & saputosi nell'hoste de' Fiorentini si leuarono da campo da Pozzeuero, & schierati ne vennono a Altopascio, e agiatamente ne poteuano venire di quà dalla Gusciana, ò almeno se si fossono posti in su Gallena erano signori del combattere alloro volontà, & eglino ristettono a Altopascio per fornirlo. Castruccio che haueua per male la loro partita, subito andò in Lucca per sollecitare Azzo, che quiui pigliaua riposo, & anche non si voleua partire, se non haueua certi danari glierano stati promessi,& pro curô per molti modi di contentarlo, & lasciò la sua donna,& altri, che lo follecitassono al muouere,& egli la notte seguente tornò all'hoste: il dì seguente i Fiorentini si missono inischiere, & ageuolmente si poteua no partire, ma per arroganza andarono volteggiando colle schiere verso l'hoste di Castruccio inuitandogli a battaglia. Castruccio con sua gente scese il poggio, & con badalucchi gli tenne a bada, tanto che Azzo colla sua gente giunse in su l'hora della terza, & subito tutte le genti a cauallo si calarono al piano, che in tutto furono circa 2300. il popolo suo lasciò al poggio, che pochi ne scesono, & così le gentide' Fiorentini molto

molto bene schierati s'affrontarono con loro, & i primi feditori circa 150. de' Fiorentini francamente assaltarono, & passarono le schiere d'Azzo, i secondi che erano circa 800. de' quali era guida M. Bornio Maniscalco del Capitano, M. Ramondo veggendo cominciata la battaglia non resse, ma incontanente volse adrieto la bandiera, gl'altri dell'hoste veggendo volta la bandiera cominciarono à temere, & fuggire, che se M. Ramondo gli hauesse francamente ripinti era vincitore, ma stando fermi al fuggire furono prima assaliti, & storditi, che dessono colpo, i fanti appie reggeuano francamente se cosi hauessono fatto quelli à cauallo, & in fine in brieue tempo i Fiorentini furono rotti, e sconsitti adi 23. di Settembre. Dissesi di certo, che il detto M.Bornio fece tradimento per danari, per operazione di M. Galeazzo, co'l quale fu gia al soldo, & lui l'haueua fatto caualiere, & tornato che fu in Firenze non si lasciò ritrouare, ma di nascosto si parti: in questa prima rotta fu piccolo numero di morti, ma Castruccio subito mandò sue genti à pigliare il ponte à Cappiano, & preselo ageuolmente: perche chi v'era à guardia si fuggi, & però rimasono rinchiuse le genti

de' Fiorentini, & furonne morti, & presi grande quan-

tità, & fu preso M. Ramondo Capitano e'l figliuolo,

& molti Baroni Franceschi, & circa 40. de' migliori di

Firenze, & molti Oltramontani, & d'ogni parte, & per

derono tutti loro Arnesi, & salmerie, & poco poi s'ar-

rendè il Cattello d'Appiano, e monte Falcone, & Alto-

pascio, & di quelli che v'erano drento n'andarono

presi à Lucca circa cinquecento, & cosi fece la fortuna

1316

Furono rotti i Fio retini a Al topascioda castruccio

LIBRO PRIMO. 183 in breuissimo tempo a' Fiorentini grande mutazione di felicità in auuerlità.

In questo tempo arse per caso in Firenze da Santa castruccio Trinita in Parione quattordici case, & moriui cinque heretico. persone, & publicossi in Firenze la sentenza data da Papa Giouanni contro à Castruccio come heretico, & ribello della Chiesa.

Nel detto anno, & d'Agosto su morto Aghiado à tradimento il Conte Alberto da Mangona da Spinello Mangona suo nipote bastardo à petizione degli Vbaldini, & di M. Bernuccio Salimbeni da Siena, che teneua Vernia, & rendè il detto Spinello il Castello al comune di Firenze, & hebbe fiorini 1700. per lasciare la rocca, benche di ragione era del comune per testamento del Conte Alessandro padre d'Alberto.

In questo medesimo anno per la sopradetta rotta de' Fiorentini quelli del monte à Sansouino s'arrenderono al Vescouo d'Arezzo, & perche erano Guelfi il Vescouo fece disfare le mura, & poco poi ne cauò gli

habitanti,& arse,e disfece tutta la terra.

Hauuto che hebbe Castruccio la sopradetta vittoria, & fatte abbattere le Torri d'Altopalcio, & di Cappiano, & di monte Falcone diliberò sanza tornare à Lucca di caualcare verso Firenze, per pagare i suoi soldati di prede, che di danari non poteua, però che haue ua fatti grandi debiti con loro, & però ne venne colle. genti à Pistoia, & mandò subito M. Filippo Tedici co' Pistolesi adoste à Carmignano, & subito l'hebbono sal uo la rocca, perche quelli, che v'erano drento l'abbandonarono, & poco poi Caltruccio con tutte le sue

genti venne à Lecore, & il seguente di s'accampò in su colli di Signa, & per simil modo quelli, che erano dren to in Signa pe' Fiorentini, per paura abbandonorono la terra, & non ardirono à tagliare il ponte, & il primo did'Ottobre ne venne con le sue genti à San Moro ardendo, & rubando, campi, brozzi, quaracchi, & poi à Pe retola: & scorsono le sue genti insino alle mura di Firenze, & stettonui tre dì, ardendo, e rubando ciò, che era da Arno infino alle montagne, che era de' belli, & habitati paesi del mondo, & per disperto fece correre tre Pali, da Rifredi insino à Peretola l'vno à cauallo, & l'altro appiè, & l'altro à femmine meretrici, i Fiorentini mai non ardirono à vscire fuori, bene haueuano gen te à cauallo, & appiè, ma solo attesono à grandi guardie nella Città recando drento roba da ogni parte, poi adi 5. d Ottobre si parti da Peretola, & arse Capalle, & Calenzano, dipoi tornò à Signa, & passò Arno, & fece il simile rubando, & ardendo à Gangalan di S. Martino, la Palma, il Castello de' Pulci, & tutto il piano di Settimo, & insino à Grieue, & san Piero à Monticegli, Marignolla, & Colombaia, leuando grandi prede sanza contasto alcuno, & perche assai si temeua da quella parte, perche vi mancaua mura folo s'attendeua a ripa rare co' fossi, & steccati, & in effetto il danno, che fece lo Imperadore Artigo fu quasi niente à risperto di que sto di Castruccio, & andaronne infino à Torri in Valdipesa, e à Giogoli, et a monte Lupo, presono il Borgo, & quello di Puntormo, & la Villa di Quarantola, & piu altre, & adi 11. d'Ottobre s'arrende loro la rocca di Carmignano, & il Castello degli Strozzi, che era iui presso

1325.

presso detto Torre Becchi scorrendo insino à Prato. Azo Visconti come fu pagato in Lucca di fiorini venticinque migliaia che Castruccio gli hauea promessi per la vittoria, & per la sua parte de prigioni, & preda, i quali il comune di Lucca prese à vsura da gli vsciti di Genoua, che stauano in Pisa subito ne venne colle sue genti à Signa dicendo voleua fare vendetta del Palio, che' Fiorentini haueuano fatto correre intorno à Melano.essendo nell'hoste di M. Ramondo per la Chiesa, & insieme con Castruccio con 1000. caualli ne vennono'insino à Rifredi in su vna Isola d'Arno, che si vedeua di Firenze, & quiui fece correre vno Palio di velluto, & la fera si tornorono à Signa, & molto maggiore dubbio fu in Firenze di questa venuta, che della prima, dubitando di trattato co' parenti de' prigioni, che essi haueano a Lucca, ma pure s'attese à buona guardia, & Azzo il seguente di sen'andò à Lucca, & poi in Lombardia, & generossi in Firenze grande mortalità pe' disagi delle genti, che v'erano rifuggite, in tanto che alle essequie de' morti si leuò via il sonare delle campane,& il bandire, per non sbigottire la Città con tanti morti.

I Fiorentini essendo in tante afsittioni mandarono per soccorso al Re Ruberto à Napoli, & à tutti gli amici, & da nessuno n'hebbono se non da' Saminiatesi 80. caualieri, & da' Colligiani 25. & 100. fanti, & astrorzarono la rocca di Fiesole: perche Castruccio non la pigliasse, che piu volte hauea minacciato di riporla, & afforzarono la Badia di Saminiato à monte, & secio no ordine, che ogni sbandito saluo i ribelli Ghibellini

s'intendesse essere ribandito, pagando certa piccola cosa al comune, & feciono Capitano di guerra M. Oddo da Perugia, & M. Guastada Radicofani posono alla guardia della Città aiutandosi quato era possibile.

Nel detto anno, & d'Ottobre il Conte Vgo del Conte Guido da Battifolle riprese per suoi cinque popoli, & ville di sotto à Ampinana in Mugello, i quali erano del comune di Firenze per la compera fatta qua do s'hebbe Ampinana: benche lui diceua essere suoi per retaggio, & voleuala commettere a ragione, ma per lo sdegno non si patì in Firenze, & hebbe bando dallo esecutore di lire 30000. se non ristituisse detti popoli, & non lo fece, & rimale contumace, ma fu poi cancellato del bando dal Duca d'Athene, perche lo venne à seruire con 20. caualieri, & 200. fanti con assai cruccio de' Fiorentini. In questo medesimo mese Castruccio con sue gente caualcò intorno à Prato guastando per tempo di 9. dì, & per grandi pioue tornò à Pistoia, & pochi di poi tornò à Signa, & fece caualcare le sue gen ti da ogni lato d'Arno insino à vno miglio presso à Firenze atdendo, e predando: poi n'andò in Valdimari-na, & in Firenze si diliberò di rinchiuderuelo dallato di Calenzano, perche in Mugello era assai gente dall'altro lato, & mandouisi 200. caualieri, & 2000. pedoni, & sarebbe riuscito il pensiero se non che da Firenze per spie ne fu auisato, & innanzi che vi giugnessono le gentissen'vsci con grande preda, & 130. prigioni, & tornando à Signa vi fece battere moneta piccola colla impronta dello Imperadore, che si chiamarono i Castruccini, & hauendo fatto le dette prede, & arsioni, & lascia-

#325·

lasciato fornito Carmignano d'vsciti di Firenze, & d'altri suoi fanti si tornò a Lucca con honori simili a vno trionfo colla procissione innanzi, & con vno car- Trionfo de ro colla campana, che i Fiorentini portauano nell'hoste,& con tutti i prigioni drieto,& con M. Ramondo, & colle bandiere de' Fiorentini volte sottosopra, & molte crudeltà fece poi a' prigioni, & trassene piu di fiorini centomilla.

I Fiorentini non si abbandonarono per questo, ma con nuoui ordini crebbono le gabelle fiorini 70000. & mandarono per foldati nella Magna,& a Padoua, & feciono rafforzare il poggio a Combiata per difensione di Mugello, & quello di monte Buoni, per Valdigre ue, & non obstante le loro fatiche mandarono 200. caualieri in aiuto a Bolognesi con due Capitani, i quali furono M. Amerigo Donati, & M. Biagio Tornaquinci. Erano i Bolognesi quando chiesono detto aiuto a hoste al Castello di monte Veglio, che s'era ribellato loro per operazione di certi loro ribelli, i quali hebbono aiuto alloro difensione quasi da tutti i Signori Ghi bellini di Lombardia, in fine i Bolognesi vi furono rot fi rotti, c ti,& tra morti,e presi piu di 1800.

Gran sospetto si prese in Firenze di quelli Cittadini, che haueuano i loro parenti prigioni a Lucca, & pe rò si fece legge, che nessuno di loro potesse hauere alcuno vficio ne fuori, ne dentro alla Città.

Di nuouo del mese di Nouembre mandò Castruccio sue genti scorrendo insino a Giogoli, & tornato a Signa si parti, & posesi ad assedio al Castello di monte Murlo, & hebbe subito la fortezza degli Strozzi, che si

chia-

chiamaua chiauello, & la Torre de' Pazzi detta Palugliano, & amendue le fece disfare, & steccò mote Mur
lo intorno da ogni parte, & con caue fece cadere parte
delle mura, & della rocca, quelli dentro benche sossono bene forniti di vettouaglia haueano mancamento
d'huomini, & d'arme, & molte volte domandarono
aiuto a' Fiorentini, & mai l'hebbono, il perche vltimamente come abbandonati s'arréderono adi 8. di Gennaio salue le persone, che su cosa di vergogna a' Fioren
tini, & d'assai danno al contado, & prima del mese di
Dicembre vennono in Firenze 300. caualieri mandati
dal Re Ruberto per aiuto la metà a nostro soldo, & no
feciono buona pruoua, ne mai vollono fare caualcata,
ò per viltà, ò per comandamento, che hauessono hauuto dal Re:ma sempre stettono a guardia nella Città.

Prese Castruccio mote Mur lo.

Nel medesimo mese di Dicembre le genti di Castruccio, che erano à Signa corsono insino a San Piero a Monticelli, & vscì fuori vna masnada di Fiamminghi per combattere, e furono rotti per essere male aiutati. In Firenze sonorono le campane a martello, & però vscì fuori gran gente del popolo armati con poco ordine, & corsono insino a Settimo, le genti di Castruccio si tornarono à Signa. & il popolo a Firenze: su tenuta sciocca andata, perche se Castruccio sosse il popolo, & portauasi pericolo non pigliasse la Città di Firenze.

Et essendo i Fiorentini tanto affiitti da Castruccio, & ancora essendo in grandi diuisioni, & gelosie di tradimenti per li parenti de' prigioni, che erano in Lucca, che erano grandi & potenti, no volendo altro scampo

elesso-

per lor' Si gnore Car

elessono per loro Signore della Città, & del contado, & per dieci anni Carlo Duca di Calauria, & primoge- Ficrentini nito del Re Ruberto stando in Firenze egli, o suoi Vicari osseruando loro Leggi, e Statuti, & tenendo fermi lo Ducadi almeno mille cauallieri Oltramontani per difesa, & do ueua hauere l'anno dugento migliaia di fiorini hauendo vno mese di venuta, & vno di ritorno, & fornita la guerra, o per honorata pace, ò per vittoria poteua lasciare suo Vicario con 400.caualieri, & hauere centomilla fiorini, & fugli mandara la elezzione per folenne ambasciata, & egli l'accettò per consiglio del Padre, & de' suoi Zij, di che fu grande allegrezza in Firenze.

Del mese di Gennaio in detto anno i Fiorentini pre sono per loro Capitano di guerra M. Piero di Narsi, caualiere Bandese, & della Contea de Loreno, il quale il Settembre dinanzi tornando dal sepolcro volle esserealla battaglia in aiuto de' Fiorentini quando furono sconfitti, & fuui preso, & il figliuolo morto: & tornato di prigione, & preso l'vficio per sua valentia tenne mol to stretto Castruccio, & tenne trattati con certi conestaboli di suo paese, che erano con Castruccio di farlo vccidere, & di torgli Signa, & Carmignano, & venire a soldo de' Fiorentini: scopersesi il trattato, & fece Ca struccio dicapitare due conestaboli Borgognoni, & vno Inghilese, & sei Tedeschi: per laqual cosa grande turbatione fu nell'hoste di Castruccio, & accomiatò tutti i Franceschi, & Borgognoni, & fra gli altri M. Guglielmo di Noren, che prima hauea tradito i Fiorentini.

Et nel medesimo mese M. Piero di Narsi detto, caualco

caualcò a Signa, & tornò la sera, & Castruccio per gellosia di non perderla, subito poi vi venne in persona, & menonne presi sette conestaboli, & del mese di Febbraio vi ritornò colle sue genti, & caualcò a Torri in Valdipesa, & arselo, & seuò grande preda, & tre dì poi caualcò a san Casciano, & arse il Borgo, e tutta la Contrada, & tornossi a Signa: il Capitano de' Fiorentini ca ualcò insino al poggio a Campaio, che se fosse ito insino alla Lastra, & preso il passo Castruccio, & sue genti erano sconsitti.

Arle Castruccio Si gna .

1325.

Pochi dì poi venne Castruccio colle sue genti insino a Peretola sanza alcuno contasto, & tornato a Signa la fece ardere, & tagliare il ponte, & abbandonolla perche la guardaua con grande costo, & pericolo: bene tenne ragionamenti con maestri di chiudere l'an dito d'Arno alla Pietra Golfolina: ma perche trouò che il calo di Firenze quiui era braccia 150. abbandonò la impresa, & ridussesi a Carmignano, & fecelo crescere, & afforzare, & ridusseso a guardia di ribelli di Firenze, & di Signa, & del paese.

Cattello della Terina,e poz gio disfatNell'anno 1 3 26. il Vescouo d'Arezzo fece disfare il Castello della Terina per dispetto degli Vbertini, i quali haueua sentito erano venuti a Firenze per darlo a Fiorentini, & fece tagliare il poggio in croce, perche mai non si riedificasse, & gli habitanti mandò ad habitare in diuerse parti.

Nell'anno detto hauendo Castruccio preso la Castellina di Creti, vendutagli per danari da vno de' Frescobaldi, che v'era a guardia, scorse poi insino a Vinci, & a Cerreto, e a Vitolino, & poi passò Arno insino a

Empoli,

LIBRO PRIMO.

Fmpoli, & prese il Castello di Petroio sopra Empoli danneggiando assai la strada, e tutto il paese: dipoi di Giugno abbandonò, & disfece Petroio per tema della venuta del Duca d'Athene, & gente del Re Ruberto. Nel derto anno, & d'Aprile il Papa a Vignone in concistoro publicò priuo il Vescouo d'Arezzo, ma non vbidì, & à petizione de' Fiorentini. & del Re Ruberto elesse per Legato in Toscana, & terra di Roma, & Paciaro M. Gianni Guatani degli Orsi Cardinale.

Molestaua assai Castruccio i Pratesi con due Battifolli, che haueua posti vno in val di Bisenzio chiamato Serrauallino, & l'altro presso a Ombrone verso Carmi gnano, & vn'altro ne pose al ponte Agliana per assicurare piu i Pistolesi, ma tutti gli abbandonò quando vé-

ne il Duca d'Athene per Vicario del Re Ruberto.

Del mese di Maggio in detto anno M. Piero di Narsi Capitano di guerra de' Fiorentini per fare qualche ope ratione noteuole innanzi alla venuta del Duca d'Athe ne, tenne vno trattato in Carmignano con certi conestaboli di Castruccio, & sanza saputa d'altri vi caualcò con 200.caualieri, & 500.fanti appie, & fu tradito da conestaboli, & con due aguati rotto, & preso egli, & piu altri & poco poi venne Castruccio a Pistoia, & fecegli tagliare la testa in dispetto de' Fiorentini opponendogli falsamente, che quando si ricomperò di sua prigione hauea giurato di non gli essere contro.

Nel medesimo mese adi 17. vene in Fireze il Duca d'Athene, & Conte di Brenna come Vicario del Duca di Calauria co 400 caualieri a mezzo soldo de' Fioreti cario del ni, & mezzo del Re, & prese la Signoria sponedo ogni Galauria.

come Vi-

d'Athene

vficio,

vficio, & creando i Priori, che entrarono a mezzo Giugno a sua volontà, & buona Signoria fece in Fireze nel tépo che stette Vicario: publico lettere papali in Firéze come il Re Ruberto era fatto Vicario d'Imperio i Italia vacante lo Imperio, tornò in casa de' Mozzi, non venne per allhora il Duca principale in Firenze per ca gione dell'armata, che il Re mandaua in Cicilia, laquale madò nel medelimo mele, & fu di 90. legni, fecionui dauno assai sanza acquisto: poi ne venne detta arma ta verso Genoua, come era ordinato per fare insieme co' Genouesi guerra à gli vsciti, & à Castruccio, & il Duca di Calauria la douea assaltare per terra insieme co' Fiorentini, & nel venire scesono in Maremma, & presono alcune Castella de' Conti di Santa Fiore, poi vennono a Portoueneri, & accozzaronsicó l'hoste de Genouesi, & poco frutto feciono sanza alcuno acquisto per trouare le terre molto prouedute, & simile con Castruccio, & anche il Duca non fece per terra quello, che era ordinato: il perche tutta l'armata si parti,& cia scuno tornò in suoi paesi, & il Conte Nouello ne venne al Duca a Firenze con 100. caualieri, & del mesedi Giugno seguente giunse a Pisa per mare con 5. galee M. Gianni Orsini Cardinale, & Legato Paciaro in Toscana mandato dal Papa, & assai honoreuolmente su riceuuto da' Pisani, benche pure con gelosia, & nello stare in Pisa hebbe lettere da Castruccio, che voleua pace co' Fiorentini, dipoi venne a Firenze adi 31. di detto mese, & su riceuuto honoratissimamente, & donatogli 1000. fiorini in vna coppa a Santa Croce, doue tornò ad albergo, & adi 4. di Luglio publicò la sua

Lega-

1326.

LIBRO PRIMO.

Legazione faccendone ammonizione a tutte le Città. Adi 10. del detto mese di Luglio giunse in Siena il Duca di Calauria con sue genti, & fu riceuuto con grandi honori,& perche in Siena eran grandi diuifioni fra' Tolomei, & Salimbeni, & dubitauasi in Firenze, Tolomei, e Salimbe che non si riducessono a parte Ghibellina, vi mandoro ni di Siena no i Fiorentini ambasciata al Re a pregarlo, che innan zi si partisse gli pacificatse insieme, & cosi fece: soprastandous insino adi 28. di Luglio, & fece fare fra loro ficura triegua & oltre acciò tanto aoperò in detto tem po, che i Sanesi gli dierono la Signoria della Città per cinque anni con certi modi,& da' Fiorentini volle per la soprastanza in Siena fiorini 16000 che assai di-

spiacque loro.

Carlo Duca di Calauria primogenito del Re Ruberto Re di Gierusalem, & di Cicilia entrò in Firenze adi 30. di Luglio 1326 con bellissima compagnia di Fireze del molti Signori, & Baroni, e Caualieri a sproni doro, & Calauria. altri Caualieri in numero di 1500. 8 piu con 400. del Duca d'Athene, con circa 1500. some di muli a campanelle, & con grandi solennitadi, & honori, e procislioni fu riceuuto, & tornò nel palagio del comune di costa alla badia, doue soleua tornare il Podestà, & rendere ragione, & allhora si diputò il rendere ragione in Orto san Michele nelle case, che surono de' Macci, & fu notato per tutta Italia per grande operatione de' Fiorentini, che l'anno medesimo in che essi erano in tante auuersità, & rotte per loro virtu, & spendio conducessono in Firenze tanta Signoria, & insieme il Lega to del Papa, & dimorato alcuno di in Firenze mandò

per l'amistà, & mandorongli i Sanesi 350. caualieri, i Perugini 300. i Bolognesi 200. gli Orbitani 100. i Signori Manfredi da Faenza 100. il Côte Ruggieri 300 fanti, il Conte Vgo in persona con 300. fanti, & le cerne de' pedoni del contado de' Fiorentini, & fece imporre a' Cittadini ricchi fiorini 60000. & per ogni persona si credette si facessi hoste, & non seguì: la cagione non si seppe, & benche molte se ne dicessono, pu re pe' piu si disse, che la cagione su trattati di pace, che Castruccio tenne con lui, & con legato, & ingannò

l'vno,& l'altro.

\$326.

castruccio ingannail

Duca di Calaurial,

&il Lega

so del Pa-

pa.

Poi del mese d'Agosto seguente il Duca detto volle, che in molte cose da' Fiorentini gli fossono allargati i patti in potere fare i Priori, & ogn'altro vsicio, & guardie della Città, & del contado, & à sua volontà potere fare guerra, & pace, rimettere ribelli, e sbanditi come à lui piacessi, & che la Signoria gli fosse riconfermata per dieci anni cominciando à Settembre seguente: di questo si disse erano operatori i grandi, dicendo volergli dare la Signoria libera, non per bene che gli volessono, ma per rompere gli ordini della giustizia: ma il Duca hebbe buono consiglio, & inteses col popolo, che gli haueua dato la Signoria, & i grandi n'hebbono poco honore.

Et nel detto anno, & mese il Legato veggendo esse re stato tenuto à parole dell'accordo da Castruccio, & dal Vescouo d'Arezzo, in su la piazza di Santa Croce gli publicò scomunicati, & scismatici, & fautori d'heretici, priuandogli d'ogni benesicio temporale, e spiretto.

rituale.

LIBRO PRIMO.

Et in detto mese falli la compagnia de gli Scali, Amie-11,& Figliopetri durata piu di 120.anni, & trouoronsi to notabihauere debito piu di 400 migliaia di fiorini, che fu no le. minore sconsitta in Firenze, che quella d'Altopascio,

& molte altre per questa furono sospette.

Del mese di Settembre seguente veggendo i Fiorétini, che il Duca non procedeua contro à Castruccio, attesono à riporre il Castello di Signa per sicurta del piano con belle, & buone mura alle spete del comune faccendo immunità à chi vi tornasse adhabitare, &

Ripofizio ne di Si-

principiarono gangalandi.

Principio di Ganga-

Del mese d'Ottobre il Duca ordinò con Spinetta Marchese Malespina, che entrasse in Lunigiana, & mo landi. uesse guerra à Castruccio, & soldogli 300. caualieri in Lombardia, & 200. ne mandò il Legato di quelli della Chiesa, & 100. ne menò Spinetta da Verona, & con detta gente assediò il Castello di Verrucabuosi, che Ca struccio gli hauea tolto, & oltre à questo certi vsciti di Piltoia à petizione del Duca detto rubellarono da Castruccio due Castella nella montagna, cioè Riuignano, & Mammiano: Castruccio come franco Capitano veg gendosi assaltato mandò gente adassedio di dette due Caltella, & lui venne à Pıltoia con assai gente, perche da Firenze non vi si soccorresse. Al Duca parue hauere fatta non buona impresa pure vi mandò per soccorrere circa 300.caualieri,& 500. pedoni, & Capitano M. Biagio Tornaquinci per la via delle montagne, & mai no vi si poterono accostare per le neui, & pioue, e freddi. Circa 2000.caualieri, & popolo grandissimo mandò per la via del piano con M. Tommaso Conte di

Squi-

Squillacci, & M. Amerigo Donati, & M. Giannozzo Caualcanti, & posoronsi al montale, & pe' medesimi temporali, & pe' prouedimenti di Castruccio non vi poterono soccorrere, il perche quelli, che
teneuano dette due Castella si fugirono vedendo non
potere essere soccossi, & Castruccio le rihebbe, &
subito caualcò verso Lunigiana, & se non fosse che
Spinetta si parti presto colle sue genti sarebbe stato
preso, & così con vittoria, e trionso si tornò Castruccio à Lucca, & se genti del Duca si tornarono à
Firenze con poco honore, & per hauere meno à guardare Castruccio sece dissare il piu delle fortezze di
Lunigiana, & il suo Castello di monte Falcone in
sulla Gusciana.

In questo medesimo anno, & di Dicembre il Re Ruberto mando à dire a Fiorentini, che oltre a' patti fatti voleua, che concorressono insieme con l'altre terre vicine a pagare piu la spesa di 800. caualieri Oltramontani, pe' quali haueua mandato in Prouenza, & altre parti, & se non voleua che il Duca si tornassi à Napoli, & parendo a' Fiorentini male di questo, & anche era peggiore partito lasciarlo partire: però per lo meglio patteggiarono di dargli di nuouo ogn'anno fiorini 30000. pe' detti soldati, de' quali piccola parte ne pagarono i Sanesi, & altre terre vicine saluo i Perugini, & trouossi che il primo anno costò il Duca a' Fiorentini tra salari, e soldati, & altre spese fiorini quattrocento migliaia, che fu gran cosa essendo la Città si affannata, & oltre à ciò molto prese il Duca la Signoria d'ogni cosa piccola, & grande, & auilì tan-

401

1326.

LIBRO PRIMO. 197

to l'vficio de' Priori, che niuna cosa ardiuano à fare per piccola, che fosse insino à chiamare vno meslo, & sempre staua fra Priori vno de' Consiglieri del Duca.

Del mese di Gennaio seguente Castroccio con tradimento ordinò di torre a' Pisani il Castello di Vico Pisano, & mandò vna notte vno M. Benedetto Macaioni de' Lanfranchi rubello di Pisa con 150.caualieri, & Castruccio rimase colle sue genti impunto a Altopascio per soccorrere se bisognasse, & vna mattina data il detto M. Benedetto v'entrò dentro, & corse la terra: ma subito da quelli della terra ne su ricacciato fuori, & rimasene tra presi, & morti piu di cinquanta, & per questo molto piu crebbe l'odio de' Pisani contro a Castruccio.

Indetto anno, & mese i Pratesi, Saminiatesi, Sangimignanesi, & Colligiani dierono le loro terre, cioè la Signoria al Duca di Calauria con certi termini, e patti, saluo che i Pratesi per loro discordie gliele dierono per

petua, & à sue rede.

In questo medesimo mese il Conte Nouello con 800. caualieri del Duca scelti caualcorono insino alle porti di Piltoia,& ruppono l'antiporto,& arsono Valdibura, & le mulina con grande prede. & del mese di Febbraio gli vsciti di Genoua con gente di Castruccio presono il Castello di Siestri, & d'Agosto seguente pre fono quello di Monaco:

Per la venuta del Duca di Calauria i Ghibellini, & tirani di Toscana, & di Lobardia madarono loro ambascia dori nella Magna à Lodouico di Bauiera nuouo eletto

Re de' Romani per commuouerlo a passare in Italia per resistere alla forza del Duca,& có grandi promesse lo condussono a Trento, & con lui il Duca di Chiaren tana a fare parlamento: nel quale furono M. Cane Signore di Verona, & M. Passerino da Mantoua, & vno de' Marchesi da Esti, e M. Marco, e M. Azzo Visconti, e Guido Tarlati, che si chiamaua Vescouo d'Arezzo, benche poco inanzi era stato priuato dal Papa, & Ambasciadori di Castruccio, & de' Pisani, & degli vsciti di Genoua, & di Don Federigo di Cicilia, & d'ogni Capo rale di parte d'Imperio, & de' Ghibellini d'Italia, & nel detto parlamento il detto Re de' Romani volgarmen te chiamato Bauero per schifare la scomunica, che poco innanzi hauea posto Papa Giouanni, quando lo pri uò, a qualunche lo chiamasse Imperadore, promisse,& giurò à sopradetti di passare in Italia, & venire à Roma sanza indugio, & sanza tornare in suoi paesi, & i detti tiranni insieme con Ambasciadori Romani Ghibellini promissono di dargli 150. migliaia di fiorini co me fosse à Melano. Alla detta promessa non si collegorono i Pisani, anzi cercorno di dargli danari da parte, & lui promettesse non entrate in Pisa, & nel detto parlamento publicò indebitaméte Papa Giouanni XXII. essere heretico, & non degno Papa per piu articoli, & tutto fu con consiglio di piu Vescoui, & altri prelati, e frati apostati d'ogni religione, & ribelli di Santa Chiesa per diuersi casi,& dipoi adi 13. di Marzo il detto Ba uero si parti da Trento con poca compagnia di circa 600. caualieri, & bisognoso di danari. Et del mese d'Aprile 1327 giunse in Melano, & poi adi 31 di Maggio

Venne il Baueroan L'Impera'dore prina to à Tren to,& poi a Melano.

1326.

si fece

si fece coronare nella Chiesa di Santo Ambruogio della corona del ferro per mano del Vescouo d'Arezzo, & di quello di Brescia amenduni diposti, & scomunicati, il Vescouo di Melano non vi si volle ritrouare, anzi si parti di Melano, & trouoronsi presenti a detta coronazione piu de sopradetti Tiranni di Lombardia per la venuta di detto Bauero quasi tutta Italia si commosse, & fra gli altri si leuò à romore il popolo di Roma, & tolsono la Signoria a' nobili, & grandi di Ro ma, & parte ne mandarono a confini dubitando non dessono la Signoria al Re Ruberto, chiamato Capitano del popolo di Roma, & commissono il gouerno di Roma a Sciarra della Colonna, con configlio di 52. popolani, cioè quattro perione, & mandorono Ambasciadore al Papa à Vignone, che douesse tornare à Roma,se non che riceuerebbono il Bauero, il Papa mandò adammunirgli, che non lo riceuessono, che era heretico, & scomunicato, & che lui verrebbe à Roma a tempo debito, & prestamente, & mandarono anche i Romani ambasciata al Bauero a sommuouerlo, & simi le trattauano col Re Ruberto, & con ciascuno teneano pratica.

Il Re Ruberto sentendo la venuta del Bauero in Lombardia mandò M. Gianni Prenze della Morea suo fratello con 1000. caualieri all'Aquila per pigliare à sua Signoria tutte le terre de' passi nel Regno, & prese Norcia nel Ducato, & poi la Città di Rieti, nella quale presa, e lasciò a guardia il Duca d'Athene: poi fornì tutte le ter re di campagna col Rettore, che v'era pel Papa, per se, & per lui: poi tentò d'entrare in Roma; & non fu vo-

luto

luto riceuere, & il simile fece à Viterbo, & guastollo intorno, & in questo tempo mandô anche il Re in Cicilia contro à Don Federigo vna armata di 70. galee, che feciono assai danno, & cinque di queste partendosi dall'altre presono la Cittadella d'Hostia, & i Romani v'andarono à soccorrere, & furonui danneggiati, poi quelli dentro vi missono fuoco, & partironsi in sulle galee, il perche molto piu i Romani sdegnarono contro al Re Ruberto, per laqual cosa il Legato degli Or-sini che era in Firenze si partì, & andò verso Roma per riconciliargli insieme col Re, & volendo entrare in Roma insieme col Prenze della Morea non fu voluto riceuere, il perche cercorono d'entrarui per forza, & ruppono di notte parte del muro del giardino di San Piero, & entrarono dentro nella Città Leonina có 500. caualieri, & altrettanti appie, & presono la Chiesa di San Piero, & la piazza e'l Borgo de Rigattieri vccidendo le guardie, & posonui sbarre, & doueano essere seguitati dalla porta Orsina,& nessuno si leuò, il popolo di Roma fu presto all'arme, & vennono alle sbar re fatte, & fuui grande zusse, & molti morti, in fine su tanto l'abbondanza del popolo, che le genti del Legato, & del Re non poterono reggere. & missono fuoco nel Borgo per potere fuggire, & vscironsi di

In questo medesimo anno, & d'Aprile nacque in Firenze vn figliuolo maschio legittimo al Duca, & su battezato da M. Simone della Tosa, & Saluestro Manetti de Baroncelli sindachi del comune, & su nominato Martino, & secesene gran-

la d'Hostia brucia ta.

1327.

Roma.

di feste, ma morì l'ottauo dì, & su seppellito à Santa Croce.

Saputa che fu in Pisa la nouella della coronazione del Bauero à Melano per molti vsciti di Firenze, & d'al tre Città & per alcuno popolano minuto, sene fece fuoco, & festa gridando viua lo Imperadore, & muoia il Papa, & il Re, & i Fiorentini, & dispiacendo questo a reggenti di Pisa, & continuò essendo in pratica co'l Papa, e col Re cacciarono di Pisa tutti gli vsciti d'ogni Città, & de' loro Cittadini, sospetti assai ne mandarono a' confini, & mandarono via tutti i soldati Tedeschi.

Nel medesimo anno il Duca di Calauria Signore di Firenze tenne vno trattato in Lucca con certi della ca sa de' Quartigiani, a' quali mandò segretamente certe insegne della Chiesa, & sue, & doueua il Duca man dare le sue genti adassediare Pistoia, pensando di certo che Castruccio vi soccorresse colle sue genti, & quando lui colle sue genti fusse fuori di Lucca, allhora i detti Quartigiani colle dette insegne doueano correre, & pigliare Lucca per la Chiesa, & pe'l Duca, & le genti da Fucecchio vi doueuano soccorrere, & di certo il trattato riusciua se non che il Duca penò tanto à mandare le genti à Pistoia, che vno de' Quartigiani, ò per viltà, ò per paura riuelò il trattato à Castruccio: il perche lui fece serrare le porti, & prese circa 22. di casa Quartigiani, & ritrouò le bandiere, & fece impiccare M. Guerruccio Quartigiani con tre figliuoli, & colle bandiere à ritroso, & altri propagginare, & gli altri cacciò con circa 100. & rimale

con tanta gelosia, & sospetto co' suoi Cittadini, cheno vsciua di Lucca, & certamente perdeua la Signoria se non fosse il presto soccorso della venuta del Bauero, & nota il giudicio di Dio che i detti Quartigiani anticamente Guelsi furono capo à dare la Signoria à Castruccio.

Nota il giudicio di Dio.

> Del mese di Giugno il sopradetto Legato degli Orsini publicò in Firenze nuoui processi farti dal Papa contro al Bauero, del mese di Luglio prossimo s'appre se fuoco in Borgo Santo Apostolo nel chiasso fra Bon ciani, & gli Acciaiuoli, & arsonui sei case, & il Palagio de' Giotti.

Hauendo in questo mese il Duca messo in punto tutte le sue genti in numero di circa 1300.caualieri & de' Fiorentini circa 300.& circa 800.pedoni, & fatto il Conte Nouello Capitano d'Andri, vscirono di Firen ze,& per la prima sera accamparono appie di Signa, & stati tre di perche Castruccio non si auisassi di loro andata si leuarono segretamente di notte lasciando le tede parate insino à terza, perche i nimici non si auedessi no della partita, & prestamete vennono in vald'Arno, & passarono la Gusciana al passo di Rosaiuolo à vno ponte postoui la notte, & prima erano passato 400.ca ualieri, che erano in vald'Arno, & piu vi sene aggiunse 3 50. con M. Vergiû di Landa mandati dal comune di Bologna, & prestamente assediarono il Castello di San ta Maria à Monte, che era fortissimo con trecerchia di buone mura, & bene fornito à difesa, & infine disfatto lo presono con aspra battaglia, & poi in capo d'otto di s'arrende la rocca salue le persone, & mai Castruccio

Presono i Piorenti ni Santa Maria à Monteper forza.

ardi à soccorrerui, che era colle sue genti à Viminaia, & nell'acquisto vi furono morti la maggior parte de terrazzani, quale di ferro & quale di fuoco & arsono tutte le loro case, che su giudicio di Dio al tradimento grande, che haueuano fatto quando la dierono à Ca-Aruccio, & à gli huomini che v'erano a guardia, hauuto detto Castello l'hoste si tornò a Fucecchio, & stette ui due di, perche Castruccio non intendessi loro pensie ro, dipoi ripassorono la Gusciana, & accamporonsi al Galleno appetto all'hoste di Castruccio, che era in sul ceruglio, & in su Montechiaro, & richiesollo piu volte di battaglia, & non la volle, e sarebbe l'hoite ito verso Lucca se non che era cosa di grande tempo, & spendio, & dubitauasi della venuta del Bauero, & però tornarono di quà dalla Gusciana, & passarono mont'Albano, & posonsi ad assedio al Castello d'Artiminio, & dieron Presono i ui si aspra battaglia da mezzo di insino a notte, che su- ni Artimi bito s'arrende à patti salue le persone. Adi 27. d'Agosto, & per nouelle venute in Firenze, che il Bauero era à Pontriemoli comandò il Duca, che l'hoste tornasse in Firenze, & cosi feciono honoratamente. Il di seguente trouossi, che i Fiorentini haueuano speso dalla venuta del Duca insino à detto dì, che fu poco piu d'vno anno piu di cinquecento migliaia di fiorini.

Coronato che fu il Bauero in Melano domando i danari, che gli furono promessi à Trento, à M. Galeazzo, & lui parendogli essere maggiore Signore in Melano, che'l Bauero, perche hauea à suo soldo 1200.caualieri gli rispose superbamente, che gl'imporrebbe quan do gli paressi tempo, & pet questo sdegnado il Bauero,

& hauendo vdito anche molti de' Cittadini di Melano, che si doleuano della Signoria di M. Galeazzo, man
dò per molti de' Caporali delle genti del detto M. Galeazzo, & segretamente gli sece giurare nelle sue mani;
poi mandò pe'l suo malificalco, & adi 6. di Luglio ragunò vno grande consiglio di Melanesi, & mandò per
M. Galeazzo, & in loro presenza gli sece rinunziare la
Signoria, & sece pigliare lui, & Azzo suo figliuolo, &
Marco, e Luchino suoi fratelli, & molto ne piacque a'
Melanesi, & riformò la terra d'vno suo hauere, per suo
Vicario, con consiglio di 24 de' migliori di Melano,
i quali incontanente imposono, & ricolsono, & dieron
gli fiorini 50000. & così permesse Iddio, che la Chiesa
fosse vendicata di suoi nimici da vno suo nimico.

Tolfe il Bauero la Signoria di Melano a M. Galeazzo, & imprigionollo.

Dinino giudicio.

Per la presura di detti Visconti molto si marauiglio rono, & impaurirono tutti i tirani Ghibellini di Lobar dia vedendo priuato, & imprigionato Galeazzo, il quale era suto principale mouitore della venuta del Bauero. Il perche il Bauero diliberò di fare nuouo parlaméto al Castello detto Liorci in Bresciana, & haueua imprigionato Galeazzo nel Castello di Moneia, & lasciato Marco come non colpeuole, & à Luchino, e Azzo posto di taglia venticinquemigliaia di fiorini, de' quali hebbe 16000. & menogli seco cortesemente presi al parlamento, nelquale si ragunorono quasi quelli mede limi Signori, & altri, che nell'altro à Trento, & in quello palesò lettere di Galeazzo, ò vere, ò false, che fossono, per lequali mostraua che teneua trattato controà lui con Legato del Papa, & infine fu d'accordo con tutti, & hebbe da loro circa ducentomigliaia di fiorini,

& in

LIBRO PRIMO.

& in dispetto di Santa Chiesa fece tre Vescoui vno in Chermona, vno à Como, & vno de Tarlati à Città di Castello, & partito il parlamento, Marco, & Luchino, e Azzo Visconti si fuggirono nel Castello de Lisco, & feciono poi guerra à Melano, & il Bauero con fue gen ti,& degli altri tiranni ne venne à Chermona, & poi al Borgo à San Donnino poi per lo contado di Parma sanza contasto passò i monti, & venne à Pontriemoli in calendi di Settembre, & grandi abbominazioni di tradimento furono date al Legato della Chiesa, che era in Lombardia, con 3000. caualli da i fedeli di Santa Chiesa di Toscana: perche poteua storpiare il passo al Bauero, & non lo fece scusandos, che non gli potè fare caualcare perche non haueano hauute le

oro paghe dal Papa.

Come il Bauero colla sua donna figliuola del Conte d'Analdo furono giunti in Toscana, Castruccio con grande compagnia si fece loro incontro insino à Pontriemoli con molti doni, & presenti, & insieme ne ven nono insino al Castello di Pietrasanta, nel quale il Bauero s'arrestò: perche non voleua entrare in Lucca, se prima non hauesse la Città di Pisa, & i Reggenti di Pila non gliele voleuano dare, ne vbbidirgli, dando cagione di non volere fare contro à Santa Chiesa, perche lui era scomunicato, & non volere rompere la pace à Re Ruberto, & a' Fiorentini mandoui il Bauero suoi Ambasciadori, & i Pısani non gli vollono riceuere, ma fornirono la terra di gente, & di vettouaglia, & afforzolla,& caccionne i soldati Tedeschi sanza i caualli. Et il Bauero si dispose di non passare piu innanzi, se prima

non hauesse Pisa & in questo tempo Guido Tarlati di-sposto Vescouo d'Arezzo si misse mezzano, & venne à Libbrafatta,& mandò per Ambasciadori Pisani, i qua-li vi mandorono tre de loro maggiori Cittadini, i qua lı furono M Lemmo Guinizelli, M. Albizo da Vico, & Ser Iacopo da Calci, & accordauansi i Pisani à dargli fiorini 60000. & lui andasse à suo viaggio, il Bauero non lo volle consentire, & partendosi gli Ambasciado ri Castruccio con sua gente passò il Serchio, & prese-gli, & subito poi passò il Bauero colle sue, & l'altre gen ti menò il suo maliscalco da Lucca, & posono hoste in torno a Pisa adi 6. di Settembre. I Pisani vedendosi tra diti della presura degli Ambasciadori, & si forte assalta ti sbigottirono assai: pure dopo alcuni di ripresono vigore,& francamente si missono in punto alla difesa, & benche non volessono dal Duca gente, pure lo richiesono d'aiuto di danari, & hebbonne & saettume, & arme, ma in pochi di il Bauero & Castruccio entrorono nel Borgo di San Marco, & feciono vno ponte di legname disopra, & vno disotto, & cinsono Pisad'assedio intorno intorno da ogni parte, & in poco tempo hebbono tutte le loro Castella, ne per questo perderono l'animo i Pisani, & eransi gia difesi vno mese, & largamente si farebbono difesi, & straccato il Bauero: ma fra loro Reggenti nacque discordia, & però subito feciono trattatori d'accordo, & dierono la Città al Baue ro, & piu fiorini 60000. rimanendo in loro giuridizione, & stato, & che Castruccio, e loro vsciti non vi potessono entrare: entroui il Bauero colla sua donna, & sua gente adi 11. d'Ottobre, & tre di poi i Pisani per

loro

1327.

Prese is Bauero-Pi

loro medesimi per piacergli stracciarono i Capitoli, & dierongli la Signoria libera, & entroui Castruccio, & ogn'altri sanza alcuna nouità, & perche vno suo conestabole vccise vno, che v'era stato Bargello, il Bauero lo fece decapitare, mandando aspribandi, che ne à mer catanti, ne altri fosse fatta alcuna violenza & prestamé te pose a' Pisani vna colta di fiorini 60000. per pagare i soldati,& non era ancora compiuta di ricogliere, che ne pose vn'altra di 100000. per l'andata à Roma, & allhora conobbono i Pisani il loro errore, & essere disfatti, che se hauessono durato à difendersi come poteuano domandando aiuto saluauano Italia, & straccaua no il Bauero, che col darsi missono Italia in rouina, & feciono grande il Bauero: & in quelto tempo Guido Tarlati disposto Vescouo d'Arezzo si parti da Pisa dal Bauero molto male contento per parole villane riceuu te da Castruccio presente il Bauero rimproueradogli, che lui era suto cagione di sostenere i Fiorentini: perche se quando lui gli sconfisse à Altopascio il Vescouo hauesse voluto assaltargli per vald'Arno disopra i Fiorentini non harebbono potuto reggere,& forse disse il vero, il Vescouo gli rispose, che non doueua essere disleale, & rompere la pace farta co' Fiorentini non la ropendo eglino à lui, ma che egli era bene suto tiranno, traditore in cacciare di Lucca tutti i Cittadini, che l'ha ueuano fatto Signore, & in cacciare Vguccione della Faggiuola, & rompere la pace a' Fiorentini, il Bauero non riprese ne lodò, ne l'vno, ne l'altro: il perche il Vescouo si parti, & quando su in maremma amalò al Ca- scouo d'A. stello di monte Nero, & quiui morì adi 21. d'Ottobre, rezzo in maréma.

& nella sua infermità con grande pentimento, & molte lagrime riconobbe i suoi errori fatti cotro alla Chie sa, & contro al Papa confessando Papa Giouanni essere vero Papa, & il Bauero manifesto heretico, & solennemente, & con carte promisse se Iddio gli prestasse sa nità essere sempre difenditore di Santa Chiesa, & perseguitatore de suoi ribelli, & con grande diuozione prese i Sacramenti, & morto su portato Arezzo, & sep pelito con molti honori, come quello che haueua molto accresciuto Arezzo, & il Vescouado. Per la sua morte l'hoste degli Aretini, che era con quelli di Cattello allo assedio del Castello di monte Santa Maria sene tornorono disubito, & seciono Signori d'Arezzo per vno anno Dolso, & Piero Sacconi da Pietramala.

Et in detto anno, & d'Ottobre il Papa à Vignone diè l'vltima sentenza contro al Bauero scomunicando lo, & priuandolo. Del mese di Dicembre il Bauero andò con Castruccio à Lucca: poi Castruccio lo menò à vedere Pistoia per mostrargli la Città, & contado di Fi renze, & l'attitudine, che haueua à fare loro guerra dipoi tornati à Lucca, & volendo il Bauero meritarlo del lo acquisto di Pisa, per la festa di San Martino con gran de solennità sece Castruccio Duca di Lucca, di Luni, & Pistoia, & Volterra, & secessi mutare arme, & donogli vua banda della sua arme, & da lui riceuette siorin 50000. & di Pisa n'haueua gia tratti piu di centosettantamilla, & fatto questo si tornò à Pisa.

Maestro Cecco d'a scoli bruciato in Fuenze.

٠ را

Nel detto anno, & di Settembre fu arso dallo Inqui store in Firenze Maestro Cecco d'Ascoli Astrolago, ouero Negromate per certi trattati heretici, che hauea composti di spiriti maligni, & altre cose riprouate, & in detto anno mori in Firenze Maestro Dino del garbo Medico Fisico de' piu eccellenti d'Italia. In detto anno i Pisani per comendamento del Bauero renderono à Castruccio Duca di Lucca per guidardone del suo seruigio il Castello di Sarrezano, & di Rotina in versilia, & monte Caluoli, & Pietrasanta.

in persona uno popolano di Firenze chiamato Gianni Altani perche hauea contradetto in uno consiglio, che non si desse aiuto al Re Ruberto, il quale egli domanda ua per suoi Ambasciadori, & benche fosse huomo vizioso, & dicesse presuntuosamente, pure dispiacque

molto questo atto a' Cittadini di Firenze.

n, .

Nella stanza che il Bauero fece à Pisa nessuna offen sione fece a' Fiorentini, ò al Duca, ma solo attese à ragu nare danari per fornire la sua andata à Roma, che piu di dugentomigliaia di fiorini ne trasse da' Pisani, & nel difendersi da lui no patirono d'imporne fiorini 5000. & partissi il Bauero di Pisa adi 15. di Dicembre colle sue genti in numero di 3000. caualieri, & 10000. bestie, & la prima sera si posò alla Badia à San Rimedio tre miglia presso à Pisa, & iui soggiorno sei di aspettan do Castruccio, il quale male volentieri andaua per dubio di lasciare Lucca, & Pistoia, & no potedo piu asper tare si parti,& andonne per maremma hauendo prima mandato il suo maliscaleo co' Conti di Santa Fiore à pigliare i passi, & al passare d'vno fiume si ruppe vno ponte,& annegoui molte sue géti,& pati in maremma tanti disagi, e bisogni, che ageuolmente le genti del

O Duca

1327.

Viterbo.

Duca, & de' Fiorentini, & Sanesi gli poteuanostorpiare il passare, ma ò per viltà, ò per senno, ò per comanda-mento del padre mai non volle il Duca, che le sue gen tis'abboccassino con quelle del Bauero, & in fine passa ta maremma con assai affanni giunse il Bauero à Viter venne il bo adi 2 di Gennaio, & fuui riceuuto come loro Signo re: perche si teneua à parte d'Imperio per vno loro Cit tadino nominato Saluestro de' Gatti, che Signoreggia ua, & à Viterbo lo raggiunse Castruccio con 300.caua

lieri, & 1000. balestrieri.

Sentendo il Duca partito il Bauero di Pisa ragunò in Firenze nel suo Palagio vno grande parlamento, do ue interuenne i Priori, & ogn'altro vsicio, & grande parte de gli altri Cittadini, & con sauie parole propose loro come gli era necessità di partire di Firenze per andare à difendere le sue terre del Regno dalle forze del Bauero confortando tutti i Cittadini à stare fedeli à Santa Chiesa, & al suo padre, & allui, & offerendosi à ogni bilogno tornare in persona, ò madare altri di suo lignaggio, & con gente alla difesa di Firenze, & lasciò in Firenze per suo Luogotenente M. Filippo di Saggineto figliuolo del Conte di Catanzano di Calauria, & per suoi Consiglieri M. Giouanni di Giouannozzo, & M. Giouanni da Ciuita di Rieti grandi saui di ragio ne,& di pratica,& 1000. caualieri di gente d'arme, & per soldo hauessono l'anno dugentomigliaia di fiorini per parte de' Priori, & del popolo fu rispolto cortesemente dolendosi della sua partita, & in gran parte era così vero, peròche benche fosse costo a Fiorentini la sua stanza in 19. mesi nouecentomigliaia di fiorini, &

non

non fosse loro paruto molto viuo Signore, ò guerriere pure gli artefici haueano guadagnato, & il suo reggimento era suto molto humano, & haueua spento turte le sette di Firenze, & assai assicuratogli da' vicini: innanzi alla partita sua il di dopo Natale fece vno gráde conuito di molti Cittadini & donne, e danze, & feste, & poi parti di Firenze adi 28. di Dicembre con tut ti i suoi Baroni con circa 1600. caualieri, & alquanto del Duca foggiorno in Siena, & in Perugia, & Arieti, e giunse al- uria di Fil'Aquila adi 16. di Gennaio, & la si fermò con sua

gente.

Nel detto anno il Legato degli Orsini, che era ito à Roma fece comandamento, che in Firenze si facesse, & coli si fece solenni procissioni à pregare Iddio, che desse aiuto à Santa Chiesa à difendersi dal Bauero, & lui recasse alla obedienza, & in detto anno concedette il Papa al detto Legato in comenda per la sua mensa il beneficio della badia di Firenze, che era morto l'Abate di detta Badia.

Per la venuta del Bauero à Viterbo furono assai qui stioni fra il popolodi Roma, che chi lo voleua, & chi nò, & altri lo voleuano con certi patti, & à questo s'ac cordarono, & mádarongli foléne ambasciata: ma Sciar ra della Colonna, & Iacopo Sauelli che erano capitani del popolo, che con aiuto di Tibaldo, & altri haueano riuolto il popolo, & cacciati gli Orsini, & altri mandarono segretamente à dire al Bauero, che non guardasse al dire degl' Ambasciadori, ma venisse presto, & harebbe la Città, il perche giunti gl'Ambasciadori, & sposta la ambasciata commisse la risposta à Castruccio, & 1 . O 2 qualla

quella fu dare nelle trombe, & montare à cauallo, &

£327.

Venne il Bauero à Roma, & fuui coro-

fuui coro-

Gund'alterazione in Roma. rirenere gl'Ambasciadori, & partirsi, & mandare à pigliare ogni passo, che nessuno innanzi alloro giugnesse à Roma, & venne il Bauero con sua gente à Roma adi 5. di Gennaio, & adi 7. fu messo dentro sanza contasto con grande honore, & simontò nel Palagio à San Piero, & dopo quattro di venne à Santa Maria Maggiore, & fece grande parlamento in Campidoglio à tutto il popolo, che voleua sua Signoria, & per sermone d'vno Vescouo de' Frati Romitani su ringraziato il popolo, e fatto grandi promesse d'esaltargli, & dal popolo su accettato per Signore, & loro Re, & fatto Senatore, e, Capitano di popolo, e ordinata la coronazione per la Domenica seguente, & accozzossi con lui tutta la senti na de' cattiui cherici del mondo, ò religiosi, ò appostati, o ribelli della Chiesa, e tutti i buoni cherici si partiro no di Roma, & il Santo Sudario fu nascosto per vno Calonaco di San Piero, non gli parendo degna cosa, che simili genti lo toccassono, & funne assai turbazione in Roma. Et come era ordinato adi 17 di Gennaio il Bauero con grande compagnia,& molta felta si partì da Santa Maria Maggiote, & venne à San Piero, & da quelli Baroni di Roma à cui piu gliparue s'apparte-nesse, e à certi suoi Vescoui scissnatici si fece coronare Imperadore,& cosi la sua donna Imperadrice, la doue tutti gli altri debbono essere coronati dal Papa, ò suo Legato, & perche vno Conte à cui apparteneua vi mãcaua, intitolò Castruccio di quella Contea, & fecelo Caualiere e piu altri & detta la messa, che era quasi sera ne venne à Campidoglio à mangiare, e à dormire, & la

& la mattina fece Senatore, e suo Luogotenente Castruccio, & lasciollo in Campidoglio, & lui si tornò à Santo Giouanni Laterano à ordinare altri suoi fatti, & tennesi per molti che se sanza soggiorno fosse ito verso il Regno l'harebbe preso sanza riparo, non ostante i rimedi, che il Re haueua fatti, peròche si trouò in Ro-

ma con piu di 5000.caualli di buone genti.

Nel detto anno, & di Gennaio si cominciò à murare in Firenze la porta, che va verso Siena, & Roma. In questo medesimo anno M. Filippo da Sagginesio Capitano di guerra, & Vicario del Duca in Firenze tenne trattato con vno Baldo Cecchi, & Iacopo di M Braccio Bandini Guelfi vsciti di Pistoia di pigliare di furto vna notte Pistoia, & segretamente sece fare nel cassero di Prato molte scale, & altri edifici di legname, & da combattere, & adi 27. di Gennaio serrate le porti si parti da Firenze con 1600. caualieri segretamente sanza alcuno Fiorentino seco, se non M. Rosso della Tosa che haueua ordinato il trattato, & innanzi mezza notte giunsono à Prato, & fatto caricare detti edifici in su muli, & con duomila fanti, che hauea fatti ragunare à Prato tutti n'andarono verso Pistoia, & furonui innanzi al giorno, & appresso alla porta à San Marco doue era meno acqua ne' fossi, & piu solitario i detti Baldo, & Iacopo sanza essere sentiti scalarono le mura, & posonui su le bandiere del Duca, & de' Fiorentini, & missono dentro da 100. fanti, & essendo trouati dall'vsiciale della guardia l'vecisono benche gridasse, & destasse le genti adarme, & fra quelli dentro, & quelli di fuo-

O 3 ri

ri feciono due fori alle mura tanto grandi, che ve ntraua l'huomo à cauallo si che molti v'entrarono den tro, & entroui M. Filippo in persona, & altre genti attendeuano à rompere, & ardere la porta di San Marco, & seminarono triboli per le vie doue quelli della terra poteuano soccorrere: pure le genti di Castruccio, & il popolo si destorono, & armati vennono à riparare, & ripinsonne fuori buona parte, & così haurebbono fatto il resto, se non fosse la virtù di M. Filippo, & sua copagnia, che gli sostenne, & in tanto su arsa, & presa, & aperta la porta di San Marco, il perche tutta la gente di fuori con grande vigore, & grida, & stormi di suoni entrorono dentro, per modo che le genti di Castruccio con due suoi figliuoli piccoli rifuggirono nel Castello, che Castruccio v'haueua fatto murare al Prato chiamato Bellaspera, benche non fosse affatto compiu to, & i Cittadini di Pistoia non attendeuano adaltro, che allo scampo di loro persone, & cose: il perche subi to le gentidel Duca furono Signori della Città, ma attendeuano tanto à rubare spargendosi per la terra, che il Capitano perseguitando i figliuoli di Castruccio rimase al Prato con meno d'ottanta compagni alle bandiere, & riuolfogliss adosso le genti di Castruccio, & dierongli assai che fare, ma chiarendo il giorno le genti cominciarono adaccostarglisi, & ingrossare per modo che i nimici sanza ritegno per la porta Lucese si fuggirono à Serrauale, & se il Capitano fosse stato meglio vbbidito da suoi Caualieri, de' quali voleua che parte andassono di fuori innanzi alla porta Lucese, rimaneua no presi i figliuoli di Castruccio, & le sue genti: presa Pi-

£327.

venne

Pistoia adi 28. di Gennaio circa dieci di arresono i sol dati a rubarla, & cosi furono rubati i Guelfi come i Ghi legéti sel bellini, che assai ne su ripreso il Capitano. Riposata che fu la cosa il Capitano riformò la terra pel Re Ruberto, & per lo Duca, & lascioui per Capitano il sopradet - ia per forto M. Simone della Tosa con 250. caualieri, & 1000. pedoni, e tornò à Firenze adi 7. di Gennaio con grandissimo honore, & trionfo fattogli da' Fiorentini con bandiere,& armeggiatori,& caualli couerti di zedando & con vno Palio ordinato, che si portasse sopra il capo,ma non lo volle,& misseui sotto il pennone dell'arme del Re Ruberto, che assai ne su lodato, & con seco menò molti prigioni Pistolesi,& vno figliuolo del traditore M. Filippo Tedici, & vno suo nipote con molta roba. En notata questa per la maggiore opera, che si fosse fatta in que tempi di pigliare si gran Città, & si piccolo tempo.

Essendo Castruccio in Roma in tanti trionfi fatto Duca, & Caualiere, & Conte di Palazzo, e Senatore, & Maestro della Corte in tre di dopo la perditadi Pistoia gliene fu mandata la nouella: per la qual cosa subito prese licenzia dal Bauero, & partissi di Roma, & con grande furia giunse à Pisa adi 9.di Febbraio con pochi compagni perche gli altri no haueuano potuto seguir lo si presto, ma giunsono pochi di poi, & prese in tutto la Signoria di Pisa, & grauogli di molti danari, & poco appresso tenne vno trattato in monte Topoli, & caual coui, & entrò nello antiporto, & funne cacciato da ter razani, & gente del Duca, dipoi in calendi di Marzo fece grade caualcata nel piano di Pistoia, & in persona

&ilieré-

venne à prouederla perche tutto l'animo suo era à racquistarla, & fece fornire monte Murlo, & tornossi à Lucca sanza contasto, & questa partita di Castruccio da Roma su cagione di rompere ogni ordine del Bauero dell'andare nel Regnos, & ogni cosa si prolungò, perche grande stima faceua di lui, & era piu temuto, ch'il Bauero, & su detta partita grande rimedio a' peri coli del Re Ruberto.

Infreddati

1327.

In detto anno, & mese su quasi per tutta Italia corruzione di sebbre per freddo: ma pochi ne morirono,
& in detto mese Guiglielmo Spadalunga de' Conti
Guidi Ghibellini con aiuto degli Aretini prese il Castello di Romena saluo la rocca, il quale era di suoi con
sorti Guelsi, i quali con aiuto de' Fiorentini prestamen
te gliele ritolsono con suo danno, & vergogna.

In questo medesimo anno il Bauero mandò sue genti, che erano à Viterbo à caualcare sopra Oruieto: perche si teneuano à parte Guelfa, & assai lo danneggiorono intorno, & peggio haurebbono fatto, se non che in Roma su grande zusta fra Tedeschi, & Romani, perche non voleuano pagare le vettouaglie, che pigliauano, & furono morti molti Tedeschi; il Bauero temendo di tradimétos assorbi in Castello Sant' Agno lo, & richiamò à se tutte le sue genti, & i Romani concepettono assai odio contro à lui. Sentendo il Bauero, che Saluestro Gatti Signore di Viterbo haueua raguna ta di danari, & lui n'era disideroso, & bisognoso, non ostante i benesici riceuuti da lui, vi mandò il Maniscal co suo con gente, & fece pigliare detto Saluestro, & il sigliuolo, & per martorio gli fece confessare, che i suoi danari

danari haueua in San Francesco, & truououi 30000. fiorini, i quali recò al Bauero à Roma, & menonne pre so il detto Saluestro, & il figliuolo che alla sua venuta gli haueano dato la Signoria.

Nel detto anno, & di Marzo il Cancelliere di Roma rubellò contro al Bauero la Terra d'Asturi in su la marina, & misseui le genti del Re Ruberto, per laqual cosa i Romani disfeciono in Roma le sue case, & vna sua bella Torre, che era sopra la Mercantia appiè di Campidoglio, & era detra la Torre del Cancelliere, & in questo tempo impose il Bauero in Roma fiorini 3 0000. cioè 1 0000. à Giudei, 1 0000. a' Cherici, & 10000. a' Laici con grande dispiacere de' Romani, che non erano vsi, & aspettauano da lui vtile, e non danno.

Nell'anno 1328. & d'Aprile il Bauero parato co- 1328. me Imperadore, & con molta compagnia in su pergami in su la piazza di San Piero publicò al popolo certe sue leggi, che ogni heretico potesse essere morto, & Legge co tra gli hesentenziato richiesto, ò non richiesto, & che nessuna raici. carta non valesse, se non vi fosse nominato in che anno del suo Imperio sosse satta, & che non si potesse dare aiuto a' suoi auuersarij, & tutto sece per procedere cotro al Papa come si dirà inanzi, e pochi di poi ne' mede simi pergami vene piu solenemete parato, & in presen za del popolo fece gridare adalta boce à vno F. Niccola da Fabbriano de' Romitani, e domandare tre volte se v'era alcuno, che volesse fare difesa per Iacopo Caor

la, che abbusiuamente s'appellaua Papa Giouanni, &

non rispondendo alcuno, sece parlare à vno Abate del

la Magna dicendo in latino con molte parole: ma

in essetto, come egli era venuto có disagi di suoi paesi pericouerare lo stato del popolo di Roma, & di Santa Chiesa, & che il sopradetto Iacopo Caorsa falsamente s'appellaua Papa per certi Capitoli, iquali indebitamente gli apponeua, & vltimamente diè sentenza contro à lui priuandolo d'ogni degnità ecclesiastica, e tempora le, non ostante che non fosse richiesto: che disse non bisognaua per la legge fatta pochi di innanzi, & promisse in pochi di di riformare la Chiesa di nuouo, & buono pastore, e tale che sarebbe consolazione a' Romani e à tutti i Christiani: di questo atto assai sene tur borono i suoi huomini di Roma, e'l popolazzo ne fece festa.

2328.

Pochi di poi la detta sentenza M. Iacopo figliuolo di M. Stefano della Colonna venne in Roma nella có trada di San Marcello, & in sulla piazza in presenza di piu di mille Romani lesse vn processo e sentenza di sco munica, & priuatione fatta dal Papa, contro al Bauero, & suoi fautori, & con buone ragioni annullando tutto ciò, che il Bauero hauea detto nella predetta sen renza, & colle sue mani lo conficcò nelle porti della Chiesa, & fatto ciò con quattro compagni si parti di Roma, & andoronne à Pilistrino: il Bauero gli mandò drieto gente, & non lo giunsono: per questo atto il Pa pa il fece Vescouo, & mandò per lui, & egli v'andò, il di seguéte il Bauero ragunò i Senatori, & tutti gl'vsici di Roma & altri Romani, & publicò vna legge, che il Papa, ilquale intendeuano d'eleggere, & ogn'altro folse obligato à non potere partirsi di Roma sanza licenza del popolo Romano saluo tre mesi dell'anno, & in quelli

quelli non dilungarsi piu di due giornate, & doue non facesse questo s'intendessi casso del Papato, & nota pre sunzione, che sempre per l'adrieto fu la Chiesa libera, & i Sommi Pontefici.

Del mese di Maggio venne il Bauero al modo vsato, parato solennemente in su pergami della piazza di S. Piero presente il popolo,& conseco haueua vno Fra te Piero di Coruara de' confini fra Tiboli, & Abruzzi de' Frati Minori, & per adrieto tenuto buono huomo, & fece fare vno grande Sermone al sopradetto Frate Niccola da Fabriano, & vltimamente domandare il po polo se voleua per Papa il sopradetto Frate Piero, & benche il popolo l'harebbe voluto Romano, pure per paura risposono di si: Il perche subito lo confermô Pa Fece il Ba pa, & diegli l'anello, & missegli l'Amanto, & poselo à Antipapa. sedere dalla sua mano destra: poi detta la messa in San Piero andarono à mangiare con grande festa. Molto fu, & da molti biasimato questo atto eziandio da' suoi Tedeschi medesimi non gli credendo.

Il seguente di che l'Antipapa fu fatto entratono in Teuero 14. galee armate del Re Ruberto, & presono la Città d'Hostia, & parte di loro vennono su pel Te- sa per il uero insino à S. Paolo ardendo, & predando, e dolen- Re Ruber dosene i Romani co'l Bauero, vi mandò sue genti insieme co' Romani, e tornarono có danno, e vergogna.

Adi 15.di Maggio il detto Antipapa fece sette Car dinali, fra quali fu il sopradetto Frate Niccola da Fabriano, & l'Abate che lesse la sentenza contro à Papa Giouanni, & altri Vescoui tutti scismatici, & diposti da Papa Giouanni, & quantunque il detto Antipapa bia-

biasimasse le pompe dell'altro Papa: pure volle per se, & pe' Cardinali, e vestiri, & caualli, & diè benisici per danari,& furono tutti confermati dal Bauero,& souenuti di danari, & ciò fatto lasciò l'Antipapa co' Cardinali in San Piero, & lui sen'andò colle sue genti à Tibo li adi 17. del detto mese: poi la Domenica seguente tornò à Roma, & solennemente di nuouo si fece coro nare,& confermare Imperadore dall'Antipapa, & pri-ma haueua messa allui la berretta dello scarlatto,& fece l'Antipapa piu legati in diuerse parti, & il Bauero confermò la sentenza per l'adrieto data per Arrigo Imperadore contro al Re Ruberto, & Fiorentini, & poi si parti da Roma, & andonne à Velletri, & lasciò Senatore in Roma Rinieri d'Vguccione della Faggiuo la ilquale fece ardere vno Lombardo, & vno Toícano, perche dissono questo essere Antipapa, & Papa Giouanni vero Papa.

Nel detto anno, & di Giugno 400. caualieri del Bauero, che andauano per pigliare il Cattello di San Gemini furono sconfitti da' Spuletini, & Perugini, che an dauano in aiuto del Re Ruberto, & gran parte morti, & presi. Et in questo medesimo mese le genti del Bauero presono per assedio il Castello della Mulara, che si teneua pe'l Re Ruberto, poi presono Cisterna, & rubarolla, per laquale ruberia quelli di Velletri non gli vollono riceuere alla tornata: le genti del Re, che haueano preso Hostia l'arsono & partironsi. Gradi discordie furono fra le genti del Bauero, & però ne mandò parte à Roma, & tornossi à Tiboli, & soggiornoui vno mese per entrare nel Regno, & non vide mai il modo per

gli

1328.

gli stretti passi, & pe' prouedimenti fatti pe'l Re Ruberto, & adi 20. di Luglio si tornò à Roma, & in detto anno di nuouo il Papa à Vignone anamatizò il Ba-fruccio, e uero, & priud Castruccio, & Piero Saccone della Signo coni priua ria d'Arezzo.

Bancre scomuni cato, Ca-Piero Sac ti della Si gnoria .

In questo medesimo anno d'Aprile le genti de' Fiorentini, che erano à Santa Maria à Monte presono il Castello del Pozzo in su la Gusciana, ilquale Castruccio haueua fatto afforzare, & fecionlo disfare. Et in detto anno, & mese non piacendo a' Pisani la Signoria di Castruccio aoperorono per danari col Bauero, che egli donò la Signoria di Pisa alla sua donna Imperadrice, laquale vi mandò per suo Luogotenente il Conte d'Artinghe, Castruccio in contrario v'andò con sue genti, & prese M. Banosone d'Agobbio, ilquale il Bauero v'hauea lasciato suo Vicario, & piu altri Cittadini, & fecesi fare Signore libero per forza, & il Vicario castruccio della Imperadrice si tornô à Roma: bene si disse con-gnoria di tento di danari da Castruccio: perche non si dolesse: libera. ma dissesi ancora che il Bauero n'haueua preso sdegno contro à Castruccio.

In questo medesimo mese i Fiorentini renderono per comandamento del Duca loro Signore, il Castello di Mangone à M. Benuccio de' Salimbeni di Siena per certe rappresaglie fatte, & per certe ragioni, che diceua hauerui per la moglie, che fu del Côte Nerone da Vèr nia, & renderolo molto male volentieri, perche diceuano tenerlo giuridicamente per certo teltamento di loro antichi, che lo lasciaua a' Fiorentini mancate rede legittime, che era gia auuenuto: ma pure nó poterono

contraporsi al Duca, & non vollono anche recarsi a nimici i Sanesi: hebbelo con patti d'essere in ogni hoste, ò caualcata co' Fiorentini con 100. fanti, & dare ogn'anno per S. Giouanni vno Palio di drappo à oro.

1328.

Ne' detti tempi nacque discordia fra i Fiorentini, & M. Filippo da Saggineto Capitano di guerra, & Vicario del Duca in Firenze per cagione, che hauendo egli rubata, & vota Pittoia d'ogni bene volena che i Fiorentini alle loro spese la fornissono di guardia, & di vettouaglia oltra le 200 migliaia di fiorini, che dauano ogn'anno al detto Capitano, & alloro pareua, che lo douesse fare. Egli hauendo presa la Città, & ogni vtile di quella per lo Duca, & per se, & simile voleua si faces se di Santa Maria à Monte, & gia haueuano consentito i Fiorentini à tenerui fanti alla guardia, ma non del la vettouaglia. Sentendo Castruccio questa discordia, & che non era proueduta piu che per due mesi vi man dò le sue genti intorno, & tutti i Pisani con loro Carroccio, & poi v'andò egli in persona di Maggio in tutto con circa 1700.caualieri, & popolo grandissimo, & assediolla per modo intorno con fossi,& steccati,e con gente assai, che nessuno vi poteua ne entrare, ne vscire, & quello che sarebbe costato a' Fiorentini meno di fio rini 40000. a fornirla costò piu di 100000. con danno, e vergogna: benche hauessono ragione. Stando Castruccio à battagliare spesso Pistoia, quelli dentro difendendosi francamente: perche la Città era forte di mura, & di fossi, & di Torri, & eraui dentro circa 300. caualieri, & 1000. pedoni di buone genti, & Pistolesi Guelfi, e tutto di viciuano fuori contro a' nimici, & anche

anche spesso vi caualcarono le genti de Fiorentini, che erano à Prato, in tanto i Fiorentini feciono ardere, & disfare Santa Maria Monte per non hauere tanto à guardare. Et vedendo che se non rifornissono Pistoia mancherebbe loro vettouaglia diliberoronò fornirla, & insieme col Capitano richiesono de gente il Legato della Chiesa di Lombardia, e Bolognesi, & Sanesi, e tut ti loro amici, & accozzarono 2600.caualieri di buone genti, & popolo grandissimo appiè, & col Gonfalone della Chiesa, & colla Croce del Legato il sopradetto Capirano co tutta questa gente adi 13. di Luglio n'andarono à Prato, & poi al ponte Aghana, & l'altro di al le cappannelle presso all'hoste di Castruccio spianando di concordia fra le 2. hosti, & hauendo Cattruccio ingaggiato della battaglia tenne i Fiorentini schierati tutto vno giorno, & in quello mezzo in persona con molta gente attese à fare grandissimi prouedimenti di legname, & altre cose à difensione del suo hoste, veden dosi i Fiorentini bestati attesono à volere passare per forza, & tennono dalla mano dirita dal ponte alla bura, & presono il peggiore, perche Castruccio da quella parte era piu forte, che di certo dall'altra parte sarebbo no passati: dissess anche ne fu cagione, che il Capitano fu malato, & anche non era bene in concordia col maliscalco delle genti del Legato della Chiesa: per questa cagione, & sospetto preso di certi Caporali Tedeschi, che praticauano con Castruccio, poi che furono stati otto di à battaglia sanza acquistare si diliberò in Firen ze, che l'hoste tornasse à Prato, & caualcasse in quello di Pisa, ò di Lucca, & cosi feciono, & presono, & arsono

3328.

il pont Adera, & presono il fosso arnonico, & Cascina, & corsono insino presso al Borgo di San Marco di Pisa sauza alcuno contasto: perche tutte le genti erano à Piltoia, & alcuni passatono la Gusciana, per tutto que sto Castruccio non si mosse mai dallo assedio di Pistoia. Quegli dentro di Pistoia mancando loro vettoua-

castruccio

Riprese glia, & disperati dell'hauere aiuto, adi 2. d'Agosto renderono la Città a Castruccio saluo le persone, & con poterne portare loro cose: & certamente su disposizio ne di Dio vedendo che Castruccio sostenne l'assedio di Piltoia con 1600. caualieri contro à piu di 3000. oltre alla gente che era in Pistoia. Riformata che Castruccio hebbe Pistoia di Signoria, & di vettouaglia, e di gente tornò à Lucca, & infermò grauemente di febbre, dissesi per lo affanno dello assedio di Pistora, & passò di questa vita adi 3. di Settembre, & fu tenuta celatala morte insino adi 10. del detto mese: perche i sigliuoli pigliassono la Signoria di Pisa, & di Lucca come lui hauea lasciato, & cosi feciono prima in Pisa cor rendola colle loro genti poi tornati à Lucca, & fatto il simile publicarono la morte, & feciono l'essequie honoratissimamente, & seppellirollo à S. Francesco, prese tutti i Sacramenti: ma non riconobbe però l'errore suo contro alla Chiesa per paura, che haueua del Bauero sentendo nella infermità, che tornaua, trattò pace co Fiorentini, ma per la morte non si conchiuse, per simile modo, & affanno amalò di febbre, & morì nel Castello di Pescia M. Galeazzo Visconti, che su Signore di Melano, & di tante Città di Lombardia, & era suto nell'hoste con Castruccio à Pistoia, & molti I altri

altri morirono delle genti sue in diuersi luoghi.

Nel detto anno le genti del Re Ruberto con fauore de' nipoti, che furono di Papa Bonifazio presono per forza la Città d'Alagna in campagna, & cacciaron "ne i seguaci del Bauero In detto anno i Parmigiani co' Rossi loto Signori si ribellarono Parma dalla Signoria della Chiefa, il simile feciono quelli di Reggio, & fecio no lega con M. Cane di Verona, & con Caltruccio,

che assai dispiacque a' Fiorentini.

Nel detto tempo essendo il Bauero in Roma in pouero stato perche gli erano mancati il Re Federigo di Cicilia, & gli Vsciți di Genoua, & i Ghibellini d'Italia, che doueuano venire con gente,& con danari,& essen do venuto in odio a' Romani, & il Re Ruberto entrato gia in campagna, & parendogli stare con pericolo in Roma si parti adi 4.d'Agosto insieme col suo Antipapa, & Cardinali, & vennono à Viterbo, & nella loro Partisi il partita il popolo gli fece molta dilegione sgridando- Bauero di Roma cogli, & dicedo muoiano gli heretici, & viua Santa Chie me scacsa,'& degli vltimi di loro géte alcuni n'vccisono co' sas si,& la notte seguente entrò in Roma Bertoldo Orsini nipote del Legato, & M. Stefano Colonna, & dal popolo furono fatti Senatori: pochi di poi venne il Lega to, & M. Napoleone Orlini, & riformorono la Città, & feciono molti processi contro al Bauero, & Antipapa, & arsono tutti loro ordini. Sciarra della Colonna, & Iacopo Sauelli, & loro seguaci, che haueuano codotto il Bauero si partirono di Roma, & à parte di loro su rono guasti i Palazzi, & i beni, & condannari, & pochi di poi v'entrorono le genti del Re Ruberto co grande

1318.

honore, & cosi fu riformata Roma per la Santa Chiesa, & per lo Re Ruberto. Venuto il Bauero à Viterbo andò colle sue genti à hoste sopra Oruieto, & prese cer te loro Castella, & danneggiogli assai, poi si pose à hoste à Bolsena, & quiui staua per certo trattato, che ha-ueuain Oruieto, ilquale su scoperto, & giustiziati i col peuoli, & però si tornò à Viterbo: dipoi si parti colle sue genti, & collo Antipapa, & venne à Todi, da' quali haueua preso fiorini 4000. & promesso di non vi entrare, & impose loro fiorini 10000. & l'Antipapa spogliò Santo Fortunato di tutti gli arienti insino alle lapane, & parte di sue genti caualcarono in Romagna in sino à Imola, & altre genti mandò col suo maliscalco à Fuligno credendo hauerlo per trattato, & non l'hebbe, & stando il Bauero in Todi tutto di era sollecitato da' Ghibellini di venire ad Arezzo per venire verso Firenze mostrandogli che Castruccio, che ancora viueua do ueua venire di verso Pistoia, & Prato, & gli Vbaldini col Conte d'Ortinga dalla parte di Mugello,& che age uolmente piglierebbe Firenze, & che con l'acquisto di Firenze piglierebbe tutta Toscana, & Lombardia, & poi ageuolmente il Regno, & era assai possibile che gli riuscisse se le cose fossono prosperate. Accostossi il Bauero à questi consigli, & gia si metteua in punto colle genti per venire ad Arezzo, & i Fiorentini n'hebbono grande paura & spauento pure attesono à fornire tutte le Caltella di vald'Arno di sopra, & quelle di sotto, verso Prato, e Signa, & feciono sgomberare à tutti, & fornire di vettouaglia, & strame, & a rafforzare da ogni parte la Città di Firenze, & mandorono per aiuto al Re

Re Ruberto, & che il Duca in persona douesse tornare', se non che non pagherebbono delle 200 migliaia di fiorini se non quanto meritassono i soldati con M. Filippo, che montauano circa 110 migliaia di fiorini, & alsai sene turbò il Re, ma non volle però rompersi contro a' Fiorentini in esaltazione del Bauero, & ordinò di mandarui M. Beltramo del Balzo con 400. caualieri: ma era tardı il soccorso se non che Iddio prouidde al bisogno de' Fiorentini, & colla morre di Castruccio come è detto disopra, & con molte auuersità, che hebbe il Bauero come si dira innanzi: & i Fiorentini adirizò in buono stato. Del mese d'Agosto i Fiorentini mandarono 500. caualieri,& per Capitano M. Testa Tornaquinci in aiuto de' Sanesi, che erano a hoste à Castello di monte Massi & furono cagione di mã dare via l'aiuto di 600.caualieri che v'haueua mandato Castruccio, i quali gia haueuano preso, & arso Pauanico, & hebbono i Sanesi il detto Castello a patti: perche s'arrenderono nelle mani de' Fiorentini, & allo rosicurtà, & del medesimo anno, & mese Don Piero Redi Cicilia, & figliuolo di Don Federigo, venne di Cicilia verso il Regno con l'armata promessa al Bauero di circa 84. tra galee, & vscieri, e tre naue grosse, & piu altri legnetti di sua gente, & de gli vsciti di Genoua, & feciono assaidanno alla Riusera del Regno: poi vennono nelle parti di Roma, & presono Asturi, & tro uado partito il Bauero, & ito à Todi gli significarono la loro venuta, il perche il Bauero mutò proposito del venire verso Fireze, & insieme co l'Antipapa ritorno à Viterbo, & lascioui l'Antipapa, & la Imperadrice, & co

parte di sua géte véne a Corneto, doue s'accozzò à par

1328.

lare col detto Dó Piero, & altri principali dell'armata riprédédogli dello indugio, & domádádo loro i danari che gli haueuano promessi, & Do Piero, & suo cosiglio rispose, che venisse colle sue géti nel Regno contro al Re Ruberto, & loro ne verrebbono per mare, & allho raigli darebbono i danari promessi, che erano 20000. once doro. In questo cotasto il Bauero hebbe nouelle, & ambasciara da' Pisani come Castruccio haueua preso per se la Signoria di Pisa, & cacciatonne il suo Vicario, & vedédo anche le difficultà dell'andata nel Regno, di liberò di venire co tutta sua gete à Pisa per terra, & l'ar mata per mare, laquale nel venire presono Talamone, & gualtarollo, & insieme col Bauero assediarono Gros seto a petizione de gli Vsciti di Genoua. & de' Coti di S. Fiore per torre il passo delle mercatatie a' Fioretini, & Sanesi, & i questo assedio venono nouelle da Pisa al Bauero della morte di Castruccio, & come i figliuoli haueuano corso Pisa, & che dubitauano che nó venisse in mano de Fiorétini, per questo il Bauero abbandonò l'assedio, & co tutte le sue géti venne a Pisa adi 21. di Settébre, & fu riceuuto molto lietaméte da' Pisani per essere fuori della rirannia de' figliuoli di Castruccio, & de' Lucchesi, i quali tutti si partirono sentita la venuta del Bauero, & egli riformò la Città a sua Signoria, & se ce suo Vicario Tarlatino de Tarlati d'Arezzo, dipoi do po molti parlamenti hauuti col Bauero, l'armata si par tì del medesimo mese, & gli Vsciti si tornorono a Genoua, & Don Piero in Cicilia, & per fortuna morirono molti de' suoi legni, & delle sue genti, Nel

Venne il Bauero à Pisa.

Nel detto anno i Fiorentini, & M. Filippo da Saggi neto loro Capitano per lo Duca sentendo, che il Castello di Carmignano non era bene fornito à guardia, & erano molto sbigottiti per la morte di Castruccio, vi caualcarono colle loro genti in numero di 700. caualieri, & 5000. pedoni, & per battaglia data à vna ho ra da piu parti lo presono & ruborono con grande pre da, & in capo d'otto di s'arrenderono quelli, che erano rifuggiti nella rocca saluo le persone, & ciò che ne potessono portare, & anche fu dato loro fiorini 1 200 per menda di loro caualli perduti, & tutto si fece per spacciarsi di pigliare il Castello tutto, perche gia era giunto il Bauero à Pisa, & parte di sue genti venute à Pistoia: assai pratiche furono in Firenze di disfarlo, infine si diliberò si ritenesse, & diminuissesi il cerchio, & assorzassesi,& riducessesi a contado. Erano molto stati abbominati da' Pifani al Bauero i figliuoli di Castruccio del la presura di Pisa,& di pratiche tenute co' Fiorétini: pe rò la moglie che fu di Castruccio vene à Pisa, & donò al Bauero per ahumiliarlo i piu cose, il valore di 10000 fiorini, & rimissesi in lui se e' figliuoli, per questo il Bauero adi 5. d'Ottob. vene à Lucca, & per certo romore che vi fu per no volere i Cittadini di Lucca piu la Sig. de' fighuoli di Castruccio, il Bauero riformo la terra à sua Signoria, & lascioui suo Vicario vno suo Barone detto il Porcaro, & îpose fra à Lucca, & al cótado 150 migliaia di fiorini per vno anno promettedo lasciargli franchi, & trasse di prigione à prighiera del Redi Rao na,& per fiorini 4000.M.Ramódo da Cardona per adrieto Capitano de' Fioretini, & il figliuolo, e ritenelo

a suo soldo: tornò à Pisa, & ipose a'Pisani fior. 100000 co gradi loro ramarichij, & il Porcaro poco dipoi s'im parétò co' figliuoli di Castruccio, & rimissegli in Sig. moltrando volere Lucca per loro,& per se: per gelosia di questo, & per cagione, che parte di sue genti s'erano fuggite, & posatesi in sul monte del Ceruglio come di remo appresso, il Bauero tornò à Lucca, & dipose di Signoria il Porcaro, ilquale sen' andò nella Magna, & i figliuoli di Caltruccio con la madre mandò a' confini à Pontriemoli, & consenti che i Pisani condannassono i detti figliuoli di Castruccio, & loro seguaci Fiorentini, & altri nello hauere, & nella persona, per hauere rotto il popolo quando corsono à Pisa, come adrieto è detto: poco inanzi à questa vltima venuta del Bauero à Lucca s'erano ribellati, & fuggiti da lui circa 800.caua lieri della Magna bassa per certo sdegno preso insino in campagna di Roma, & per non potere essere da lui pagati, & vennono à Lucca credendosela pigliare, & per auiso mandato già dal Bauero non poterono, ma rubarono i Borghi, & vennono in Valdinieuole, & anche non poterono pigliare terra murata, & però si posarono, & afforzarono in sul Ceruglio, & monte Chia-

ro, & nello stare quius tennono molte pratiche co' Fio

rentini d'accordarsi con loro, & simile praticauano di

riconciliarsi col Bauero, & hebbono da lui danari per-

che non si accordassino co' Fiorentini, & mandò loro

il Bauero per Ambasciadore M. Marco Visconti,& ri-

tennonlo per prigione per fiorini 60000.perche il Bauero no atteneua loro quello, che lui haueua promes-

so: dissess che il Bauero lo consentì, & ordinò non si fi-

dando

1328.

dando lui hauendo offeso per lo adriero M. Galeazzo suo fratello. Adi primo di Nouembre giunse in Firenze M. Beltramo del Balzo con 500. caualieri mandati dal Re Ruberto, & dal Duca suo figliuolo in aiuto de' Fiorentini contro al Bauero, hebbonlo 1 Fiorentini no meno caro che la persona del Duca: perche gia disiderauano d'vscire di sua Signoria, & adi 9. del mese detto mori di febbre in Napoli il sopradetto M. Carlo Morte del Duca di Calauria, & figliuolo del Re Ruberto, & Si- Duca di Calauria gnore de' Fiorentini, & nó rimase di lui reda maschio, Sig. di Fi-& fatte di lui in Napoli grande essequie, & seppellito al munistero di Santa Chiara, del mese di Dicembre se ne fece in Firenze grandi, & soleni essequie nella Chiesa di Santa Croce, & per rispetto del fauore de' Guelsi ne fu assai doglia in Firenze, ma pure la Cittadinanza ne fu assai contenta per vscire di sua Signoria, che gia era loro venuta in odio.

Liberi adunque i Fiorentini della Signoria del Duca, per la sua morte hebbono molte pratiche del riformare il reggimeto, & l'vficio de' Priori, & accordaronsi infine à questo modo, cioè che i Priori con due arro ti per ogni sesto facessono recata per scrittura di tutti quelli da 30. anni in sù, che paresse loro, che sossono degni d'essere de' Priori, & vn'altra simile recata facessono i Gonfalonieri delle compagnie con due arroti per gonfalone, & il simigliante facessono i Capitani della parte con loro configlio, & il simile facessono i 5. vficiali della Mercatantia con due Consoli per arte del le sette maggiori arti, & fatte le dette récate si raguno rono i Priori, & Gonfaloniere, & 1 2. buoni huomini,

8219.

& 19. Gonfalonieri, & due Consoli per ciascuna delle dodici arti maggiori, & sei arroti per ciascuno selto, fatti pe' Priori, & pe' dodici, si che in tutto surono 98. & fu mello à partito fra loro à Squittino segreto di faue nere, & biache ciascuno recato, & furono tenuti al se greto due Frati Minori, & due de' Predicatori, & 2. Ro mitani forestieri, & per 68. faue nere s'intendeua ciascuno approuato, & messo in segreto rigistro, ilquale fu diposto à Frati Predicatori, & oltra ciô scritti in cedo le, & imborsati particularmente per ogni sesto i suoi, & messe in vno cassone serrato co tre chiaui, che l'vna teneuano i Frati di Settimo della camera dell'arme, l'al tra il Capitano del popolo, & l'altra il ministro de' Frati Minori, & il detto cassone fu mandato nella sagrestia di detti Frati Minori, & ogni due mesi i Priori tre dì inanzi alla loro vscita mandauano per esso, & sonato, & ragunato il consiglio si traeuano i nuoui Priori in ogni sesto mischiando prima le cedole osseruando il diuieto nella propria persona due anni, & nel figliuolo, ò padre, ò fratello vn'anno, & ne' consorti sei mesi, & questo ordine prima fu confermato ne' consigli oppor tuni, dipoi in pieno parlamento in su la piazza oue su congregato molto popolo adi 11. di Dicébre, & che in ogni capo di due anni, & di Gennaio si douesse rifare da capo per simile modo, & mescolare con quelli, che fossono rimasi nelle borse vecchie, per simile modo su fatto Squittino de' dodici buoni huomini, l'vficio de' quali duraua quattro mesi, & il simigliante si sece de' Gonfalonieri delle compagnie che anche durasse quat tro mesi, che prima soleua durare sei, ma potcuano es-

Principio d'imborfa re i Priori & Confolati.

131\$.

fere

LIBRO PRIMO.

sere in questo vsicio d'anni 25. & da indi in sù, & chi era nell'vno vsicio era nell'altro, & per simile modo feciono le dodici arti maggiori i loro Consoli, & mutossi il consiglio del cento, & credenza, & 90. & generale, che soleuano essere per antico, & fecesi vno consiglio Principio de Cossesi di popolo di 300.huomini popolani approuati,& scel ti, e Guelfi, & vno consiglio di comune di 250. huomi ni, doue interueniuano de' grandi: & fu ordinato che durassono quattro mesi, che prima durauano sei, & simile fu riformata la Città di tutti gli altri vfici, & den tro, & di fuori, & in grande tranquillità stette la Città

con questo modo buono tempo.

In questi tempi si fece in Fireze vna imposta a' cherici di fiorini 12000. con autorità d'yna lettera, che Imposta a s'impetrò infino quando il Bauero s'aspettaua per la Preti di fiorini via d'Arezzo. & Castruccio da Pistora, & fecionne i 12000 cherici ingrati grande resistenza, & appellorono in cor te,& feciono porre lo interdetto, ma per forza gli pagarono, & fu leuato lo interdetto per operazione del Vescouo di Firenze. Del mese di Dicembre il Bauero in Pisa fece di nuouo parlamento,& diè sentenza contro à Papa Giouanni di priuazione, & il Papa à Vigno ne diè sentenza contro allui, & adi 3. di Gennaio vene in Pisa l'Antipapa con suoi Cardinali, & dal Bauero, e da' Pisani fu riceuuto come Papa, quantunche a' Pisani pareua cosa non degna ma abbomineuole, & pochi di poi predicò dando perdono àchi rinegasse Papa Gio uanni, & confermò la predetta sentenza data contro allui dal Bauero: & in questo medesimo mese M. Beltramo del Balzo Capitano delle genti del Re Ruber-1 . .

to, & de' Fiorentini caualcò colle genti in quello di Pisa insino à Ponte di Sacco, & leuarono grande preda sanza alcuno contasto perche il Bauero voleua da' Pisani danari per le sue geti se voleuano, che caualcassono: poi vi tornorono di Febbraio, & feciono simile preda, ma con danno di circa 150. huomini tra presi, & morti.

Nel medesimo mese si scoperse vno trattato in Firenze menato per Vgolino di Tano de gli Vhaldini co certi huomini di bassa mano, per lo quale egli doueua mettere in Firenze 200. de' suoi fanti, & tenergli occulti ne' Borghi d'Ognisanti, & di San Paolo, & vna notte ordinata mettere suoco in 4. diuersi luoghi del. la Città in 4. case, lequali si trouarono piene di stipa,& quando le genti fossono occupate a' detti fuochi i det ti fanti có altri loro seguaci, de' quali era Caporale vno Giouanni del Sega da Carlona fante vsato, doueano scoprissi in sul Prato d'Ognisanti, & abbarrare le vie, & attendere à pigliare, & rompere la porta del Prato, & quella delle mulina, & fare cenno à Pistoia donde doueuano venire la medesima notte mille caualieri di quelli del Bauero có mille fanti in groppa, guidatidal sopradetto Vgolino, & altri vsciti di Firenze, & entrare drento, & da Pisasi doueuano muouere la medesima notte l'altre genti del Bauero, fu riuelato il detto trattato da certi compagni del detto Giouanni, i quali hebbono di premio fiorini 2000. & di potere portare d'ogni arme, & il detto Giouanni fu attanagliato in su vno carro, & poi propagginato, & tre suoi compagni impiccati in sul Prato d'Ognisanti, & Vgolino sopra-

detto

Trattato í Firenze.

1718.

detto con certi suoi compagni, & seguaci condannati come traditori. Nel detto anno, & nel seguente su grande carestia di grano in Firenze, & quasi per tutta Italia, il primo anno a soldi 30. lo staso, il secondo à fio rini vno lo staio, & anche non sene poteua hauere, per modo che i Perugini, Lucchesi, Sanesi, & Pistolesi, & piu altre terre cacciarono tutti loro poueri mendicanti, che quasi tutti ne vennono à Firenze perche mai non vi si cacciò persona, ma con grande spendio si pro uide in Firenze con danno di piu di 60000. fiorini al comune faccendone venire di Cicilia, & di molti altri luoghi tanto, che con certo mescolo d'orzo il comune lo daua per mezzo fiorino lo staio, ma eraui si grande la pressa in Orto san Michele, doue si vendeua, che nó valendo le famiglie de' Rettori col ceppo, & colla mãnaia, & tagliare membri s'ordinò di vendere pane cotto in molti luoghi di Fireze, & cosi si suppli al bisogno, & alla furia del popolo, & grandissima quantità di limosine si feciono in detto anno in Firenze da particu lari persone. Del mese di Febbraio di nuouo fece l'Antipapa in Pisa processi contro à Papa Giouanni, & a' Fiorentini, & alla fine del mese palesò il Bauero a' Pisani, che voleua partire di Toscana.

Nel detto anno i Signori Tarlati da Pietramala hauendo impetrato dal Bauero titolo della Signoria d'Arezzo,& di Città di Castello, lequali essi Signoreggiauano,& piu del Borgo à San Sepolcro, ilquale non Signoreggiauano, petò v'andarono con loro genti a ho ste,& dopo piu di 8. mesi d'assedio l'hebbono con certi patti, & nell'essere assediati si vollono piu volte dare

Poterone hauere i Fiorétini la Sig del Borgoà S. Sepolero.

a' Fiorentini, & non gli vollono per timore del Baue-

ro, che ancora era à Pisa.

Nel medesimo anno, & di Marzo andò il Bauero à Lucca per certe dissessoni, & zuste che v'erano fra Pogginghi, & gl'Interminelli, & fece correre la terra per se, & caccionne i Pogginghi, & arse le loro case, latcioui suo Vicario Francesco Castracane Interminelli per 2 2 migliaia di siorini, che hebbe da lui, ilquale benche fosse consorte di Castruccio pure era nimico de' suoi figliuoli, & fatto questo il Bauero si tornò à Pisa.

In detto anno, & mese i figliuoli di M. Filippo Tedici con forza de' figliuoli di Castruccio, & d' vno Serzari, che si chiamaua Signore d'Altopascio entrarono in Pistoia, & corsolla gridando viua i Duchini, cioè i figliuoli di Castruccio, ma tosto ne furono cacciati da quelli della Casa de Panciatichi, & de' Muli, & de' Gual freducci, & Vergellesi Ghibellini con l'aiuto del Vicario del Bauero, & furonne molti morti, & presi & ri-

tennesi la Città pel Bauero.

Nel 1329. adi 13. d'Aprile il Bauero si partì di Pisa per andare in Lombardia per i Visconti non gli vbbidiuano per la quistione di M. Marco Visconti, & diè
à intendere a Toscani di tornare prestamente: benche
i Pisani haueuano grande letizia di sua partita per le in
comportabili grauezze hauute da lui. Lasciò suo Vica
rio in Pisa M. Tarlatino d'Arezzo con 600. caualieri,
& in Lucca Francesco Castracane Interminelli co 400
& giunto in Lombardia sece richiedere tutti i tiranni
Ghibellini à parlamento à Marcheria, & quasi tutti vi
vénono saluo i Visconti di Melano, & ordinò in detto

**3**32*9*•

Partita del Bauero di Toscana. parlamento di fare hoste sopra i Visconti opponendo, che non vibbidiuano, & trattauono d'accordarsi colla Chiesa, & tornato à Chermona, & adunato le genti vé ne sopra Melano con 2000. caualieri, & posesi à Moncia, & guastando assai intorno à Melano nulla acquistò se non che all'vscita di Giugno hebbe con patti Pauia, & tornossi a Chermona per certe nouitadi cominciate à Parma, & Reggio, & Modona contro alla Chiesa.

Nel detto anno, e quattro di poi che il Bauero si par tì, i suoi ribelli Tedeschi in numero di 600: caualieri, che erano accampati in sul Ceruglio co trattato di cer ti Fiorentini, fra quali fu M. Pino della Tosa, el Vesco uo di Firenze, & altri, principiato inanzi che il Bauero si partisse có promesse, che il comune di Firenze darebbe loro danari, & per trattato con certi Tedeschi, che erano alla guardia nel Castello Dellagosta in Lucca fe ciono loro Capitano M. Marco Visconti, ilquale haue uano tenuto buon pezzo prigione, & di notte si partirono, & entrarono nel detto Castello Dellagosta in Lucca come era ordinato, & madarono pe' figliuoli di Castruccio, doue erano à côfini, & volendo correre la Città i Cittadini per no essere rubati s'arréderono insieme co Francesco Interminelli, & cosi fu presa Lucca tutta, & simile feciono le Castella d'intorno disfaccen do qualunche faceua resistenza: & però fu arso il Castello di Camaiore, & tutto rubato, & morti piu di 400:terrazzani. Et in questo tempo mandarono i detti M. Marco co' Tedeschi due Frati Agostini per Ambasciadori à Firenze domandando i danari promessi loro

1329.

Poterono Lucca per fiorini 20000

loro, & offerendo di volere dare la Signoria di Lucca a' Fiorétini se pagauano le masnade de loro gaggi soste nuti, che in tutto montaua la spesa circa fiorini 80000 & i figliuoli di Castruccio lasciare in stato Cittadinesco, molti consigli sene tennono in Firenze, & ò pe' no. stri peccati, ò per altre cagioni vi fu molti cotastatori, fra' quali fu M. Simone della Tosa, & suoi seguaci, che per setta mostrauano ragioni colorate, come non era da fidarsi di M. Marco, & de' Tedeschi, & non era da perdonare cosi di leggieri a' figliuoli di Cattruccio del le offese del padre, & cosi si prese il peggiore partito co grandi danni di comune come diremo inanzi.

Pistolesi .

Per la detta mutazione di Lucca vedendo i Capora li delle case Ghibelline di Pistoia nominate disopra no potere tenere Pistoia sanza graue pericolo, & sospetto di M. Filippo Tedici, & de' figliuoli di Castruccio, & loro seguaci trattarono, & prestamente conchiusono pace co' Fiorentini per mezzanità di M. Francesco di M. Pazzino de' Pazzi parente de' Panciatichi, ma dal lato Guelfo con queste condizioni, che i Pistolesi rendessono a' Fiorentini Montemurlo per fiorini 12000. che si pagassono alle masnade che v'erano drento, quie tassono in perpetuo a' Fiorentini Carmignano, Artiminio, Vitolino, & piu altre terre, lequali eglino haueuano prese,& rimettessono tutti i Guelfi in Pistoia, & raccomunassono con loro gli vsici di tenere per amici, & per nimici qualunche fossono amici, ò nimici a' Fio rentini,& per sicurtà dare la guardia della rocca di Tiz zano, & tutto osseruarono i Pistolesi inanzi al termine, & oltre à ciò vollono che i Fiorentini hauessono la guardia

guardia di Pistoia, & mandassonui vno Capitano popolano di Firenze con gente d'arme, & così su fatto, & i Fiorentini feciono vno Sindaco, che su M. Iacopo Strozzi, ilquale in nome di comune fece caualieri due de' Panciatichi, & vno de' Muli, & vno de' Gualfreducci, & donossi loro fiorini 2000. & feciono in Pisto ia 36. cauallate à soldo de' Fiorentini, & ordinossi che in Pistoia si spegnesse ogni insegna d'Aquila, & di Bauero, & di Castruccio, ò di parte Ghibellina, & aggiunsono sopra la loro insegna i nicchi di Santo Iacopo, di detta pace si sece grande sesta in Pistoia, & in Firenze, e piu giostre in su la piazza di S. Croce, & conuiti publici per tre di insieme colle giostre, & molte altre seste per la terra.

Sentendo i Pisani che il Bauero non era per tornare allhora di Lombardia in Toscana, & dispiacendo loro la sua Signoria, & per la mutatione di Lucca, ordina rono col Conte Fazio Giouane di cacciare di Pisa M. Tarlatino Vicario del Bauero, & ogni suo vsiciale, & feciono venire à Pisa M. Marco Visconti co' Tedeschi del Ceruglio, & leuato il romore vn di ordinato gli missono drento, & tagliarono il ponte alla Spina, & misso no suoco nel Pontenuouo, & abbarrorono il Pontevec chio, & fecionsi forti col Conte in chinzica, & messi in ordine per passare il ponte adi 18. di Giugno per assalire il Vicario del Bauero, lui per paura si parti di Pisa, & il suo Palagio su tutto rubato, & posato il romore i Pisani ripresono la Signoria, & cacciorono ogni resto delle genti del Bauero.

Riuolto lo stato di Pisa i Pisani el Conte Fazio prouiddono

1329.

uiddono M. Marco riccamente del seruigio riceuuto, & non volendo lui tornare à Lucca perche era in gaggio quelli soldati per lo Bauero, mandò per sicurtà a' Fiorentini di potere passare per Firenze per potere par lare con loro di certe cose vtili. & andarsene in Loinbardia, & largamente gli fu conceduta, & venne in Firenze con circa 30. à cauallo adi 30. di Giugno, & fu honoratamente riceuuto; & lui ancora nello stare in Firenze tenne molto magna vita, & grandi conuiti, & confessò inanzi à Priori, & Vescouo, & Inquisirore, & altri Prelati l'vbbidienza di Santa Chiesa promettendo d'andare à fare il simile al Legato di Lombardia, & poi al Papa, & essere sempre fedele à Santa Chiesa, & tenne molte pratiche co' Fiorentini de' fatti di Lucca, & co' Caporali de' Tedeschi del Ceruglio, de' quali parecchi de principali vennono in Firenze, & accordauansi à darla per fiorini 80000. promettendo d'osseruare ogni loro promessa. La cosa si disputò in Firenze ne' Consigli al modo vsato, & per gara, ò inuidia, ò setta, che fu fra M. Pino della Tosa co' suoi seguaci, & M. Simone suo consorto, & suo seguito la cosa non si dili berò, ma la comune gente s'accordaua à pigliarla, & no vededo M. Marco fare di ciò frutto si parti adi 19. di Luglio, & andonne à Melano, doue concepette prestamente da' Melanesi tanta gratia, che dubitando M. Azzo suo nipote non gli togliesse la Signoria, ò che no si accordassi colla Chiesa per l'opere fatte à Firenze lo inuitò vno di à mangiare insieme con altri de' Viscon ti, & piu altri, & in vna camera lo feciono strangolare à tradimento.

Potessi ha uere Lucca per sio. 30000,

Sig. Marco Viscoti Aragolato

Tutte

Tutte le Castella di Valdinieuole in questo anno, cioè Mótecatino, Pescia, Buggiano, Vzzano, il Colle, il Cozile, Massa, Mótesőmano, & Mőtevettolino ssieme feciono pace co'Fiorétini, come haueuano fatto i Pisto lesi, & p loro cóforto, & cósiglio, & massimaméte de ca ualieri nouelli vollono vno Cittadino da Firéze faccédo có loro lega, & tenédo ogni amico p amico, & nimi co p nimico, & su loro pdonato ogni ingiuria passata.

Sentendosi pe' Pisani le pratiche, che i Fiorentini teneuano della compera di Lucca per inuidia, ò per non hauere la Signoria de' Fiorentini si presso, entrorono in pratica di coperarla eglino per fiorini 60000. & dierono per arra fiorini 13000. i quali si perderono per nouità che interuennono, & loro diciò non haueuano preso stadighi, per questo i Fiorentini forte si crucciarono contro alloro, & mandarono M. Beltramone del Balzo Capitano colle loro genti, che erano à Saminiato à caualcare insino alle porti di Pisa, & al Borgo di San Marco, & tornarono per valdera, & reca rono gradissima preda: per laqual cosa i Pisani cercaro rono d'hauere pace co' Fiorentini, & fu loro consentita per potere meglio fornire la guerra di Lucca,& con chiuseli à Montetopoli adi 12. d'Agosto colle franchigie della pace vecchià, & piu che sarebbono nimici del Bauero', & d'ogni nimico de' Fiorentini per dispetto di questa pace certi Ghibellini di Pisa cercorono di Settembre con quelli di Lucca di tradire Pisa,& su scoperto il tradimento, & alcuni ne surono guaiti, & piu altri fatti ribelli. Et in detto anno di Luglio i Fiorentini mandarono le loro genti in

1319.

in Mugello, & seciono ripigliare i popoli, e contado d'Ampinana, ilquale hauea occupato il Conte Vgo da

Battifolle dopo la sconfitta d'Altopascio.

In detto anno, & mese certi Ghibellinì di Monteca tino, & amici de' figliuoli di Castruccio con aiuto de' Lucchesi, che erano à Altopascio ribellarono Monteca tino dalla lega, & cacciaronne i Guelsi: il perche i Fiorentini vi mandarono le loro genti, & Capitano M. Amerigo Donati, & entrarono per quelle altre terre à guardia, & certi caporali, che vscirono di Montevetto lino per ribellarlo, & erano iti à Mtecatino, nello vscira furono presi per sentore, che n'hebbe M. Amerigo, & per questo hebbe la Siguoria di Montevettolino libera per lo comune di Fireze, che prima no voleuano riceuere le geti, & principiossi l'assedio à Motecatino.

Di nuouo fu proferta Lucca per fiorini 80000. Di nuouo in questo anno i Caporali Tedeschi del Ceruglio, che Signoreggiauano Lucca seciono proferi re a' Fiorentini la compera di Lucca, & del contado per fiorini 80000. & non sene accordando i Cittadini in palagio come per lo passato certi Cittadini particulari, & mercatanti, de' quali io Giouanni autore sui vno la vollono comperare sopra loro, & pagare i detti danari, & concorreuono con loro certi mercatanti vsci ti di Lucca per fiorini 10000. & pigliauano le gabelle nelle loro mani, & pigliauano 20. Caporali per stadighi della osseruazione del contratto, solo voleuano, che il comune ne pagasse quattordicimigliaia di fiorini, & pigliassesi in nome di comune la guardia del Cassello Dellagosta, & de' primi danari che si pigliassono delle gabelle, si ristituissono i detti danari pagati per lo

comu

LIBRO PRIMO.

comune, & per le diuisioni, & inuidie de' Cirtadini di Firenze non si consenti, dicendo con fasse ragioni, che era vergogna di comune comperare per cupidigia vna Città, & in vetità era il cotrario, che era gradissimo ho nore coperare per subditi i suoi nimici, & vtile gradissi mo pche costò poi Lucca al coe assai piu, & no s'hebbe & oltre al dano s'hebbe vergogna, come diremo inazi.

Et non diliberandosi in Firenze di comperare Lucca da detti Tedeschi la compero da loro M. Gherardino Spinoli da Genoua per fiorini 3 0000. & ritennene alquanti a' suoi soldi, & venne à Lucca, & presa la Signoria adı 2. di Settembre, & domandò pace a' Fioren tini, & nonne vollono vdire nulla, anzi gli feciono rubellare il Castello di Collodi, egli con sue genti v'andò adassedio, & per essere male soccorso da' Fiorentini lo rihebbe prestamente có vergogna del comune di Fi renze,& allhora furono molti ripitij in Firenze,& biasimi à chi non hauea lasciato fare la compera, & M. Gherardino attese à ragunare danari, & gente perleuare i Fiorentini dall'assedio di Montecatino.

Del mese di Settembre Papa Giouanni à Vignone ri comunicò M. Azzo Visconti, e tutti i Melanesi, & M, Giouani di M. Maffeo Visconti, che era Cardinale del l'Antipapa rinunzio al Cardinalato, & fu fatto Vescouo di Noara,& furono ricomunicati i Pisani:perche aoperorono tanto col Cóte Fazio da Donarotico loro grade Cittadino, alquale il Bauero haueua dato à guar dia il suo Antipapa, & haueualo in vno suo Castello in

Marema, che mandò preso il detto Antipapa à Vigno- Fu preso ne à Papa Giouanni, per laquale opera donò al detto l'Antipa-

1329.

Conte il Castello di Montemassi, & secegli piu altre re munerazioni, & il simile a piu Pisani, & secene assai ca ualieri Papali, & su leuato ogni interdetto, & scomuni ca da' Pisani giurando essere fedeli, & contro al Bauero, & il Legato de gli Orsini riprese Viterbo, & il parimonio & la Marca per la Chiesa

trimonio, & la Marca per la Chiesa.

Del mese d'Ottobre di detto anno il Bauero có 2000: caualieri venne da Pauia à Chermona có intétione di venire à Bologna per trattato, che vi haueua dréto có certi Cittadini di torla alla Chiesa, & al Legato su scoperto il trattato, & fatto giustizia di certi traditori, dipoi il Bauero n'andò à Tréto per fare parlamento con tiranni di Lombardia, & có certi Baroni della Magna di tornare à tempo nuouo, ma quiui hebbe nouelle co me era morto il Doge d'Osterichi: & però passò i móti

Partissi il Bauero d'Italia

> & andonne nella Magna, & mai piu tornò di quà. Trouò il Legato oltre a' Signori d'intorno tanti Bolognesi Cittadini colpeuoli del sopradetto trattato, che dubirò forte di suo stato: & di certo l'harebbe pduto se nó che mádò per aiuto a' Fiorétini, & mádorógli 300. caualieri, & 400. balestrieri, & per Capitano M. Gio. di M.Rosso della tosa, & allhora rassicurato fece giustizia di parecchi principali, & stettoui le géti de Fiorétini pa recchi mesi, & sunne poco grato come si dirà inanzi. In detto anno, & di nouéb.i Pistolesi dierono à guardia a' Fioretini p 3. anni il Castello di Seraualle, & di tutto furono cagione, & aopatori delle sopradette case di Pistoia, che prima furono opatori della pace, & molto fu à grado a Fioretini paredo loro essere sicuri di Pistoia, e ténolo poi piu répo có grade pace di loro, & de' Pistolesi,

lesi, & allhora si cominciò à strignere piu l'assedio à Montecatino.

In questo medesimo anno. & di Dicembre i figliuo li di Castruccio con certi Tedeschi, che erano in Lucca, & stati gia con Castruccio con armata mano corso no la Città di Lucca dalla mattina infino à terza fanza contasto gridando viuano i Duchini, & credettonsi torre la Signoria à M. Gherardino, ilquale era nel Castello Dellagosta con grande timore, ma rassicurato da' Cittadini, che amauano la fua Signoria, & rafforzato vscì fuori à hora di mangiare, & corse la Città per se,& i Caporali Castruccini, & loro seguaci s'vscirono della Città, & molti di loro setta furono confinati, & mandò M. Gherardino per molti suoi amici, & parenti à Saona cacciati prima i Tedeschi: per questo rinui. gorirono molto le genti de' Fiorentini, che erano à ho ite à Montecatino, & assalirono il Castello conscale, & parte n'entrorono dentro, ma quelli dentro erano fi forti, che quati v'entrorono tutti furono morti, e presi.

Perche in Firenze molto si trasandaua ne' vestiri, e ornamenti delle donne in oro,& ariento,& perle,& ro be di seta, & per simile modo si trasandaua ne' couiti, si feciono nel seguéte anno viciali, & ordini molto villi, 1330.

& discreti in raffrenare le spese, & simile alle vendite legge del ventire. delle mercatantie de gli artefici, & furono molto loda: ti, & molte terre d'Italia madorono per la copia di det ti ordini, & confermarongli nelle loro Città.

Nel detto anno, & d'April. Spinetta Malespini vene di Lobardia à Lucca con gente d'arme, per laqual cola M. Gherardino Spinola insieme có lui andarono p soccor

rere

¥330.

rere, & fornire Montecatino, & presono la rocca Vzanese, & 50. caualieri de Fiorentini, & due de gli Obizi vsciti di Lucca, che v'erano dentro, & con tutto questo non poterono soccorrere Montecatino: dipoi vi tornorono di Maggio con molta piu gente, & anche non lo poterono soccorrere per lo marauiglioso assedio, che le gente de' Fiorentini v'haueuano fatto, che piu di quattordici miglia durauano i fossi, & steccati, & gente, che haueuano ordinato intorno per modo, che nessuno non vi poteua ne entrare, ne vscire: poi del mese di Giugno M. Gherardino detto hebbe di Lombardia 450.caualieri, & con gente de' Pisani, & piu altti venne di nuono con grande ordine per soccorrello, & Capitano de' Fiorentini era allhora M. Alamanno degli Obizi vscito di Lucca, & eraui con lui piu caualie ri di Firenze saui, & esperti in guerra fra' quali era M. Biagio Tornaquinci, M. Giannozzo Caualcanti, M. Francesco de' Pazzi, M. Gerozzo de' Bardi, M. Talento Bucelli, & piu altri & dopo molte battaglie non acquistando alcuna cosa le genti di M. Gherardino, & domandando la battaglia, & ricusandosi pe' Fiorentini, infine parte di sue genti ruppono il cerchio dell'asse dio dalla parte di Serraualle al luogo detto la Magione,& per forza passarono il ponte alla Gora, & ruppono parte delle genti di M. Gherardino per entrare den tro, le genti de' Fiorentini vi soccorsono piu tosto, & non ve gli lasciorono entrare, & quelli che erano entrati non potendo ritornare rifuggirono in Montecatino, & tutto di vsciuano fuori à guerreggiare, & conoscendosi à Firenze, che vi si portaua pericolo vi si mandò

mandò grande quantità di Cittadini, & mandoui la parte Guelfa, & tute l'arti, & piu altri, & soldossi gente di nuouo & mandouisi il Podestà: perche il Capitano nel campo era malato. M. Gherardino veduto sopraggiunto tanta gente & parendogli non potere resiîtere si ritrasse col suo hoste parte a Pescia, & parte à Viminaia & parte a Lucca con poco honore, per laqual cosa quelli, che erano in Montecatino disperati del soc corso, & mancando loro la vettouaglia, & anche essendo loro tolte certe fonti d'acqua s'arrenderono a' Fio rentini adi 19. di Luglio saluo l'hauere, & le persone: era durato l'assedio circa mesi vndici, & non vi si tro- i Fiorenti uò drento da viuere per tre dì, grande stima si fece in Fi catino. renzedi questo acquisto, & per la gara vinta, & per hauere hauuto vittoria in quello luogo doue altra volta fu la sconfitta riceuuta da Vguccione della Faggiuola, & assai pratiche si tenne in Firenze di disfarlo: pure si. diliberò di ritenerlo in piè, perche di loro natura erano Guelfi, & per ricordo che quando gli vsciti di Firenze Guelfi furono cacciati di Lucca, à tempi del Re Manfredi come è tocco adrieto, nessuna Terra non gli volle ritenere, se non quelli di Montecatino, & ancora per che era Terra d'assai comodità à sare guerra à Lucca,& rimissonuisi i Guelfi, & fu ridotto à contado propio di Firenze, & che dessono vno cero per San Giouanni. Et nota che io ho trouato per vera Cronica, che Mon Nota tecatino anticamente si chiamò Montecatellino: perche fu posto da Catellina per sua fortezza quando vsci di Fiesole inanzi alla sua rotta nel piano di Piccieno.

فريلان

In

£336.

In detto anno giunse à Vignone il sopradetto Anti papa preso, & có vno capresto in collo appiè del Papa domádò misericordia, & fugli pdonato, & visse poi cir ca tre anni, & vno mese, guardato in vna camera, & fu rono poi i Pisani per questo atto in tanta gratia appres so al Papa, che le Terre vicine ne presono assai sdegno.

Hauendo M. Gherardino Signore di Lucca nel prin cipio della sua Signoria rimesso in Lucca quelli della Casa de' Quartigiani, & Pogginghi, & Auocadri adi 10. di Settembre, per sosperto fece pigliare, & decapitare M. Pagano Guartigiani, & vno suo nipote, & altri, opponendo loro, che trattauano col Signore d'Altopascio, & co' Fiorentini di dare loro Lucca, & in verità li mandorono loro bandiere pe' Fiorentini, & adi 19. di detto mese si rubellorono da' Fiorentini, quelli del Castello disopra di Buggiano, & presono il loro Pode-Ità ch'era Teghia di M. Tingo Buondelmonti, & dierollo a' Lucchesi, & volendo combattere i Borghi di sotto vi riceuettono danno, & vergogna dalle brigate, che v'erano pe' Fiorentini: & per questo i Fiorentini diliberarono di fare hoste sopra Lucca, & ordinato l'ho ste nella prima giunta presono prestaméte adi 5.d'Ottobre à patti il Ceruglio', & il Castello di Viuinaia, & Montechiaro, & S. Martino in Colle, & Porcari, & adi 8. scesono al piano, & accamporonsi presso à Lucca à mezzo miglio, & assediorolla có piu fossi, & bertesche, & fecionui correre tre Pali allato alle mura, due à gli huomini dell'arme, & vno alle meretrici, per vendetta di quello haueua fatto Castruccio a Firenze,& mandarono bando, che chi volesse vscire di Lucca à vedere la

feita,

felta, potesse sicuramente venire, e tornare, & vennonui 200.caualieri Tedeschi che furono quelli, che erano in Montecatino quando s'hebbe,& il loro capo si chia maua il Gobbole, & per accordo si rimasono nel capo al soldo de' Fiorentini, & feciono poi molta guerra à Lucca. Era di principio Capitano de' Fiorétini M. Ala manno de gli Obizi vscito di Lucca con sei caualieri di Firenze à suo consiglio con circa 1500.caualieri, & po polo assai, & in Lucca ne restaua circa 300. & perche lui cocedetre à lauoratori il seminare intorno à Lucca no lasciado dare guasto per esepio buono, che arredessono a' Fiorentini, ma dissessi ne toccò da loro danari, però fu casso, & in suo luogo eletto Cantuccio di M. Bino Gabrieli d'Agobbio, che si guidò assai peggio, come diremo inanzi: perche era scudiere, & non vso, ne degno di guidare tanti gentili huomini, ma fu fatta in Firenze detta elezzione per setta de' Cittadini. Metre che il detto assedio era intorno à Lucca, dei mese di Di cembre quelli del Castello di Fucecchio, & di Castello Franco, & di S. Croce, ne' quali i Fiorentini haueuano loro géte à guardia si dierono liberaméte, & di loro vo lotà alla Signoria di Firenze come loro liberi cotadini.

In quelto anno essendo venuto il Re Giouanni figliuolo che su dello Imperadore Arrigo di Luzimbergo al Duca di Chiarétana suo cognato per certi suoi bi sogni, essendo i Bresciani in male stato per le oppressio ni, che tutto di faceuano loro i tirani di Lombardia, & no essendo soccorsi dal Re Ruberto à cui s'erano dati mandarono segreti Ambasciadori al detto Re Giouáni à proferirgli la Signoria di Brescia, laquale egli subi-

1330.

to accettò, & mandoui sua gente, & poi vi venne in persona, & prese la Signoria, & il simigliante seciono i Bergamini per loro diuisioni, & così prese anche la Signoria di Bergamo, le quali furono seme di moste mutazioni, & reuoluzioni, in Italia.

I a testa di S.Zanobi. In detto anno, & di Gennaio l'Arciuescouo di Pisa Fiorentino, & il Vescouo di Firenze, & quello di Fieso le, & di Spuleto insieme co' Calonaci di Firenze secio no cauare sotto le volti di Santa Reparata piu di braccia dieci sotterra per trouare il corpo di S Zanobi, & trouarolo in vna arca di marmo, presono vno pezzo del suo teschio, & missollo in vna testa d'ariento fatta à sua similitudine, & il resto del corpo riposono con as sai solennità, lasciando grandi perdoni à chi vicita quel lo luogo.

Tornando a' fatti dello assedio de' Fiorentini, che era intorno à Lucca, ilquale era assaicresciuto per genti venute dal Re Ruberto, & da' Sanesi, e Perugini, & altri, & per cagione che i Pisani tutto di à tradimento lo forniuano di gente, & vettouaglia, molto piu haueuano ristretto l'assedio d'ogni parte per modo, che gia vi cominciaua à mancare vettouaglia, & vino, & altre cose necessarie: per questi mancamenti i Cittadini di Lucca mandarono segretamente alcuno de' loro maggiori con saluo condotto à Firenze per accordarsi à da re loro la Terra quasi colle condizioni, che teneuano Pistoia, & contentare M. Gherardino d'alquanti danari, & fare de' Lucchesi caualieri, & donargli come si fece a' Pistolesi, & à tempo pigliare restituzione delle gabelle, eziandio ristituendo tutti i danari de' Cittadini,

che

che furono presi da Castruccio, & io Giouanni fu' vno de' praticatori per lo comune di Firenze co' detti Luc cheli, & di certo si conchiudeua questo accordo, se non fossono certi Cittadini, che ò per inuidia, ò per auarizia, ò gara, ò adaltro fine, andarono à Lucca, & scopersono questa pratica à M. Gherardino, & praticarono con lui altro accordo, & l'vna pratica storpiò l'altra, non fidandosi i Lucchesi del Signore, ne egli di loro, & in questo tempo interuenne scandolo nel campo de' Fiorentini, che essendoui venuto il nuouo Capitano, cioè Cantuccio d'Agobbio con poco, & disutile compagnia, & vòlendo fare giustizia d'vno Borgognone, che hauca fatto certo errore, gli altri Borgognoni, che n'era nel campo piu di 600.s'armorono tutti, & tolsono quello, che doucua essere giustiziato per forza, & vc cisono parecchi famigli del Capitano, & harebbono morto lui se nó fossero stati i Cittadini di Fireze, che si interposeno, & nódimeno lo rubarono, & missono fuo co nel suo abergo: per questa discordia M.Gherardino prese conforto, & subito mandò suoi Ambasciadori al Re Giouanni con pieno mandato di dargli la Signoria di Lucca con certi patti, & lui l'accettô, & promisse difenderla, & di Febbraio mandò suoi Ambasciadori à Firenze con dolci parole à pregarli, che si douessono le uare dallo assedio come da sua terra, & fare triegua col lui In Firenze fu risposto come detta impresa era à petizione della Chiesa, & del Re Ruberto, & però non se ne leuerebbono, & andaronsene i detti Ambasciadori à Pisa: hauuta questa risposta il Re Giouanni, mandò il suo maliscalco in Parma con 800. caualieri per soccor-

1330.

rere Lucca, & i Fiorentini presono à soldo, & per loro Capitano M. Beltramo del Balzo, che tornaua di prigione di Lombardia, ilquale giunto nel campo gli parue vi si portassono grandi pericoli, per le discordie sute, & perche nuouamente vno M. Arnoldo Tedesco Conestabole de' Fiorentini con 200. fanti s'era suggi to in Lucca, & per la venuta delle géti del Re Giouanni, & paruegli da leuarsi da campo, & cosi sece adi 25. di Febbraio, & vénono in sul poggio di Viuinaia, & di quello si partirono, & arsollo, & cosi si leuò l'assedio da Lucca, & il maniscalco del Re v'entrò con 800. caualie ri, & prese la Signoria, & M. Gherardino sene partì mol to male cótéto, & da' Lucchesi, & dal Re, perche vi per dè di suo piu di fiorini 30000. & nulla gli valse dolersene col Re.

Per la venuta delle sopradette genti à Lucca i Fiore tini abbandonarono, & arsono il Borgo à Buggiano, & il Castello del Cozile, & quello della Costa sopra Buggiano, & subito poi à pochi dì il sopradetto maliscalco si partì da Lucca con 1000. caualieri, & 2000. pedoni, & vene à Buggiano, & à Monte Vettolino, & sipianato le tagliare caualcò in su quello di Firenze, & arse il Borgo di Cerreto, Guidi, & Collegonzi, & Aglia no, scorredo per tre dì il paese, & prese grandissima pre da con grande vergogna de Fiorentini, che haueuano molto piu gente, dissessi fu per disetto di certi Conesta boli, che erano in Valdinieuole, che furono subito cassi & cacciati da Fiorentini.

Del mese di Marzo su data al detto Re Giouannila Signoria di Parma da Orlando Rosso, & suoi consorti,

82 poi

LIBRO PRIMO.

& poi gli si diè la Città di Reggio, & quella di Modona per non tornare sotto la Chiesa: mostronne il Papa molta turbazione, & mandò lettere à Firenze, & fecele leggere in publico contenenti come la venuta, & operazione del Re Giouanni era contro à suo volere, & tutto fu dissimulazione del Papa, & del Legato, come si vedra inanzi.

Essendo Signore di Colle di Valdelsa M. Albizo Arciprete di quella, & M. Desso, & Agnolo suoi fratelli della casa de Tancredi con incomportabili tirannie, il popolo si leuò à romore,& con aiuto di quelli di Mõ tegabri, & da Picchiena parenti de detti Signori vccisono il detto Arciprete, & Agnolo, & poco poi presono,& imprigionorono, & strangolarono M. Desso, & assai tempo ténono in prigione vno figliuolo d'Agnolo di dieci anni, & per tema de' Rossi, & altri loro paré ti di Firenze dierono la guardia a' Fiorentini per piu anni chiamando Podestà, & Capitano Fiorentino, & Diessicol grande allegrezza ne fu in Firenze, perche detto tiran tini.

no ci fu assai nociuo a' tempi di Castruccio.

In detto anno si cominciorono à fare le porti d'ottone di S. Giouanni per vno Maestro Andrea Pisano, Le porti & il getto feciono poi Maestri Viniziani, & io Giouan ni autore fui vsiciale sopra ciò per l'arte di Calimala, & in detto s'alzò, & compie il campanile della Badia di Firenze.

Nell'anno 2331. morirono in Fireze due buoni,& giusti huomini laici, & di sata vita, & per ciascuno mo e Giouan strò Iddio assai miracoli, di sanare infermi, & altre cole l'vno hebbe nome Barduccio, & su seppelito à Santo

ni huomiui giulti.

Spirito,

Spirito, l'altro Giouanni da Vispignano, & seppelito de S. Piero Maggiore, & piu imagini di cera furono poste

a' loro corpi per voti fatti.

£332,

Adi 16 d'Aprile in detto anno s'abboccorono insieme à segreto parlamento in sul fiume della scoltera fra Bologna, & Modona il sopradetto Re Giouanni, & il Legato, che era per la Chiesa in Bologna, & partironsi molto d'accordo baciandosi in bocca, & mangia rono insieme al Castello di Pimaccio. Di questo preso no grande sospetto i tiranni di Lombatdia, & i Fioren tini dubitando, che insieme volessino occupare le loro Signorie, & però si diè ordine di fare lega col Re Ruberto contro al Legato, & Re Giouanni, & ogni loro seguace, & di questa lega il Papa per sue lettere si mostrò esserne assai contento.

Del mese di Maggio il Legato di Toscana misse lo interdetto alla Città di Firenze per cagione che lui ha ueua impetrato dal Papa in commenda per la sua mensa il Benesicio di Santa Maria in Pineta, che vacaua, del quale erano padroni i Buondelmonti come haueua satto di quello della Badia, & parendo a' Fiorentini che si volessi pigliare ogni loro buono benesicio, & à petizio ne de' Buondelmonti non gli lasciarono hauere ne la tenuta, ne i frutti, & durò alloro perizione lo interdetto mesi 19. con grandi disagi della terra tanto che si accordarono insieme.

Nel detto anno il Re Giouanni col Legato insieme rimissono molti Guelfi in Lucca, & fra gli altri M. Máno degli Obizi, che assai dispiacque a' Fiorentini, dipoi riformò il Re Lucca, Parma, Reggio, & Modona à sua

Signo-

Signoria, & lascioui Carlo suo figliuolo con 800.caualieri, & lui si parti di Giugno per andare à Corte à Papa Giouani, & poi nella Magna p ordinare maggiori cose.

In detto anno M. Simone Filippi Vicario del Re Giouanni in Lucca fece porre hoste al Castello di Barga in Carfagnana, che si teneua pe' Fiorentini, & per le uare detto hoste i Fiorentini feciono caualcare à Buggiano M. Amerigo Donati Capitano di Valdinieuole con 400.caualieri, alquale vi vennono à scorrere 500. caualieri delle masnade di Lucca, & ruppono le gente de' Fiorentini adı 6. di Giugno, & rimalonne tra morti, e presi circa 100. & M. Amerigo con gli altri si rifug girono in Motecatino. & di Luglio poi si perdè Vzano.

In questo anno, & di Giugno s'apprese fuoco nelle Firêze so botteghe del Ponte vecchio dallato di là, & arsono tut toposta al te, & la casa di San Sipolco, & moriui due garzoni, di-spesso. poi di Settembre s'apprese da Santa Trinita da Casa i soldanieri,& moriui sei persone, dipoi di Febbraio nel Palagio del Podestà, & arse quasi tutto dalle prime vol te in su, & però si rifece poi in volta insino al tetto, dipoi nel Palagio dell'arte della Lana, & misselo vno pri gione credendo scampare, & arse lui, & la guardia,&

réze due liocini che mai piu ven'era nati per l'adrieto.

Del mese di Luglio per sospetto, & gelosia nata in cini. Pistoia di certi, che amauano la Signoria de' Fiorentini, & altri di volere essere liberi v'haueuano mandati i Fiorentini 500.caualieri, & 1500.pedoni, & però cor sono la terra gridando viuano i Fiorentini sanza fare alcuno danno, i Pistolesi no potedo altro fare per loro

rifecesi poi piu bello: & in detto anno nacquono in Fi

1331.

Pigliano i

la Signidi Piiloia.

But a n

consigli dierono la Signoria per vno anno a' Fiorentini,& rientraronui molti Guelfi, che erano piu contrarij a' Fiorentini, che gli altri, perche harebbono voluto tiranneggiare topra le case Ghibelline nominate ditopra, che erano fatte amiche a' Fiorentini, dipoi à mezzo l'anno parendo a' Pistolesi essere gouernati benigna mente, & lanza grauezze, di loro volontà feciono lindachi due de gli Anziani, & mandorongli à Firenze, &, dierono loro di nuouo la Signoria per due anni, poten do eleggere Podestà forestiere, & Capitano di Firenze di tre mesi in tre mesi con sei caualli, & dieci fanti, & vno conseruatore di pace forestiere con 50. caualli, & 100. fanti, & la Podesteria di Serraualle, & due Castellani nella rocca, & i Fiorentini elessono dodici huo mini, iquali insieme co' Priori hauessono il gouerno di Pistoia, & di Febbraio vi feciono cominciare vno forte Castello dalla parte di Firenze, & assai tosto si compiè, & missonui vno Castellano con 100.fanti, & 300. altri fanti alla guardia della terra.

In detto tempo i Sanesi co loro hoste presono vno Castello de' Conti di Santa Fiore, & da loro si rubello

rono quelli di Massa, & dieronsi a' Pisani.

Di nuouo in quelto anno i Genouesi dierono la Signoria di Genoua al Re Ruberto, & pacificogli insieme, & co' Fiorentini, & promissono estere fedeli alla Chiesa, & contro al Bauero, & Re Giouanni. I Fiorentini in detto anno non ostante l'odio preso col Legato mandorono in suo aiuto 100. fanti sopra Fursì. In det to anno, & di Settembre essendo quelli di Buggiano có alquanta scorta à fare loro vendemmia, le genti de'

Fio-

Fiorentini, che erano in Valdinieuole vscirono loro adosso, & rimissogli nel Borgo, & in questa caccia come era ordinato vscirono gente di Pelcia, & sconfissono le genti de' Fiorentini, & rimasono presi cinque Co nestaboli con circa 50. caualieri, & pochi di poi M.Filippo Tedici da Pistoja si parti di Lucca con 200. caua lieri, & 1000 pedoni per pigliare per trattato il Castel lo di Popiglio nella montagna, & alquanti v'entrarono dentro, ma da' terrazzani ne furono ripinti fuori, & traendo quelli del paese d'intorno tolsono loro i ca ualli, perche erano scesi appie, & missongli in sconfitta,& vccisono il detto M. Filippo, traditore, & piu altri: & poi di Marzo quelli di Lucca missono aguato per pigliare Massa in Valdinieuole, & da quelli di Montecatino furono sconsitti, & molti morti, & presi, & à Firenze ne vennono quattro bandiere.

Del mese d'Ottobre si cominciò à lauorare la Chie sa di Santa Liperata, che per l'auuersità della Città buo pezzo era rimaso adietro, & diessene la cura all'Arte della Lana, & riposesi perciò la gabella antica di danari per lira a tutti i danari vscissono di Camera, & dana ri quattro per lira d'ogni quantità, che si comperasso- te della la no gabelle, che montauano l'anno lire 12000. & i La- ta Lipera. naiuoli ordinarono, che ogni bottega di Firenze tenes se per ciò vna casseta doue si metteua il danaio per Dio d'ogni mercato, che montaua l'anno di principio lire 2000. & in questo anno fu in Firenze si grande douizia, che valse lo staio del grano soldi otto, che su gran fatto alla grande carellia era stata i due anni Abondaza passati.

na di san-

\$331.

In detto anno il Re Giouanni hebbe molte guerre in Boemmia per operazione del Bauero, & del Re Ruberto. In detto anno M. Piero Sacconi Sign. d'Arezzo caualcò à Cortona credédola hauere per trattato tene ua có M. Guccio fratello di M. Nieri Signore di quella, fu scoperto il trattato, & impiccati circa 30. Cittadi ni, & M. Guccio imprigionato doue morì à stento.

I Bolognesi pe' loro consigli si dierono liberamente, & in perpetuo alla Chiesa di Roma, & al Papa per segacità del Legato del Papa con promessa, che il Papa vi verrebbe adhabitare, & così promisse il Papa a' loro Ambasciadori di venire i fra vno anno, & no lo attene loro, & però poco tepo poi si rubellarono, & disseciono la fortezza, che il Legato del Papa v'haueua fatta.

1332.

Nell'anno 1332. volendo gli Vbaldini per discordia, che haueano insieme à garal' vno dell'altro ritorna re alla vbbidieza del comune, & essere ribaditi, & haué do fatto ciò piu volte, & poi ribellatosi, si diliberò i Fi reze di fare vna terra forte di là dall'Alpe accioche piu non si potessono ribellare ne fare ricomperare gete, & elessonsi sei vsiciali sopra ciò, & principiossi adi 8. d'Aprile, & nominossi Firenzuola, & la principale Chiesa Santo Firenze, accioche i Fiorentini per lo nome fosso no piu pronti sempre alla difesa di quella.

Posizione di Firêzio

In detto anno, & di Luglio parendo a' Bresciani stare male sotto la Signoria del Re Giouanni dierono la Signoria di Brescia à M. Mastino della Scala, & per simile modo di Settembre prese Bergamo, & in questo medesimo anno si conchiuse la Lega del Re Ruberto, & Fiorentini, & Signori della Scala, & quello

di

di Melano, & quello di Mantoua, & Marchesi di Ferrara contro al Re Giouanni, & contro à ogni loro seguace, ò chi desse loro fauore, & su ordinato si tenesse 3000.caualieri, de' quali 600.ne toccassi al Re, & 600 a' Fiorentini, & 800. a' Signori della Scala, 600 al Signore di Melano, 200. al Signore di Mantoua, & 200 a' Marchesi di Ferrara, & confermossi con solenni Ambasciate, & contratti, & promissono attendere adacquistare per M. Azzo. Melano, Chermona, e'l Borgo à San Dónino, & per quelli della Scala Parma, per lo Signore di Mantoua Reggio, pe' Marchesi di Ferrara Modona, & pe' Fiorentini Lucca. Et nota che in questa Lega s'accozzorono i maggiori Guelfi co' mag giori Ghibellini, & grandi nimici l'vno dell'altro per lo adrieto, & massime M. Azzo co' Fiorentini, che si trouò alla loro rotta con Castruccio, e tutto fu per lo sdegno preso del Legato, & Re Giouanni, & pe'l Baue ro, fu per molti bialimata questa Lega, & per molti lodata, ma pure nel principio fu tenuta lo scapo de' Fiorentini, & confusione del Legato, & Re Giouanni.

In detto anno essendo i Luchesi colle genti del Re Giouanni à hoste intorno à Barga in Carfagnana con molti battisolli, & bastie. Et cominciando à mancare la vettouaglia à quelli dentro, diliberorono i Fiorentini di soccorrerui, & mandoronui il loro Capitano colle genti per la via di Pistoia, & per la montagna, & non vi si poterono accostare ne fornirla per le tagliate, & fortezze fatteui intorno da' Lucchesi, & feciono i Fiorentini compagnia con Spinetta Marchese, benche sosse Ghibellino con grandi suoi vantaggi, &

2

1332.

dierongli 200. caualieri,& altrettanti ne códusse egli, promisse fornirla per forza, & da altra parte i Fiorenti ni mandarono l'altre genti in quello di Lucca,& preso no il Ceruglio,& Montechiaro, & Viuinaia, perche i Lucchesi si leuassono da Barga, & vedendo che i Lucchesi per questo non sene leuorono i Fiorentini abandonarono il Ceruglio, & caualcorono in Carfagnana per prouare insieme col Marchese di soccorrere Barga per forza,& ne l'vna ne l'altra gente vi si potè acquista re,& però le genti de' Fiorentini si tornarono à Pistoia,& Spinetta nelle sue terre,& quelli di Barga s'arrenderono a' Lucchesi saluo le persone con esaltamento de' Lucchesi, & vergogna de' Fiorentini, & insino di principio su da' saui biassimato la impresa di Barga per

Perderono i Fioré zini Barga

essere troppo dilungo da Firenze.

Nel detto anno di Settembre quelli di San Gimignano con loro Podestà, che era Sanese caualcarono sopra la Villa di Camporbiano del contado di Firenze, & combatterolla, & arsolla opponendo loro, che riteneuano loro vsciti, di questo molto sdegnarono i Fiorentini, & feciono citare il detto Podestà, & molti della terra, & per contumace su condannato il comune di San Gimignano in lite 50000, & il Podestà co 147 huomini a essere arsi, & volendoui i Fiorentini mandare le loro genti per fare la esecutione ricorsono à Firenze domandando misericordia, & rimettendosi tutto alla mercè del popolo, & comune di Firenze, & su loro perdonato con questo, che ribandissono tutti i lo ro vsciti, & ristituissono gli huomini di Camporbiano d'ogni danno.

Del

Del mese di Nouembre M. Azzo Signore di Melano prese la Città di Pauia, che gli su data da certi Cittadini di quella caccionne le genti del Re Giouanni benche parte ne rifuggì nella rocca, & tornolla circa quattro mesi, tanto che il Re tornò, come si dirà inanzi, & venneui per soccorrelra, & non potè, & però s'arrenderono con assai honore de' Visconti, & vergogna del Re Giouanni.

Nel sopradetto mese il Re Giouanni andò à Vigno ne al Papa, & nella prima giunta su ripreso dal Papa có aspre parole delle imprese d'Italia, & lui si rimisse nel Papa, & su riconciliato, e tutte surono dissimulazioni perche erano benissimo d'accordo insieme, & col Re di Francia, & col Legato di Bologna, dissesi che appeti uano di fare Re d'Italia vno fratello del Re di Fracia, che non haueua reame, & piudi 15. di parlamentorono insieme ogni di il detto Re col Papa, poi si parti dal Papa, & andonne al Re di Francia.

In detto anno essendo i Pisani co'Massetani à hoste à vno Castello de' Sanesi furono sconsitti,& corsono i Sanesi in quello di Pisa,& poi i Pisani in quello di Siena co grandi danni, & domandorono i Sanesi aiuto a' Fiorentini, & non l'hebbono per non rompere la pace co' Pisani, & assai ne sdegnarono i Sanesi & recaronsi

questo male piu da' Fiorentini, che da' Pisani.

Del mese di Febbraio mando il Legato di Bologna Ambasciadori à Firenze pregando i Fiorentini, che si spiccassono dalla Lega de tiranni di Lombardia, de quali sempre erano suti nimici, su risposto che non si poteua, perche la Lega era fatta con volontà del Pa-

R 3 pa,

#332×

pa, & del Re Ruberto, & che male faceua lui à intendersi col Re Giouanni nimico della Chiesa, e tutto sece con froda: perche insieme col Re non haueuano altro desiderio che occupare Firenze, come si vide chia-

ro per lettere trouate dall'vno all'altro.

Indetto anno furono sconfitte le géti de' Marchesi di Ferrara da quelle del Legato di Bologna,& presono la Villa, & Niccolò Marchese con 40. buoni Caporali,& montò tanto di potenza il Legato, che sanza indu gio mandò le sue genti, & nauilio grandissimo adassediare Ferrara, & presono il Borgo di contro, & l'Isola di San Grosso, & ogni dì vi mandaua gente di Romagna,& mandoui due quartieri del popolo di Bologna, & molto l'assediò strettamente: i Ferraresi erano male forniti per essere stati giunti sproueduti, & però mandarono per soccorso a' collegati di Lombardia, & a' Fiorentini, & mandouisi da Firenze 400.caualieri de' migliori hauessono, & per Capitano M. Francesco degli Strozzi, & Vgo degli Scali colla insegna del Giglio del comune, & disopra l'arme del Re Ruberto, & parti rono di Firenze adi 2. di Marzo,& non potendo anda re ne da Parma, ne da Bologna, conuenne con grande difficultà, & spendio andare per mare à Genoua, & à Melano, & poi à Verona, & iui furono riceuuti honoratamente le genti del Re Ruberto rimasono à difesa fra Firenze, & Lucca per non volere andare contro à insegne di Chiesa, ò di Legato. Et vedendo i collegati crescere l'hoste ogni di intorno à Ferrara diliberorono di soccorrerui inanzi vi venisse il Re Giouanni, & mandoronui prestamente per acqua, & per terra piu

di 1700. caualieri, & giunti in Ferrara quasi occulti à quelli del capo diliberorono d'assalire l'hoste, & perche gli trouauano molto afforzati ciascuno schifaua l'es-sere de' primi assalitori: le genti de' Fiorentini si profersono essere de' primi, & cosi feciono insieme coll'Auogato di Treuigi, & Spinetta Marchese, & con circa 150. caualieri de' Signori della Scala, & fra loro circa 40. gentilhuomini vsciti di Fireze drieto alla insegna de' Fiorentini, & vscirono per la porta che va à Francolino doue l'hoste era piu forte, & il resto delle genti per la porta del Lione, & insieme il nauilio per Pò, per assalire il ponte di San Gioso, & fu l'assalto grande da ogni parte con molti suoni, & grida, per modo che tut to il campo sbigotti, ma poco valeua se non che le géti de' Fiorentini ruppono alquanto dello steccato, & feciono vno valico, & francamente entrorono détro, & abboccoronsi col Conte d'Armignacca,& colle gen ti,& insegne del Re Giouanni,& furono fra loro aspra battaglia, & veramente i Capitani, & gente de' Fioren tini feciono quello di opere marauigliose, & infine rup pono il detto Conte, & le sue genti: come questi surono rotti tutto il campo si misse in suga, ma pochi ne scamparono à nuoto, perche fuggédo su per lo ponte, il ponte per lo peso grande cadde,& molti n'annegaro no & il resto rimasono presi, fra' quali fu il Cote d'Armignacca, & l'Abate di gran Selua, & i Baroni di Linguadoca, & i Signori di Romagna, & la caualleria di Bologna, & fu questa rotta adi 14. d'Aprile con grande abbassamento del Legato, & del Re Giouanni, & po chi di poi i Marchesi lasciorono tutti i Bolognesi, &

R 4 Si-

264 HISTORIE FIORENTINE Signori di Romagna per farlegli beniuoli, & odiosi

al Legato.

1333.

Del mese d'Aprile 1333. venne il Re Giouanni à Bologna à Pasquare col Legato, & conuenne a' Bolognesi có grade loro dispiacere pagargli fiorini 10000. & egli promisse andare nell'hoste à Ferrara, ma senten do vi veniuano le genti della Lega, vi mandò inanzi il Conte d'Armignacca con 300.caualieri, & colle sue in segne, & lui tornò à Parma per ordinare la sua mossa, & vedendosi à Firenze per questo accozzamento che apertamente il Legato, & il Re erano d'accordo, significarono a' loro caualieri, che riguardassono le genti ne dell'vno, ne dell'altro.

In questo si cominciò à fondare la portadi S.Friano in verzaia molto maggiore che l'altre,& furono biasimati l'vsiciali di troppa grandezza, & poco inanzi a Să Giouanni si creò in Firéze due brigate d'artefici à fare festa l'vna vestì tutta à giallo in Via Ghibellina, & furono circa 300. l'altra tutta à bianco nel corso de' Tintori,& furono circa 500 & circa vno mese stettono in festa,& giuochi,& danze,& cene, & desinari faccendo

fra loro Signore con grande honore.

Del mese di Maggio dubitado il Legatodi suo stato per la sopradetta rottamandò pel Re Giouani, & venu to à Bologna prese da lui danari, & di Giugno prossimo vi tornò con 2000. caualieri per soccorrere il Castello di Mercatello di Massa trebara di Romagna, asfediato dagl' Aretini, & grande sospetto hebbono i Bolognesi di sua vennta, & soprastando in Bologna il Castello di Mercatello s'arrendè à patti, & su caloniato il

Re

Re d'essere indugiato volontariamete: perche cosi seguisse per amistà, che haueua co gl'Aretini, & cocepette il Legato assai sidegno contro à lui, & però di fatto sen'andò il Re à Parma, & poi à Lucca, & sece loro vna imposta di siorini 1 5000. & riscossi che gli hebbe si tornò col figliuolo à Parma adi 15, d'Agosto.

In questo anno Carlo Vberto Re d'Vngheria có Andreasso suo secodo figliuolo véne à Napoli à vicitare il Re Ruberto suo zio có gradi feste, & madaróui i Fiorentini soléne Ambasciata d'otto principali Cittadini.

Del mese di Sertembre si cochiuse in Firenze la pace fra i Pisani e' Sanesi della guerra di Massa, & grande fatica vi si durò, & pe' nostri Cittadini, & pel Vescouo di Firenze co' loro Ambasciadori, & lasciossi Massa libera, che non fosse ne de' Pisani, ne de' Sanesi, & rimet tessono dentro ogni vscito, & che il Vescouo detto v'hauesse à mettere la Signoria per tre anni, che sempre ve la misse di Firenze, & il comune di Firenze su malleuadore à ogni parte dell'osseruare la pace per siorini 10000. laquale i Sanesi poco tempo osseruarono.

Del detto anno, & mese si rubellò dalla Chiesa, & dal Legato la Città di Furlì per operazione d'uno Frácesco di Sinibaldo Ordilassi cacciato di quella dal Legato, & poco poi M. Malatesta da Rimino con suoi seguaci tolse al Legato detto la Città di Rimino, & in questo medesimo tempo i Cittadini di Cesena anche

si rubellarono dal Legato detto.

In questo medesimo anno hauédo il Re Giouani in tentione di partirsi d'Italia vedédo, che le sue imprese non gli prosperauano trattò di vendere Lucca a' Fio-

rentini,

£333.

rentini, & à Pisani, & adaltri, & non vi diè effetto parendogli sua vergogna: sentendo questo i figliuoli di Castruccio, che erano suoi stadichi à Parma si fuggiro no di nascoso, & vennono in Carfagnana, & con aiuto di loro seguaci, & amici entrorono in Lucca, & corsono la terra per loro, & tennola due di saluo il Castello Dellagosta doue erano rifuggiti le genti del Re Giouanni: sentendo questo il Re Giouanni vi venne colle sue genti, & prese la Città, & i figliuoli di Castruccio si fuggirono in Carfagnana, & trasse il Re quanti danari potè da' Lucchesi, & poi impegnò la Città a Rossi da Parma per 25 migliaia di fiorini, & lasciouegli Signori, & tornato in Lombardia in simile modo per danari lasciò l'oro la Signoria di Parma, & anche in questo me desimo modo lasciò à quegli da Fogliano la Signoria di Reggio, & à quegli di casa Pigli la Signoria di Modona, & del mese d'Ottobre si parti col suo figliuolo,

& tornossi nella Magna, & questo fu il fine delle imprese del Re Giouanni in Italia, che di principio hebbe tante prosperità, & così ageuolmente,& aiutato dal Legato del Re di Francia.





# RITRATTO

## DELL'ISTORIE FIORENTINE.

LIBRO SECONDO,



ELL'ANNO medesimo del 1333. adi primo di Nouembre cominciò nella Città, & contado di Firenze grandissima pioua durando per spatio di quattro dì, & di quatrro notti con grandissima tempesta di tuoni, & di saette: per modo che in

grande tremore, & spauento misse ciascuno dubitando di grande giudicio, e tanto smisurataméte crebbe l'acqua d'Arno, che allagò grande parte del contado sopra Firenze insino in Casentino, & Arezzo, & la maggior parte degli edificij, che erano sopra Arno abbatè, & il simile fece Seuie, & à Firenze adi 4. di detto mese à no na ruppe le mura dalla porta alla giustizia, & da' tinto ri in grande parte per difetto delle pescaie, & allagô tut ta la Città di quà d'Arno, & per memoria del quato in San

¥333•

Grande,& notabile innodatio ne d'Arno E333.

San Giouanni l'acqua coperse a punto l'altare, abbatè la colonna suui la Croce del segno di San Zanobi, che era in su la piazza, il Palagio de' Priori coperse le scale della porta che è dirimpetto à Vacchereccia, nella cor te del Palagio del Podestà alzò braccia sei, & allagò an che gran parte del lato d'oltr' Arno, il detto di à vespro ruppe la Pescaia d'Ognisanti, & circa 500. braccia del muro, che è allato à Botgo San Friano, & cadde la torre della guardia per due saette, dipoi cadde il ponte alla Carraia saluo due archi, & il ponte à Santa Trinita, eccetto vna pila, & vno arco, il simile fece al ponte Vecchio de legname fuori, che due pile,& al ponteRubaconte ruppe le sponde, cadde il Castello altra Fonte,& quasi tutte le cale, che erano da quello per insino al po te Vecchio, & cadde la statua di Marte, che era in su vno pilastro appiè del ponte Vecchio di quà, che fu ri putato augurio, ò vero indizio di grande pericolo, ò mutazione alla Città per cose detre dagli antichi, & su bito cadde poi quante cose erano lungo Arno per insino alla Via della Gora, & simile in Borgo San Iacopo, & molte altre per la Città, & molto piu sarebbe cresciu ta l'acqua, & le rouine se non che cadde circa 500. brac cia delle mura del Prato d'Ognisanti, & sfogò l'abbon danza dell'acqua,& il di seguente à nona mancò quasi per tutta la Città, lasciado ranto, & puzolente fastidio nelle case che nó si sgomberò poi in sei mesi, & guastò tutti i pozzi, simigliante danno fece per tutto insino al da Città di Pisa, & harebbe anche quella allagata se no che sfogò per lo fosso arnonico nello stagno, & anche misse nel Serchio, & con tutto ciò allagò gran parte di Pisa,

Pisa, & del contado con grande danno, morì di questo diluuio fra nella Città, & contado di Firenze circa trecento persone, su il danno delle cose, che si perderono infinito, ma solo quello del comune di rouine di mura, & di ponti su stimato piu di 160 migliaia di fiorini, & simile diluuio fu quasi in tutta Toscana, & Romagna, & questo medesimo fece il fiume del Teuero, & molti altri, & grande mancamento di pane, & di farina harebbe hauuto la Città in quelli di per la rottura delle mulina se non fosse stato il soccorso da Prato, e Pistoia, & molte altre terre d'intorno, che suppliuano, su dubbio fra gli antichi quale fu maggiore diluuio ò quelto, o vn'altro che ne fu nel 1269. & per difetto delle pescaie, che feciono alzare il letto d'Arno circa braccia 7. fu riputato maggiore questo, & pe' molti tremuoti, & però si fe ordine, che da braccia 2000. disopra al ponte Rubaconte insino à braccia 4000. di sotto al ponte alla Carraia non si potesse fare ne pescaia ne mulina, & subito furono per lo comune eletti vficiali à fare rifare i ponti, & altre mura bisognose, & in conclusione maggiore auuersirà non si tenne hauesse la Città di Firenze da quella di Totile flagellum Dei in qua.

Dubitossi poi molti di continuando la pioua se douessi venire maggiore giudicio, & per questo molti si ridussono à confessione, e penitenza, & benche per gli Astrolaghi si narrassino molte congiunzioni di piane ti essere sute atte à dare influeza d'acqua, pe' maestri in Teologia si cochiuse questo essere suto giudicio di Dio . :

1333.

Visione d'vn ianto huomo per punizione di molti peccati, che allhora regnauano nella Città, & di vsure, & di superbie, & di lussurie, & disordinate spese in mangiare, & in vestire. Et vno san to Romito presso à Valembrosa vn di innanzi visibilmente vide di notte grande quantità di Demonij in modo di caualieri armati, & scongiurandone vno, gli disse noi andiamo à sommergere la Città di Firenze, se Iddio lo concederà. Il di poi che fu cessaro il diluuio pensorono certi grandi della Città mouendo nouità potere fare di Firenze alloro modo veggendo la gente li sbigottita, & essendo ridotto il passare d'Arno solo à vno ponte, & quello era nelle loro mani, & vno de' Rossi fedì vno de' Magli suo vicino, & subito su la Città sotto l'arme, & secionsi grandi guardie piu dì,& intesonsi bene insieme il popolo co' ricchi abbienti co tro al pensiero de' detti grandi, per la qual cosa non si ardirono à scoprire, perche sarebbono stati disfatti, & subito si riposò la Città, & quello de' Rossi su condan nato, cominciossi à vsare sopra Arno certi ponticelli di legname, & molte naui à passare, & adi 6. di Dicembre essendo venuta gran piena sene riuosse vna, nella quale erano 22 persone, che ne morì quindici tra Cittadıni, & altri.

In questo anno fallendo le triegue del Re Giouanni, e Legato alla nostra Lega si fece parlamento allera, & accordauansi tutti à prolungarla saluo M. Mastino e Fiorentini per non lasciare prendere forza al Legato, & Re Giouanni, & ordinarono la guerra, & la diuisa dell'acquisto: cioè che'l Signore di Melano hauesse Cremona, M. Mastino Parma, & quelli di Mantoua

Reggio,

Reggio, & i Marchesi Modona, & i Fiorentini Lucca, il perche quelli di Melano caualcarono sopra Piacenza quelli di Verona, & di Mantoua sopra Parma, & Reggio, & i Marchesi sopra Modona, & la gente de' Fiorentini à Buggiano, & adi 8. di Gennaio i Lucchesi caualcarono i Fiorentini à Fucecchio, & leuarono grã preda,& di Febbraio furono scofitti 400.caualieri della Lega, che erano caualcati sopra Parma da' Parmigia ni,& preso Ettore de Conti da Panago,& altri.

Del mese di Marzo proslimo essendo i Marchesi ad assedio ad Argenta, e trattandosi concordia di quella, & di molte altre cose fra il Legato di Bologna, & la Le ga non potendo sostenere quelli d'Argenta s'arrenderono, & pochi di dopo la vittoria i Marcheli caualcarono in sul Bolognese, il Legaro mandò fuori al riparo tutta la sua gente d'arme, & anche cercaua mandarui parte del popolo, che erano in punto armati: i quali stando male contenti sotto lui cominciatono à gridare viua il popolo, & muoia il Legato, & morti suoi vficiali assediarono lui in Castelnuouo aspramente, e tutto questo feciono, & secodo il parere di molti gli auuéne per nó stare bene co Fioreum, nombre veggédo il pericolo in che il Legato era per riuereza del del Regato era per riuereza del del Legato era per riuereza del del Regato era per riuereza del per nó stare bene co' Fiorétini, nódimeno i Fiorentini 300. à cauallo, & molti fanti appiè, & con grandi peri coli ne lo trassono saluo con ogni suo arnese, & compagnia adi 28 d'Aprile 1334 & partito lui subito i Bolognesi disfeciono il Castello, & grandissimi perico i portò eziandio per la vià nel conducerlo à Firenze, & da contadini, e da altri co grandi honori fu riceuuto

#334.

in Firenze, & presentogli il comune 2000. fiorini per spese, lui non gli volle accettare, anzi molto ringrazio il comune dicendo, riconoscere la vita da' Fiorentini, & pochi di poi si parti, & da Pisa n'andò à Vignone al Papa, & in publico concistoro dopo la doglia fatta de' Bolognesi molto si lodò de' Fiorentini, & dello honore riceuuto: ma in segreto col Papa sene biasimò dicen do teneua che ogni auuersità, che haueua hauuta, essere sutta per le loro operazioni nella Lega di Lombardia, & sempre hebbe il Papa poi in odio i Fiorentini, & se fosse viuuto l'harebbe dimostrato.

Cacciato il Legato di Bologna in molto maggiori diuisioni rimasono i Bolognesi che non erano prima, & sarebbono male capitati, ò a tirannia, se non che i Fiorentini vi mandarono due saui Cittadini per Ambasciadori, & Consiglieri, & con 200. huomini à caual lo per guardia, & stettonui due mesi, & haueangli posti in pace: ma poco dopo la loro partita i figliuoli di Romeo de' Peppoli, & Gozzadini, & loro seguaci, che haueuano cacciato il Legato di nuouo leuarono romo re, & cacciarono i Sabadini, Rodalui, Bouattieri, & par te de' Beccadelli, & di piu altre case in numero di 150 huomini, & per questo vi rimandorono i Fiorentini.

Haueua del mese d'Aprile l'hoste della Lega di Lóbardia strettamente assediato Cremona in Calendi di Maggio il Signore di Cremona s'arrendè à patti, cioè in quanto per insino à mezzo Luglio non fosse soccor so dal Re Giouanni, & al tempo diè la terra, perche il soccorso non venne: all'vscita di Maggio mandò la Le ga l'hoste sopra Reggio, & Modona có grandi guasti,

& era-

LIBRO SECONDO. & erano gia presso à Parma per assediarla, se non che vno Conestabòle Tedesco riuelò vno trattato a M. Mastino ordinato in Corte del Papa per lo Cardinale del Poggeto per adrieto Legato di Bologna di douere dare fiorini 100000. à certi Conestaboli Tedeschi del l'hoste, iquali doueuano pigliare M. Mastino, & poi gli altri Signori, & scoperto il trattato surono de' detti Tedeschi alquati presi, & guasti, & 28. badiere delle lo to si partirono dell'hoste, & andaronne in Parma, & su bito si sbaragliò l'hoste, & i Signori si tornarono alle loro Terre con grandi sospetti: ma pure come era ordinato M. Beltramo del Balzo Capitano de' Fiorentini con 800. à cauallo n'andò adassedio à Lucca,& doueuasi fermare, & aspettare aiuto, & da Firenze, & di Lombardia, & pel detto caso di Lombardia si leuò dall'assedio, & tornossi à Pistoia.

Del mese detto d'Aprile furono recate in Fireze da Roma p operazione d'vno Monaco Fioretino di Valé brosa diuote reliquie di S. Iacopo, & di S. Alesso, & del drappo che vestì Christo, & riceuute à procissione co. grande diuotione furono messe nell'Altare di Santo

Giouanni.

A . ....

Del mese di Luglio in detto anno si cominciò à fort dare il campanile di Santa Liperata, & fuui al mettere Principio della prima pietra il Vescouo di Firenze col Calonaca- del campa to, & i Priori co grade procissione, & sunne satto capo, ta Liperamaestro Giotto Cittadino Fioretino, & dipintore marauigholo sopra tuttigli altri, ilquale morì poi adi 8.di Gennaio 1336. & fu seppellito in Santa Liperata, & in, Morte di Giotto. questo tempo si fondò anche il Ponte alla Carraia, 82,

274 HISTORIE FIORENTINE fu compiuto di Gennaio 1336. costò circa 25 migliaia di fiorini.

Del mese d'Agosto M. Mastino colla Lega di Lom bardia prese il Castello di Colornio in sul contado di Parma con aiuto di 350. à cauallo bene in punto della gente de' Fiorentini, de' quali su Capitano Vgo di Vieri Scali, ilquale acquisto su poi cagione dell'acquisto di Parma come diremo inanzi.

Del mese di Settembre M. Beltramo Capitano de Fiorentini con tradimento, & costo di 2000. fiorini, prese il Castello d'Vzano sopra Pescia, & poi due volte

caualcò insino alle porti di Lucca.

Del mese d'Ottobre essendo il Re Giouanni à Parigi per fauore de' Lucchesi donò ogni sua ragione di Lucca à M. Filippo di Valosa, ilquale subito fece scriuere à Firenze pe' Fioretini, che erano a Parigi per sua parte, che si leuassono dall'osfesa di Lucca, perche era sua: ma per questo non si lasciò la guerra, & il Re Ruberto ne scrisse con Ambasciata al Re di Francia, come non era sua di ragione, per la qual cosa il detto Re non vi mandò gente.

Del mese di Nouébre prossimo si creò à guardia del la Città di Firéze per di dì, & di notte 7. Bargelli có 25 fanti per vno, cioè in ogni selto vno, & oltr' Arno due, & guardauano da sbaditi, zusse, ossensioni, giuoco, & ar me:ma dissesi, che quelli che reggeuano gli ordinorono per loro sicurtà, & p potere fare piu sicuraméte la nuo ua riforma de' Priori à Gennaio prossimo per dubio di certi degni popolani, che n'erano schiusi, durorono i detti Bargelli insino fatta la riforma, poi surse l'vsi-

cio del Conseruadore, come diremo inanzi.

Adi 4. di Dicembre morì à Vignone il sopradetto Nota Papa Giouanni ventiduesimo, seduto Papa anni 18. & Papa Gio uanni ven quattro mesi, & trouosigli ragunati 18 milioni di fiori tiducsimo ni contanti, & sette milioni di vasellamenti, & mitere, & altre cose,& fu eletto Papa il Cardinale bianco dell'ordine di Cestello detto Benedetto vndecimo.

Et in derto anno, & mese venne di nuouo Arnosi grosso che se fossono sute in Arno le pescaie che v'erano inanzi al diluuio, si crede harebbe fatto quello medesimo che fece pel diluuio, & nondimeno ruppe, & menonne due ponti di legname che l'vno era fra il pó te vecchio, & il ponte à Santa Trinita, & l'altro fra quello di Santa Trinita, & la Carraia con danno assai.

Bergamo.

In questo medesimo anno per la nattiuità di Christo arriuò in Toscana, & in Firenze vno Frate Ventu- Frate Ven rino da Bergamo dell'ordine de' Predicatori d'età d'an turino da in circa 3 5. il quale per le sue diuote prediche haueua commossi seco piu che 10000. huomini di suo paese per andare in pellegrinaggio à Roma à farui vna quarantana, & erano tutti vestiti quasi dell'habito di San Domenico cioè la tonica biaca, & il matello quasi perso, & in sul matello vna coloba biaca co tre foglie d'vli uo in bocça, & giugneuano nelle Città à schiere di 25. ò 30 per brigata colla Croce inanzi gridando pace, & misericordia, & il primo luogo vicitauano la Chiesa de' Frati Predicatori, & all'Altare maggiore tutti si spo gliauano dalla cintola in su, & battevansi vn pezzo deuotamente, & fu loro fatto in Fireze grandillima qua tità di limosine, & sirca quindici di cotinuamente stet-

tono

persone, & bene seruiti, & abondeuolmente di quanto bisognaua loro à mangiare come giugneuano, & predicò piu volte in Firenze il detto Frate, & andaualo à vdire quasi tutto il popolo, & diuotamente predicaua sanza troppe sottigliesse, ma con molta essicacia à cómuouere gente à penitenza, & diuozione, & con tutta questa gente n'andò à Roma, & poi andò à Vignone al Papa per impetrare perdono à chi l'hauea seguito, & la glisu aposto molti articoli di resia, & esaminato su trouato vero sedele, ma per tema che hebbe il Papa di lui, & perche diceua, che non era vero Papa se non stana à Roma, lo confinò à frassa nelle montagne di ricor dona, & comandogli che non confessasi persona, & che non predicasse.

In questo medesimo anno i Ghibellini tornati in Genoua per operazione del Re Ruberto fatti forti ne cacciorono i Guelfi, & la Signoria del Re Ruberto, dissesi per negligeza di M. Giannozzo Caualcanti che

v'era Podeltà.

In detto anno fu tolto à gli Aretini il Botgo à San Sepolcro da' Neri da Faggiuola con aiuto de' Perugini,& del Signore di Cortona, di che assai abbassorono

i Tatlati, che erano come Signori d'Arezzo.

Adi 15. di Maggio 1335. rouinò vna grande falda della motagna della falterona per spazio di 4.miglia, & vscinne ifinita quatità di serpi, & due serpeti gradi qua to due cani, l'vno viuo, & l'altro morto, & gittò molta acqua torbida come cenerata, laquale discese insino in Sieue, & poi in Arno insino à Pisa, & su tata la quatità

1335.

LIBRO SECONDO. 277

che stette Arno torbido piu di due mesi, che ne abbeuerare bestie, ne à nessuna altra cosa si poteua aoperare l'acqua, per modo che molti temettono che mai Arno non chiarisse piu che sarebbe suto perdimento dell'Ar te della Lana in Firenze.

Adi 8. di Giugno si scontrorono tra Vzano & Bug giano 150.de' nostri huomini à cauallo con gente de' Lucchesi, i quali furono rotti da' nostri, poi tornando i nostri con la preda furono assaltati da gente de' Lucchesi,& furono rotti i nostri con molti morti, & press.

Il medesimo di i Perugini co' Cortonesi caualcarono sopra il contado d'Arezzo, & per Valdichiana, M. Piero Sacconi Tarlati Signore d'Arezzo víci di Ca stiglione có gente assai, & ruppegli, & presene da 100. & perseguitogli per insino à Cortona: & se non fosse stato il rifuggio di Cortona nessuno ne campaua, poi caualcarono gli Aretini infino allato à Perugia à due miglia impiccando de' Perugini in su le loro forche, có dilegione di lasche, & di mucie à collo, per questo i Perugini soldarono in Lombardia 1000. caualieri Tedeschi della brigata della Colóba, i quali có l'aiuto di 150 caualieri mádati loro í auto da Fireze feciono poi grá fatti come diremo inazi. Adi 15. del detto mese passan do per Fireze baleitrieri Genouesi madati da Genoua ad Arezzo in aiuto colle sopraueste, & badiere Ghibel line, essendo gia vsciti della porta furono assaliti da cer ti del popolo di Firenze, & rubati, & spogliati, e fedito ne alcuni, il perche cosi gouernati si tornarono indrieto à Genoua, & i mercatanti Fiorentini, che erano in Genoua furono stretti à ristituire loro ogni dan-

S 3 no,

£335-

no,i Perugini per quelto,& per la gente,che vi si mandò si tennono molto seruiti da' Fiorentini, & presono vigore argumentandosi à danari per via di gabelle.

Hauendo in quelto anno la Lega di Lombardia in sieme con 450.caualieri de' Fiorentini, che continuamente erano con loro molto stretto Parma per la prefura del Castello di Colornio, Orlando, & M. Marsilio de' Rossi, che n'erano Signori trattauano di darla à M. Azzo Visconti da Melano, & anche Lucca, di che mol to si turborono M. Mastino, & i Fiorentini, & gli altri della Lega, & ordinarono parlamento a Lieri, e tutti insieme s'accordarono di leuare M. Azzo da questo proposito, & di pacificarlo c oM. Mastino, & cosi s'accozzarono insieme in sul fiume de Liglio, & commisso no la quistione negli Ambasciadori da Firenze, i quali determinarono che Parma fosse di M. Mastino, & la Lega hauesse adacquistare à M. Azzo Piaceza, e il Bor go à San Donnino, il perche i Rossi di Parma subito trattarono accordo con M.Mastino,& dierono la terra con grandi, & buoni patti cioè di ritenersi Pontriemoli, & piu altre terre, & rimanere i maggiori Cıttadini di Parma, & hauere ogni anno da' Parmigiani 60 migliaia di fiorini, & eglino promissono aoperare con effetto, che M. Piero loro fratello, che teneua Lucca la renderebbe à M. Mastino per certa quantità di danari, & continuamente diceua M. Maltino a gli Ambasciadori Fiorentini, che la pigliana per loro per osseruare i patti della Lega, & doue i Rossi di ciò gli mancassono, che manderebbe ogni sua gente in aiuto all'acquisto di Lucca, e tutte queste promesse erano inganni,

ganni,& arrendessi Parma adi 2 1.di Giugno,& di prin cipio osseruarono bene i patti, questi della Scala a' Rossi tanto che hebbono la possessione di Lucca, quelli che teneuano Reggio anche subito s'accordarono con M. Mastino, & renderono la terra adi 4. di Luglio,& egli la diè à quegli da Gonzaga Signori di Man toua, come era ne patti della Lega riconoscedo da lui per homaggio ogni anno vno Falcone pelegrino, & poi per simile modo adi 17. di Luglio s'arrende la Cit tà di Piacenza à M. Azzo, & poi si gli rubellò, & piu mesi sterrono à bada, che il Re Ruberto gli soccorressi, & pigliassegli, & non lo facendo pure si ridierono à M. Azzo adi 15. di Dicembre, & prima all'entrare di Settembre s'arrendè anche à M.Azzo la Città di Lodi, & poi con grande stento, & lunghezza M. Mastino co segnò a' Marchesi di Ferrara la Città di Modona adi 8. di Maggio 1336 si che à ogni collegato furono attenuti i patti saluo che a' Fiorentini della Città di Luc ca, onde poi grandi nouitadi ne seguirono tra loro, & M. Mastino come diremo inanzi.

Tenendosi il Castello di Pietrasanta del contado di Lucca per Niccolaio Pogginghi, che l'haueua hauuto in pegno dal Conestabole di Francia à tempo del Re Giouanni per 10000 fiorini,& non potendo tenere la Terra la diè in guardia al comune di Firenze adi 9. di Luglio, & ritennesi la rocca, & andoui per Capitano alla guardia M. Gerozzo de' Bardi con 200. caualieri, & 300. fanti, per laquale baldanza certi vsciti di Lucca presono il poggio alla pedona presso à Camaore per asforzarlo,& da' Rossi, che teneuano Lucca ne surono

, . . . . .

S 4 cac-

### 280 Historie Florentine

cacciati, & menati presi, & impiccatone da 18. & del mese d'Aprile prossimo il detto Niccolaio rende Pietrasanta à M. Mastino, & mandonne fuori le genti de Fiorentini.

In detto anno fu in Firenze grande corruzzione di vaiuolo.

A' Sanesi in detto anno su tolto Grosseto da Bettino per adrieto Signore di quello, & ricomperorollo

da lui per fiorini diecimila.

Ancora tenendo i Fiorentini Massa per l'accordo fatto adrieto fra' Saneli, & Pilani, & essendoui Podestà pe' Fiorentini Teghia di M. Bindo Buondelmonti, & Capitano Zampaglio Tornaquinci, la parte de' Sanesi mossono romore insieme col Capitano, ilquale si disse haueuano corrotto con danari, & sbarrarono la terra con gran zuste con aiuto di gente mandate da Siena, & andoui da Firenze il Vescouo, & altri per Am basciadori per quietare la cosa, & niente aoperorono. che in tutto per forza i Sanesi la presono, & molto si dolfono i Pisani de' Sanesi, che haueuano rotto la pace, & de' Fiorentini, che l'haueuano in guardia, & erano malleuadori della pace per 10000 marchi d'ariento, & fu pure imputato difetto a' Fiorentini di non mandare soccorso al Podestà, & di non punire il Capitano loro Cittadino del suo errore.

Del mese di Settembre i Perugini caualcarono, &

presono Città di Castello,& Citerna.

In Calendi di Nouembre di detto anno quelli, che reggeuano Firenze à fine di mantenere loro stato, & tenere gli altri Cittadini in paura come fe-

ciono

ciono de sette Bargelli, ordinarono d'eleggere in Fi-renze vno nuouo Rettore per vno anno, & chiamaronlo Conseruadore con cinquanta caualieri, & fiorini 1000. l'anno di salario, & dierongli balia à suo arbitrio di sangue, & d'ogni altra cosa, & sopra ogni altra Signoria, & il primo fu M. Iacopo Gabrielli d'Agobbio, & fece residenza nel Palagio de' Figliopetri allato à San Piero Scheraggio, il quale il comune comperò da' creditori della compagnia degli Scali per siorini 7000. & fece crudo vsicio, & su molto temuto da ogni Cittadino, & sece tagliare la testa à Gherarduccio Buondelmonti quasi contro al volere della maggior parte de' Cittadini, perche haue ua bando per contumace di piccola cosa, per vna caual cata, che fece con certi à Mont'Alcino in seruigio de' Tolommei di Siena, & così piu altri condannò à morte, & in altre condannagioni per farsi temere, & si-mili, e molte altre cose inlicite fece à petizione di quelli, che reggeuano, & che l'haueuano detto, e per guadagnare, & poi alla fine dell'anno ci fu eletto in suo luogo M. Acorimbo da Tolentino vecchio d'anni settanta, il quale ci era stato altra volta per Podestà, & fece buono vsicio di principio, poi si distese insino a piati minuti per ghiottornia del guadagno, & anche voleua impacciarsi di tur-bare certa condannaggione, che voleuano fare i sindachi à vno M. Niccola d'Agobbio, che c'era stato Podestà, il perche si leuò il popolo à romore, & con sassi fecionno grandi villanie alle famiglie de' Rettori, & haueuane il Conseruadore fatto pigliare . . .

1335.

gliare alcuni, & non ardi à farne esecutione per paura del popolo, & conuenne che il detro Podestà fosse con dannato, & ordinossi che per dieci anni non ci potesse venire Rettore d'Agobbio, & poi anche à perizione di chi reggeua fece inquisizione à gran torto cotro à M. Pino della Tosa, che era morto, & suto buono, e leale, & Guelfo caualiere per lo comune, & contro à Feo di M.Obaldodella Tosa, & Mainardo Vbaldini, & altri, e à torto gli condanno per contumace, & funne molto biasimato il perche mai no si pote ottenere per l'inazi ne di confermare il detto Conservadore, ne d'eleggere altri in suo luogo co farne quelli, che reggeuano ogni loro sforzo, & cosi fini il detto vficio, tutto habbiamo detto per esemplo, che nessuno sia vago d'eleggere Ret tore con balia.

Dopo molti trattati tenuti de' fatti di Lucca per le mani d'Orlando Rosso con M. Piero Rosso, che la pos sedeua di darla à M. Mastino, finalmente si conchiuso no, & die la possessione adi 20. di Dicembre, & andosse ne à Pontriemoli, che gli rimase di patto con altre Castella, per M. Mastino entrò in Lucca M Ghiberto Te desco con 500 caualieri, & per molte lettere scriueua M. Mastino, & à bocca diceua ogni di à gli Ambascia: dori Fiorentini, che come hauesse riformata Lucca la darebbe a' Fiorentini come era ne' patti, & manconne come fellone, e traditore con intenzione di distendere la sua tirannia in Toscana, della qual cosa nacquono molte nouità in Lombardia ordinate da Fiorentini, come diremo inanzi.

Maltino Lucca.

> Per la perdita del Borgo à San Sepolero, & di Città

di

LIBRO SECONDO.

di Castello, come è detto disopra, era molto abbassato lo stato de' Tarlati d'Arezzo, il perche certe Castella, che essi teneuano nel Viscontado di vald'Arno, cioè il Presono ! Bucine, Valdambra, Cennina, Gallatrona, Rondine, & Fiorétini la Torricella, tutte si dierono al comune di Firenze adi la in val-2. di Nouembre con pattid'essere franchi per cinque sopra. anni, & dare ciascuno Castello vno cero per la festa di San Giouanni, che fu riputato bello acquisto.

Era in questo tempo setta in Pisa fra Reggenti, & non Reggenri, questi non Reggenti tennono trattato con M. Mastino di muouere romore, & dargli la terra, & lui manderebbe le genti che hauea à Lucca per pi gliarla: mossono il romore ruborono, & cacciorono il Podestà, ruppono le prigioni, & liberarono i presi, e tut to di combatterono gli Anziani, la sera si ridussono alla porta alla pioggia à capo al ponte alla spina, & sareb be loro riuscita l'opera se hauessono potuto durare tut ta notte, perche gia era venuto il soccorso presso al Ca stello d'Asciano, ma i Reggenti per questo feciono grã de sforzo, & la notte medesima gli cacciarono fuori: i Fioretini sentito il caso mandarono in aiuto de' Reg genti 300.caualieri à Montetopoli, & benche non bisognassono assai ne gli ringraziarono i Pisani Reggenti per loro Ambasciata, & afforzarono la Terra, & mas sime dalla parte di Lucca, & feciono Capitano di guer ra il Conte Fazio, & soldorono gente, & disfeciono, & rubarono i beni de' rubelli. Et essendo fallito à M.Mastino il suo pensiero ordinò con Spinetta Marchese Malespini, & col Vescouo di Luni suo cosorto di torre a'Pisani il Castello di Sarrezzano, & cosi feciono adi 4.

di Dicembre per trattato con certi della terra, per la qual cosa i Pisani poi stettono con grandi guardie, &

gelosie de loro vsciti.

Parendo a' Fiorentini essere dileggiati da M. Mastino, & M. Alberto della Scala de' fatti della Città di Lucca, si diliberò in Firenze di madare in Lombardia, per ciò vna solenne Ambasciata di sei notabili Cittadi ni popolani, i quali giunti in Lombardia domandarono a i Caporali della Lega, che fossono loro osseruati i patti di Lucca, & dopo lunghi strazij ne fu loro chiesto nella risposta grande quantità di danari, scrissonne à Fi renze, & infine si diliberò per meno male, che anche per danari non mancasse rimettendo laquantitànegli Ambasciadori, i quali s'allargarono à promettere 360 migliaia di fiorini, & darne sicurtà in Vinegia. Et nota che nel 1329. si potè hauere da' soldati del Ceruglio per fiorini 80000. & poi nel 1330. da M. Gherardino Spinola per minore quantità, & datosi modo a' danari pe' Fiorentini anche vene meno di questo accordo M. Mastino per conforto del Marchese Spinetta, & altri Ghibellini mostrandogli con false speranze, che colla Signoria di Lucca ageuolmente potrebbe hauere tutta la Signoria di Toscana, & di Romagna, & Bologna, donde esso non guardando ne a promesse ne a giuramenti fatti, cominciò con nuoue eccetioni a dire, che non voleua danari che n'haueua troppi, ma che dando Lucca voleua, che i Fiorentini gli aiutassono acquistare Bologna, ò di non essergli contro, ma i Fiorentini essendo collegati co' Bolognesi dopo la cacciata del Le gato diliberarono inazi lasciare i fatti di Lucca, & cosi fcriffoLIBRO SECONDO. 285

scrissono a' loro Ambasciadori in Lombardia, che fatto il protesto a M. Mastino delle loro ragioni si tornassono à Firenze, & inanzi che fossono giunti à Firenze adi 24. di Febbraio le sue genti da Lucca caualcarono, & leuarono preda in Valdinieuole, & altre sue genti in

quello di Bologna.

Tornati gl' Ambasciadori, & paredo a Fiorétini esse re bestati, e traditi dal Mastino elessono 6 motabili Cit tadini cioè vno per sesto due gradi, & quattro popolani sopra la guerra, & 14 popolani à trouare moneta cò grande balia, & ciascuno viicio per vno anno, & magni fiche operazioni feciono, & có grade animo, come dire mo inazi. Cosiderate le minaccie, & la poteza grade di M. Mastino che insino in sulle porti di Fireze diceua di venire có 4000 caualli per abbarere il rigoglio de' Fiò rétini, e tate Città, e Callella teneua che haueua l'anno di rédita più che 700 migliaia di fior. che fuori del Re di Frácia nessuno Resi truoua fra Christiani có táta ré dità, & nodimeno tutti i Fioretini furono vniti a fare la îpresa fracaméte, & piu volte lo assaltorono co le loro géti insino à Verona, & harebbogli tolto Modona, se no fosse per no dispiacerne a' Bolognesi in seruigio de' Marchesi à cui apparteneua, & di nuouo feciono Lega col Re Ruberto co Perugini, Sanefi, Bolognefi,& altre terre Guelfe co grade ordine cotro a M. Maltino.

In detto anno all'vicita di Gennaio essendo presso alla fine del tempo pel quale i Colligiani s'erano dati a' Fiorentini di nuouo si ridierono, & con piu larghi patti, & di loro volontà, & alloro spese vi si murò vna bella rocca, & misseuisi per sicurtà vno Castella. · . . I

no da Firenze con 40. fanti pagato per metà da Colli-

giani, & Fiorentini.

3336.

Del mese d'Aprile seguente 1336. sentendosi à Firenze, che in Arezzo per M. Piero Tarlati si teneua trat tato d'accordarsi co M. Mastino contro a Fiorentini no si aspetto la coclusione: ma prima i Fiorentini insie. me co Perugini con grande genti adi 11. di Luglio fu rono intorno ad Arezzo, i Fiorentini da l'vno lato, & i Perugini dall'altro, & stettonui fermi insino adi 8. d'Agosto con grandi arsioni, & danni di biade, & altre cose, & molti ragionamenti hebbono d'accordo tutti vani, & co falsità, perche aspettauano aiuto da M.Mastino, & i Fiorentini per rimedio di questo con aiuto de' Bolognesi molta gente tennono in Romagna tutto questo tempo a passi, per modo che nessuno aiuto potè mandare il Mastino à gli Aretini, & in questo tepo di Maggio à petizione de' Perugini i Guelfi di Spuleto ne cacciarono fuori i Ghibellini.

Lega de Viniziani & Fiorenaini. Pareua pure a' Fiorentini, che fosse molto grande la impresa fatta contro a' Signori della Scala, & però sen tendo che il comune di Vinegia haueua grande disserenza con M. Mastino per certe saline da Chioggia, gli seciono da certi nostri mercatanti tentare di Lega, & infine si conchiuse, & fermossi Lega fra il nostro Comune, & i Viniziani contro à M. Mastino adi 21. di Giugno insino alla festa di S. Michele di Settembre co 2000. caualieri, & 2000. pedoni, & vno Capitano pagati da ciascuno per metà, & elessono ciascuna Comunica due loro Cittadini, a' quali quattro dierono piena balia insieme col Capitano d'ogni cosa appartenente alla

287

alla guerra, & prolungare Lega & crescere, e scemare gente come alloro paresse, & debbono i Fiorentini fare guerra à Lucca, & hauendosi si debbe fare guerra à Parma, & non debbe l'vno Comune sanza consentimento dell'altro fare ò pace, ò triegua, & publicossi la detta Lega in vno medelimo di in Vinegia, & in Firen ze, cioè adi 15. di Luglio, & fu tenuta questa delle gradi imprese che mai il Comune nostro facesse, perche radissimo si truoua, che i Viniziani mai sieno collegati con altri, & quali in ogni altra cosa essere suti d'animo contrario a' Fiorentini, & per prouedere al danaio s'elesse in Firenze dieci saui Cittadini mercatanti delle maggiori compagnie di Firenze, & assegnossi loro di rendita di gabelle 26 omigliaia di fiorini, & raddoppiossene allhora molte, & trouauasi allhora il comune debito in sulle sue rendite piu di fiorini 100000. & bisognando pure danari maneschi ordinarono con consi glio d'altri Cittadini d'accattare 100000 fiorini, il ter zo dalle compagnie dette, & i due terzi distribuire per le ricchezze di Firenze assegnandogli à rihauere sopra le rendite di dette gabelle con merito libero fanza risti tuzione di fiorini 15. per 100. à chi prestasse al Comu ne,& chi non sene fidasse hauesse fiorini otto per 100. & i detti mercatanti il sicurauano, & haueuano della sicurtà dal Comune di merito fiorini 5. per 100. & chi non haueua mobile da prestare ne all'vno modo ne all'altro trouaua chi prendeua sopra se il debito venden do à ragione di 20. per 100. & cosi ogni Cittadino suppli al bisogno del Comune, & spesi tutti i detti siorini 100000. per simile modo si provide di piu, & così ogni

1334,

1336.

ogni mese mandauano a Vinegia a' due nostri Cittadini, che stauano la à fare i pagaméti quelli danari, che bisognauano per la nostra parte, & fu da saui molto commendato quelto ordine del danaio, & subito publicata la Lega per l'vno Comune, & per l'altro fu mes sa in punto tutta la gente ordinata, & mandato in sul Treuigiano soprasegnate le veste di San Marco, & del Giglio, in quelli giorni si rubellò il Castello di Reggio, & non essendoui ancora giunta la nostra géte vi sopra giunse M. Alberto della Scala, & rihebbelo con danno de rubellati.

Adi 25. di Luglio la gente di M. Mattino, che era in Lucca in numero di 400 caualieri, caualcarono a Buggiano, & poi a Cerreto Guidi, e trouandolo sproue duto, perche gran parte della gente de' Fiorentini erano iti a Pistoia alla festa di S. Iacopo presono il Borgo con grande danno d'arsione, & di preda, & poi adi 51 d'Agosto la medesima gente, & molto piu in numero di ottocento guidati da Giapo degli Scolari ribello di Firenze si partirono da Lucca, & guadorono Arno, & guastorono il Borgo a Santa Fiore, & altre Ville di San Miniato, & stettonui intorno due di furono assaltati dalle genti de' Fiorentini, che erano in Empoli, & nell'altre Terre, & con grande paura si partirono in rotta, parte dalla Gusciana, & parte pel contado di Pisa, & rimasonne molti, & morironne tra via, & se fossino stati seguitati non ne campaua testa, & per questa caualcara ordinò il nostro Comune, che parte delle mura d'Empoli, & di Puntormo cadate pel diluuio si rifaces sino, & il Borgo di Cerreto, & quello di Montelupo, & altre

6 3 20 20

LIBRO SECONDO. 289

altre cose bisognose à ripari facendo alle Castella certe immunità, & franchigie, & di nuouo s'ordinò in Firenze grossa caualcata à Lucca per vendetta di questa, & per osseruare la promessa fatta nella Legaco' Viniziani.

Detto habbiamo adrieto come M. Mastino di gran de amico, è diuentato grande nimico pe' suoi tradimenti de' fatti di Lucca, per contrario auenne in que-Ito anno che i Rossi di Parma suti grandi nostri nimici diuentarono fedeli amici, per le ingiurie di M. Mastino, ilquale dimenticando ogni beneficio riceuuto da' detti Rossi di Parma, di Lucca tolse à M. Piero, & à M. Marsilio, e Orlando, & a loro consorti de' Rossi con grande inganno, e tradimento tutte le possessioni, & fortezze, che teneuano in Lombardia, & fecegli assediare in Pontriemoli, oue erano ridotti con tutte le loro famiglie, il perche ricorsono à Firenze per aiuto, & per collegarsi con noi, & surono benignamente riceuuti dimenticando ogni ingiuria passara, ricordandosi dell'amicizia antica, & di M. Vgolino Rosso, che su nostro Podestà, & nell'hoste del nostro comune alla battaglia da Certomondo con tro a gli Aretini, & venne M. Piero in Firenze adi 23. d'Agosto, & con grande honore fu fatto nostro Capitano di guerra, il quale subito come valente huomo con 800. caualieri caualcò in su quello di Lucca adi 30. del mese detto con grande guasto, & per leuare l'hoste da Pontriemoli, & posatosi à Capannole passò al ponte a San Quirico per tre di correndo ogni di in sulle porti di Lucca, & vsci di Lucca il Maniscalco di M.

· . . . .

M. Mastino con 600. caualieri, & popolo assai, & posoronsi al Ceruglio, & accostandosi à loro M. Piero colla gente de' Fiorentini, benche in principio gli sossono morti alcuni Conestaboli Tedeschi, vltimamente adi 5. di Settembre vinse, & ruppe la detta gente del Mastino, & de' Lucchesi con molti morti, & prese tredici Conestaboli, & il Maniscalco predetto loro Signore, & così vittorioso la notte albergò à Gallona, & l'altro dì tornò à Fucecchio, & di poco poi à Firenze con poca gente sanza volere alcuno trionso da' Fio rentini, & richiesto da' Viniziani n'andò la all'vscita di Settembre per Capitano della Lega, & seceui magnische cose contro al Mastino, & in suo luogo rimase per Capitano della gente de' Fiorentini Orlando Rosso.

In detto anno feciono i Fiorentini rifare,& riporre il Castello della Terina, il quale haueua fatto disfare il Vescouo d'Arezzo, come è detto adrieto, e tornoronui subito adhabitare i Terrazani, che erano iti adha-

bitare giu ne' Borghi.

In questo medesimo anno, & d'Ottobre si rubellò à Guido del Conte Vgo da Battisolle il Castello del Terraio, e tutti i Borghi di Ganghereto, & le conie, & caue, e Balbischio, & Moncione del Viscontado di Chianti per suo male reggimento con semmine di suoi fedeli, & anche per operazione di certi popolani reggenti di Firenze nimici de' Conti: & in simile modo si ribellò Viesca in vald'Arno a' figliuoli del Conte Ruggieri da Doadola, e tutte ttattauano di darsi al comune di Firenze, & in tanto vi caualcarono per rihauerle,

uerle, & non poterono perche furono aiutate da tutte le terre di vald'Arno, & infine ne feciono compromesso in sei popolani di Firenze eletti da' Priori, & dierono la rocca di Ganghereto in guardia al comune, & Prese il co sentenziossi adi 22 di Novembre: che fossono del comune di Firenze, dando al detto Conte 8000.fiorini, renze il che grande tempo gli penò hauere, & anche non tutti, Ganghere che fu grande ingratitudine hauedo il comune, & par-scio, Monte Guelfa riceunti grandi benefici da' suoi antecessori, & valendo le terre molto maggiore prezzo: disseli si Castella. fece per odio conceputo contro al Conte detto per le cattiue operazioni, che lui fece contro al comune nella guerra d'Altopascio, & per torre ogni giuridizione a' Conti fece il comune principiare vno nuouo Castello nominato Castel Santa Maria, facendoui tornare dren to adhabitare di quelli delle terre d'attorno con certe immunità, & franchigie, & poi in Calendi di Nouembre si mossono i detti della nuoua terra, & tolsono la rocca di Ganghereto, che era à guardia del comune di Firenze in mano di quelli da Monteuarchi, & quella missono in puntelli, & feciolla cadere, credettesi che fosse di consentimento di certi rettori di Firenze, per la qual cosa i detti della nuoua terra furono condannati à pagare a detti Conti fiorini 8000. rimanendo la proprietà delle terre acquistate de' Conti che valeuano circa fiorini 4000.

All'entrare d'Ottobre i Conti da Collalto si rubellarono da quelli della Scala, & accostaronsi a' Viniziani, & dierono loro la Motta, & altre loro Castella, & quiui si fece ragunata delle gente della Lega, & credet-

to, Balbi-

tonsi in questi di i Viniziani hauere per trattato il Castello di Mestri, & furono ingannati dal Castellano, & rimasonui de' loro presi piu di 2 50. santi appie, di che i Viniziani molto sdegnarono, & adi 20. del detto mese M. Piero, & M. Marsilio de' Rossi Capitani della Lega de' Viniziani, & Fiorentini con 2000 caualli, & 3000. pedoni si partirono dalla Motta ardendo, & guastando per Treuigiana insino alle porti di Treuigi: dipoi à Meltri, & arsono tutti i Borghi, & francamente con grandi pericoli vennono in Calendi di Nouembre alla Pieue di Sacco, che non lo poteuano credere M.Alberto, & M. Mastino, che erano in Padoua, & vscirono fuori có piu di 4000.caualli infino al ponte, & essendo francamete veuuti piuinanzi della gete della Lega no campaua testa, in luogo s'erano messi, ma con l'aiuto di Dio M. Marsilio Rosso prese per rimedio di manda re nel campo à M. Mastino, & inuitarlo di battaglia, & lui perche era vile, e temeua de' suoi la schifò, & fatte certe tagliate di ponti si tornò in Padoua con tutta sua gente, & la nostra gente spogliate le Ville di Pieue di Sacco con assai assanni se ne vennono alla Terra di Vilbità, & di Bogolenta presso à Padoua a sette miglia alla quale continuo da Vinegia ageuolmente poteuano esser forniti di vettouaglia, & quiui s'afforzarono facendoui molte case di legname per vernarui: la qual cosa fu cagione della perdita di Padoua à quelli della Scala, & di loro abbassamento.

Nell'anno medesimo, & di Nouembre essendo il Castello di Pontriemoli strettamente assediato da quelli LIBRO SECONDO. 293

quelli di Lucca e'Marchesi Malespini colle forze di M. Mastino, & non potendo piu durare s'arrenderono saluo l'hauere, & le persone, benche da Firenze veniua: Orlando Rosso loro Capitano con assai gente per soccorrerso: ma giunse tardi, & i Rossi, che vscirono di Pontriemoli sene vennono habitare in Firenze, & sur rono riceuuti, & veduti volentieri.

Nel medelimo mese M. Piero Rosso con tutto l'hosse della Lega assalirono le saline di Padoua, doue erano due forti bastie come due Castella fatte per M. Mastino, & vennonui M. Mastino, & M. Alberto con assai gente alla disesa, & richiesti di battaglia dal Capitano della Lega la schisorono, il perche il detto Capitano hebbe vittoria di dette due bastie, & delle saline con abbassamento del rigoglio di M. Mastino, & de' suoi, & anche del mese di Dicembre surono rotti, e sconsitti 400. de' suoi caualieri, che andauano a Monsalice.

Et adi 29. di Gennaio si partì da Bogolenta M. Pie ro Rosso con 2000. caualieri, & gente appiè assai, & andonne à Padoua alla porta del Borgo Ognisanti co trattato d'hauere il detto Borgo, & assocarono la porta, & quelli dentro per rimedio missono suoco nel Borgo, il perche M. Piero con sua gente si partì, & per simile modo adi 7. di Febbraio assaltò il Borgo di San Marco, & entroui con 300. caualieri scelti, & doueua essere seguito da altri 2000. caualieri si quali la notte errarono la via, ò vero per inganni surono trauiati, & non abbattendosi alla via dopo molto auolgersi si tornorono à Bogolenta, & missono à grande pericolori. M. Piero, & gli altri, che stettono nel Borgo adaspeta a

T 3 targli

targli insino à hora di nona, i quali à detta hora n'vsci rono con sauto modo missoui prima fuoco, & la sera si tornorono à Bogolenta. Et nota che M. Piero assaliuasi spesso Padoua per trattati, che haueua con M. Marsilio da Carrara suo zio, che gli teneua per essere male trattato da quelli della Scala, a' quali poco inanzi egli haueua dato la Signoria, & per lo ingano fatto a' Rossi da Parma. E di nuouo adi 20. di Febbraio tornando il detto M. Piero Din sul Padouano có gran preda fu assaltato da quelli di Padoua, & fu rotto, & mortogli da 100. huomini, & toltogli piu che mezza la preda, & p questo da capo adi 23. di Febbraio caualcò il detto M. Piero insino in sulle porti di Padoua, & prese il Borgo & arseui piu di 400. case, & in tanto M. Mastino fece mettere fuoco nel campo à Bogolenta, & arse forse il quarto perche hebbe soccorso, & tornato M. Piero in pochi di fu rifatto per prouedimento de' Viniziani, & pochi dì appresso si rubellorono tre Ville da M. Masti no cioè Colligiano in Trauigiana, & Cittadella, & Cã po san Piero in Padouana.

Benche il nostro Comune hauesse la guerra in Lom bardia non lasciò però mai l'oppressare la Città di Luc ca,& ancora quella d'Arezzo, & il simile faceuano i Perugini ad Arezzo, & molti trattamenti faceuano di cotinuo i Signori d'Arezzo co' Perugini,& co' Fiorentini di concordie, & pace per non vedere donde aspetta re soccorso', & essendo co' Perugini astretto ragionamento all'entrare di Febbraio vi mandarono i Perugini assare adassaltargli insino alle mura,& tentarono d'entrarui per vna fogna della Gora delle mulina, de-

destossi la cosa drento, & furonne cacciati, per questo presono grande sdegno i Fiorentini con loro, & ruppono ogni ragionamento d'accordo, in tanto quelli da Lucignano d'Arezzo oppressati molto da' Perugini mandarono Ambasciadoti à Firenze, & sindachi per volere dare libera a' Fiorentini la possessione, & Signoria di Lucignano, & non fu accettata per non contrafa re à patti della Lega co' Perugini, perche non poteua alcuno de' detti due comuni fare alcuna cosa sanza l'al tro, benche era spirato il detto termine della detta Lega, partiti i detti Ambasciadori da Firenze mandarono à Perugia à proferire il simile, & furono accettati, e pre sono i Perugini Lucignano sanza farne sapere alcuna cosa à Firenze, & per simile modo il Vescouo d'Arezzo, che era anche de' collegati prese monte Fatappio forte Castello de gli Aretini, delle quali due cose i Fiorentini ne presono sdegno assai.

Et per questo sdegno ripresono i ragionamenti co' Tarlati Signori d'Arezzodi pigliare la Signoria d'Arez zo, & hebbono i trattamenti perfezione, & dierono i Fioretini a' Tarlati per hauere dalloro la Città d'Arezzo,& rinunziare alla Signoria 25 migliaia di fiorini, & per la ragione, che haueuano in sul Vescouado per la compera del loro fratello 14000. fiorini, & con ogni solennità, & sindacati del popolo prese il nostro comu Prese il ne il bello acquisto della Città d'Arezzo per le mani di comune di M. Piero Sacconi de' Tarlati Signore d'essa adi 10. di Eirenze la Città d'A-Febbraio 1336, dieci anni rimanendo tutte le loro possessioni à Tarlati, & mandaronui à prenderla 12. de maggiori Cittadini di Firenze con 500. caualieri,

1. 4

& 3000. pedoni, & furono riceuuti con grande festa da tutti gli huomini, & donne d'Arezzo con grandi procissioni con vliui in mano gridando pace, & viua il comune di Firéze facendosi loro incontro presso à due miglia, & riformarono la Terra prima di Podestà, che fu M. Currado Panciatichi da Pistoia per sei mesi, & dopo lui M. Giouanni suo fratello per altri sei mesi, che cosi si contenne ne' patti dello accordo, & poi douesse essere da Firenze, & di nuoui Anziani Aretini, & d'vno Capitano di guardia per sei mesi con 25. caualieri, & 100.fanti,& fu il primo Bonifazio Peruzzi, & di Gon falonieri di compagnie del popolo, & dimissono ogni ingiurie, ò danni fatti, ò riceuuti dall'vno comune all'altro dando licenzia à ogni vscito di potete tornare cancellando ogni bando, ò rappresaglia. E poi adi 10. d'Aprile 1337. venne in Firenze M. Piero Sacconi co bella compagnia, & di consorti, & d'Aretini in numero di 100.8 fu riceuuto con grandi honori,& stetteui sei dì facendo grandi conuiti à nostri Cittadini,& fra gli altri vno in Santa Croce, nel quale fu piu di 1000. buoni Cittadini alla prima mensa, & in detto tempo, & mese d'Aprile i Marchesi di Monte à Santa Fiore co' Castellani, & Perugini presono per tradimento il Castello di Monterchio saluo la rocca, che v'era vno de' Tarlati, il perche M. Piero subito si parti da Firenze, & il Capitano d'Arezzo subito vi mandò gente colle insegne del comune, & in venerdi santo con grande zusta, & grande danno di quelli, che l'haueuano preso per forza lo rihebbono con assai morti, & molto fu agrado a gli Aretini, & ordinossi in Firenze yno

vno vsicio di dodici solenni Cittadini due per sesto Consiglieri insieme co' Priori con grande balia sopra il pacifico stato, & guardia d'Arezzo, & feciono cominciare, & compire vno grande, & forte Castello in Arezzo sopra la piazza de' Priori, che costò fiorini 12000. con due Castellani, & poi vn'altro sopra la porta del piano, che va alla Terina con belle fortezze da soccorso dall'vno all'altro. E nota che piu di centomila fiorini costò Arezzo al comune di Firenze in vno anno, ma molto ne magnificò, & crebbe la fama del detto comune di Firenze, & grande cagione del detto acquisto su trattamento, & industria de' Cittadini. Et nota che piu di sessanti era stato in guerra la Città di Firenze con la Città d'Arezzo.

Grande sdegno presono i Perugini contro a Fiotentini per quella presura d'Arezzo, tale che ne mandarono Ambasciadori à Firenze à dolersene in publico Consiglio, & fu loro con ragione mostrato, che non s'era contrafatto adalcuno de' patti della Lega,& cosi era vero secondo i patti scritti,ma non forse secondo vna cariteuole compagnia, & anche fu dimostrato loro come mai gli Aretini non si sarebbono accostati con loro pe' loro collegati, che erano Ghibellini, & non gli hauendo preso i Fiorentini, harebbono preso qualche cattiuo partito per tutti i Guelfi di queste parti, & fu loro chiarito come la Lega era spi rata, & come loro haueuano prima cotrafatto alla Lega nella presura di Lucignano, & infine si fece accordo per Ambasciadori dell'vna parte,& dell'altra, che per tempo di cinque anni i Perugini hauessino in Arezzo

vno Giudice d'appellagione chiamato Conseruadore con salario di fiorini 500 in sei mesi colla sua famiglia, & fu piu in appareza che in fatti, & che da cinque anni in la si douesse rimanere a' Perugini il Castello d'Anghiari, & Foiano, & Lucignano, & il monte à Sansouino, i quali essi s'haueano presi, & i Perugini lasciorono M. Ridolfo Tarlati, & i figliuoli. & altri prigioni, che haueano presi.

naueano pren 1337. All'vicita

All'vscita di Marzo, & principio dell'anno 1337. si scoperse vno trattato nel campo della Lega, che era allo assedio di Padoua per lo quale certi Conestaboli Tedeschi doueuano vccidere M. Piero Rosso Capitano à petizione di M. Mastino, donde tutti gl'incolpati si partirono del campo, & missonui prima fuoco & arsonne gran parte, che diè loro grande scompiglio, cioè al nostro hoste, ma subito il valente Capitano riprese cuore, & adi 5 d'Aprile con 3000 caualieri caualcò in sino alle porti di Treuigi leuando grande preda, & nel campo lasciò à guardia 1000. altri caualieri, & adi 14. di Maggio si rifermò la Lega co' Viniziani, & con gli altri collegati contro à M. Mastino, & l'Auocato di Treuigi si ribellò da M. Mastino col suo forte Castel nuouo, & venne à Vinegia per collegarsi con gli altri della Lega en la d'ang el male de prima el junto.

Adi 16. di Maggio venne à Lucca per Vicario di M. Mastino M. Azzo da Coreggio, & i Fiorentini man darono l'hoste sopra Lucca, come haueano ordinato pe' patti della Lega, & mosse l'hoste da Firenze adi 30. di maggio, & dierono le insegne à Orlando de' Rossi Capitano huomo materiale, ma prispetto di M. Piero

gli

gli fu fatto tale honore, & haueano i Fiorentini 800. caualieri, & concorsono con loro adaiuto tutte le terre vicine, da Bologna venne al seruigio de' Fiorentini 150.caualieri, da M. Malatesta d'Arimino 100.caualie ri, da Rauenna 30. da Perugia 100. da M. Piero Sacco ni d'Arezzo 40. & 100. fanti, dal comune d'Arezzo 300. fanti, da Oruieto 60. caualieri, dal Re Ruberto 180.caualieri, da Città di Castello 25.caualieri, da Cor tona 100.fanti, da Siena 100.caualieri, ma non vollono andare in su quello di Lucca,& rimasono à guardia à San Miniato, & partito l'hoste di nuouo soldorono i Fiorentini 3 50. caualieri della compagnia della colomba, che erano stati co' Perugini, & madorongli nell'hoste che in tutto furono circa 2000. caualieri, & popolo assai, & guastorono Pescia, & Buggiano, & l'altre Ca stella di Valdinieuole, & andarono infino à Lucca, & di là dal Serchio facendo grandi danni sanza contasto & tornò l'hoste in Firenze adi 30, di Luglio male ordi nato per hauere hauuto non sofficiente Capitano.

Et similmente secondo i patti della Lega, & ordine dato M. Marsilio Rosso si partì da Bogolenta in Lombardia adi 19 di Giugno con 2400 caualieri della Lega rimanendo al campo M. Piero Rosso con 1600. & popolo assai, & venne a Mantoua per andare à Verona, & adi 20. venne in Mantoua M. Lucchino de' Visconti da Melano con gli altri collegati Marchesi da Estri, & quelli da Gonzaga, che insieme co' sopradetti di M. Marsilio surono piu di 4000 caualieri, & su fatto Capitano generale M. Lucchino, & di subito caualcaro no presso à Verona, & venendo di Chiarentana per

accozzarsi con loro il figliuolo del Re Giouanni con suo sforzo perche era anche de' collegati contro al Ma timo gli si arrende,& prese la Città di Belluni, & quel la di Feltro che si teneuano per M. Mastino, il quale veggendoli coli da ogni parte assaltato per disperato vsci di Verona con 3000. caualieri, & popolo grande, & richiese M. Luchino di battaglia, il quale, ò per malizia, o per viltà la schifò, & adi 27. di Giugno la notte si sbarattò tutto l'hoste della Lega partendosi chi da vna parte, & chi da vn'altra, & fu M. Luchino molto. spregiato, M. Mastino ne prese grande vigore, & lasciato fornito Verona ne venne con 2000. caualieri presso à Mantoua a sette miglia sanza contatto, & partissene presto per trattato che senti che Padouani tene uano con M. Piero Rosso, & con M. Marsilio che non potesse tornare, & posesi poi in sul canale tra Bogolenta,& Chioggia acciò che vettouaglia non potesse veni re da Vinegia, & per impedire che l'vna parte dell'hoste della Lega non potesse accozzarsi con l'altra, & veniua fatto a M. Mastino il suo pensiero, se non fosse sta to il prouedimento di M. Piero Rosso à Bogolera, che sappendo che la gente di M. Mastino non poteua hauere altra acqua che di canale, ordinò di gittare nel canale per piu di continouo grande quantità di bruttura dell'hoste, & sugo d'herba velenosa detta cicuta, che corruppono si l'acqua che M. Mastino, & sua géte che era prelso a tre miglia fu costretto a partirsi, e tornarsi à Verona, perche gli huomini, & le bestie stauano à pe ricolo della morte, & cosi si parti adi 13. di Luglio, & il di appresso M. Marsilio Rosso, & gli altri s'accosta-

rono coll'altra parte dell'hoste à Bogolenta: & nota i casi della guerra che in pochi di I vna parte, & l'altra furono à grandi pericoli, partito che fu M. Mastino, M. Piero Rosso leuò il campo da Bogolenta, & posesi presso alle mura di Padoua. A M. Vbertino da Carrara, il quale haueua poco inanzi dato la Signoria à quel li da Carrara pareua stare male,& simile à tutti i Padouani fotto la tirannia di quegli della Scala,& massimamente sotto le scelerataggini di M.Alberto della Scala che v'era alla guardia, il perche M. Vbertino detto col popolo sentendo partito M. Mastino, & giunto l'ho-Ite della Lega, & pel parentado che haueua con M. Piero Rosso, & gl'altri, adi 22. di Luglio si leuarono à romore, & presono M. Alberto, e tutti i suoi Consiglieri, & aperta la porta verso il campo adi 3. d'Agosto missono dentro M. Piero Rosso, & M. Marsilio con 4000. caualieri, & assai pedoni sanza fare alcunodanno se non à gente che v'era con M. Alberto, & corsa la terra ne feciono Signore M. Vbertino detto, il quale subito entrò nella Lega con taglia di 400. caualieri, & mandatonne à Vinegia preso M. Alberto, & suoi seguaci, grande festa si fece di questo acquisto in Firenze & à Vinegia, & in tutte le Terre Guelfe di Toscana, della detta perdita di Padoua abbassò assai la potenza di M. Mastino, & crebbe quella de' Viniziani, Fiorentini, & altri collegati, & spezialmente de' Rossi di Parma, che bella vendetta feciono del Mastino, & di M. Alberto con speranza di subito racquistare la loro Città di Parma se non fosse la morte che soprauenne al sopradetto M. Piero Rosso, che morì adi sette d'Ago-

d'Agosto per vno colpo che hebbe nel fianco d'vna lancia manesca essendo sceso appie insieme con gli altri à combattere l'antiporto del forte, & bello Cattello di Monselici, che si teneua per M. Mastino, & su seppellito con grandi honori nella Chiesa di S. Francesco in Padoua, & grande doglia sene mostrò in Vinegia, & in Firenze, & per tutte le Terre della Lega, come del piu valente Capitano d'Italia, & poco manzi alla sua morte, per gli affanni patiti nelle caualcate era infermato in Padoua, M. Marsilio suo fratello, & soprauenendogli il dolore della morte di M. Piero morì ancora egli adi 19. di detto mese che de' piu saui caualieri fu tenuto di Lombardia, & in detta Chiesa su seppel lito con grandi honori allato al fratello, & così in pochi di fu quasi che annullata la Casa de' Rossi, quando erano in speranza di ricouerare loro stato.

In questo anno di Giugno nacquono in Firenze sei

6. Liocini. Lioncini, che fu riputato secondo l'vso de gli anrichi augurio di grande magnificenza della nostra Città. Et in detto anno, & di Luglio si cominciorono à

fondare i pilastri del Palagio dell'Oratorio d'Orto san Michele, & furonui Priori, Podestà, & Gapitano con grandi solennitadi, & ordinarono che di sopra si facesse vno magnifico, & grande Palagio con due volte per amunizione di grano ogni anno per lo popolo, & diessi la cura di detto edificio all'Arte di Por Santa Maria, & diputorono à detta spesa la gabella della piazza del grano, & altre piccole gabelle, & ordinossi che ogni ar te prendesse il suo pilattro, & in quello facesse mercere la figura del suo Santo, & ogni anno i Consoli di cia-

scuna

LIBRO SECONDO.

scuna Arte nel di della festa delloro Santo in quello luogo facessono offerta con tutti loro artefici, e tutte quette rendite peruenissono alla compagnia d'Orto S. Michele per dispensare a' poueri, fu in detto anno abondanza, valse lo staio del grano soldi otto.

Et in quelto medesimo anno di Giugno apparue vna stella Cometa, & durò piu di quattro mesi & inan che apparzi che la finisse n'apparue vn'altra che durò due mesi.

Adi 7. di Luglio si leuò romore in Bologna, & cacciorono M. Brandaligi Gozadini, che fu de' principali à cacciare il Legato, & feciono Capitano di popolo, & Signore M. Taddeo di Romeo de Peppoli con aiuto de' Marchesi da Ferrara suoi pareti, & il Papa à Vigno ne fece aspri processi contro à lui, & contro al popolo per non essere vbbidienti alla Chiesa, & a mendare il danno fatto al Legato nella cacciata, poi all'vscita di Marzo si scoperse in Bologna vno trattato contro al detto M. Taddeo, & Macerello da Panigo suo parente,& segretario che'l guidaua, & suoi seguaci si partiro no di Bologna, & à parte fu tagliato il capo, & rimase lo stato di M. Taddeo piu sicuro, & collegossi co' Fiorentini.

In questo medesimo anno s'arrende alla Lega de Vi niziani, & Fiorentini il Castello di Mestri, & quello di Liort i & quello di Canneto in Bresciano, & del mese d'Ottobre parendo a' Bresciani stare male sotto la tirannia di M. Mastino, & vedendolo abbassato leuarono romore, & presono la parte vecchia della Città, & sentitosi questo per molti de' migliori Cittadini di Bre scia che erano à Verona quasi come stadighi si fuggi-

rono,

rono, i Bresciani missono dentro da 150. caualieri di quegli della Lega per la porta di S. Giouanni, & misso no fuoco alla porta di S. Giustino per prendere la parre nuoua della Città, M. Benedetto, & sua gente che v'era Capitano per M. Mastino, & erauisi ridotto dentro, & mandato per aiuto à Verona, parendogli stare à grande pericolo si parti per porta Toralta, & andonne à Verona, & preso la Città ne su fatto Signore M. Azzo Visconti per procaccio de' Fiorentini veramente ciechi, però che lui fu con Castruccio à sconfiggere i Fiorentini à Altopascio, & poi alle porti di Firenze veden dosi così mancare di suo stato M. Mastino sbigottito, mãdò suoi Ambasciadori à Vinegia per trattato di M. Alberto che v'era in prigione, & cercarono accordo co' Viniziani, di che i Fiorentini & gli altri collegati heb. bono grandi sospetti non essendo richiesti, pure per le grandi chieste de' Viniziani non si accordorono, & ricominciossi piu aspra guerra che prima, caualcando in sul Veronese, & passorono il fiume dellelice, & guartarono tredici grosse Ville con grande danno.

Essendo quelli della casa de' Malatesti pacificati insieme i Fiorentini elessono per loro Capitano di guerra M. Malatesta giouane, & venne in Firenze honoratamente adi 13. d'Ottobre, & molto bene si portò san
za tenere setta, ò parte con alcuno, nessuna caualcata, ò
hoste si fece à suo tempo à Lucca perche stauano i Fio
rentini in cótinoua speranza d'hauerla per trattati che
si praticauano in Vinegia, & surono i Fiorentini ingan
nati per la dislealtà de' Viniziani, come diremo inanzi,
& in detto anno adi otto di Gennaio M. Benedetto

Mac-

LIBRO SECONDO.

305 Maccaioni de' Lanfranchi di Pisa, & rubello con 300. caualieri che segretamente hauea soldati in Firenze, assaltò Castiglione della Pescaia, che per trattato speraua gli fosse dato, & hebbene vna porta, & infine ne fu cac ciato, dolfonsi di ciò i Pisani de' Fioretini, ma per paura di peggio ne furono poi i Fiorentini molto meglio trattati in Pila, seppesi il detto trattato per alcuno de' Reggenti di Firenze, ma non lo seppono i Priori. All'entrare di Febbraio hebbono i Fiorentini in guardia dal Vescouo d'Arezzo degli Vbertini la rocca del suo forte Castello di Ciuitella, & Castiglione degli Vberti ni in Valdambra, & pacificarono lui & suoi co' Tarlati d'Arezzo, in fortificamento della Signoria presa d'Arezzo nuouamente pe' Fiorentini. Adi 14. di Marzo si fece legge in Firenze, che niuno Cittadino potesse có perare alcuna fortezza alle frontiere del distretto di Fi renze,& questo si fece perche certi de Bardi poco inan zi haueano comperato da M.Benuccio Salimbeni Ver nia, & Mangona, & da Conti quello del pozzo da Decomano dubitandosi pel popolo, che loro, & gli altri grandi non crescessono troppo di potenza.

Adi 26. di Marzo circa 200. caualieri della gente di M. Mastino che erano vsciti di Lucca adosso a' Mar chesi Malespini da Villafranca in Lunigiana furono sconfitti da' detti Marchesi con grande danno di pre-

si,& morti,che pochi ne camparono.

Essendo rotto ogni ragionamento d'accordo có M. Mastino, & la Lega nostra co' Viniziani, circa di 3000 caualieri della Lega caualcarono sopra la Città di Verona adi 18.d'Aprile, & per forza hebbono la Terra di

Soci presso à Verona bene fornita, & moriui di gente del Mastino piu di 400.huomini, & poi adi 21. d'Apri le si strinsono presso à Verona à vno trarre di balestro, & feciono correre vno Palio inanzi alle porti, poi si partirono adi 3. di Maggio, & arrendessi loro il forte Castello di Montecchio, & fornito che l'hebbono di vettouaglia, & d'arme si tornò il detto hoste al Castello di Lungara, il quale era in sulle frontiere.

Del mese di Giugno caualcando circa 100. de' nostri caualieri, & alquanti fanti verso Buggiano per leuare preda, furono sconsitti, & presi due Conestaboli,

& loro brigate.

Erano i Colligiani in questo anno in grandi discor die fra loro, & però di concordia dierono la Terra al co mune di Firenze per quindici anni chiamando del con tinouo Capitano, & Podestà di Firenze, & alla guardia della rocca, & loro gli pagauano, & così da indi inanzi vissono in pace sotto il bastone del comune di Firenze. Adi 7. di Febbraio s'apprese fuoco dal Vescouado nel Palagio de Cierretani, & arse quello con circa 10.case.

Tornando l'hotte della Lega da Lungara, M. Masti no con suo sforzo venne adhoste al Castello di Montecchio credendolo trouare sfornito, perche nuouamé te s'era da lui rubellato, & molto l'haueua hauuto à ma le, perche portaua pericolo di potere tenere la Città di Vicenza, il perche subito 2000. caualieri, & popolo grande della gente della Lega con assai formento si par tirono da Lungara, & vennono à soccorrere Montecchio adi 15. di Giugno volendo abboccarsi, & combat tere con M. Mastino, ilquale schisò la battaglia, & su-

Acquisto di Colle.

bito

bito si leuò da campo con danno, e vergogna, & ven-ne à Lungara credendosela trouare sfornita per l'amia ta della gente che era ita à soccorrere Montecchio, & trouandolabene fornita con poco honore si torno à Verona, & rimandò parte delle sue genti à guardia del le sue terre, rimanendo con assai poca gente in Verona, per modo che poco poi 300 de caualieri della Lega si partirono da Lungara, & caualcarono insino alle por ti di Verona sanza alcuno contasto tanto era assottigliata la potenza del Mastino, & adi 19. d'Agosto s'arrende a Padouani il Castello di Monselici saluo la rocca, & poi s'arrende la rocca adi 25. per difetto di vettouaglia saluo l'hauere, & le persone, & adi 29. di Settembre tenendo M. Mastino vno trattato d'hauere Montagnana menato da Spinetta Marchese con due suoi familiari che erano à soldo della Lega, i quali gia l'haueuano riuelato à M. Vbertino da Carrara, & lui l'haueua gia significato nell'hoste della Lega che si met tessono in punto, & inaguato, mandò il detto M. Masti no seguendo il suo trattato Spinetta Marchese co 500 caualieri, & 1 500. pedoni, & furono subito rotti, & scó fitti dalle genti della Lega che erano in aguato,& rima sonne tra annegati, & morti bene 300. & presi 22.conestaboli tra à cauallo, & appie de'migliori Italiani che egli hauessi à suo soldo, & circa 12. di quegli da Coreg gio, & di quegli da Fogliano, & altri getilhuomini che fu grande rotta, & abbassamento à M. Mastino.

Furono in questi tempi gradi apparecchi di guerre degl'Inghilesi adosso à Franceschi, & erano in Inghilterra due grandi compagnie di mercatantie di noiti

Fio-

# 308 Historie Fiorentine

Fiorentini, cioè quella de Bardi, & quella de Peruzzi, per le quali si feciono tutti i pagamenti, & spese di det ta guerra, & così pigliauano le rendite del Re d'Inghilterra, & furono tante le spese che alla tornata del Re restauano hauere da lui tra di capitale,& di prouisione piud'vno milione, & 360 migliaia di fiorini, che sanza dubbio su errore à mettersi in si grande pelago, & buo na parte diquesti danari erano di nostri Cittadini, & forestieri che gli haueuano loro dati in accomandigie, & in dipositi, & non potendo dette compagnie rispon dere à chi haueua hauere da loro, & in Inghilterra, e in Firenze,& in altre parti perderono il credito, & falliro no spezialmente i Peruzzi, benche non si cessassino di Firenze per la loro grande potenza di possessioni, & di stato, & in ogni partedel modo manco lo stato di tutti i mercatanti di Fireze per la caduta di queste due colonne, che quasi codiuano di mercatantie tutta la Chri stianità, & il Re di Fracia fece prédere quasi tutti i mer catanti Fiorétini che erano in Parigi, & per tutto il suo reame, & fu cagione di fare poi fallire molte altre copa gnie minori con grande danno della nostra Città: tor nado alla guerra di Lobardia adi 16. d'Ottobre furono scofitti, & presi dalla Lega 150.caualieri, i quali M.Ma stino mandaua al soccorso di Vicenza, la quale era mol to stretta, & per perdersi, di che subito le brigate della Lega entrarono ne Borghi, e presono la maggior parte della terra saluo quello che era col Castello, & quello harebbono hauuto presto se nó fosse stato il tradimen to che ci feciono i Viniziani, come diremo appresso. Veggédo M. Mastino pduta Vicenza, & p questo si ve

deua assediato in Verona prese partito di rimettersi nelle mani de Viniziani, & segretamete vi mandò suoi Ambasciadori à trattare có loro accordo sanza saputa de' Fiorentini, & con grandi spendij di danari segreti à particulari Cittadini, & eon grandi preghiere raccomandando loro parte Ghibellina, & d'Imperio, della quale parte naturalmente sono i Viniziani, & anche molto pregati per segreti Ambasciadori da Lucca, che i Fiorétini nó l'hauessono, finalméte i Viniziani come traditori à tutti gli altri collegati, & sanza loro saputa fermarono pace con M. Mallino contro à ogni patto della Lega, & mandarono per ciò Ambasciadori à Firé ze adi 19. di Dicebre significando loro che l'haueuano fatta per loro, & per gli altri collegati, in quanto la volessino, & in quanto che nò, la fermerebbono per loro propij, & lascierebbono gli altri nella guerra col Masti no, & staua la cocordia in questo modo che a Vinizia. ni rimaneua Treuigi, Castelfranco, Basciano, & ogn'al tra cosa che la Lega haueua preso in Lobardia, & a'Fio rétini rimanessono tutte le Castella che haueuano pre se in quello di Lucca, & i Valdinieuole, cioè Cozile, Vzano, Auellano, Sorana, Castelvecchio, Pescia, Buggiano, Altopascio, Fucecchio, Castelfranco, S. Croce, Sara Maria à Monte, monte Topoli, Montecatino, monte Somano, Monteuettolino, & Massa colloro tenitori, & molti consigli, & pratiche se ne tenne in Fireze perche à grande parte de Cittadini non pareua ne vtile ne ho noreuole à cosentirla, & vltimamente per meno male, & per lo grade debito che il comune haueua fatto co suoi Cittadini p detta guerra si diliberò di préderla,& però , ,

però adi 11. di Gennaio s'elessono tre Ambasciadori, cioè M. Francesco di M. Pazzino de Pazzi, M. Alesso Rinucci Giudice, & Iacopo degli Alberti Sindaco con pieno mandato, & fu loro commesso che prima domandassono che i patti fossono osseruati, & non ottenendo questo cercassono di vantaggiarla, & non potendo fare meglio la fermassono come staua, ma i Viniziani del perfido sangue d'anteriore stettono duri, nel loro cattiuo proposito del tradimento, & come ha ueuano praticato, cosi couenne che si fermasse, la qual cosa è da essere bene notata, & intesa, & tenuta à memoria di qualunche Fiorentino, ò altri, che hauendo i Fiorentini speso in questa guerra in seruigio de' Viniziani piu di 600migliaia di fiorini, che presso che il quarto erano entrati in borsa de' Viniziani, di gabelle, & altre cose, & restando infine i Viniziani adhauere da Fiorentini circa 2 5 migliaia di fiorini, ne domandauano piu di 36.8 mandossi Ambasciadori à Vinegia per fare conto con loro, ò farne commessione in amici co muni, & à nessuna concordia si potè mai venire con lo ro di vederne ragione, se non volere che la loro volon tà s'adempiesse, & però concedettono rappresaglia sopra Fiorentini con aspre leggi, il perche tutti i Fiorentini sene partirono all'vscita di Gennaio 1339. & simile leggi, ò piu forti si feciono à Firenze contro a Viniziani sopra qualunche Fiorentino v'andasse, ò hauessiui à fare, & questa fu la fine della nostra compagnia co' Viniziani.

Signoreggiaua il nostro comune in questo tempo Arezzo, & suo contado, Pistoia, & suo contado, Col-

le,&

LIBRO ŜECONDO. 311 le, & sue corte, teneua diciotto Castella de' Lucchesi, & 46. del suo proprio contado di Firenze oltre alle fortezze de' suoi Cittadini.

Haueua di rendita l'anno il nostro Comune in questo tempo circa 300 migliaia di fiorini, come appresso diremo partitamente.

| Dalla gabella delle porti ogni anno circa  | fio. | 90200 |
|--------------------------------------------|------|-------|
| Dal vino à minuto pagandosi il terzo       | fio. | 50300 |
| Dallestimo del contado à soldi dieci per   |      |       |
| liral'anno.                                | fio. | 30100 |
| Dalla gabella del sale à ragione di soldi  |      |       |
| quaranta lo staio a' Cittadini, & soldi    |      |       |
| venti a' Contadini.                        | fio. | 14450 |
| Dalla gabella de beni de' rubelli, & sban- |      |       |
| diti,& condannati.                         | fio. | 7000  |
| Dalla gabella de prestatori, & vsurai.     |      | 3000  |
| Da nobili del contado l'anno.              | fio. | 2000  |
| Dalla gabella de contratti l'anno.         | fio. | 20000 |
| Dalla gabella delle bestie, & macello di   |      |       |
| Città.                                     | fio. | 15000 |
| Da quella del contado.                     | fio. | 4400  |
| Dalla gabella delle pigioni.               | fio. | 4150  |
| Dalla gabella della farina, & macinato.    | fio. | 4250  |
| Dalla gabella delle Signorie.              | fio. | 3500  |
| Dalla gabella delle scuse, & accuse.       | fio. | 1400  |
| Dal guadagno delle monete dell'oro.        | fio. | 2300  |
| Dal guadagno di moneta di quattrini,       |      |       |
| & piccioli.                                | fio. | 1500  |
| V 4 Da                                     |      |       |

| 312 HISTORIE FIORENTI                      | NE   |         |
|--------------------------------------------|------|---------|
| Da beni proprij del comune, & passaggi.    |      | 1600    |
| Da mercati di Città di bestie viue.        | fio. | 2000    |
| Dalla gabella del segnare pesi, & misure.  | 4    | 600     |
| Dalla gabella della spazzatura, & presta-  |      |         |
| re bigonce in Orfanmichele.                | fio. | 750     |
| Dalla gabella delle pigioni del contado    | fio. | 550     |
| - 11 . 11                                  | fio. | 2000    |
| Dalle condannagioni che si riscuotono.     | fio. | 1500    |
| Da difetti de soldati.                     | fio. | 7000    |
| Dalla gabella di trecche, e trecconi.      | fio. | 4500    |
| Dalla gabella de messi.                    | fio. | 100     |
| Dalla gabella del sodamento del portare    |      |         |
| l'arme da difendere a soldi venti per      |      |         |
| vno.                                       | fio. | 1300    |
| Dalla gabella de foderi del legname.       | fio. | 50      |
| Dalla gabella de sodatori, & approuatori   | fio. | 200     |
| Dalla gabella de richiami de Consoli del   |      |         |
| l'arti per la parte del comune.            |      | 3000    |
| Dalla gabella delle possessioni del conta- |      |         |
| dom on our armanasi                        | fio. |         |
| Dalla gabella delle zuffe à mano vote.     | fio. | -1111-1 |
| Dalla gabella di chi non ha casa in Firen  |      |         |
| ze,& vale il suo fiorini 1000. ò piû.      | fio. | •       |
| Dalla gabella delle mulina,& pescaie.      | fio. |         |
| Sommano in tutto l'entrate scritte di so   |      |         |
| pra circa trecento miglia di fiorini.      |      | ,       |
| 100 01 -                                   | ,    | - House |
|                                            |      |         |

. .

Appreßo

₹33%.

Appreso faremo nota delle spese che'l comune haueua ferme in detto tempo à ragione di lire tre soldi dua per fiorino.

| Al Podestà per suo salario, & della fami-   |      |       |
|---------------------------------------------|------|-------|
| glia.                                       | lire |       |
| Al Capitano per suo salario l'anno.         | lire | 5880  |
| All'esecutore per detta cagione l'anno.     |      | 4900  |
| Al Conservadore del popolo sopra sban-      |      |       |
| ditico 50.caualli,& 100.fanti l'anno        |      | 8400  |
| vero è che questo vsicio non era stan       |      |       |
| ziale,ma eleggeuasi secodo il bisogno       |      |       |
| Al giudice dell'appellagione sopra le ra-   |      |       |
|                                             | lire | 1500  |
| gioni de comune.                            |      |       |
| All'oficiale sopra gli ordini delle donne.  | IIIC | 1000  |
| All'vficiale sopra la piazza d'Orto San     | 1:   |       |
| Michele & biada.                            | lire | 1300  |
| All'vficiale sopra la condotta de soldati.  | lire | 1000  |
| Agli vficiali, notai, & messi sopra difetti |      |       |
| de soldati.                                 | lire | 258   |
| A camarlinghi, messi, notai, & frati che    |      |       |
| stanno a gli atti della camera del co-      |      |       |
| mune.                                       | lire | 14.00 |
| A gli vficiali sopra le rendite proprie del |      |       |
| comune.                                     | lire | 2000  |
| A soprastanti, & guardia de prigioni.       | lire | 800   |
| Alle spese della mensa de Signori colla fa  |      |       |
| miglia.                                     | lire | 3600  |
| A castellani, & guardie di rocche.          | lire | 4000  |
| Adon-                                       | 4    | 7.00  |
| 114014                                      |      |       |

| 314 HISTORIE FIORENT                                       | INE     |             |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|--|
| A donzelli, & seruidori, & campanai del-                   |         |             |  |  |
| la Torre de' priori, & del Podestà.                        | lire    | 550         |  |  |
| Al Capitano de fanti con 60. fanti che                     |         |             |  |  |
| stanno al seruigio de' Priori.                             |         | 7000        |  |  |
| Al notaio forestiere soprale rinformagio                   |         | ·           |  |  |
| ne,& al compagno.                                          | lire    | 450         |  |  |
| Al Cancelliere, & suo compagno l'anno                      | lire    | 450         |  |  |
| A spese di lioni, torchi, candele, & panelli               | lire    | 1400        |  |  |
| Al notaio che registra i fatti del comune                  | lire    | 100         |  |  |
| A messi che seruono tutte le Signorie.                     | lire    | 1500        |  |  |
| A trombadori, & sei banditori, naccheri-                   |         | 1           |  |  |
| ni, pifferi, ceramella in tutto dieci.                     | lire    | 1000        |  |  |
| A Religiosi, & Spedali per limosine.                       | lire    | 2000        |  |  |
| A 600. guardie di notte per la Città.                      | lire    | 10800       |  |  |
| Al palio di S. Giouanni, & quelli di pan-                  |         |             |  |  |
| no per S. Bernaba, & S. Liperata.                          | lire    | 400         |  |  |
| A spie, & messi l'anno.                                    | lire    | 1200        |  |  |
| A Imbasciadori che vanno fuori.                            | fio.    | 5000        |  |  |
| Alla camera dell'arme per balestra, &                      |         | 1-11-13     |  |  |
| faette.                                                    | fio.    | 1600.       |  |  |
| Sommano le spese oportune sanza i so                       | ldati a | à caual-    |  |  |
| lo, & appie fiorini 40 migliaia, ò più.                    |         | $-u\lambda$ |  |  |
| I soldati,& fanti appie non hanno nui                      | mero    | ordina-     |  |  |
| to, ma al continouo sanza la guerra di Lombardia si        |         |             |  |  |
| può ragionare 600. in 1000. caualieri, & simile pedo-      |         |             |  |  |
| ni, le spese delle mura, & santa Liperata anche non si     |         |             |  |  |
| pongono perche non sono cosa ferma ordinata.               |         |             |  |  |
| Faremo ancora memoria oltre alla rendita, e spesa del      |         |             |  |  |
| lo stato della nostra Città in molte altre parti, acciòche |         |             |  |  |
| chi verrà dopo noi có quelto ricordo possa esaminare.      |         |             |  |  |
|                                                            |         | se la       |  |  |

LIBRO SECONDO. 315 se la Città di dì in dì crese, ò scema, & habbia cagione

di sforzarsi daomentarla.

Trouiamo che in questi tempi erano nella Città cir ca 25 migliaia d'huomini d'arme da 15. anni insino à 25.haueuaci circa 1500.nobili che sodauano per gran di al comune, eranci 65. caualieri di Corredo, trouiamo, che inanzi che fosse fatto il secondo popolo cen'erano circa 250. perche poi i grandi non hebbono stato, però non si faceuano caualieri, stimauasi che fossono in Firenze circa 90000. bocche, & forestieri 1500. sanza i religiosi, & monache, stimauasi essere nel conta do,& distretto 800.huomini,battezzauansi ogni anno in S. Gionanni 5500. in 6000.creature, i fanciulli che stauano à leggere erano 8000, in 10000, quegli che stauano all'abbaco in sei scuole circa 1 200. alla grama tica, & loica in quattro scuole circa 600. erano in Firé ze,& ne' Borghi circa 1 10.tra Chiese,& badie, 57.par rocchie con popoli, 5. badie con due Priorie con circa 80.monaci, 24. munisteri di monache con circa 500. donne, 10. regole di Frati, 30. Spedali con piu di 1000 letta pe poueri, & infermi, 250. in 300. Cappellani pte ti, botteghe d'arte di lana 200. ò più, faceuano per anno 70000.in 80000.panni di valuta d'vno milione,& dugento migliaia di fiorini, che circa il terzo rimaneua no nella Città, viueuanne piu di 30000.persone, trouiamo che da 30 anni adrieto erano le dette botteghe 300.& faceuano piu di 100000.panni tutti grossi, perche allhora non ci entraua, & non ci si sapeua lauorare lana d'Inghilterra, eranci dell'arte di calimala circa 20. fondachi di panni Franceschi, & Oltramontani, metteuano

teuano l'anno in Firenze circa 10000, panni di valuta di 300migliaia di fiorini che tutti si vendeuano in Firenze i banchi de cambiatori erano circa 80. batteuasi l'anno di moneta doro da 3 50. in 400 migliaia di fiorini, quattrini piu di 20000 lire, botteghe di calzolai, pianellai, & zoccolai circa 300. il Collegio de giudici 80. i notai 600. medici, fisici, & cerusici 60. botteghe di speziali 100. molti altri mercatanti merciai, & di molte ragione artefici, forni in Firenze circa 14.6. trouiamo che ogni di bisognaua alla Città dentro circa moggia 140 di grano, vino 60. in 70 migliaia di cogna, buoi, & vitelle l'anno 4000. castroni, & pecore 60000. capre, & becchi 20000. porci 30000. entraua del mese di Luglio per la porta à S. Friano l'anno circa quattromigliaia di some di poponi, erano in Firenze gl'infrascritti rettori con colla, & tormento, Podestà, Capitano del popolo, Essecutore degli ordini della giu stizia, Capitano di guardia, ò vero Conseruadore del popolo, e tutti questi haueuano cognizione personale, & piu il giudice sopra le gabelle, l'vficiale sopra gli ordini delle donne, l'vficiale della mercatantia, l'vficiale dell'arte della lana, vficiali ecclesiastichi, la corte del Vescouo di Firenze, quella del Vescouo di Fiesole, & molto si magnificaua la Città negli edifici.

In detto anno di Nouembre per spirazione di Dio à certi buoni huomini il popolo di Roma si pacificò co gentilhuomini mirabilmente, & per loro Ambasciata mandorono à Firenze per hauere copia degli ordini della giustizia contro a grandi, & potenti, & cosi si

mandorono loro.

Essendosi in questo anno partito da Firenze M. Malatesta Capitano di guerra perche haueua finito il suo vsicio, quelli che reggeuano feciono venire in Firenze sotto titolo di Capitano di guerra, ò vero Bargel lo M. Iacopo Gabrielli d'Agobbio in Calendi di Febbraio, & stette due anni in vsicio con grande balia, & fece disconce cose, & arbitrarie sanza ordine di ragione.

Fatta la pace della Lega con M. Mastino, delle genti che erano à soldo della Lega si creò vna compagnia che fece grande guerra a Melanesi condotti da Visco-

ti ribelli,& in fine furono rotti.

L'anno 1339. M. Mastino fatta la pace vene à Par- 1539. ma, & riformò la Terra, & fecene Signori i suoi cugini, i quali in tutto poi gliele tolsono, & adi 11.d'Aprile venne à Lucca, & pose loro vna imposta di fiorini 20000. poco poi si parti, & lascioui suo Vicario Gui glielmo Canacci degli Scarnabecchi da Bologna Ghibellino,& tornossi à Verona,& della sua venuta fu grã di sospetti in Pisa, & in Firenze pe' suoi tradimenti vsa ti,& grandi guardie si feciono.

In detto anno adi 7. di Luglio fra la nona, & il vespro scurò il Sole piu che i due terzi nel segno del Can cro, valse di ricolta il grano soldi 20. lo staio, & inanzi all'altra ricolta montò a soldi 50. costò al comune il prouederne piu di 50000, fiorini, benche certi vficiali Cittadini ne facessono piu baratterie con M. Iacopo Gabrielli Capitano della gnardia, ò piu to-

sto tiranno.

Del mese di Settébre di detto anno si fermò pace in Palagio

Palagio de nostri Signori in Firenze, fra molti Signori di Romagna, o loro Sindachi che tutti s'erano rimessi nel comune di loro discordie.

Et in detto anno il Marchese di Monferrato tolse la Città d'Asti al Re Ruberto, & suronne cacciati i Guelsi.

L'vsicio de Priori, & dodici, & Gonfalonieri delle compagnie della Città di Firenze in questi tempi si go uernauano in questo modo, che quelli che erano imborsati, quando erano tratte le loro polize si metteuano in vn'altra borsa, tanto che era compiuta di votare la borsa vecchia, & poi si cominciaua à trarre di questi medesimi, si che gl'imborsati haueano il reggimento perpetuo, & però in detto anno si sece correzzione che le loro polize alla tratta sossono stracciate, & alla nuo-ua riforma andassono à partito co gli altri Cittadini, accio che ogn' vno ne potesse partecipare.

Pestiléza.

Molte auersità, & segni di futuri mali vennono nel l'anno seguente alla nostra Città di Firenze, & prima apparue vna cometa all'vscita di Marzo verso Leuante, ma durò poco, subito poi cominciò grande mortali tà di pestilenza, per la quale morì piu che il sesto de Cittadini, che furono piu di 15 migliaia di corpi tra maschi, & semmine, & durò insino al verno, & allhora s'ordinò che la gente che accompagnaua i morti alla Chiesa subito si partissono che prima vi stauano tanto che l'esequie era compiuta, & à certi si predicaua, & or dinossi cha non andasse banditore, in contado non su si grande mortalità, ma pure ve ne morì assai, & oltre à questo male su carestia, valse il grano soldi 30 lo staio, & piu

& piu sarebbe valuto se il comune non hauesse proue-duto di sarne venire per mare, & adi 16. di Maggio venne vna gragnuola grossa, & spessache coperse la ter ra come ogni grande neue, gualtò quasi tutti i frutti della terra, andorono per ciò molte procissioni colla re liquia del corpo di Christo, che in S. Ambruogio, la martina di S. Giouanni cadde il carro, & il cero della zecca in sulle scalee del Palagio, etutto si ruppe, che su segno di douere mancare assai la moneta in Firenze, & cosi fu poi prestamente, & detto di cadde in S. Giouan ni vno palchetto fatto pe' cantori, & molti se ne fecio no male, poi adi 20. di Luglio s'apprese fuoco in Pario ne, & arseui 44. case verso S. Brancazio, per questi segni sbigottirono si i Cittadini che quasi nulla faceuano l'arti in Firenze, ordinossi per lo comune di trarre di bando molti sbanditi pagando certa gabella,& renderonsi molti beni di rubelli à vedoue, & pupilli.

Adı 8. di Settembre si leuò romore in Volterra, & fecesene Signore M. Attauiano de bel Forti. Oltre all'altre auersità che surono in detto anno in Firenze cre do per giudicio di Dio per non si amendare de peccati, di nuouo aduenne che essendo gran parte de' Cittadini male contenti, & massime i grandi, & potenti per li cattiui portamenti di chi reggeua la Città, che allhora erano pochi, & non volcuano nelle borse, ne pari, ne compagni, ne all'vsicio de Priori, ne à gli altri vsici piu bassi schiudendone molti piu degni di loro, & bastandoci i tre Rettori che c'erano alloro petizione, & per fare vendette ci haucuano satto ritornare per Capitano di guardia M. Iacopo Gabrielli d'Agobbio, il quale

piu

5340.

piu che mai faceua molte ingiustizie, & iniquitadi à petizione di chi reggeua, per dette cagioni certi grandi feciono conspirazione in Città per abbattere il detto M.Iacopo, & suo vsicio, per certa condannagione di fiorini 6000. farta à M.Piero de Bardi per hauere offe so vno suo fedele à Vernia, & vn'altra à M. Bardo Fre scobaldi di lire 3700.per la Pieue di S. Vincenzo & set condo dissono à torto, per la qual cosa fu capo di detta congiura, & però tennono colloro parte de Bardi, Frescobaldi, & Rossi, & altri grandi, & certe case di potenti popolani, & il Conte Marcoualdo, & piu suoi cosorti de Conteguidi, i Tarlati d'Arezzo, Pazzi di Vald'Arno, Vbertini, Vbaldini, Guazalotri da Prato, Belforti da Volterra, e tutti doueuano venire con gente appie, & à cauallo la notte d'Ognisanti, & la mattina de Morti quando le genti fossono alla Chiesa leuare il romore,& vccidere M.Iacopo Gabrieli,& Caporali de Reggenti, & rifare nuoui Priori, & reggimento, & chi disse disfare il popolo, & sarebbe venuto à essetto se no che il detto M.Andrea de Bardi, ò per coscienza, ò per quistione hauuta co suoi lo riuelò à Iacopo degli Alberti suo cognato, & de' Reggenti, & egli a Priori, & à gli altri de reggimento, & essendo la Città in paura per rimedio che lo sforzo de congiurati non giugnessono il dì d'Ognisanti à vespro, i caporali de' Reggenti salirono in Palagio, & quasi per forza feciono sonare à martello la campana del popolo contradicendolo alcu no de Priori amici de Bardi, cioè M. Francesco Saluiati, e Taldo Valori l'vno Priore, & l'altro Gonfaloniere di Giustizia, che furono molti notati di prosunzione, comin-

cominciato à sonare tutta la Città su commossa, & armata appiè, & à cauallo in sulla piazza co' Gonfaloni delle compagnie gridando viua il popolo, & mu oiano i traditori, & subito feciono serrare le porti acciò che lo sforzo de congiurati no entrasse drento che la maggior parte era fra via per entrare drento la notte segué te, vedendo i congiurati scoperto il trattato,& che nes suno di quà d'Arno non si scopriua in loro aiuto per paura, & vedendo il popolo commosso contro alloro, attesono alloro riparo, & credédosi tenere il sesto d'oltr'Arno tanto che il soccorso venisse si posorno à guar dia alle bocche de Poti, & missono fuoco in due, l'vno era incontro alle case de Canigiani, & l'altro a quelle de Frescobaldi, ma venne loro fallito, che i popolani di là d'Arno si leuarono cotro à loro, & insieme co quel li di quà tolsono loro i poti, M.Iacopo Gabrielli co grã de paura, & stupefatto si stette tutto di in sulla piazza à cauallo armato & có gran cópagnia, ma M. Matteo da Ponticarradi allhora Podestà in Firéze come valéte ca ualiere có sua cópagnia à cauallo passò il pôte Rubacó te co grade pericolo, & parlò co cogiurati, & cobuono modo gli madò via fuori della porta a S. Giorgio sanza alcuno romore, ò vccisione, che leuò via gradi pericoli, & l'altro di fatta la codanagione de cogiurati, la Città si riposò, e disarmossi, & sunne il detto Podestà molto lodato, & cosi fu libera la nostra Città di tato pericolo, diliberossi poi l'altro di dopo la loro partita per lo meglio, & per no fare troppo gra fascio di procedere solo cotro à chi s'era scoperto, & furono richiesti, & no co paredo furono condanati per rubelli, & furono quelli,

M.

M.Piero di M.Gualterotto, Aghinolfo suo fratello, An drea di Frácesco, Gualterotto, e Filipozzo, Bindo d'An drea di M.Gualterotto, Piero Nepo, & Piero suo nipote, M. Gerozzo di M. Francesco, Bartolómeo, e Agnolo suoi fratelli, M. Iacopo di M. Guido Accolti, M. Simo ne di Gerozzo saza colpa, Simone, & Cipriano di Geri, Bindo di Béghi, tutti i sopradetti furono della Casa de Bardi. M. Iacopo Priore di S. Iacopo, M. Albano, M. Agnolo, & Giramonte, & Lapo suo nipoti, M. Bardo di Lamberto, Niccolò, & Frescobaldo di Guido, Gioua ni, & Bartolo di M. Frescobaldo, Rosso di Guido, Iacopo di Bindo, Gieri di Bonaguida, Mangieri di M. Lapo, tutti sopradetti dopo i Bardi furono della Casa de Fre scobaldi. Andrea, & Vbertino di Giouanni de Nerli, Ser Tommaso Angiolieri Cappellano del sopradetto Priore di S. Iacopo, Saluestro, & Ruberto di M. Barone de Rossi, tutti i loro Palagi in Firenze, & in contado furono arsi, & ordinossi che in nessuna terra vicina Guelfa fossono ritenuti, il perche quasi tutti n'andarono à Pisa, fecesi per ciò grade procissione adi 26 di No uébre, & ordinossi per ogni anno il di d'Ognisanti riba dissi molti altri sbanditi co certa gabella, ordinossi che ogni popolano che potesse stessi fornito da armarsi, & poi del mese di Gennaio il comune comperò Mangona da M. Andrea de Bardi per fior. 7700. & il Castello di Vernia s'arrende al comune di Firenze pagadone à M. Piero de Bardi che lo teneua 4960. siorini, & ordinossi che nessuno Cittadino potesse tenere Castello à Signo ria presso al nostro contado, ò distretto à 20 miglia, & piu di Génaio detto furono códanati 9. de Cóteguidi che

che haucano renuto alla detta cogiura, che fu biasimato à farsi nimici publici i Signori vicini, & poi piu di vn'anno appresso si scoperse in Fireze vn'altro trattato che faceuano i detri nuoui ribelli, & fu preso, & decapi tato Stiatta di Frescobaldo Frescobaldi, che lo menaua & furono codanari per rubelli Paniccia di Bernardino, Iacopo Frescobaldi, Biordo di M. Vieri, & Giouani Ric chi de Bardı, Antonio Adimari, & Bındo de Pazzi. Poi in Calédi di Febbraio di detto anno si parti di Fireze il tirano M. Iacopo Gabrielli secodo che si disse co piu di 3 000. fiorini del sangue de Fioretini, & la meda che ne feciono i Reggenti fu che doue egli era vno nelessono due, vno per Capitano di guardia di Fireze, il quale fu M.Iacopo della branca parente del sopradetto M. Iaco po, & vn'altro à guardia del cotado, & questa spesa die rono di nuouo, & sanza bisogno a' Cittadini per man tenersi grandi con grandi ingiustizie.

Poi del mese d'Aprile 1341. essendo i Fioretini à hoste al Castello di S. Bauello di Guido de Coteguidi, che su vno de sopradetti ribelli per fare esecuzione di detta condannagione, il detto Castello s'arrendè al comune salue le persone, & poco inanzi haueua il detto Guido per dispetto del nostro comune fatto magiare vna lettera col suggello à vno messo che gliele portò citando lo per parte del comune promettendogli d'impiccarlo

se piu vi tornasse.

Adi 2. di Maggio s'apprese fuoco in Firenze in Terma in casa Francesco di M. Rinieri Buondelmonti, & arsonui drento quattro suoi figliuoli maschi con tutta: sua suttanza.

X 2 In

324 Historie Fiorentine

In questo anno tornando da Napoli dal Re Ruberto M. Azzo da Coreggio da Parma tenne trattato col Re, & con gli Ambasciadori di M. Luchino che erano à Napoli di torre, & fare rubellare P arma à M. Mattino, & passò per Firenze, & alla Scarperia stette 8. dì, & tennene ragionamento con piu nostri Cittadini da' quali ne fu cófortato, perche sperauano per questa via potere hauere Lucca, perche perduta Parma M. Maltino non poteua tenere Lucca sanza grande spendio, riusci à M. Azzo il detto pensiero, & tolse Parma à M. Mastino adi 22. di Maggio, ma tradicci poi di Lucca, intendendo M. Mastino non potere tenere Lucca se-gacemente tenne ragionamento co' Fiorentini, & co' Pisani di venderla perche ciascuno à gara la voleua, tentorono i Pisani di torla à mezzo co' Fiorentini, ma con froda, & M. Luchino Visconti offerse al nostro comune 1000. caualieri se voleua andare à assediare, & pigliare Lucca, & darne poi a' Fiorentini danari, che era molto migliore partito a i gran mali che seguirono al nostro comune, del partito che si prese si dirà inanzi, ma nonsi fidò il comune di lui.

Compera di Lucca. Tenendo M. Mastino i sopradetti ragionamenti di Lucca co Fioretini, & co Pisani, del mese di Luglio si creò vno vsicio in Firenze per vn'anno di 20. Cittadini con piena balia à seguire la detta compera, & fare ve nire danari per ogni modo che alloro paresse, e fare pa ce, e guerra, & Lega, e hoste, & compagnia alloro piacimento sanza po tere essere sindacati di cosa che facessono, che fu cosa di grande pericolo, & danno, che tuta to su

to fu per le loro opere, i quali subito per ingannare i Pisani seguirono il trattato con M. Mastino di compe rare Lucca per pregio di 250migliaia di fiorini hauendo il nostro comune ancora debito della guerra passata 400migliaia di fiorini, & hauendola potuta hauere nel 1339.da Tedeschi del Ceruglio per fiorini 80000 come è detto adrieto, & per osseruazione di detta com pera mandarono à Ferrara adi 9 d'Agosto 50. Cittadini per stadighi sotto la guardia de Marchesi, come amici, & mediatori fra noi, & lui, fra quali furono 7. caualieri, & due dell'vficio de detti 20.8 18.tra loro fi gliuoli, & nipoti, e gli altri delle maggiori case di Firen ze, & popolani, & io Giouanni Villani fui vno di quegli, & stemo in Ferrara mesi 2.e mezo, & M. Mastino vi mandò vno suo figliuolo no legittimo con 60. stadi ghi gétilhuomini di Verona,& di Viceza,& fatta detta unpresa i detti 20. posono molte granezze di prestaze in comune, & à singolari persone, & soldarono molta gente vededosi venire in aspra guerra co' Pisani, & spé deano ogni mese fiorini 30000. ò piu, & richiesono d'aiuto i vicini, & gli amici, & se bene si nota grade ve detta fece M. Mastino de Fiorétini, védendo loro si agro pregio vna terra assediata, come diremo inanzi, i Pisani sentendo al continouo il trattato che i Fiorentini teneuano con M. Mastino, & non potendo essi capere con lui attesono à prouedersi di gente, cioè di 1 200. caualieri, & 300. cauallate a' Cittadini. Haueua allhora il comune di Pisa di mobile di centocinquanta migliaia di fiorini, & per vno beneficio che feciono à M. Luchino Vilconti di mandargli

dargli preso vno sao rubello con due suoi figliuoli, i quali decapitò, che hebbe nome M. Francesco da Postierla de nobili di Melano, al quale i Pisani haucano dato pieno saluocondotto, & mandato per lui vna galea à Marsilia, poi gli ruppono ogni fede, & saluocondotto, & tradirollo, & mandaroglielo preso co' figliuo li, per questo, & per fiorini 50000 che promissono dare à certi termini M. Luchino fece Lega co' Pisani, & loro gli mandarono dodici stadighi,& egli mandò loro 1000.caualieri colle sue insegne alloro soldo, & Ca pitano M. Giouanni Visconti suo nipote, & hebbono in aiuto da Signori di Mantoua,& di Reggio 2000 ca ualieri, & da quelli di Coreggio, & Parma 150. & da M. Vhertino da Carrara di Padoua 200.& feciono Le ga con tutti i Conteguidi, saluo il Conte Simone, e il nipote co gli Vbaldini, & col Signore di Furlì, & altri Ghibellini di Romagna col Doge di Genoua, che tutti mandorono aiuto, & ruppono la strada a' Fiorentini, & adi 12. d'Agosto hebbono il Castello del Ceruglio, & quello di Montechiaro per 3000. fiorini da ma Inadieri, che'l guardauano per M. Mastino, & adi 22. d'Agosto con tutta loro gente vennono adassedio à Lucca, & subito con grande ordine l'affossarono intotno con molte bertesche, & tre campi per modo che nessuno poteua vscire di Lucca sanza grande pericolo, & ciò feciono sanza contasto, perche i Fiorentini non erano ancora apparecchiati, & in Lucca hauea circa 150. caualieri, & 500. pedoni di M. Maltino, & Capitano Guiglielmo Canacci, il quale continuo cercaua, che i Pilant l'navellono, & però andò infino à M. Mastino,

stino, & lasciò la Città a guardia di tre altri Capitani, che erano con lui, Frignano da Sesso, Ciupo degli Scot lari, & M. Benedetto Tedesco. Sentendo i Fiorentini l'apparecchio de Pisani accrebbono la loro gente d'arme insino in numero di 2000. caualieri, & per dubbio che i Pisani non mouessino guerra si missono in punto richiedendo ogni amico, il comune di Siena mandò loro 200. caualieri, & le case Guelse di Siena 100. & 200. balestrieri, i Perugini 1 50. caualieri, quelli d'Agobbio con M. Iacopo Gabrielli 50, il Signore di Bologna 300, il Marchese di Ferrara 200, M. Mastino 300, altre Terre Guelfe di Romagna 150, il Signore di Volterra il figliuolo con 50. caualieri, & 200. pedoni, M. Tarlato d'Arezzo 200. pedoni, & 50. caualieri, Prato 2 5. caualieri, & 1 50. pedoni, Saminiato 300. pedoni, S. Gimignano, & Colle ciascuno 150. pedoni, & ragunata tutta questa gente elessono per Capitano di guerra M. Maffeo da Ponticarradi da Brescia, che era Capitano di guardia in contado, che fu reputato gran de errore à non pigliare piu valente huomo, & di piu riputatione, dissessi perche il Re Ruberto biasimò la im presa di Lucca, però i Reggenti non presono alcuno de reali suoi nipoti, & subito feciono caualcare detto Capitano con tutta la gente à Fucecchio, & all'altre Terre di vald'Arno, & mandarono Ambasciata a' Pisa ni che non si douessono impacciare de' fatti di Lucca, come era di patto per la pace, i Pisani dierono loro in-finite & false scuse, & hauendo i Pisani, come è detto, assediato Lucca, & preso il Ceruglio, & Montechiaro, per questo i Fiorentini mandarono la loro gente in sul

contado di Pisa in numero di 3600.caualieri & 1000 pedoni, & subito presono il pont'Adera, & il fosso Arnonico,& arsono tutto il Borgo di Cascina, & la Villa di S. Donnino, & di S. Casciano insino al Borgo delle Capanne presso à due miglia à Pisa, & per Valdera insino al ponte di Sacco con grandi prede, arsioni, & dan ni sanza hauere contasto da persona, & piu danni harebbono fatto, & stati piu tempo se non che constretti da grandissime pioue si tornarono à Fucecchio, & questo fu eziandio riputato grande errore, che volendo le uare l'hoste da Lucca bisognaua dare continua battaglia à Pisa, & la doue eglino arsono ciò che presono do ueuano ritenere il pont'Adera, & il fosso Arnonico, & afforzaruisi, & scorrere al continuo il contado di Pisa insino alle porti, & impedire la vettouaglia che andaua al capo à Lucca, & di questo hebbono i Pisani gra pau-ra, perche di necessità coueniua loro leuarsi da campo, ò vero à battaglia che non poteua essere se nó con van taggio de' Fiorentini, intra le dette stanze M. Mastino segacemente mandò suoi Ambasciadori à Firenze protestando che prédessono la possessione di Lucca, & del le Castella se no che s'accorderebbe co Pisani, co' quali continuamente teneua pratica per mezo di Guiglielmo Canacci stato suo Vicario in Lucca, tennonsene in Firenze piu consigli, pe' saui si cossigliaua lasciare la impresa, & attendere alle offese de' Pisani, hauendo hone-Ita cagione di nó volere possessione assediata, ma la for za, & ambizione dell'vficio de 20. fece diliberare incotrario, & subito mádarono due altti di loro 20. à Ferra ra có detti Ambasciadori di M. Mastino al Marchese, che

che era mediatore di quelto fatto, & subito feciono ac cordo per meno di 70000. fiorini per cagione dello al 1341. sedio, & delle Castella perdute, cioè per prezzo di 180 migliaia di fiorini à pagarne i 00000 in fra vno anno, & del resto 16000. fiorini per anno, & di nuouo si dierono 16. stadighi,& per malleuadori il Marchese, & il Signor di Bologna, e M. Mastino doueua ritenere 500 caualieri à soldo per insino che fosse leuato l'assedio di Lucca che di certo pi 00000. fio. l'harebbe data come possessione quasi abbandonata, & a Pisani no la voleua dare per dispetto di M. Luchino che co' Pisani insieme l'haueua assediata, & questo senti essendo io Giouanni Villani presente per stadigo, mala fretta, & volontà de 20. fece cosi, & certi dissono per baratteria fatta nel pri mo mercato, che chi v'era per M. Mastino vsò dire che non hauea mai sentito che la prima somma fosse piu di 2 00 migliaia di fiorini, che se così fu vero vi si vso inga no, & fermò il patto, e tornati da Ferrara co' Sindachi di M. Mastino, & fatto 2. Cittadini per sesto al cossiglio del Capitano della guerra, & mádato la géte in su quel lo di Lucca, adi 15. di Settébre s'accamporono al colle delle done, & hebbono Pietralanta, & Barga, & i Pilani feciono de loro tre capi vno, & noiadogli molto la for tezza di pote Tetto che si teneua pe' Lucchesi la preso no per forza, & in tato i Sindachi di M. Mastino có par te di nostra gete, cioè 300. caualieri, & 500. pedoni, có cenni dati rotti, & appianati parte degli steccati sanza contasto entrarono in Lucca salui,& con loro portaro no fiorini 10000. per pagare le masnade di Lucca che n'vicirono cosi i nostri sindachi con allegrezza preso-

no"

1341.

Presono i Fiorentini Lucca.

no la Città di Lucca, i quali furono Giouanni di Berdardino de Medici, & Naddo di Cenni di Naddo, & Rossodi Ricciardo de Ricci, & presono il Castello del lagosta da Sindachi di M. Mastino che v'era Arriguccio Pegolotti antico nostro Cittadino, & Ghibellino, & adi 21. di Settembre il detto Giouanni de Medici si fece caualiere, & come era ordinato fu fatto Capitano,& il detto Naddo, & Rosso vi rimasono Camarlin ghi pel nostro comune a riceuere i danari che vi si man dauano, & pagare la gente, & fornire la vettouaglia, fornita Lucca, & di'di in di fornendola di danari che altro non bisognaua loro perche non che da altri, ma da Tedeschi del campo de Pisani haueano ció che biso gnaua, se i Fiorentini fossono stati alquanto alla vista in poco tempo si partiua l'hoste de Pisani per istacca; & rimaneua libera la possessione, & questo si seppe poi manifestamente da M. Giouanni de Visconti essendo prigione in Firenze, ma l'vsicio de 20. per loro presunzione, perche à ciascuno pareua essere Capitano di guerra, feciono aspro comandamento al Capitano. & tutto l'hoste che scendessono dal colle delle donne nel piano, & fossono alla battaglia co' Pisani & cosi si fece adi primo d'Ottobre, & accamparonsi alla Ghiaia pres so a nimici à meno d'vno miglio, & domandarono i Pisani per l'altro di la battaglia & cosi fu accettato pe' nostri, & l'altro di ordinatosi le schiere per ciascuna delle parti con grande ordine à hora di terza s'affronta rono insieme, & durata la battaglia insino à nona gran de parte dell'hoste de Pisani era in rotta, & su abbattu ta la insegna di M.Luchino, & preso M. Giouanni Visconti,

sconti, & Arrigo di Castruccio, & M. Bardo Frescobaldi, & piu Pisani, & nostri vsciti, & erano i nostri in tutto vincitori se non fosse vno M. Giouanni della Vallina che haueua la insegna reale, che non volle andare contro alla insegna di M. Luchino, dissesi per sacramé to fattogli, & vno inganno di Ciupo Scolari, che in cer ta parte gridaua che i nostri erano rotti, il perche da se stessi certi de nostri fuggiuano in rotta, & assaltati dal detto Ciupo furono rotti i nostri, & rihebbono i loro prigioni saluo che M. Giouanni Visconti, & infine qua tunche il danno de Pisani fusse maggiore che il nostro, pure la fine fu con vittoria de Pilani, & i nostri si parti rono in rotta, morirono de nostri in questa battaglia rotti i Fio circa 300. tra appie, & à cauallo, pochi di nome saluo la Ghiaia. Frignano da Sello, & Ghigo da Caprele, moriui circa 2000. caualli tra dell'vna parte, & dell'altra de nostri vi rimasono prigioni circa 800. tra appie,& à cauallo, i prigioni di nome furono questi M. Giouanni della Tosa, M. Francesco Brunelleschi, Albertaccio da Rica soli, i forestieri furono M. Masseo nostro Capitano M. Benedetto Tedesco, & sei altri Conestaboli di M.Mastino, & de Marchesi, & del Signore di Bologna, i quali si fuggirono poi di Pisa, & otto tra caualieri,& donzelli Sanesi, & il figliuolo del Signore di Volterra tutti presi à battaglia, & M. Iacopo Gabrielli su preso suggendo in Lucca.

Quando la detta nouella si senti per me Giouanni Villani, & per gli altri stadighi à Ferrara, & anche su detta maggiore che non era, tutti ci reputamo disfatti, & prigioni à ristituire, & i danari della quantità, & i

. . .

denari

332 Historie Fiorentine

danni riceuuti la loro gente nel campo, ma il Marchel se come buono padre mandò per noi,& con grandi có forti ci notificò apunto come la cosa era passata, profferedo al nostro comune la sua persona, & de frategli, & ogni sua possibilità, & cosi c'impuose n'auisassimo à Firenze,& il simile fece per sua ambasciata che mandò à Firenze, il simile fece anche M. Mastino per sua ambasciata, & il Signore di Bologna, ma M. Vbertino Signore di Padoua ne fece fuochi, & allegrezza, per dispetto di M.Mastino, & anche haueua de' suoi nel cam po de Pısani 100.caualieri mostrando la sua ingratitudine che per opera de Viniziani, & de Fiorentini di ser uo di quegli della Scala fu fatto Signore di Padoua, co me habbiamo detto adrieto, il simile aduenne à Firenze che giuntoui la nouella della sconfitta, & stimata molto maggiore che no era, la Città fu tutta commolsa per dolore, & il dì, & la notte vi si fece grandi guardie, ma il di seguente saputo il vero, & la perdita non essere grande quanto dubitarono,& come Lucca, e tut te le Castella si teneano come prima tutta la Città tor nò a suoi termini come se rotta non fosse mai stata, or dinossi di fare maggiore hoste richieggendo il Re Ruberto, & gli altri amici, & di nuouo soldando gente à cauallo, & appie, elessono per Capitano di guerra M. Malatesta da Rimino riputato sauio huomo il quale venne in Firenze adi 20. di Febbraio con 200. caualie ri valenti, & 200. pedoni riceuuto con grandi honori, haueano i Fiorentini voluto vno de nipoti del Re Ruberto, & non poterono, & piu sentendo che il Duca d'Athene veniua di Francia à Napoli, certi Reggenti gli

gli scrissono, & feciono scriuere à mercatantià Vignone che gli piacessi douere venire nostro Capitano, il quale essendo bisognoso Signore accettò, & subito ne venne à Napoli, & poi à Firenze per nostri guai, come diremo inanzi.

Essendo il Re Ruberto molto infestato da Fiorentini che mandasse loro auto, & vno de suoi nipoti con tro a' Pisani, parendogli nol potere negare, & per auarizia no lo volendo fare con segacità pensò di doman dare a' Fiorentini Lucca, & allhora mandarebbe ogni aiuto, sperando che i Fiorentini lo negassono, & però essere libero di quanto era da loro richiesto, & così fece per suoi Ambasciadori del mese di Nouembre, i quali furono il Vescouo di Gruso, & M. Giouanni Barile, & M. Niccola Acciaiuoli. Il nostro comune con buono configlio diliberò di farlo con isperanza per questo di disfare i Pisani, & subito fatto il Sindaco feciono consegnare la possessione di Lucca à detti Ambasciadori, & ciò fatto essi andorono à Pisa à protestare per parte del Re che si leuassono dallo assedio del la sua Città di Lucca, & parendo a Pisani che questa fosse cosa simulata, & nol volendo fare, per dilatare la cosa rispuosono, che risponderebbono al Re per loro Ambasciata, & cosi feciono dilungando la cosa, & in tanto rafforzarono l'assedio à Lucca piu che mai, con aiuto di M. Luchino,& degli altri tiranni di Lombardia.

I Fiorentini veggédosi cosi menare madarono Am basciata al Rerichieggendolo dello aiuto promesso,& poco valse, che bargagnando egli per auarizia di man-

dare il Duca d'Athene con 600. caualieri à mezze spese de Fiorentini, & essendogli ciò accettato per non po tere fare meglio, anche non lo volle osseruare, & però i Fiorentini si condussono à fare hoste per loro medesimi di 4000. caualieri, & popolo infinito, e tentarono difare cosa di grande pericolo del Re,& di tutta Italia, & massime di parte Guelfa per lo detto sdegno, & ciò fu che certi Reggenti per sodducimento di M. Mastino mandarono due popolani de maggiori, & Reggenti segretaméte con vno Ambasciadore di M. Mastino à Trento nella Magna doue era venuto il Bauero, che si faceua chiamare Imperadore à trattare con lui,& mã dò à Firenze, & poi nel campo suoi Baroni con 50. caualieri quasi tutti di Corredo, & fra gli altri il Duca Tecchi,& il suo Lusso mastro col suo grande suggello, & il grande Porcaro, & se il nostro comune hauesse vo luto accettare il Duca Tecchi per suo Vicario, di certo si rompeua l'hoste de Pisani, però che per suo comandamento tutti i Tedeschi, che erano co. Pisani veduto quello suggello harebbono dato volta, ma tenutosene consiglio in Firenze per lo meglio si diliberò di ritrarsi da detta impresa per lo grande pericolo, per essere cosa adatta à fare risurgere parte Ghibellina in Signoria, & di ciò hebbe grande paura, & gelosia il Re Ruberto te mendo fare che i Fiorentini non si volgessono à parte Ghibellina, & simile ne ingelosirono tutti i suoi Baroni, e Prelati, & altri ricchi huomini che haueuano loro danari dipolitati a' Fiorentini, & rivollongli, & furono cagione di fare fallire molte compagnie, poco dipoi tra per questo, & per le grauezze, e perdita di Lucca, ciò fu rono

rono i Peruzzi, e Acciaiuoli quantunche per potenza si sostenessoro vn poco, i Bardi hebbono grande crollo non pagando chi haueua hauere, & poi pure falliro no, e Bonaccorsi Cocchi, Antellesi, & quelli da Vzano, Corsini, Perondoli, & piu altri mercatanti, & artefici, che fu maggiore rouina che la perdita di Lucca, & mã corono si i danari contanti in Firenze, che appena sene trouaua, & non si trouaua comperatori à niuno pregio, ne di possessioni, ne d'alcuna altra cosa. Et volendo pure i Fiorentini seguire la mala impresa di Lucca, hebbono piu di 2000.caualieri Oltramontani à soldo, & i nostri Cittadini piu di 40. & 6. consiglieri col Ca pitano, da M. Mastino in aiuto 500. caualieri, dal Signore di Bologna altrettanti, da Marchesi di Ferrara 590, dalle Terre Guelfe di Romagna 200, da Sanesi 300, da Perugini 150, da Conteguidi Guelfi 10000. tra pedoni, & baleitrieri sanza i contadini, & distrettua li, dieronsi le insegne la Domenica d'Vliuo adi 24. di Marzo, & poi adi 25. di detto mele 1342. si mosse l'hoste, & andonne in Valdinieuole pel grande stimolare che faceuano i Cittadini che erano in Lucca dicedo che non v'era vettouaglia per molto tempo, adi 27 di Marzo s'accamparono in sul poggio di Grignano, & al colle delle donne, & quiui gli tenne il Capitano a consumarsi circa vno mese, e mezzo essendo tenuto a bada di certi trattati di corrompere gente de Pisani, certi dissono fu con inganno perche il Capitano de Pi sani era Nolfo del Conte Federigo da Monte Feltro suo parente, & funne molto ripreso, & vltimamente comandatogli da Firenze che rompesse contro a' nimici

13400

mici, in quello tempo non dormirono i Pisani, ma co' Tarlati tentarono di fare rubellare Arezzo, & Guigliel mo Altouiti che v'era per Capitano di guardia fece pi gliare per ciò M. Piero Sacconi, M. Ridolfo, & M.Lu. zio, & Guido Tarlati, e mandogli presi à Fireze, e stetto no piu tempo prigioni nel Palagio de Priori, e trattossi piu volte di fargli morire, & ottennesi il peggio, & su fatto pigliare in Lucca M. Tarlato, il quale poi di poco si fuggi da M. Giouanni de Medici nel campo de Pi sani,& rubellaronsi poi pe' Tarlari molte Terre del cótado d'Arezzo, & rubellaronsi gli Vbaldini con forza de Ghibellini di Romagna, e con gente di M.Luchino, & per forza hebbono Firézuola, e disfeciolla, & ripuosono, & afforzarono monte Coloreto, hebbono il Castello di Tirli per essere fornito, & gli Vherrini, e Pazzi di vald'Arno rubellarono Castiglione, Campogiallo, & la Treggiaia. Adi 9. di Maggio si parti M. Malatesta col campo da Grignano, & accamparonsi a S. Piero in campo di costa al Serchio presso a nimici à due miglia, & detto di giunse nel capo il Duca di Tecchi, & gli altri mandati dal Bauero de' quali di sopra è fatto menzione con molti altri caualieri a sproni doro, & molti destrieri insieme co' nostri Ambasciadori che erano iti à Trento, & detto di vi giunse anche il Duca d'Athene che venne da Firenze co M. Vguccione Buondelmon ti,& con M. Manno Donati,& con certi caualieri Frãceschi, & adi 10. si mossono verso i nimici dimandando battaglia, i quali non la vollono non vscendo de gli steccati, di poi passarono i nostri il Serchio presso à San Quirico, & poi vennono in su vno poggio incontro al prato

prato di Lucca, che essendo scesi nel piano ageuolmen te poteuano fornire Lucca, & nulla ne sece il nostro Capitano, anzi con grande sua vergogna, & del nostro comune con opere di poco valore sanza alcuno atto notabile consumò tempo insino adi 21.di Maggio, & veggendo con grande sollecitudine i Pisani afforzarsi detto di si parti con tutto l'hoste, & con grande vergo gna ne vennono in vald'Arno, & scorrendo il contado di Pisa feciono danno assai, & presono 150. caualie ri Pisani, che veniuano armati, quelli che erano in Luc ca veggendosi abbandonati cercarono accordo,&dierono la Città di Lucca a Pisani adi 6. di Luglio 1342. Perdita di saluo le persone, & ciò che ne potessono trarre. Et no-Lucca. ta che di principio quando l'hoste era à Grignano vol lono i Pilani facendo pace dare al nostro comune 180 migliaia di fiorini, per quelli che haueano promessi à M. Mastino, & piu ogni anno in perpetuo per S. Giouanni 1 0000. fiorini, & vno palio con vno cauallo co uerto di scarlatto di valuta di fiorini 200. & sarebbesi preso in Firenze il detto partito perche alla piu gente piaceua per fuggire spele se non fossistato Cenni di Naddo che era de Priori, & haueua il figliuolo à Lucca che lo contradisse con sua setta, & presessi l peggio con grande danno, e vergogna del nostro comune.

Grandissime aduersità seguono à narrare della nostra Città, & prima del sopradetto Duca d'Athene, & Del'Duca d'Athene. Conte di Brenna di Francia, il cui nome fu M.Gualtie ri, I quale tornato che fu colla nostra suenturata gente da Lucca i Fiorentini lo elessono per tempo d'vn'anno per Capitano, & Conseruadore del popolo all'entrata,

di

## 338 Historie Fiorentine

di Giugno 1342 col salario, & caualieri, e pedoni che haueua M. Malatelta, & questo feciono per sicurtà di loro stato, & per timore del detro M. Malatesta, & per lo trattato per lo adrieto tenuto col Bauero, La sua tor nata, ò per agio, o per segacità fu a S. Croce à luogo de Frati minori, & la sua gente intorno, & poi in Calendi d'Agosto finito il termine di M. Malatesta gli fu aggiuto la Capitaneria generale della guerra, & che potesse fare giustizia personale, e dentro alla Città, & fuori: Questo gentilhuomo, e peregrino benche fosse nominato Duca, e Conte niente possedeua, se non titolo, era cupido, e di danari, e di Signoria, & anche fu stimolato da certi grandi che disiderauano rompere i loro ordini, & da certi popolani per farsi Signori, & non essere de grandi debiti che haueuano le loro copagnie, i quali dì, e notte erano con lui a S. Croce à commuouerlo che tirannescamente pigliasse la Signoria come egli fece poi pe' nostri guai. Aduenne che adi 25. di Lugliò il di di S. Iacopo essendo molti Pratesi iti alla festa a Pi stoia, Ridolfo di M. Teghia de Pugliesi ribello di Prato venne per entrare in Prato con forza de gli Vbaldini, & con Niccolò Conte da Cerbaia, & suoi fedeli, & con nostri contadini sbanditi in numero di 40.a caual lo,& 300. appie,& nó gli venne fatto, ma incontrario fu preso egli con 20. nostri sbanditi andandosene per Mugello a gli Vbaldini, & menati a Firenze il Duca fe ce lasciare gli sbaditi che meritauano morire, & al detto Ridolfo di cui egli non hauea giuridizione fece tagliare la testa a gran torto, & da questa prima ingiustizia segui a molte altre, dissessi che n'hebbe danari da

Guazalotri nimici del detto Ridolfo: dipoi all'entrare d'Agosto fece pigliare M. Giouanni di Bernardo de Medici stato Capitano in Lucca, & fecegli tagliare il capo opponendogli falsamente, che per danari haueua lasciato fuggire di Lucca M. Tarlato d'Arezzo, il quale haueua a sua guardia, appresso nel detto mese secepigliare Guiglielmo Altouiti stato Capitano d'Arezzo, & fecegli tagliare il capo facendogli confessare hauere farto molte baratterie, dissesi fu operazione de Tarlati d'Arezzo, i quali il detto Guiglielmo mandò presi à Fi renze, & condannò vno nipote del detto Guiglielmo, & Matteo di Borgo Rimaldi Itati vficiali ad Arezzo, e Castiglione in fiorini 500. per vno per baratterie,& fe ce pigliare Naddo di Cenni Rucellai, il quale era stato Camarlingo a pagare i foldati à Lucca, & fecegli rimet tere in comune 4000. fiorini hauuti con inganno da Pisani per trattato falso di promessa di fare loro compire l'accordo di Lucca quando Cenni suo padre era de' Priori, & piu gli fece rimettere 2500. fiorini che confessò hauere guadagnati con soldati in Lucca, & à grandi preghiere gli perdonò la vita, e mandollo a con fini à Perugia con malleueria di 10000 fiorini, & simi lemente fece rimettete à Rosso di Ricciardo de Ricci suto compagno del detto Naddo fiorini 3 800.che con fessò hauere guadagnati in Lucca, & anche à grandi prieghi gli perdonò la morte, ma misselo in prigione per l'hauere,& per la persona.

Per la morte de detti quattro de maggiori Cittadini di Firenze molto fu il Duca temuto da tutti i Citta dini, i grandi,& il popolo minuto ne presono baldan-

Y 2 za,

za, & allegrezza gridando viua il Signore quando and daua per la Terra, & quasi in ogni canto si dipigneua l'arme sua.

In questo tempo spirò l'vsicio de 20. huomini detti disopra, lasciado il comune in debito di 400 migliaia
di fiorini oltre al debito di M.Mastino, il Duca ne mótò in pompa, & richiese i Priori del suo cattiuo pensiero del farsi Signore, i quali tutti insieme co dodici, &
Gonfalonieri a niuno modo vollono consentire di sot
tomettere la libertà, che mai su consentito adalcuno
pe' nostri padri, ne a Imperadore, ne a Re, per cattiuo
stato che noi hauessimo.

Il Duca diliberò pure di mettere adesecutione il suo pensiero per conforto, & promessa d'aiuto prima quasi da tutti i grādi per rompere i loro ordini,& da piu popolani perche sostenesse che le loro compagnie no fos sono strette a pagare i loro creditori,& ancora dagli ar tefici minuti à quali era dispiaciuto il gouerno de sopradetti 20. con questo caldo mandò il Duca vno ban do adi 7. di Settembre di parlamento per la mattina ve gnente in sulla piazza di S. Croce, che misse grande paura a chi reggeua, & vedendo suo pensiero, & non l'entendosi forti, mandarono parte de Priori, & de collegi à trattare collui accordo, & rimasono collui, che gli fosse dato la Signoria per vn'anno oltre a quello tépo che l'haueua co quella giuridizione, e patri che heb be M. Carlo Duca di Calauria l'anno 1326. & cosi giu rò di mantenere la libertà del popolo, l'vficio de Priori, & gli ordini della giustizia, & promutossi il parlamé to in sulla piazza de Priori, & così venne con grande

do

compagnia di M. Giouanni della Tosa, e suoi consorti, 1342. & altri Cittadini la mattina di nostra Donna adi 8. di Settembre, & insieme co' Priori fu in sulla Ringhiera, Come il Duca d'A & fatta la proposta si leuò vno de Priori, cioè M. Fran thene si se cesco Rustichelli Giudice, & no fu lasciato parlare, ma redi Firen gridossi per lo popolazo, e masnadieri, & grandi sia fat ze. to Signore à vita, & fu preso da grandi, & tra per forza,& per inganno fu messo in Palagio in Signoria, & i Priori furono messi di sotto vilmente nella Camera dell'arme, & fu leuato via il Gonfalone della giustizia, & gli ordini sopra i grandi, & poste le insegne del Duca, & all'entrare della porta fece due caualieri, cioè M. Cierretiere Bisdomini, & Rinieri di Giotto da S. Gimi gnano stato Capitano de fanti, che consentì al tradimento, & apersegli la porta, & similmente su consenziete M.Guglielmo da Scesi allhora Capitano di popo lo, che ci rimase poi suo Bargello, & carnesice, M.Meliadusse d'Ascoli allhora Podestà non volle consentire al tradimento, benche si disse fu con froda, perche ci rimase pure poi suo vsiciale. Grande festa feciono i gran di d'armeggiare, & fuochi, poi indi à due di il Duca si fece conferniare Signore à vita, per gli opportuni consigli, & misse i Priori nel Palagio de Figliopetri da San Piero Scheraggio con 20 fanti, che prima n'haueano 100, & fece il Duca grandi solennitadi à S. Croce per la sua Signoria con offerta di piu 150. prigioni, & così occupò il Duca la nostra libertà, & poi appresso hebbe la Signoria d'Arezzo, & di Piltoia, & poi gli si dierono quegli di Colle, di Valdensa, S. Gimignano, & Volterra, di che molto accrebbe suo stato, & ragunò à suo sol-

do quasi tutti i Franceschi, & Borgognoni, che erano in Italia, che subito furono piu di 800 sanza gli Italiani, & piu suoi Baroni, e parenti, che l'erano venuto à vi citare vdendo la nouella della Signoria, trouossi vna lettera in vno cassone del Duca quando su poi caccia. to, la quale gli scrisse il Re Ruberto subito che gli vdi, che era fatto Signore, & il tenore era questo, che non per sue virtu era stato satto Signore, ma per le nostre discordie, & credendoci riposare nelle sue braccia, & però ci doueua hauere piu amore, mantenere i nostri ordini, tenere co chi reggeua, mantenere i nostri vfici, & nel loro Palagio a nostro contentamento, & che ha bitasse lui nel Palagio del Podestà doue stette il Duca di Calauria, & se nó farai queste cose poco durerai nella Signoria, & cosi finì la lettera, & per segno de nostri futuri mali la maggior parte de giouani, & donne di Fi renze cominciorono à fare i vestimenti a modo de Franciosi che c'erano, che secondo i nostri costumi era no molto disonesti. Credettesi pe' Fiorentini che fatto: Signore il Ducca vendicasse le loro onte contro à Pula: ni, & lui fece il contrario che credendosi fortificare suo stato di subito fece pace & accordo con loro, & publicossi adi 14. d'Ottobre in questo modo, che la Città di Lucca rimanessi a Pisani per 15. anni, & poi si riponesse in stato comune, che tutti gli vsciti Guelfi vi potesso no tornare, & n'hauessono i loro beni il Duca vi mandasse chi volesse per Podestà, la guardia della Città fos se de Pisani,& che i Pisani dessono ogni anno al Duca per S. Giouanni 8000. fiorini in vna coppa d'argento, facessino franchi i Fiorentini in Pisa per 5 anni, rimanessono

nessono a' Fiorentini tutte le Castella che teneuano in vald'Arno, & in Valdinieuole, & Barga, e Pietrasanta, che i Fioretini douessono ribandire tutti gli vsciti nuo ui, e vecchi stati co' Pisani, perdonare à gli Vbaldini, Pazzi di vald'Arno, & Vbertini, cauare di prigione, & rendere pace a' Tarlati, lasciare M. Giouanni Visconti da Melano, ilquale il Duca rimandò bene vestito, & ac compagnato a Pisani, & domandando restituzione de suoi danni a Pisani, gli apposono che era venuto per fa re trattati per lo Duca, & cosi si parti vituperosamente, di che M. Luchino prese grande sdegno, & così tornarono in Firenze Bardi, Frescobaldi, & loro seguaci, & i

Pisani lasciarono ogni Fiorentino.

Adi 15. d'Ottobre il Duca fece nuoui Priori minu Opere del ti mischati con Ghibellini, & diè loro vno Gonfalone thene. di giustizia entroui tre insegne, cioè del popolo, & comune, e nel mezzo vno lione doro nel campo azurro col Castello del Redisopra, missegli nel Palagio dello esecutore con poco vficio sanza alcuna balia turboron sene i grandi che l'haueuano fatto Signore, credendo che in tutto annullasse il popolo come haueua promes so, & massime perche in questi di fece condannare vno de Bardi in fiorini 500. ò mano perche haucua stretto la gola a vno suo vicino popolano per certe parole gli haueua detto, & cosi veniua togliendo baldanza a' grã di, annullò l'vficio de Gonfalonieri delle compagnie, e tolse loro i Gonfaloni, & ogni altro vficio se non à suo beneplacito, ritennesi con beccai, vinattieri, scardassie-11,& altri artefici minuti, dando loro Consoli a loro volere, fece torre tutte le balestre grosse a Cittadini,

fece fare l'antiporto dinanzi al Palagio fece ferrare le finestre della scala del consiglio per sospetto, prese, & fece fondare per fare vno grosso Castello allato al palagio tutte le case de Figliopetri, de Manieri, & de Mácini,& del bello Alberti, lasciando l'edificio del ponte vecchio, fece disfare le case di S.Romolo per fare piazza insino al Garbo, mandò al Papa per licenza di disfare S. Piero Scheraggio, S. Cicilia, & S. Romolo, & non lo pote impetrare, tolse molte case de Cittadini circun stanti al palagio, & misseui sua gente sanza pagare pigione, fece fare nuoui antiporti allato à vecchi per piu fortezza, & rimurare le porti. Cominciò a fare forza egli,& i suoi alle donne,& fanciulle de Cittadini molto disonestaméte, & per cagione di donne tolse S. Sebbio a poueri, & diello per forza adaltri, il quale luogo era a guardia, & a gouerno dell'Arte di Calimala, fece fare il luogo publico delle donne mondane, del quale vno suo maliscalco trasse molti danari, fece fare molte paci tra Cittadini, e contadini, che fu la migliore opera che facessi, ma si disse ne trasse molti danari da chi le domandaua, leuò a Cittadini gli assegnamenti sopra le gabelle a danari pagati nella guerra di Lombardia, & in quella di Lucca, che erano piu di 3 50migliaia di fio rini, che fu grande male, e disfacimento di molti Citta dini,& rompere la fededel comune, recò tutte le gabel le a se, che furono piu di 200migliaia di fiorini sanza l'altre grauezze poste, fece fare l'estimo nella Città, & nel contado, & pagarlo che montò piu di 80000. fiorini, promisse non porre grauezze, & posene assai, fece crescere, e creare nuoue gabelle per S. Arrigo Fei, che

era a ciò molto adatto, dissessi che in mesi 10. & dì 18. che stette Signor e trasse tra di Firenze, & del contado 1342 circa 400migliaia di fiorini sanza quegli dell'altre terre, de quali piu che la metà ne mandò tra in Francia,& in Puglia, gli vfici che teneua in Firenze erano questi, i Priori in nome, & non in fatto, il Podestà M. Baglione de Baglioni da Perugia disideroso di danari, M.Gui glielmo da Scesi detto Conseruadore, ma piu tosto era suo assassino, & Bargello, staua nel Palagio de Cerchi bianchi nel Garbo, haueua ordinati tre Giudici à tenere ragione con assai baratterie, che stauano nelle case de Villani da S.Brocolo, & vno M.Simone da Norcia teneua nel Palagio de Cerchi da S. Brocolo à riuedere le ragioni del comune, & era piu barattiere lui che chi egli condannaua. Suoi Configlieri erano il Vescouo della Leccia, il Vescouo da Scesi, quello d'Arezzo, M. Tarlato, il Vescouo di Pistoia, quello di Volterra, M. Attauiano Belforti, e teneali per sicurtà delle loro Terre, con Cittadini poco si consigliaua, ma con M. Baglio ne, & col Conseruadore, & con M. Cerretieri Bisdomi ni tutti corrotti, & viziosi, faceua suoi decreti di fatto sotto suo suggello, del quale traheua assai danari, era huomo di poca fermezza, cupido, auaro, sgraziato, piccolo, e brutto, segace, e malizioso, fece il Conseruadore impiccare M. Piero da Piacenza vficiale di mercatantia, apponédogli baratterie, & che mádaua lettere à M. Luchino, fece îtrignere i malleuadori di Naddo di Cen ni, che lo facessino tornare da confini di Perugia con sua sicurtà, tornò adi i i.di Gennaio, & rotta la sicurtà, lo fece impiccare con vna catena in collo, tolse a suoi malle-

malleuadori 5515. fiorini apponendo, che gli haueua frodati al comune di Lucca, presesi tutti i suoi beni opponendogli che haueua trattato co' Sanesi, e Perugini contro à sui, Cenni suo padre per dolore del figliuoso, & per tema del Duca si fece Frate di S. Maria Nouella.

Del mese di Marzo fece il Duca Lega, & copagnia co Pisani contra ogni loro aduersario, & douette lui te nere 1200.caualieri,& i Pisani 800.la quale Lega mol to dispiacque a tutti i Toscani, & poco si osseruò, del detto mese sece sei Podestà in contado uno per seito con grande balia reale, e personale, i piu su de grandi, & ribelli di poco rimessi in Firenze con grande dispiacere, & danno de contadini, fece pigliare vno Matreo di Morozo,& fecelo attanagliare in su vno carro, & le uare le carni co rasoi, & dalla piazza alle forche strascinarlo sanza asse, e poi impiccarlo, perche haueua riuela to vno trattato de Medici, & altri che doucano offendere il Duca, & nol volle credere, fece impiccare in su monte Rinaldi Lamberto degli Abati valentehuomo di quegli di M.Mastino perche egli hauea riuelato vno trattato che certi grandi teneuano contro al Duca, có M. Guido Ricci da Fogliano Capitano della gente di M. Mastino, perche non voleua vdire cose che contro gli fossono. Per la Pasqua di Resuressi 1343. tenne grandi feste con giostre, & giostroui de nostri Cittadini, ma mal volentieri, perche à ciascuno era cominciato à rincrescere, d'Aprile cominciò adasforzare S. Casciano perche si chiamasse Castello Ducale, & poco du ro. all'vicita di Giugno fece il Duca sconcia giustizia a vno Bettone Cinida Capimenatore de buoi del Carroccio, 4

1343.

roccio, il quale il Duca poco inanzi l'haueua fatto de'
Priori per la detta degnità del Caroccio, & perche vsci
to che su dello vsicio si dolse, e disse alcuna parola d'vna imposta gli era stata fatta, gli sece cauare la lingua,
& mandollo a confini a Pelèro di che morì prestamen
te, molto sene turborono i Cittadini vedendo non po
tere parlare d'ingiurie, ò torti che riccuessono, & adi 2.
di Luglio sermò il Duca taglia co M. Mastino, co Mar
chesi da Esti, & col Signore di Bologna col quale contrasse parentado, ma piu vtile gli era la beneuolenza de
Cittadini di Firenze, la quale gia con sue opere hauea

perduta:

Fatta la Lega tra i Pisani el Duca circa 1 500. caualieri Tedeschi, & 2000. pedoni si partirono da Pisani, & hebbono alcuno piccolo soldo per leuarsegli da dos so, & feciono cópagnia, passarono per quello di Saminiato di S. Gimignano, e Colle, & parte di nostro contado sanza fare danno alcuno, a Staggia, e Fonte becci, & in piu altre Terre de Sanesi feciono ruberie, & danni assai, & ricomperoronsi i Sanesi dalloro siorini 4000. simile feciono in Valdichiane, in quello di Perugia, & a Scesi, & ciò su ordine del Duca, e misseui danari per fare danno a Sanesi, & Perugini, perche non haucuano voluto sua Signoria, ne compagnia per viuere liberi, poi passarono à Rimino per danneggiare M. Malatesta, poi si diuisono a soldo di piu Signori.

Adi 29. di Gennaio morì à Napoli il molto per adrieto nominato Re Ruberto d'età d'anni 80. Hato Re anni 33. & mesi, sanza herede maschio, ma con 2. nipote semmine figliuole del figliuolo del Duca di Ca-

lauria,

lauria, l'vna fu sposa d'Andreasso Duca di Calauria, l'al tra del Duca di Durazzo, nipote del detto Re Ruberto d'vno suo fratello, fecesene in Firenze essequie adi

31. di Gennaio.

Di Febbraio s'apprese fuoco in Pietrasanta, & arsene gran parte per modo che gli habitanti l'abbandonauano, se non che furono souuenuti dal Duca sopra-

detto di danari, e di grano.

In detto mese pel vento caddono le mura del dormentorio nuouo de Frati di S. Marco, & moriui due Frati,& vno secolare, fecesi la nuoua via dal pozzo Toscanelli alle mura, perche il popolo fosse adatto à soccorrere le mura sanza andare sotto le forze de Rossi, ò de Bardi.

Recossi la misura dello staio che s'vsaua colmo à ra so che scemò libre vna & mezzo in due.

Tornando a' fatti del nostro Ducad'Athene, inanzi che compiesse tre mesi della sua Signoria venne in dissipiacere della maggiore parte de Cittadini pe' suoi iniqui portamenti a grandi che l'haueuano fatto Signore per non attenere loro le promesse a' popolani per hauere loro tolto ogni reggimento a gli artesici, perche nulla guadagnauano, & generalmete à tutti per le mol te grauezze, & hauere tolte le loro rendite degli assegnamenti, & per molte sue rigidezze, onde molte congregationi s'ordinarono per torgli la Signoria, & la vita non sappiendo l' vna dell'altra, ma le principali suro no tre sette, della prima su capo il nostro Vescouo de gli Acciaiuoli Frate Predicatore, che prima l'haueua ta to magnificato in sue prediche, della seconda congiura

erano

erano capi M. Manno, & Corsodi M. Amerigo Donati, e certi altri, della terza setta era capo Antonio di Bal 1343. dinaccio Adimari, e Medici, Bordoni, Oricellai, & Lui gi di Lippo Aldobrandini, & piu altri popolani, & per molti modi pensarono le dette sette di cacciarlo, & vcciderlo, certi d'assalirlo in Palagio, certi quando andaua per Firenze à solazzo à vedere sua vaga dalla Croce à trebbio saettarlo che con circa 30. in compagnia andaua per la Terra, dipoi gli fu messo sospetto, & fece ferrare le finestre del Palagio, e caualcaua per la Terra con due masnade di caualieri, & 100. fanti, ma come à Dio piacque per meno male, la terza setta che era piu pronta che l'altre fu scoperta da vno masnadiere Sane se, che lo riuelò a M. Francesco Brunelleschi pigliando da lui cossiglio, & crededo che lo sapesse, & il detto M. Fracesco, ò per paura, ò per fare vendetta di suoi nimici lo manifestò al Duca, il quale esaminò il detto fante segretamente, e saputo alcuno de Caporali della congiura, fece pigliare Pagolo del Manzera horreuole popolano di porta S.Piero, & Simone da monte Rappoli adi 18. di Luglio, i quali confessarono che loro capo era Antonio di Baldinaccio sopradetto, il quale richie Ito compari, e fu riceuuto, & preso, il perche quasi tutti i principali delle sette chi si parti, & chi si nascose, & sentendo il Duca la congiura si grande non ardi à fare giustizia de detti presi, e entronne in grande paura, & ritrasse tutte le sue genti delle Terre, richiese d'aiuto il Signore di Bologna dal quale hebbe 300.fanti, speran do fare grandi vendette di molti Cittadini, & adi 25. di Luglio fece richiedere piu di 300. Cittadini d'ogni manie-

maniera che il di seguente fossono dinanzi à lui à consigliarlo che hauessi à fare de presi có intentione d'vccidergli tutti, e correre la Terra, ma Iddio per sua grazia non promisse tanto male, & à tutti i detti Cittadini entrò grande sospetto, & manifestoronsi l'vna setta all'altra, & eon grande concordia diliberorono di ribel larfi, e armoronfi, e temendo i detti Cittadini che lo in dugio non fosse loro molto dannoso, perche ogni dì veniua al Duca aiuto dalle terre vicine, & nella terra haueua piu di 600. caualieri de suoi, ordinorono che sabato adi 26. di Luglio il di di S. Anna, dopo nona vsciti i lauoranti delle botteghe per certi ribaldi si mouesse zussa in mercato vecchio, & porta S. Piero, & gridassono all'arme, & cosi fatto subito tutti i Cittadini furono armati appie, & à cauallo, ciascuno alla sua con trada, & vicinaza co badiere del popolo, e del comune, e libertà come era ordinato, & sbarrata la Città a ogni via, & cosi tutti quelli d'oltr' Arno s'vnirono insieme, e sbarrarono le bocche de ponti per tenersi francaméte, & mandarono certi di loro per aiuto a Sanesi, e Pisani, che non piacque molto a gli altri Cittadini, & simile subito s'armò la gente del Duca correndo alla piazza, e vennonuene circa 300, gli altri furono tutti tra morti, e presi, & rubati, & di principio anche trassono certi Cittadini suoi amici gridando viua il Duca, ma come viddono l'ordine dato tutti si riuolsono contro al Duca, saluo M. Vguccione Buondelmonti, che fu ritenuto in Palagio, & quelli tali furono M. Vguccione detto con certi suoi consorti, & con gli Acciauoli, M. Giannozzo Caualcanti, & de' suoi consorti, Peruzzi, An-

Antellesi, e certi scardassieri, & alcuno beccaio, i Priori per loro sicurtà erano rifuggiti in Palagio, ma quelli 1343. de cinque sesti di loro vscirono fuori per campare Antonio di Baldinaccio Adimari, & con Adimari, Medici, Altouiti, Oricellai, Ricci, & altri offesi presono tutte le bocche della piazza, che erano piu di 12. & afforzarolle, che nessuno ne poteua vscire, & di, e notte combarteuano colla gente del Duca, che erano nel Palagio, & in fulla piazza con molti fediti per lo saettamento del Palagio, ma pure infine la gente del Duca lasciati i caualli la sera si fuggirono nel Palagio, & in questo mede simo tempo Corso di M. Amerigo Donati e' suoi fratelli, e consorti per scampo di suoi amici, & parenti assalirono le carcere delle itinche, che erano di legname, & con l'aiuto de prigioni le ruppono, e vscironne tutti i prigioni, i quali in brigata col seguito di M. Manno Donati, & di Niccolò di M. Alamano, & di Tile Benzi, e consorti, & d'Antonio di Baldinaccio Adimari, & di Beltramo de Pazzi, & altri amici de prigioni assalirono il Palagio del Podettà, & perche nessuna resistenza fece M. Baglione da Perugia Podestà, ma con paura, e pericolo si fuggi in casa gli Albizi, subito l'hebbono, & ru borollo infino alle finestre, e panche, & apersono à tutti i prigioni che erano in Bolognana,& arsono tutte le scritture, che vi trouarono, & simile feciono di tutte quelle della camera del comune doue erano scritti i ru belli, & il simigliante feciono all'vficiale della mercata tia, & in tante ruberie, niuno danno fu fatto se non a gente del Duca, i Cittadini d'oltr'Arno passarono di

quà a cauallo, & appie alle insegne del popolo, & del

comune gridando muoia il Duca, & congiunsonsi con gli altriCitt adini, che furono piu di 1000. à cauallo, & 10000. appie tutti Cittadini armati sanza l'altro popolo minuto, il Duca che s'era ridotto nel Palagio con circa 400.huomini, con poco da mangiare veden dosi si fieramente assalito, & crededosi rimediare la Do menica mattina fece caualiere Antônio di Baldinaccio Adimari, cotro al suo volere, ma fecionglele acconsen: tire i Priori che erano rinchiusi in Palagio per lo meglio, & lasciollo insieme con gli altri che hauea presi, & puose in sul Palagio bádiere del popolo, ma per que sto non cessò punto l'assedio, la Domenica notte man darono i Sanesi in aiuto 300.caualieri, & 400.balestrie ri con sei loro horreuoli Cittadini per Ambasciadori, i Saminiatesi madarono in aiuto 2000. pedoni, i Pratesi 500. & venneui il Gonte Simone da Battifolle, & Guido suo nipote, con 400. fanti, & di nostri Cittadini armati vennono il seguente di grande quantità, i Pisani madauano 500.caualieri à richiesta di certi gradi d'oltr'Arno, come è detto disopra, & per gelosia fu loro mandato incontro infino al Borgo della Lastra, che si tornassono adrieto, i quali tornandosi furono as saliti da quegli di monte Lupo, Caprara, Empoli, & di Puntormo, & furonne morti piu di 100. & tolti 200. caualli, gli Aretini sentito il caso del Duca subito si rubellarono da lui, & cacciarono tutti i suoi vficiali, il Castellano subito s'arrende, il quale era Guelfo di M. Bindo Buondelmoti, a Castiglione Arctino erano per Castellani Andrea di Tingo de Bardi, & Iacopo di Laino de Pulci, che subito lo réderono a Tarlati d'Arezzo, il si-

353

il simile feciono i Pistolesi, & ridussonsi a libertà, & po polo Guelfo, & disfeciono il Caltello farro pe Fiorentini, & ripresono Serraualle, rubellossi S. Maria à monte,& monte Topoli, tenendosi per loro, rubellossi Volterra, e tornossi alla Signoria di M. Attauiano Belforti, il simile feciono quelli di Colle, & S. Gimignano, rimanendosi in loro libertà, indi à poco il Vescouo di Firen ze con certi altri buoni Cittadini feciono sonare la capana del Palagio del Podeità, & bandire parlamento per ribandire lo stato, & Signoria, & lunedì appresso congregati in S. Reparata elessono 14. Cittadini con grande balia à riformare la Città, & leggi cioè 7. grana di,& 7. popolani, i nomi de' quali furono questi, M. Ridolfo de Bardi, M.Pino de Rossi, Sandro di Cenni Biliotti, M. Giannozzo Caualcanti, M. Simone Peruzi, Filippo Magalotti, M. Giouanni Gianfigliazi, Bindo Altouiti, M. Tella Tornaquinci, Marco degli Strozzi, M. Bindo della Tosa, M. Francesco de Medici, M. Talano Adimari, & M. Bartolo de Ricci, & ragunauansi nel Vescouado, & subiro i derri 14. elessono per Pode stàil Conte Simone, il quale rinunziò, & però in suo luogo elessono M. Giouanni Marchese da Varliano, & in tanto che penasse à venire per vice Podestà elessono Cittadini vno per selto, i quali furono M. Berto Freicobaldi . . . . dall'Antella, Nepo Spini, Pagolo Bordoni, M. Francesco Brunelleschi, Antonio de gli Albizi, & sterrono nel palagio del Podestà con 200. fanti Pratesi tenendo ragione sommaria, & continuamente duraua l'assedio al palagio del Duca su preso pe gli Altouiti vno notaio del Conservadore del Duca. dato

354 Historie Fiorentine

stato micidiale, & reo, e fu tutto tagliato a bocconi, & simile fu fatto in sulla fogna di porta S. Maria, à vno M. Simone da Norcia stato vsiciale del Duca, sopra le ragioni del comune per hauere egli à torto tormentati, e condannati molti Cittadini, & il simile fu fatto à vno Filippo Terzuoli stato Capitano de Sergenti, Ser Arrigo Fei, ch'era stato sopra le gabelle fuggendosi da Serui come Frate fu conosciuto, e morto à San Gallo.e strascinato ignudo da fanciulli insino alla piazza de Priori, & iui fu appiccato pe' piedi, & sparato come vno porco, i 14. eletti, & il Vescouo, & il Conte Simo ne, & gli Ambasciadori Sanesi stauano in continoua pratica col Duca di trarlo di Palagio, ma à nessuna con cordia volle mai acconsentire il popolo se non haueua no prima dal Duca il Conseruadore, & il figliuolo, & M. Cerrettiere Bisdomini per farne giustizia, & non volendo il Duca acconsentire à questo i Borgognoni, che erano con lui in Palagio gli dissono, che inanzi che volessono morire di fame e' darebbono preso lui insie me co' detti tre, il perche al Duca fu necessario dargli al popolo, & venerdì adi primo d'Agosto in sulle 22. hore i detti Borgognoni mandarono fuori dell'antiporto del Palagio nelle mani del popolo il detto M. Guiglielmo da Scesi suto Conseruadore, & vno suo figliuolo d'età d'anni 18. di poco inanzi fatto caualiere dal Duca, il quale fu il primo tagliato à minuti pezzi dal popolo in presenza del padre, & subito su fatto il si mile al padre portandone chi vno pezzo!, & chi vn'altro in sulle lance, & spade, & hebbeui de si arrabbiati,e bestiali che mangiarono di quelle carni crude, & sazia-

LIBRO SECONDO. to alquanto il popolo dimenticarono M. Cerrettieri, 1343. che doueua essere il terzo, & meritamente, il quale la tera medelima da certi de Bardi, & altri fuoi amici nascosamente fu tratto del Palagio, & mandato via, per la morte del Conseruadore si feciono caualieri due de gli Oricellai,& due degli Altouiti a quali egli hauea pri ma giudicati à morte i consorti, e furonne poco lodati. Adi 3. d'Agosto il Duca s'arrende è die il Palagio a Cacciata del Duca detti 14. & al Vescouo, e Conte, e Ambasciadori saluo d'Athene. le persone di se, e di sua gente, i quali n'vscirono con grande paura, & accompagnati da piu Cittadini, & da Sanesi, il Duca con sacramento rinunziò à ogni Signo ria, ò giuridizione, e ragione acquistata sopra la Città, contado, ò distretto di Firenze, & per paura della furia del popolo rimase à guardia de Priori colla sua priuata famiglia insino adi 6. d'Agosto, & la notte n'vsci bene accompagnato da Sanesi, & Conte Simone, & piu nostri Cittadini, passò Arno dal ponte a Rignano, & da Valembrosa a Poppi, & iui fatta la retificagione promessa n'andò per Romagna à Bologna, & dal Signore fu bene riceuuto, e donato di danari, & caualli, & poi da Ferrara n'andò à Vinegia, & iui armate due galee si parti di notte, & andonne in Puglia sanza aspettare sua gente, i quali lascio indrieto male contenti, e tale fu la fine, & partita del Duca con nostri guai, & con portarne molti de nostri danari, & subito dopo la sua partita su disarmata, e pacificata la Città, andoronsene i forestieri, apersonsi le botteghe, & le-

uossi via ogni ordine fatto dal Duca, & ordinossi,

che per memoria di ciò si guardasse ogni anno il dì

Z 2 di

di Santa Anna con solenni vsici, & offerte per lo comune.

Molti consigli tennono subito i detti 14. del modo di riformare la Terra nel Priorato, & ne gli altri vfici, pareua a' grandi douere participare gli vfici, essendo suti principali à ricouerare la libertà, i popolani vsi à reggere lo consentiuano, gli artesici, e popolo minuto ancora il consentiuano saluo che nell'vsicio del Priorato, & de Collegi, infine per consiglio del Vescouo, e de Sanesi si vinse che i grandi participassono d'ogni vsicio, & perche i sesti erano disgua-gliati participando piu l'vno di l'altro delle grauez-ze, non parue giusto che de gli vsici douessono essere eguali, participaua il sesto d'oltr' Arno della prestanza di fiorini 100000. piu di 28 migliaia di fiorini, il sesto di S. Piero Scheraggio fiorini 23 migliaia, pòrta di Duomo 1 imigliaia, porta S. Piero 13 migliaia, & però s'ordinò che per raguagliare la Terra si riducesle à quartieri, il primo si dicesse S. Spirito colla insegna della colomba coll'vliuo in bocca, il secondo di S. Croce colla infegna della Croce, il terzo di Santa Maria Nonella colla insegna del Sole co' razi, il quarto di San Giouanni con insegna di detta cappella di San Giouanni, con due chiaui dallato, elessonsi pe' detti 14. à fare lo Squittino de Priori diciassette popolani, e otto grandi per ogni quartiere, & futonui i detti 14. & il Vescouo, che in tutto fuiono 115. & per configlio de Sanesi, & del Conte s'ordinò sene trahessino per ogni vsicio dodici, cioè tre per quartiere, vno grande, & due popolani, tutti gli altri viici fosso-

Principio di quartre

no per metà, & otto Consiglieri à diliberare insieme co' Priori le graui cose, in luogo de 12. vsati cioè 4. grandi, e 4. popolani, fatto lo Squittino si sparse vna boce, che de primi Priori doueua essere M. Manno Do nati, & altri troppo potenti, di che molto si turbò il popolo, & fu quali in arme, insino alla tratta de nuoui Priori, a due dì, all'vscita d'Agosto per durare loro vsicio insino à Ognisanti, i nomi de quali surono questi per S. Spirito, Zanobi di M. Lapo Mannelli, Sandro di Simone da Quarata, & Niccolò di Cione Ridolfi, per S. Croce, M. Razante Foraboschi, Borghino Taddei, & Nastagio Tolosini, per Santa Maria Nouella, Vgo degli Spini per grande, M.Marco Marchi Giudice, & Antonio d'Orso Valentini, per S.Giouanni, M. Francesco della Trita Adimari, Bellincione degli Albizi, & Neri di Lippo, gli otto Consiglieri furono questi, Bartolo di M. Ridolfo de Bardi, & Adouardo Belfredelli, Domenico di M. Ciampolo Caualcanti, & M. Francesco di M. Lotto Saluiati Giudice, Nepo di Doffo Spini, & Piero di Ser Feo da Signa, Beltramo de Pazzi, & Piero Rigaletti, pure de' detti stette il popolo quieto, ma non però contento di tale mescu glio, messi i Priori in vsicio i 14.si tornarono à casa, riserbandosi la balia, & raguhandosi alcuna volta nel Vescouado.

Per non sentire raffermi gli ordini della giustizia, & per lo caldo della nuoua Signoria cominciorono certi de grandi à fare delle forze, & homicidij nella Città, & nel contado, e di falle accuse contro a popolani, il perche essendo il popolo male contento di loro

Z 3 com-

compagnia, & dubitando di peggio rutto si commosse contro a grandi có l'aiuto di M. Giouanni della Tosa, M. Antonio di Baldinaccio Adimari, & di M. Geri de Pazzi caualieri di popolo a' quali molto dispiaceua i modi de' loro consorti, & degli altri grandi, & anche ne furono cagione certi popolani per farsi maggiori, e segretamente trattarono co' detti, & con certi Caporali di popolo, e col Vescouo, & con certi de' Priori popolani di recare il secondo vsicio de Priori a 8. popolani, & vno Gonfaloniere di giustizia schiudendone i grandi, & che fossono partefici degli altri vsici, il Vescouo à buono fine, & credendo fare il fatto d'accordo sene scoperse co' suoi 14. compagni fra' quali erano 7. de principali de grandi, i quali 7. tennono di ciò molti consigli con molti grandi, i quali in tutto ne garono,& massime i Bardi chiamando il Vescouo traditore, & fornironsi d'arme, & mandarono per loro amici di fuori, il perche la Città s'armò cotro a loro col configlio de detti, M. Giouanni, M. Antonio, & M. Geri, i quali insieme con molti altri popolani vennono armati in sulla piazza de Priori gridando viua il po polo, & muoiano i grandi, & gridando forte a Priori gittate dalle finestre i vostri compagni grandi, ò noi v'arderemo tutti nel Palagio, & recate le scope missono fuoco nell'antiporto, i Priori popolani attendeuano à scusare i grandi dicendo essere buoni, & con loro in grande concordia, infine e conuenne per forza tutti i Priori grandi rinunziassono all'vficio, & andaronne con assai paura accompagnati insino alle loro case adi 22. d'Ottobre, parti i quattro Priori di Palagio, & disfatto

LIBRO SECONDO. fatto l'vficio degli 8. consiglieri, i Priori che rimasono col consiglio delle capitudini delle 21. arti elessono

12. Consiglieri popolani 3. per quartiere, & elessono 16. Gonfalonieri cioè 4. per quartiere che manzi alla Signoria del Duca soleuano essere 19. & seciono Gon faloniere di giustizia oltr'Arno Sandro di Simone da Quarata che era Priore, & feciono il consiglio del popolo 75. per quartiere, & cosi si riformò la Terra. Per questa operazione grauati i grandi continuo minaccia uano benche haueuano pure grande paura del popolo, il quale subito fece rifare i serragli alle vie stando con-Riprese il tinuo armato, & facendo grande guardia, & di di, e di popolo la Signoria, notte. In questo bollore vno matto caualiere M. An- & rifeciosi drea de gli Strozzi contro à volere de suoi consorti ar- i 12. e Go falonieri. mato, & in su vno cauallo couerto con compagnia di molti ribaldi scardassieri, & simili genti promettendo loro di fargli ricchi, & signori si mosse per la Città con questa brigata gridando viua il popolo minuto, & muoiano le gabelle, & il popolo grasso, & vennono alla piazza de Priori per assalire il Palagio, & fare Signore il detto M. Andrea, & con saettamenti, e pietre dal Palagio furono cacciati con molti morri, e fediti, & vé nono al Palagio del Podeltà, & fu loro fatto il simile dalle gente del Marchese di Vargliano, che era Pode-Ità, e tornati a casa il detto M. Andrea su preso da suoi consorti, e vicini, & mandato fuori della Città, & sban dito per rubello, vedendo cosi diviso il popolo molto si rallegrarono i grandi, & ogni di s'afforzauano, ma infine al popolo rimase pure la Signoria, & molto per questo ne somontò il popolo, & di nuouo ordino di

Rifecionsi gli ordini della giu•

stizia con-

tro a gradi

fare Squittino di Priori 12. & Gonfalonieri, & à detto Squittino ordinorono che interuenisse 19. Priori, & 12. Cossglieri, & 16. Gosalonieri, & 5. della mercatantia, & 52. huomini eletti delle 21. capitudini dell'arti, e 28. arroti per ogni quartiere tutti artefici, siche i tutto erano 206. tutti questi feciono nuouo Squittino, anda rono à partito 3346.huomini, & no vene rimasono il decimo ordinorono che la tratta fosse 8. Priori, & vno Gófaloniere di giustizia accoppiati per modo che in ogni vsicio fossono 2. popolani grassi 3. mezzani, e 3. ar tesici minuti, il Gonfaloniere fosse l'vna volta dell'vna sorta, & l'altra degli altri, si che ogni membro l'hauesse la sua volta, fu copiuto lo Squittino adi 20.d'Ottobre 1343.e trouossi vi rimasono piu artefici che no toccaua per errata. Fatto lo Squittino si rifeciono gli ordini della giustizia cotro a grandi, stati annullati per lo Duca, e poi pe' 14, & riformorosi come prima co due limi tazioni, l'vna che doue prima se alcuno de gradi offen deua vno popolano, oltre alla pena del malfattore, era no tenuti i suoi cosorti a pagare al comune 3000. lire, ordinossi per petizione ne cosigli, che questo non toccasse se no a suoi cosorti insino in terzo grado, & non hauendo il terzo toccasse al quarto, & dando preso, ò morto il malfattore n'hauessono le 3000 lire. L'altra limitazione fu che certi piu pacifichi furono fatti popolani, i quali furono 4 de Manelli, tutti i Nerli di Bor go S.Iacopo, & dal ponte alla Carraia, tutti i Manieri, Spini, Scali, Brunelleschi, Pigli, parte degli Agli, tutti gli Aliotti, Compiubbesi, Amieri, M. Giouani della Tosa, e frategli, e nipoti, & alcuno loro cosorto, i Guidi, e mol-

HISTORIE FIORENTINE

te altre schiatte di contado quasi spente, cioè il Cote da Certaldo, e figliuoli, & nipoti, il Conte da Puntormo, e figliuoli, & nipoti benche non haueano altra Contea, che il nome, quelli da Lucardo, quelli da Cuona, quelli da mõte Rinaldi, quelli dalla Torricella, quelli da Seza ta, quelli da Mugnano, i Benzi da Feghine, quelli da Lu colena, quelli dal Colle di vald'Arno, quelli da mote lu go della Berardinga, & piu altre schiatte di contado, in tutto furono circa 500 nuouamete fatti di popolo per fortificare il popolo, & indebolire i grandi, gli vfici di che furono schiusi i grandi furono Priori 12.& Gonfa lonieri di copagnie ne Capitano di leghe del cotado in fra 5. anni, chi facesse homicidio, ò fedisse, ò ragliasse mébro a popolano approuato pel cóliglio del popolo fosse in perpetuo de gradi, trassonsi i Priori, e 12. & Go falonieri del nuouo Squittino per entrare in Calédi di Nouebre, & furono i piu artefici & fu cotento il popo lo che si potè dire il reggimeto essere negli artesici. Pe' benefici riceuuti dal Côte Simone da Battifolle, & Gui do suo nipote, e figliuolo del Cote Vgo, il nostro comu ne gli ristituì di Settébre le terre d'Ampinana, Mócione, Balbiscio, & liberossi il comune d'Arezzo dalla Sig. di Fireze dando al nostro comune al bisogno p 4. anni 100.caual.e fio...d'oro p anno per insino in soma di 200migliaia di fio.che noi v'haueuamo messo, diessi il Castello di Pietrasata al Vescouo di Luni pche guerreg giasse i Pisani có l'aiuto di M.Luchino, & nota che p la nouità del Duca perdè il nro coe la Sig.d'Arezzo, Pisto ia, Serrauale, Volterra, S. Gimignano, Colle, Pietrasata, S. Maria à môte, môte Topoli, Castiglione Aretino, & piu

362 HISTORIE FIORENTINE piu altre Terre per difetto de nostri Cittadini che v'erano Castellani.

Perche la nostra Città haueua bisogno di riposo si fece pace co' Pisani, e bandissi adi 16. di Nouembre inchiudendoui che Lucca rimanesse loro, & dessono al nostro comune 100000. fiorini in 14. anni ogni anno per errata, & per S. Giouanni, & al nostro comune rimanesse tutte le Castella che teneua, & franchi i Fiore tini in Pisa di quello venisse per mare di 200migliaia di fiorini alla stima, della dogana che era il quarto piu del resto pagassono danari due per lira, & i Pisani in Fi renze di 30000. fiorini di roba venisse da Vinegia, & del molto.

del resto pagassono danari due per lira.

1344.

Del mese di Giugno 1344. reggendo in Firenze quasi gli artefici come è detto disopra furono condannati molti dallo esecutore di quelli che s'erano trouati Rettori, o Castellani in Arezzo, Castiglione, & altre Terre che si perderono al tempo del Duca, & in grandi somme di pecunia per modo che molti 'danari entrorono in comune, & i piu furono de grandi che la maggiore parte erano di soro in quegli esercizij, fecesi anche in detto mese vsiciali à potere rifare rubelli certi Ghibellini, & possenti di quegli che erano rubegli inan zi al Duca, perche à suo tempo s'arsono i libri, su anche condannato Corso di M. Amerigo Donati per contumace per lettere che si trouarono di trattato che teneua con certi Lombardi contro al popolo di Firenze, ò vero, ò nó vero che si fusse, perche à molti pareua ope ra impossibile a lui sanza maggiore aiuto, & in pochi di poi lui, & la moglie morirono a Furli.

Adi

Adi 8. d'Agosto s'apprese fuoco da se in vno panno riscaldato in vna bottega di lanaiuolo di S. Martino, & arsono diciotto case, & botteghe di lanaiuoli co grandissimo danno di panni, lane, & altre cose, in detto téposi fece anche nuoue leggi contro a grandi, & massime vna che strigneua ogni huomo che fossi di fuori in Signoria, ò à soldo à tornare a pena d'essere sbandito per rubello, e tornor ono con grandi sconci, & danni, & questo si fece per paura che hebbe il popolo per molti che n'erano iti à soldo có M. Luchino, & có M. Mastino, e à Ferrara, e a Bologna, e nel Regno, fecesi anche legge che qualunche vccidesse il Duca d'Athene hauesse dal comune 10000. fiorini, & che in sua per petua vergogna fosse dipinto nel Palagio del Podestà Fudipinto con M. Cerrettieri Bisdomini, & con M. Meliadusse, d'Athene. col Conseruadore Guglielmo da Scesi, & col figliuolo, e M. Rinieri di Giotto da S. Gimignano, & il fratello, non fu molto lodata opera perche il difetto fu di chi lo fece Signore, ma feceli per le cattiue opere che faceua in Francia contro a' Fiorentini domandando rapre saglia al Re di Francia contro a Fiorentini per amende che domandaua ma rimediossi con mandarui Ambasciata, & con lettere Papali, e tutti scriueua lettere in Firenze a suoi amici, sospettose commouendo gente, e promettendo di tornare, furonne impiccati due legnaiuoli suti suoi credenzieri che riceueano dette lettere.

Et del mese di Dicembre la campana del consiglio che era in su merli del palagio si pose in sulla Torre dré to acciò che si sentisse meglio oltr'Arno, & doue era quella si pose la campana che venne da Vernia, & ordinossi

1 7 mm

dinossi che sonasse quando s'appigliasse il succo in Firenze acciò che le guardie potessono soccorrerui, & di Gennaso surono ribanditi gli Vbertini per accordo sat to con loro, & col Vescouo d'Arezzo loro consorto, & dierono per sicurtà al nostro comune nelle mani del Conte Simone Ciuitella, Cennina, & il palagio di Cattiglione degli Vbertini, & certe altre fortezze, del me se di Febbraio surono condannati per rubelli tutti gli Vbaldini saluo il lato di quegli da Senno per l'aguato, e battaglia che seciono alla nostra gente a Firenzuola, & Tirli alla cacciata del Duca, & i loro beni consiscati.

Et in detto mese venne in Firenze due Ambasciado ri dal Re di Francia a petizione del Duca d'Athene do mandando amenda a'quali fu diligentemente mostrato i cattiui portamenti del Duca, & molto furono honorati, & partironsi assai contenti, e peròsi mandòin Francia ambasciata, come è detto disopra, & nondime no non si astenne però il Re di fare contro a' Fiorentini, come si dirà inanzi, ordinossi ancora in detto mese che tutto il debito che il comune haueua fatto co' suoi Cittadini al tempo de' 20, che fu circa 460 migliaia di fiorini, & pel debito di M. Mastino che fu circa centomila, tutti fossono scritti in vno libro, e meritati a 5. per 100 l'anno dando ogni mese la sua rata, & a ciò furono assegnate certe rendste di gabelle, dopo certe paghe di M. Mastino, & cominciossi a pagare detta prouisione d'Ottobre 1345. & adi 14. di Marzo mori in Firenze Iacopo di M. Giambene, & fu seppellito à S. Croce che su riputato santo con visibili, & aperti miracoli, dissessi che predisse a suoi amici molte cose future.

future. Del mese d'Aprile 1345 si fece in Firenze vna iniqua legge contro a cherici che qualunche cherico ossendesse alcuno laico di malesicio criminale sosse suo ri della guardia del comune, & potesse essere punito dalla Signoria secolare in hauere, & in persona non risserbandosi alcuna degnità chericale, & questo su per certe sconce cose satte per alcuni cattiui cherici, & non dimeno su molto biasimata, & questo su de frutti del reggimento degli artesici, & sunne molte querele in corte al Papa, & per questo, & altre cose venne poi le disserenze fra la Chiesa e i Fiorentini.

Del mese di Maggio i Reggenti di Firenze di fatto tolsono cotro a ogni giustizia à certi nobili di Firenze molte possessioni itate donate dal nostro comune à lo ro antichi per gratitudine di molti benefici fatti, & pri ma ne tolsono alcune a Pazzi, le quali il comunedonò loro infino l'anno 1321. quado il popolo fece 4. di lo ro caualieri, e difenditori, cioè 2. figliuoli di M. Pazzino, & 2 suoi nipoti, perche il detto M, Pazino era stato morto i seruigio del comune, & in vita insieme co suoi colorti era suto capo, e difenditore del popolo cotro a gràdi, & à ogni altri, & il suo padre M. Iacopo caporale del popolo fu morto plo comune à mote aperti, come adrieto è fatto metione, il simile su fatto a figliuoli di M.Pino, e M. Simone della Tosa, di possessioni donate loro quado il popolo gli fece caual. p benefici riceuuti, & simile a figliuoli di M.Gio.Pini de Rossi, che morì à Vignone Ambasciadore à Papa Gio montorono dette potlessioni 1 5000. fio. béche no ne venisse in comune la metà, & furono assegnati à rifacimento de ponti.

Adi

366 Historie Fiorentine

Adi 18. di Luglio si compie di serrare, & volgere il ponte rifatto doue era il ponte Vecchio con 43 botte ghe suui delle quali traheua il comune di pigione l'anno circa 800 siorini, costò il detto ponte circa fio.... & in detto anno si cominciò il ponte a Santa Trinita, & su compiuto adi 4. d'Ottobre 1346. & merlossi il Palagio del Podestà, & missesi in volta il tetto disopra. Et in detto anno si cominciò a riuolgere, & rinouare la Cappella di S. Giouanni, & la corrice d'intorno assai piu bella che non era prima perche era rotta, e guasta, & faceua acqua, & guastaua le storie del Musaico.

Domandando M. Massino in detto anno del resto della vendita di Lucca tra di capitale, e d'interessi piu di 13 omigliaia di fiorini, si diliberò in Firenze d'abandonare quelli 12. Cittadini che v'erano per stadighi, & non gli scambiare piu come si soleua, acciò che non ha uesse 24, i quali subito furono messi da M. Massino in prigione insieme co gli altri Fiorentini, il Marchese di Ferrara s'inframisse di mezzo, & accordò la cosa per 75 migliaia di siorini promettendo i Fiorentini di pagare fra due mesi, & così seciono, & accattaronsi da Cittadini assegnando per merito 5. per 100. delle ren dite delle gabelle insieme col debito vecchio, che il comune haueua prima.

Venne in questi tempi grandissima carestia di monete d'ariento che quasi non sene trouaua perche tutte si sondeuano, & mandauansi oltra mare che valeua la libra à lega d'vndici once piu di lire 12. à sio. & patiuanne i lanaiuoli, & artesici grande disagio, per questo s'ordinò, che nessuno trahesse di Firenze ariento

fotto

sotto graue pena, & fecesi nuoua moneta d'ariento à lega d'once vndici, e mezzo di valuta di soldi 4. l'vno, 1341. & chiamoronsi nuoui Guelfi, & hebbono buono corso, ma certi Cittadini feciono venire da Siena certi à fare moneta falsa simile à quella,& furono presi,& arsi due, & quelli che la faceano fare furono richielti, & per contumace condannati nel fuoco.

In questo anno falli la compagnia de Bardi grande, Bardi, Pee potente piu che altra d'Italia, & quella de Peruzzi, per danari prestati, e pagati per lo Re d'Inghilterra, & di Cicilia da' quali si trouarono hauere vno milione di fiorini, & i Peruzzi 600 migliaia, & furono poi cagione di fare rouinare dell'altre, accordaronsi i Bardi à rédere soldi 9. danari 3. per lira, & i Peruzzi soldi 4.

All'entrare di Gennaio vno di circa hora di nona entrò vno lupo in Firenze per la porta à S. Giorgio, & scorse gran parte d'oltr' Arno, & fu preso, & morto in Verzaia alla porta, & in questi di cadde vno scudo di gesso coll'arme del Giglio che era commesso sopra la porta del Palagio del Podestà, che amenduni furono

reputati cattiui auguri.

Del mese di Febbraio Filippo di Valos Re di Francia ingiustamente à petizione del Duca d'Athene concedette rapresaglia contro a Fiorentini in hauere,& in persona per tutto il suo reame, se insino à Calendi di Maggio prossimo non lo hauessino contento della mé da che domandaua, che era infinita quantità di danari non volendo mai intendere le nostre ragioni dal sindaco del comune, che v'era presente, ne farne commessione con grande suo biasimo, & conuenne che i

Fiorentini sipartissono; ò stessono in franchigie, ma tosto ne mostrò Iddio vendette.

Era in questo tempo in Firenze Inquisitore sopra gli heretici vno Frate Piero dall'Aquila de Frati Mino is superbo, & desideroso di pecunia, & per guadagnare era fatto Procuratore, esindaco di M. Piero Cardinale di Spagna a riscuotere ra 000 fiorini, che haueua haue re dalla compagnia degli Acciaiuoli fallita, & per questo fece pigliare a tre messi con alquanti famigli del Podestà, M.Saluestro Baroncelli compagno degli Acciaiuoli vscendo di Palagio de Signori accompagnato da certi famigli de Signori, il perche dalla famiglia de Signori, & del Capitano del popolo fu fatto lasciare, & furono presi quelli che lo presono, & a i detti tre messi su à ciascuno ragliara la mano ritta, e confinati per 10. anni suori di Firenze a famigli del Podestà su perdonato per molti prieghi del Podestà scusandogli per ignoranza, & profferendo volerne sopportare ogni danno, lo Inquisitore per sdegno se n'ando à Siena, & scomunicò i Priori, & il Capitano, & interdisse la Terra se fra i sei mesi non n'hauesse il detto prigione. Alla detta scomunica s'appellò in Corte, & mandossi per ciò Ambasciadori al l'apa, i quali furono M. Francesco. Brunelleschi, M. Antonio Adimari, M. Bonacorso Frescobaldi cherico, M. Vgo della Stuffa Giudice; & Lippo degli Spini, & Ser Baldo Fracassini loro notaio col findacato, & perrorono al Cardinale 5000. fio. contan. ti,& di fio.7000. s'accordorono con lui à dargliene o. gni anno certa parte, & detti Ambalciadori furono ricenuti molto bene dal Papa, & in publico concestoro II-

LIBRO TEROM.00.

riprouarono lo Inquisitore come disleale, e barattiere, & come molti Cittadini hauea fatti ricoperare grade quatità di danari per piccole cose, che piu di 7000 fio. si disse trasse da Cittadini in 2. anni, & però furono tut te le sue scomuniche sospese per certi tépi, & da questi di inanzi attesono i nostri Ambasciadori in Corte allo ro spezialità, & però tornarono a Fireze co poco hono re, & costò detta Ambasciata piu di 2500 fio. per que sto si fece ordini in Fireze, che nessuno Inquisitore si po resse impacciare le no di suo vsicio, & no potesse codanare persona in danari, ma gli heretici ardessi, fecesi dis fare la sua prigione acciò che se volesse imprigionare persona gli tenesse alle stinche co gli altri, & che nessu no Rettore potesse dare aiuto di sua famiglia, ò a Inqui sitore, ò a Vescouo di Fireze, ò di Fiesole sanza licezia de Signori, & che lo Inquisitore no potesse cocedere di portare arme piu che a 6. famigli, & il Vescouo di Firé ze a 12. & quello di Fiesole à 6.che prima n'haueuano piena tutta la terra, & dissesi che lo Inquisitore l'haueua cocedura a piu di 250. Cittadini che ne guadagnaua l'anno circa 1000. fior. partiti gli Ambasciadori di corte il Cardinale di Spagna come fellone coaiuto d'al tridi nuouo feciono citare il Vescouo, & gli altri Prela ti per nó hauere osseruato lo interdetto, & i Signori, e collegi, e funne grade turbazione i Fireze, dissesi che il Papa lo fece p fare riuocare certi disonesti statuti fatti in Firèze cotro alla Chiesa, de quali è detto adrieto, & anche perche voleua trattare concordia col suo eletto Imperadore, la quale cosa non piacque in Firenze.

Del mese d'Aprile 1346, venne in Corte al Papa

Carlo di Boemmia nuouo Im peradore, Carlo figliuolo del Re Giouanni di Boemmia, il quale si dispuose farlo eleggere Imperadore, & così seguì, béche discordia ne fosse fra Cardinali, però che partito di Corte colla sua benedizione, e tornato in suo paese, adi 11 di Luglio prossimo su eletto Re de Romani, béche si disse gli macorono 2. boci, da certi su chiamato lo Imperadore de preti, e poco tépo poi insieme col ReGiouanni suo padre, col Re di Francia si trouò in vna battaglia che i Franciosi hebbono có gl'Inghilesi a Da miensa, nella quale surono rotti i Fraceschi, & fra gl'al tri morto il detto Re Giouani suo padre, & sui fedito.

Adi 18.d'Ottobre si fece ordine in Firenze, che nes suno potesse hauere vsicio se l'auolo, & il padre, & lui non fossono nati in Firenze, & questo si fece per certi artefici nuouamente dalle terre vicine venuti, & per la forza del reggimento degli artefici erano entrati nelle borse, & fu operazione de Capitani della parte Guelfa per indebolire lo stato degli artefici, & Ghibellini, & in detto anno, & d'Ottobre si compiè il ponte a S. Trinità con vna Chiesa di S. Michele Agnolo in su la pila del mezzo che costò circa 20000. fiorini per cagione delle lunghe pioue che furono tutto il verno di questo anno, & gran parte della state fu in questo anno grande carestia quasi d'ogni cosa, che produce la terra in tutta Italia, & quasi in ogni paese, e Prouenza, e Borgo gna, & Francia, valse lo staio del grano di ricolta soldi 30. & inazi che venisse l'altra ricolta valse fiorini vno, l'orzo, & faue soldi 50. & l'altre biade allauenante, il vino di ricolta il cogno fiorini 6. in 8.l'olio l'orcio lire 8, il paio de capponi fiorini vno, & benche altri hauel-

Carestia.

LIBRO TEKOM.00.

se i danari no si trouauano le cose à vendere, o co gran de fatica molte ruberie feciono i cotadini l'vno all'altro, & molti ne vennono a mendicare in Firenze, & molto maggiore sarebbe suta la carestia se non fosse sta to il prouediméto che si fece per lo comune che ne fece coducere fra di pelago, e di Romagna piu di 26migliaia di moggia, che costò tra di capitale, & d'interessi piu di 30000. fiorini, trouossi esserne stato frodato da gli vficiali, & furonne certi codannati à ristituire fiori ni 10000, di principio metteuano gli vficiali in piazza 60. in 80. moggia il di a soldi 40. in 50. lo staio, dipoi non potendosi durare a questo, fece il comune fare in su casolari de Tebaldini 10. forni con chiusure, & huo mini, e femmine salariati à fare pane cotto di farina nó abburattata d'once 6. l'vno per danari 4. & spacciauasene il di da 85. in 100. moggia, e tutto si distribuiua la mattina alle Chiese, & alle porti pe' cotadini, & anche no potendosi durare a questo si cominciò à darne tato per famiglia colla scritta secodo le bocche, & mol tiplicocci tanta géte che ne dauano a citca 94 migliaia di bocche sanza le persone ricche che n'haueuano in ca sa de loro, & religiosi, e altri che viueuano di limosine, che molte se ne feciono in questo anno per le persone abbienti che furono rimedio a nostri peccati, ne mai fu persona accomierato di Fireze per S. Giouanni vegnete tornò il grano nuovo à soldi 40.8 il vecchio a sol.22. & per opere, & copere che feciono alcuni per matener lo caro motò a soldi 30. il perche il popolo ne fu quasi leuato à romore, & funne impicato vno che ne fu principiatore, di che subito tornò a soldi 17 in 20 lo staio.

In detto anno, & di Nouembre fu confermato Imperadore il sopradetto Carlo di Boémia dal Papa a Vignone i publico cocestoro, & datogli liceza che piglias se la prima corona doue gli piacesse pche no poteua alla cappella d'Asia doue era cosueto p lo storpio del Bauero, & però si fece coronare à vua Terra detta Bona il dì della Festa di S. Caterina, cioè adi 25. di Nouembre.

Dieronsi i Saminiate si a Fioren tini. Della detta cofermazione dello Imperadore nacque grande sospetto a Guesfi di Firenze perche era nipote dello Imperadore Arrigo di Luzimborgo che assediò Firenze, & cercossi di correggere le borse de Priori per che si diceua, che sotto nome d'artesici v'erano stati messi dentro certi Ghibellini, & non potendosi si sece ordine che nessuno potesse accettare vsicio il cuì padre ò consorto sosse stato ribello, ò venuto cotro al comu ne dal 1301 in quà a pruoua di 6 testimoni, & surono per questo codannati piu artesici, & rimossi da vsici, & quinci cominciorono i fatti della parte Guesfa, & per la medesima gelosia su romore in Arezzo, & in preseza de Rettori trassono tutti i Ghibellini delle loro borse.

Del mese di Febbraio in detto anno essendo Pode-stàdi S. Miniato M. Guglielmo Rueellai. & voledo fare giustizia di due malfattori certi della casa de Mal Pi gli, & Magiadori leuarono la terra à romore, e tolsono i detti malfattori al Podestà, volendo disfare gli ordini del popolo, il perche il popolo si leuò, & co soccorso de Fioretini ripresono la terra, & p piu loro pace ne diero no la Sig. per 5. anni al coe di Fireze di loro propria vo lota, & poi d'Ottob. 1347. s'ordinò che i gradi di S. Mi niato s'intedessono gradi i Fireze, e rassorzossi la rocca.

con vna via chiusa di muro, & fecesi vno ponte in su

l'Elsa per poterlo soccorerlo a' bisogni.

Per la grande careitia dell'anno passato non si potè schifare, che in quelto anno verso la fine non sosse anche carestia, & non ostante molti prouedimenti che si seciono per lo comune, pure valse lo staio del grano vno siorino, & oltre a questo cominciò grande infermità, e mortalità nella Città, & sece il comune molte leggi in beneficio de' poueri liberandogli del potere esfere grauati pe' loro debiti con certe condizioni, & per la Pasqua d'Aprile offerse, & liberò il comune la maggior parte de prigioni delle Stinche hauendo pace, & chi v'era debitore di 100. lire rimanendo obligati a creditori, che su grande misericordia, perche gia fra lo ro era cominciata la mortalità, & moriuauene ogni di qualch' vno.

benche non molto grande, leuossi via il sonare delle campane, & il bădire i morti al sotterrare, su maggiore mortalità nelle nostre terre circunstanti come Prato, e Pistoia e altre, & quasi in ogni parte del mondo in Leuante su smisurata, & perche qualunche praticaua con gl'infermi si corrompeua, & ammalaua, erano abbado nati eziandio della cofessione, & facraméti da' preti, & però cocedette il Papa Indulgezia di colpa, & di pena a' preti che gli cofessassiono, ò dessono salai procissioni.

All'vscita d'Aprile in detto anno Carlo Re di Boémia e nuouo Imperadore co aiuto di gete di M.Luchi no,& di M. Mastino Visconti vene in Chiaretana per

Aa 3 potere

potere poi acquistato detto paese, & speditamente venire in Italia, & prese Trento, e altre Terre, & assediò Tiralli, & il figliuolo del Bauero vi soccorse con molta gente, il perche Carlo se ne parti con vergogna, & an-

che perdè parte del paese acquistato.

Adi 6. di Luglio per l'odio che ciascuno haueua alla memoria del Duca d'Athene si fece ordine, che i Priori che erano stati fatti dallui non hauessino il priuilegio del potere portare l'arme come i Priori degli altri tempi, & à molti altri vsiciali di Firenze si tolse il portarla perche n'era pieno la Città, & fecionsi disfare, & dispignere tutte l'armi del Duca che ci si trouaro no, & posesi pena 9, fiorini à cui ella fosse trouata in casa, & certi de Priori tentarono di rompere, ò limitare la legge fatta poco inanzi del non potere hauere vsi ci i Ghibellini, ma leuoronsene in contrario i Capitani della parte, & però si fortificò piu che no era prima.

Perche l'ariento a lega d'oncie 1 1. e mezzo era mó tato in Firenze a pregio di lire 1 2. soldi 1 5. a sior. la libra, e tutta la moneta dell'ariento fatta dal 1 3 4 5. in qua si mandaua pe' mercatanti per ariento oltre a mare, & per questo il siorino abbassaua di valuta che veni ua in grande danno de lanaiuoli, per questo s'ordinò del mese d'Agosto di fare nuoua monetà d'ariento, det ti Guessi di soldi 5. l'vno, & nuoui quattrini, & dissesi che la moneta grossa dell'arieto peggiorò 1 1. per 100.

& quella de quattrini 15. per 100.

Del mese d'Agosto apparue vna cometa nel segno

del Tauro, & durò quindici dì.

In detto anno si scoperse vno trattato nel Castello de lla

LIBRO SECONDO. 375 della Terina, per lo quale certi Ghibellini per danari lo doueuano dare a Tarlati vsciti d'Arezzo, e furono pre-

doueuano dare a Tarlati víciti d'Arezzo, e furono presi i colpeuoli, & parte morti ad Arezzo, e parte à Firenze & vno Frate Minore, che si disse che menaua detto trattato stette piu mesi in carcere sotto la scaladel Ca-

pitano, & infine non trouato colpeuole fu lasciato.

In questo anno all'entrata d'Ottobre morì Lodoui co di Bauiera che si faceua chiamare Imperadore, d'vna caduta d'vno cauallo che gli cadde sotto, & morì difatto sanza penitenzia, & scomunicato, e dannato dalla Chiesa, & in suo luogo su eletto Adouardo Re d'Inghilterra in dispetto del Re di Francia, che era suto cagione di fare eleggere, & confermare al Papa Carlo di Boemmia, detto da certi Imperadore de preti, & per consiglio di suoi Baroni il Re d'Inghilterra per allhora

non accettò la elezione, & rimase la cosa sospesa.

In questo anno hauendo il Re d'Vngheria à cui ap parteneua il reame di Puglia mandato sue genti, & pro sperando nell'acquisto vi venne lui in persona, & per fare vendetta della morte del Re Andreasso, & passò per Romagna, & à Furlì, e a Rimino gli su mandato da Firenze vna solenne Ambasciata di 10. principali Cittadini popolani per rispetto che i grandi non ragio nassino con lui contro allo stato, i quali Cittadini suro no questi, M. Antonio di Baldinaccio Adimari, M. Oddo di M. Bindo Altouiti Giudice, M. Tommaso Corsini Giudice, M. Francesco Strozzi, M. Simone Peruzzi, M. Andrea Rucellai, Antonio di Lando de gli Albizi, Nanni di Manno de Medici, Gherardo di Chele Bordoni, Pagolo di Boccuccio Capponi, questi tre vltimi A a 4 si se

si feciono fare caualieri da detto Re, trouorono il Re à Furlì, & a Rimino sposono l'ambasciata, & accompagnorollo insino à Fuligno, lui andò verso l'Aquila, & gli Ambasciadori si tornorono à Firenze, & graziosa risposta fece d'hauere sempre per raccomandata la Città, & i Guelfi, e la libertà.

Nel detto anno si cominciò à fare in Arno di costa à S. Ghirigoro vno muro grosso che pigliaua due pile d'arno andado ritto verso Leuate insino alla coscia del ponte reale. Et in detto anno furono cacciati d'Arezzo i Boscoli à romore di popolo, & beche fossono ingrati al nostro comune per operazione del quale altra volta furono rimessi in Arezzo, & pure sempre faceuano cotro à noi, nondimeno il nostro comune perche erano Guelsi aoperò, che hebbono i confini nel contado allo ro possessioni, & di nuouo poi eglino assaltarono con scale la Città d'Arezzo, & surono ripini fuori, & parte presi, e morti, & gli altri sbanditi per rubelli.

All'vscita di Nouébre monto il grano in Firéze da soldi 22 in 35 e dubitossi di carestia, & p prouediméti fatti p lo comune tornò à soldi 20.8 del mese di Géna io si fece legge che i Rettori di Firéze entrassono i vsicio in quelli tépi che soleuano inazi al Duca, & che istra 15 dì dopo la loro entrata i Signori, & collegi hauesso no a eleggere i successori, acciò che i Rettori no hauessono cagione di procacciare d'essere rassermi. In qisto an no su romore in Pisa, & suronne cacciati i Raspati, che la Signoreggiauano dalla setta de Bergolini, della qua le erano capo Andrea Gambacorti, e Agliati, & suoi seguaci che se ne seciono Signori.

能為



## RITRATTO DELL'ISTORIE

FIORENTINE.

LIBROTERZO.

EL mese d'Aprile 1348. cominciò generale, & grande mortalità di pestilenzia, ò veramente seguì molto maggiore che l'anno passato, & durò insino al principio del mese di Settembre, & co-

pentato il popolo minuto a cui piu nocette pe' bisogni, co' mezzani, & maggiori, morirono nella Città, e contado, & distretto di Firenze di 5. i 3. & il simile quasi fece ne' luoghi, e Prouincie vicine, & eziandio lontane, & comunemente duraua questa corruzione in ogni parte circa di 5. mesi, ò vero 5. lunari. Et per la detta pestilenzia Clemente Sesto, che allhora sedeua Papa diè generale, & grande Indulgenza di tutti i peccati a qualunche lo domandasse al suo confessoro, che su cagione a molti di buona disposizione, & contrizione nella loro sine, per questa disciplina douendo chi rimase migliorare, guardandosi da vizij, piu tosto peggiororono trouandosi in grandi abbondan-

1348.

ze delle heredità de' morti, & per questo forse permisse Iddio, che stimando ogo'vno douere essere per la quantità de' morti grande douizia seguì subito gran-

de carestia d'ogni cosa.

Nel tempo che durò la sopradetta mortalità hebbono i Cittadini di Firenze gradissima diuozione nel punto della morte alla compagnia d'Orto S.Michele, perche per isperienza per lo passato s'era veduto molto bene,& con grande ordine pe' Capitani di quella di stribuirsi limosine, & trouossi che fu nel detto tempo lasciato per testamento a quelli Capitani à distribuire per Dio a' poueri piu di 350migliaia di fiorini, di che segui che essendo il tesoro grande vi su posto su gli occhi da Cittadini, & da indi inanzi grandissimo procaccio si facea per molti d'essere à quello vsicio per essere administratore di quello hauere, il quale disubito essendo male administrato, & in tutto per lo contrario, che inanzi alla mortalità si faceua, & fuori della intenzione di chi v'haueua lasciato si prouide che i detti Ca pitani s'elegessono pe' consigli doue prima i Capitani vecchi eleggeuano i nuoui, & in processo di tempo essendo ancora male gouernata prese il comune di quelli danari, il perche molto mancò a Cittadini, & a contadini la diuozione a quello luogo, & per simile modo fu rono lasciati tra alla nuoua compagnia del Bigallo, & quella della Misericordia tra in danari, e in derrate piu di 25 migliaia di fiorini, & non meglio furono guidati che i sopradetti per difetto de Capitani, & circa di 25 migliaia di fiorini ancora in questo tempo furono lasciati allo Spedale di S.Maria Nuoua, i quali assai bene:

furono distribuiti in gouerni, & bisogni di molte pouere persone inferme, & questo fu per hauere per go- 1348. uernatori huomini, & donne di santa vita.

Volendo chi gouernaua Firenze per l'essere tanto diminuita la Città dargli fama, & accrescerui habitan- del studio ti, & fare de suoi Cittadini virtuosi, & scienziati, ordi- di Firenze norono in Firenze generale studio in ogni scienza, & facultà, & à ciò fare diliberarono danari, elessono vsiciali, i quali condussono solenni Dottori, & dierono lo ro luogo nella Via tra le case de Donati, & de Bisdomi ni, & cominciossi a leggere adi 6. di Nouembre, & di

Maggio proslimo hebbono pieno Preuilegio da Papa

Clemente di potere in Fireze maestrare in Theologia,

Dottorare in ogni scieza co tutte le fráchigie, & hono

ri che ha dalla Chiesa lo studio di Parigi, e di Bologna. Gli Vbaldini benche hauessono pace col comune con corrotta fede fidandoss nelle loro vane forze, hauendo molte volte prima di notte, & poi di di fatto ru berie in sul nostro contado insieme co nostri sbanditi, i quali ricettauano, & hauendo particularmente in sul detto contado rubato, & morto con 2000. fiorini vno Mainardo da Firenze, che tornaua da Vignone, & non ne volendo fare amenda a richiesta del comune vi si mandò il Capitano della guardia con assai huomini d'arme, & in piu di fatto loro grandi danni sanza alcu na offensione si tornorono à Firenze.

All'entrata del mese di Marzo i fedeli del Conte Galeotto de Conteguidi si rubellarono da lui per suoi crudeli, & dissoluti portamenti, e tolsongli il forte Castello S. Niccolò, e tutte l'altre tenute d'intorno, &

rubo-

Acquisto di Castel S.Niccolò ruboronlo, & dieronsi al nostro comune, & surono riceuuti con alcune esentioni per certo tempo, & preso le sortezze, & satti popolani, & nostri Cittadini vi si mando Podestà, & nominossi l'acquisto, e contado di Castel S. Niccolò del comune di Firenze.

Vedendo i Fiorentini che vna battitura non bastaua al gailigare degli Vbaldini deliberarono ogni anno batterglitanto che spegnessino i nididi loro ruberie,& sopra prouedere a ciò elessono 8. Cittadini, i quali del mese di Giugno 1349. vi mandarono l'hoste, che di principio s'adirizò à mote Gémoli rocca quasi inespugnabile, nella quale era Mainardo da Susinana con due figliuoli, & altri masnadieri, & per troppo ardire di ma snadieri degli Vbaldıni nel farsi inazi per quelli de Fio rentini fu presa vna Torre che era inanzi al Castello à guardia di quello, & subito poi assalirono il Castello, e presollo tutto eccetto la rocca, in che era Mainardo, il quale benche assai si fosse potuto difendere per fuggire i pericoli, & per discordie che hauea co consorti diliberò di dare la rocca al comune,& riceuuto la prouissone cominciò insieme co'nostri a guereggiare i cosorti, & subito poi presono monte Coloreto, & rocca bruna, & entrati nel podere presono Lozole, & Vigiano, & piu altre tenute appartenenti à Mainardo, & altri suoi consorti, che seruiuano al comune, & tentarono combattendo Susinaia, & trouandola bene guernita alla difesa, datoni il guasto d'intorno se ne partirono, & il simile feciono à Valdagnelli, & poi lasciato bene fornito tutte le Castella prese con grande danno fatto à gli Vbaldini, & con 

LIBRO TERZO.

vittoria del mese d'Agosto sanza alcuno impedimento si tornarono a Firenze.

Hauendo i Colligiani dopo la cacciata del Duca d'Athene, il quale gli signoreggiaua per lo comune di Firenze ripresa la Signoria della loro terra per mantenersi in libertà non lo seppono fare, anzi tosto per loro Recquisto sette vennono all'armi, per la qual cosa il comune di Colle. Firenze, acciò che tiranno non vi si annidiasse vi mandò il Capitano della guardia con 300. caualieri, e assai fanti appiè, i quali subito furono alle porti di Colle del mese d'Aprile, & non parendo a Colligiani potere resistere alle forze del comune, & anche non fidandòsi l'vna setta dell'altra nella difesa di comune consiglio, & di concordia aperto le porti, & messo dentro la gente del comune, & poste giù l'armi dierono liberamente in perpetuo al comune la guardia di quella, & riforma ti da Fiorentini de loro vfici, e madatoui i Rettori vissono per lo inanzi in molta pace.

Poco dopo questo sentendosi per chi gouernaua in Firenze, che in San Gimignano era simile discordia, & di S. Gimi veghiando sempre alla libertà di Toscana, & dubitan- gnano. do che ancora quiui non surgesse tiranno, scrissono al Capitano che si partisse da Colle, e andasse intorno a San Gimignano sanza fare alcuno danno, & cosi stando di fuori domandasse loro per parte del comune la guardia di quella terra per sicurtà di ciascuno, perche dubitaua che fine douessino hauere le loro diuisioni, e

tutto fu messo adesecutione per lo Capitano.

I Sangimignanesi in piu di tennono molti, e variati consigli, & infine per le medesime cagioni che i Colli-

giani

giani diliberorono di dare al comune nostro per tre anni la guardia di quella mandandouisi per lo comune vno Cittadino per Capitano di guardia, & vno per Po destà alloro spese, & poi che tutto questo hebbe hauuto esfetto, messeui prima dentro la gente del comune, hebbono per lo inanzi fra loro grandissima pace, & concordia.

In questo anno fu tolto alla Chiesa la Signoria di Faenza da M. Giouanni Manfredi, & dal Capitano di Furlì, l'anno seguente fu tolto il forte Castello di Brettinoro, & collegoronsi insieme i detti due col Signore di Rauenna, e di Bologna per timore della Chiesa.

**2**350.

Giubileo in Roma. Il didella Paíqua di Natale 1 3 50. cominciò la Indulgenzia, e perdono di colpa, e di pena a Roma data da Papa Clemente Sesto per vno anno per cagione del la pestilenza passata, & concedettelo per lo auenire di 50. anni in 50. anni, doue prima era di 100. in 100. & ciò sece perche potesse toccare a ogni huomo nella sua vita, concorseui incredibile moltitudine di Christiani, tanto che su stimato che nelle seste solenni sosse in Roma da 800migliaia in vno milione di romei sorestieri, & quando ven'erano meno si stimauano 200 migliaia, per modo che per lo viaggio non potendo supplire gli alberghi grande quantità n'albergauano al l'aria, & massimamente Vngheri, e Tedeschi, ogni di solenne si mostraua il Sudario doue era si grande calca che il piu delle volte vi sene trouauano de morti.

Era inanzi alla mortalità in Firenze principiato l'edificio d'Orto San Michele per fare granai per prouedere pe' poueri nelle carestie, i quali per essere eglino

fuori

fuori di forma inaliniti, & impoltroniti dopo la mortalità nulla volendo fare, & volendo molto piu le cose dilicate, & ghiotte che i ricchi, si rimase di non seguirlo per la loro ingratitudine, & per gastigargli voleua ogni fante, ò ragazzo rozzissimo almeno fiorini 12. l'anno, i piu esperti fiorini 18. in 24. & cosi le balie, ogni artefice tre tanti che l'vsato, i lauoratori voleuano buoi, e tutto il seme, & anche non lauorauano se non le buone terre, & benche molte leggi si facessono per rimedio di ciò, nulla valsono, tanto che la natura fece suo corso per numero di molti anni, per piu gastigamento si raddoppiò la gabella del vino, che prima pagaua soldi 30. il cogno, & che del vino a minuto si pagasse de due danari l'vno al comune, crebbono allo staio della farinadentro soldi dua, alla libra della carne 4. danari, che lo staio del grano si vendesse lire 5. e sol di 8. leuarono ogni prouifione di grano, ò biade, anzi feciono che tutto il pane si vendessi per lo comune, e caro, & à fornai fosse posto di gabella soldi 8. allo staio, e tutte queste cose meno curarono che ricchi pe' grandi guadagni che faceuano.

Pareua al Collegio di Santa Chiesa con vergogna hauere perduta la Signoria di Romagna, & però secio no loro Capitano M. Astorgio di Dura Forte Conte di Romagna, e parente del Papa, il quale con molta gente, & con aiuto dell'Arciuescouo di Melano, & di M. Mastino, & da Tiranni di Bologna, & dal Marchese di Ferrara, ma nessuno aiuto da comuni di Toscana adi 13. di Maggio parti da Imola, & con vittorioso principio hebbe la fortezza del ponte à San Brocolo bene

affor-

1350

astorzata pel Signore di Faenza di poi assediò Saleruolo, il quale essendo bene fornito vi stette intorno san-

za fare frutto infino adi 17.di Luglio.

M. Iacopo, & M. Giouanni di M. Taddeo de Peppo li hauendo occupato, e tenedo della Chiesa la Citta di Bologna con grande pompa con certo censo, occulramente teneuano che la Chiefa no racquistasse la Signo ria di Romagna, e teneuasi pe piu che alloro caldo il tiranno di Faenza hauesse rubellato quella, e tenessela, & però il Cote sopradetto piu per malizia che per virtû teneua co' tiranni detti grande amistà, e fidanza con aiuto l'vno all'altro con coperto frodo, però che ciascu no di loro segretamente tendea lacci all'altro, & crescé do la forza dell'assedio a Saleruolo con danari, e gente della Chiesa, M. Giouanni de Peppoli per tranquillare il fatto, mostrò con molti coperti modi, & Ambasciate volerui mettere accordo có fare ristituire la Chiesa, & intendendo il Conte molto bene la sua malizia si mostraua di ciò disideroso, & quando appariua che la cosa douesse hauere effetto gli mandò a dire che haueua bisogno d'essere con lui per ciò, & per altro maggiore fat to che haueua in commessione dalla Chicsa di coferire con lui, & che esso andrebbe a lui à Bologna, ò doue vo lesse hauuta la risposta per la qual cosa M. Giouani det to vedendosi mostrare tanta libertà, e fede, preso sicur tà per lo trattato che menaua, & per 200 suoi caualiesi che haueua nell'hoste, & altri amici, & per mostrarsi amoreuole della Chiesa, & per coprire le sue passate operazioni fraudolenti contro il consiglio del suo fratello con 3 00. suoi caualieri, & con de migliori Cittadini . . : ;

LIBRO TERZO. 385

dini di Bologna si partì, & posossi vna sera à castelsan-Piero, che hauea spromesso al fratello di nó lo passare, & nó gliele attene, ma saza piu posarsi sen' andò al padi glione del cote nel capo, dal quale in appareza su riceuu to co gra festa, e nel medesimo di p ordine dato su pre so egli, & sua copagnia, e lui su menato prigione à Imo la, & gl'altri messi i preda, e cacciati, & i cittadini di Bo logna dopo pochi di lasciati, & si sustizia di Dio

p non hauer mai seruato sede ò amici', ò parte Guelfa.

Durante il trattaméto del detto M.Giouani, teneua eziádio il cóte trattato có M. Mastino della Scala d'ac cozzarsi insieme à pigliare Bologna, & però venuto il caso di M.Giouani, prese grade speranza d'hauerla, e si gnificato il fatto à M. Maltino, & richiestolo adi 10. di luglio si leuò da Saleruolo, & vene à castel S. Piero, & quello prese prestaméte, percheera male fornito, & per que atti die in pochi di a suoi soldati due volte pa ga doppia, in che cosumò mattaméte tanti danari della Chiesa che su cagione di fargli fare infine cattiua pruo ua, & nello assedio di castel S. Piero riceuette 800. caua lieri da M. Mastino per copimeto di 1000. che gliene hauea promessi allo assedio di Bologna. Veggendosi aduque M. Iacopo Peppoli rimaso solo signore di Bolo gna,& perduto caitel S. Piero,& scopertosigli per nimi co M. Mastino, impaurito molto subito scrisse à Melano, Ferrara, & Firenze, chiededo à ciascuno soccorso, & cosi scrisse in qualuche altro luogo speraua poterne ha uere, & oltre à questo richiese ciascuno cittadino di Bo logna in questo suo, & loro estremo caso, i quali accecati del loro bene, cioè del potere allhora facilméte ri-

hauere libertà, no meritado forse dà Dio tato bene pe loro peccati, mollemente s'apparecchiarono alla difela per paura del tirano, in questo mezo madò l'Arciuesco uo al conte dolédosi, & domandandoli che lasciassi M. Giouani, ò gli rimadassi suoi caualieri, e géte & negollo il côte opponédoli lui essere traditore,& comando alla géte da Melano, che si partisse, la quale hauédo hauuto promessa di paga doppia no si parti, anzi gli prese il co te à soldo, e fece debito sopradebito, & trouosli à soldo della Chiesa à vn'otta à castello S. Piero 3000. barbute, & có questa géte oppressaua Bologna: mádouui l'Arci uescouo di Melano alla difesa 300.caualieri co pessero di farsene signore come auuéne, M.Malatesta da Rimi no allhora nimico della Chiesa lasciò in Bologna alla difesa 200 suo caualieri, & tornossi in Romagna, i Fio rétini per riueréza della Chiesa nullo aiuto vi madarono, ma si imbasciadori per cercar fra loro accordo, che niuno frutto feciono, M. Iacopo vededosi ogni di mãcare le forze códusse il Doge Guernseri, che era in Faen za con 500.barbute, i quali venono subito à Bologna su pel terreno de Fiorentini sanza alcuno impedimento, di che furono assai biasimati i nostri priori d'hauer ne dato licenzia sanza saputa d'altri cittadini, entrato il Doge in Bologna volle gli fosse assegnato contrada per se, e case, & masserizie, come se hauesse presa la terra, nessuno hauendo ardire di contradirgli, & simile à suo esempio feciono gli altri soldati pigliando licezia d'ogni loro volere, & però il tiranno M. Iacopo, & i cit tadini di Bologna vedendosi si oppressati, & fuori, & dentro di comune concordia offersono per loro imba Iciadori.

sciadori la Signoria libera di Bologna al comune di Fi renze, sperando hauere poi ogni buona cocordia colla a Fiorenti Chiesa, ma certi nostri cittadini per loro spezialità, & ni la Si-vtilità comossono seco molti altri à cotradire il pigliar Bologna, e ricusarola la, allegado di spiacersene a' Cardinali, e molte altre co se,& ottennonlo, & furono cagione di torre grade pa ce,& dare gradi brighe per l'auenire à tutta Italia, i Bo lognesi si partirono disperati dell'vltima loro speraza, & il côte ne insuperbì, pésando sanza côtasto pigliarla per forza, & così harebbe farto, se no che per sue male prouidenze nacquono molte quistioni nel capo; come diremo, per hauere il conte soperchiamete speso nelle paghe doppie saza bisogno, & anche no essendo proue duto dalla Chiesa di danari come credette, era motato in debito co suoi soldati di 150. migliaia di fiorini, & volédogli fare partire da castello S. Piero per accaparsi presso à Bologna no gli poteua fare partire saza essere pagati, e per timore della sua persona prese da loro ter mine, & die loro in pegno il preso M. Giouanni & certi altri, e có tutto questo nó gli pote però fare caualcare dicedo no esser buono pegno, & in tato il preso M.Gio uanni per trattato có certi conestaboli fu lasciato con costo di 200.migliaia di fior. & cosentiui il conte p lo meglio có certo termine se la Chiesa soccorresse, & do po il termine fu lasciato, e tornò à Bologna al fratello, che fu grade fortezza di loro stato, pche era tenuto da molto, ma trouò la città in si cattiuo stato, che à nullo modo vedeua poterla saluare, & tutto si senti à Fireze p quegli cittadini che disiderauono fra loro accordo,e per farlo s'ordinò vi si madasse solene imbasciata, & ha

ueagli ridotti in cocordia à questo, che i detti tirani do

uessino lasciare la Signoria alla Chiesa a modi vsati,& riceuere détro il côte con 500 caualieri, & riformarsi lo stato loro p quelli cittadini, che il comune di Firéze vi madasse. & consentiuaui il conte pel fastidio de soldati, & ruppesi questo accordo p male cósiglio de suoi, spezialmete di quelli di M. Mattino, che gli prometteuano la Signoria di quella colla spada in mano saza co siderare i pericoli della guerra, vedendo i tirani la durezza del conte, con inganno mostrarono a loro cittadini al tutto volere strignere có prieghiera il comune di Firenze à préder la guardia di Bologna, elessono parecchi de maggiori cittadini per imbasciadori & altri co loro per trargli della città, & giuti à Firenze spuose la imbasciata il valéte dottore M.Ricciardo da Saliceto có marauiglioso dire, & propose ad Dam cum tribularer, &c. & métre che essi erano in Fireze vene la nouel la come i tirani haueuano véduta la terra all'Arciuesco uo di Melano, & à gli imbasciadori di no si partire saza loro licézia,& quelta fu opera di M.Giouani auuelena to di sdegno della sua presura, il quale lo fece diuetare traditore della lua patria propria, & de suoi cittadini in nocenti d'ogni suo male, anzi suti operatori d'ogni sua esaltatione infino alla Signoria, & fu il prezzo 200.mi gliaia di fiorini, & rimase loro castel S. Giouani, & Noua do, e Crieualcuore, que giogo, & seruitu paredo a cittadini incoportabile fu cagione fra loro di molti rama richij, e doghe, ma pure no ardirono à leuarit, e cercare la lor libertà, che ageuole sarebbe loro suto con l'aiuto de Fiorentini a quali dispiaceua questa nuoua vicinaza, bene

L'Arciuefeono di melano co però Bolo gna fiorini 200.mi gliaia.

. . . .

bene feciono alcuna vista di leuarsi, ma pure entrarono al giogo del mese d'Ottob. 1350, mádoui l'Arciuesco uo a pigliare la tenuta M. Bernabo suo nipote có 1 500 barbute scelte, & 300. ven'eran dréto madati prima al la guardia, & presa la Città, & le Castella sanza cótasto, per forza gli fece retificare, e farne carte autétiche qua to meglio seppe, & inazi a questa venuta s'vsci di Bolo gna il Doge Guernieri có tutta sua géte shádito dall'Ar ciuescouo raccogliedo gente presso a Bologna per fare copagnia, & cosi fini la Signoria de Peppoli, & béche il Côte hauesse molte pétute d'hauere pure voluto Bolo gna colla spada i mano, & no a patti come molte volte hauea potuto honoreuolméte pure hauédo riceuuto i suoi soldari 20000. fior de riscossi stadighi della perso na di M.Giouani, & molto cofortato di danari, e di géte da M. Mastino che molto haueua in odio questa im presadell'Arciuescouo, codusse a soldo della Chiesa il Doge Guernieri co 1 500. barbute, & co questi, e danari, e géte di M.Mastino, & d'altri si leuò l'hoste da Castel S. Piero, & venne a Budri fra Bologna, e Ferrara, & passorono ad Argenta, & poi a S. Giouani, in Porcesena doue stettono 10. di passediare Bologna di presso alla parte di Modona, nella quale M. Bernabo staua co gra di sospetti, e paure, & con macamento di vettouaglie, & harebbela hauuta se non fosse stato l'auarizia de Prelati, i quali non mandando i danari seruiti a i loro soldati, tutti si tornarono a Budri, & stettonui insi-'no alla fine di Gennaio in vano, aspettando i loro danari, per la qual cosa di consentimento del Conte s'accordarono con M. Bernabo, che gli restituì d'ogni

danaio che haueuano hauere dalla Chiesa, & fornì Bologna di 1500.barbute,& rihebbe le Castella,& stadighi, le genti di M. Mastino si tornarono a i loro Signo ri, il Doge si ridusse in Doccia, il Conte pouero, e vituperato si tornò a Imola, & Bologna si rimase sotto la nuoua tirannia con grandi paure,& danni di tutta Italia. I Pratesi per paura della Signoria de Fiorentini ben che viuessono con loro amicheuolmente s'erano dati, come è narrato adrieto al Duca di Calauria, & a i suoi discendenti, & mancando loro il gouerno reale per ad uersità del Regno, la Casa de Guazalotri che era la piu potente di Prato, & Guelfa, per lo caldo de Fiorentini crebbe molto nel gouerno viandolo tirannescamente, & essendone molte volte ripresi di Firenze. Aduenne che hauendo presi due loro Cittadini innocenti opponendo loro douere per tradimento dare Prato a Cancellieri di Pistoia, il comune prima con preghiere, & con lettere, & mandando per Iacopo Zerini, & altri principali, & poi con Ambasciadori s'ingegnaua ch'eglino lasciassino i due presi innocenti, eglino giouani, e superbi per cattiuo consiglio inanzi che gli Ambascia dori si partissino da Prato gli feciono morire in vergo gna de Fiorentini, per la qual cosa parendo al popolo di Firenze poco potersi fidare de Pratesi se i nuoui vici ni di Lombardia mouessino lite, del mese di Serrembre vi feciono caualcare tutti i loro soldati con alquanti Cittadini, & pedoni cotadini domandando la guardia della terra sanza dannificargli d'alcuna cosa, i Pratesi smarriti dal subito assalto con poca resistenza acconsentirono, & dierono libera la guardia di Prato a' Fio-

Presono i Fiorentini la guardia di Prato.

rentini

rentini riseruata ogni loro giuridizione, & perche per 1350. lo auuenire da male contenti non surgesse in Prato no uità cercarono i Fiorentini segretamete dal Re Luigi, & dalla Reina Giouanna nuoui heredi del Duca di Ca lauria di comperare ogni giuridizione che il reame ha ueua sopra Pratesi, e trouando la materia bene disposta subito si conchiuse il mercato per pregio di 17migliaia, & 500. fiorini, & giunti a Firenze i Preuilegij, & le carte gli madarono a Prato con alcune forze, & manifestorongli,& di nuouo presono la tenuta, & Signoria, & leuato ogni loro ordine gli ridussono a contado con l'estimo, & altre cose che hanno gli altri contadini,& mandaronui i Rettori con ordini limitati riserba do i maggiori fatti, & il sangue a giudicarsi a Firenze.

Compera di Prato.

Molto erano turbati il Papa, & i Cardinali contro all'Arciuescouo di Melano per hauersi egli fatto besse d'ogni loro comandamento de fatti di Bologna, & però di nuouo formarono graue processo contro a lui, & M, Galeazzo, & M. Bernabo, & M. Maffiuolo con le richieste, e termini vsati, & ancora in detto anno tratto la Chiesa di fare lega quasi con tutte le Terre di Tosca na,& grande parte di Lombardia contro all'Arciuesco uo, & accozzaronsi ad Arezzo gli Ambasciadori di cia scuna terra insieme col Vescouo di Ferrara nostro Fiorentino della Casa degli Antellesi mandato dalla Chie sa per questa materia, & menandosi la cosa per la lunga per difetto de Perugini, morì in tanto M. Mastino, il perche la detta Lega non hebbe conclusione, ma per questo il tiranno prese quore, & collegosi con molti Ghibellini di Lombardia, & di Toscana, & prima col

Bb

gran Cane della Scala, & altri tiranni Lóbardi col Mar chese di Ferrara con molti tirannelli di Romagna, & della Maremma, da Pisani hebbe 200. caualieri per mostrar di non rópere la pace a Fiorentini, & il simile da Tarlati d'Arezzo, Cortona, Vbaldini, Pazzi, Vbertini, Conteguidi, & altri tutti segretamente per paura de Guelfi, & in tanto tutto verno dissimulatamente si ritenne l'Arciuescouo co' Fiorentini amicheuolimete có lettere, & proferte sanza alcuna noia a mercatati, i Fio rentini per non mostrare sospetto dell'amicizia, beche temessono poco, ò nullo prouedimeto seciono, i questo medesimo verno M. Bernabo có Ghibellini, & Bologne si assedio Imola, che si Signoreggiaua per Guido de gli Alidogi, ilquale richiese d'aiuto i Fioretini, e molti altri amici della Chiesa, e da nessuno n'hebbe p paura del Bi scione, il perche lui stesso attese a difendersi fracamete.

In questo anno principiò guerra fra Genouesi, e Vini ziani p nó volere i Viniziani accozarsi co' Genouesi in guerra che haueano coll'Imperadore di Gostátinopoli.

Temeuano assai i Fiorentini che l'Arciuescouo di Melano per la sua grande poteza, hauendo preso Bolo gna, non pigliasse anche Pistoia, & massimamente perche M.Giouani Panciatichi, & sua setta haueuano cac ciato M.Ricciardo Cancellieri, & suoi naturali Guelsi, & antichi seruidori de Fiorentini, & cercando i Fiorentini d'hauere la guardia di quella, molto la storpiaua M.Giouanni detto, benche si mostrasse loro amico, pure ottennono co' Guelsi Pistolesi di metterui per sicurtà M.Andrea Salamoncelli vscito di Lucca co 100. caualieri, & 150. fanti a petizione de Fiorentini, & ciò

s'acconsenti per non poter far meglio.

Nó attédédo ad altro ogni priorato che succedeua in Fireze che alla guardia di Pistoia, & no potedosi altro fare che fatto fosse, entrò vno vsicio piu presuntuo so che gli altri, & pésarono préderla per forza, cosidan dosi in su frasche di parole d'vno Ser Piero Gucci Mu cini notaio alla codotta, & sanza pigliarne alcuno così glio segretaméte sotto nome d'altro accozzarono i sol dati del coe a cauallo, & appie, & molti cotadini, & co M.Ricciardo Cácellieri secodo l'ordine dato adi 26.di Marzo 1351.co molti edifici giusono a Pistoia inanzi 1351. dì, & molti ne motarono in sulle mura, & scesono dréto sperando la vittoria certa, il notaio sopradetto a cui era comesso che n'auisasse i soldati che v'erano drento pe' Fiorétini, fu trouato a Prato nell'abergo a dormire, il perche i Cittadini suegliati insieme co' soldati detti, che nulla sapeuano, pésando fosse opadi M.Ricciardo, furono alla difesa fracamete, & feditone alquati, preso no tutti quelli che v'erano entrati, & cosi male arriuò la mala impresa, il notaio su preso, e sarebbe stato mor to se non fosse l'aiuto di quegli Priori p coprire la loro vergogna, e temédo i Fiorétini che per quelto sdegno i Pistolesi come irati no si dessono ad altri diliberarono di strignere la terra per assedio solo per hauerne la guar dia, & subito v'accolsono intorno tra forestieri, e cota dini, & Cittadini, e sbáditi có promessa di ribádirgli tra a piè, & à cauallo circa 1 5 migliaia d'huomini, & i Pisto leli frácaméte s'apparecchiarono alla difesa, vennonui Ambasciadori Sanesi p fare accordo, & feciono piu tosto il contrario, alla fine diliberatosi pe' Fiorentini di

combatterla aspramente,& comandato alla gente che v'era drento pe' Fiorentini che n'vscisse, cosi fu fatto, sentendosi i Pistolesi drento pochi alla difesa, che non v'erano oltre a 1500. Cittadini, & parendo loro mettersi a troppo grande pericolo, diliberarono di fare la volontà de Fiorentini, & missongli drento, & accettarono Rettori, e guardie, & ordinossi per sicurtà vno Castello in sulle mura, & poi si tornò l'hoste vittorioso a Firenze all'vscita d'Aprile, & rimissonui M. Ricciardo, e suoi con grande pace, & fecionsi molti parentadi fra l'vna setta, & l'altra, & essendosi il nostro comune cosi assicurato, & di Pistoia, e di Prato, & non hauendo co tiranni di Lombardia ne con altri palese discordia si viueua in grande pace, e tranquillità, & con pochissima gente d'arme, tanto che era troppo alla malizia del tiranno di Melano, che continuamente co' suoi collegari veghiaua alla nostra distruzione.

Configlio di Ghibel lini cotro a Fiorenti ni in Melano.

Acquisto

di Pistoia.

Tosto mandò Iddio la punizione a M. Iacopo Peppoli del tradimento fatto del vendere la sua Città, & i suoi innocenti Cittadini, però che disiderando l'Arciuescouo di Melano di leuarselo dinanzi, e trarlo di Bologna gli appose falsamente che insieme con altri trattaua di torgli Bologna, & darla a Fiorentini, & però prese lui, & il figliuolo, & condannogli in perpetua car cere a Melano, & tossegli ogni sustanza, & Castella, & parte degli altri codannò alla morte, & parendo all'Arciuescouo per questo atto essersi assicurato di Bologna, raccosse in Melano del mese di Luglio i caporali di par te Ghibellina d'Italia, & propose loro la sua segreta intenzione di soggiogare la Signoria di Fireze, & in tutto

spe-

spegnere il nidio di parte Guelfa, & che di ciò era ve-nuto il tempo, & perche tutti lo disiderauano da tutti ne su confortato con grandi proferte. In questa congregazione furono gli Vbaldini, & i figliuoli di Castruccio, M. Francesco Castracani da Lucca, M. Carlino, & i suoi da Pistoia, il Conte Nolfo da Vrbino, il Co te di S. Fiore, il Conte Guglielmo Spadalunga, & de ri belli del comune, alquanti di quelli da Cignano, & M. Tassino, & il fratello discesi della Casa de Donati, non s si ardirono a scoprire i Tarlati d'Arezzo, & il Vescouo Vbertini, e Pazzi di vald'Arno, & il Conte Tano da monte Granelli perche erano in pace col comune, ma ciascuno vi mandò segreti Ambasciadori, e così giuratosi insieme, & dato il segreto ciascuno tornò a casa à mettersi in punto di rompere contro al nostro comune ciascuno nel suo paese quando la gente dell'Arciuescouo fusse in sul nostro terreno, i Pisani che furono di ciò richiesti da segreti Ambasciadori dell'Arciuescouo dierono parole generali, & non vollono rompere la pa ce a' Fiorentini perche erann retti da Gambacorti loro amici, & per mettere questo fatto adesecuzione l'Arciuescouo fece in pochi di ragunare tutta la sua gente d'arme in Bologna, e fece suo Capitano M. Giouanni Viscoti di Oleggio, il quale si teneua essere suo figliuo lo, & per adrieto Capitano de Pisani, & prigione de' Fiorentini nella guerra di Lucca, & però molto animo so contro al nostro comune, & accompagnato da mol ti altri valenti Caporali Ghibellini, & nelle sue mani era in questo tépo per difetto de Fiorentini il Castello della Sambuca, che è tra Bologna, ilquale egli haueua fatto

Come le genti dell'Arcinescono di Melano vennero a Pistoia. fatto fornire di grande quantità di vettouaglia per pro uisione del campo, & nessuna di queste cotesi consideraua in Firenze per chi reggeua, e tutta detta gente si mosse da Bologna adi 28. di Luglio, & passati la Sambuca furono prima presso a Pistoia à 4. miglia accampari che in Firenze sene sapesse alcuna cosa, & due dì aspettarono quiui l'altre brigate, in questi due di i Fiorentini missono in Pistoia gente d'arme à cauallo, & appiè in numero di 500 caualieri, e 600. fanti, per mo do che adi 30. di Luglio quando vi dierono la battaglia,& credeuansela hauere per vane promesse, trouorono che fu francamente loro risposto, & che la terra era bene guardata, & di di, e di notte, & se v'era trattato non si ardì a scoprire, gli Vbaldini come haueuano promesso benche fossino in pace col comune si mossono à guerra nell'alpe, & presono Firenzuola ageuolméte, perche continuamente si muraua, & non era ancora cinta di mura, & poi vennono à hoste a monte Colore to, nel quale era per Castellano vno popolano de Ciariani di Firenze giouane, & poco pratico, il quale vede dosi assediato, & credendo alle false parole de nimici,

che gli diceuano che Firenze era per arrendersi al Si-

gnore di Melano s'arrende a patti se in fra tre di non

hauesse soccorso da Firenze, & die per stadigo vno

suo fratello, i Fiorentini in fra 3. di vi mandarono vno

Conestabole con 25. paghe, il quale entrò nella terra

per forza, & nondimeno il Cattellano non lo volle ri-

ceuere nella rocca che era soccorso sofficiéte, perche i

nimici minacciauano impiccare il suo fratello,& diede

la rocca salue le persone, e tornato a Firenze gli su ta-

gliato

Gli Vbaldini preso no Firenzuola, & monte Co loreto.

3.97

gliato la testa per dare esempio à gli altri, & i suoi mal leuadori furono constretti, & pagarono 8000 lire,& il simile feciono M. Piero Sacconi, & gli altri Tarlati d'Arezzo, & il Vescouo Vbertini, e Pazzi scorredo pel vald'Arno, & sopra il terreno de Conteguidi amici co gran danni, per modo che in Firenze furono grandi paure vedendosi si subito assaltati da tante parte,& da gli amici, & mandossi prestamente solenne imbasciata à M. Giouanni da Vleggio capitano dell'hoste, mostra do grande marauiglia del loro assalto sanza hauere il nostro comune alcuna guerra, ò turbazione con loro signore Arciuescouo di Melano, è con alcuno di loro, & non hauendo mai per alcuno modo significato la guerra, come è di consuetudine, se non vltimamente per vna brieue lettera, che diceua, questo facciamo, per che nó hauere osseruara la pace: & sposta la imbasciata, il Capitano raccolle suo consiglio, & poi rispuose molto superbamente, & con lungo sermone, il cui ef. fetto fu, sotto breuità, che il suo signore si era mosso giustamente,& per pace di Toscana,& per lo male reg gimento del nostro comune, & se con dolcezza noi non venissimo à fare la sua volonrà, & à sua obedienzia, che per forza era disposto à farcelo fare innazi che sene partisse, & fare con fuoco & con ferro, e con prede, gl'imbasciadori hauuta questa risposta gli domandarono saluocondotto per andare à Melano al suo signore,& non lo volle loro dare,& però si tornarono à Fireze & riferita questa risposta, à ogni cittadino creb be più sdegno, che paura, & dopo à 8. di che tenne il ca po à Pittoia, perduta la speranza d'hauerla, & simile di Prato

l'Arciue-scouo à cã tola.

Prato, perche erano benissimo guardate, à di 4. d'Ago le géti del sto si parti, e venne con tutto l'hoste à Campi, Peretola, e Brozzi in sulla hora del vespro, & nulla sene prepi, & pere senti non che in Firenze, ma da gli huomini di quelle ville, il perche nulla camparono se non le persone, & molti ne furono presi, & sermaronsi à Campi, & quiui si rinfrescaro', ogni di scorreuano per lo piano insino presso alle mura di Firenze, hebbe in Firenze grandi sospetti, & paure l'vno cittadino dell'altro, & in fine veduto, che ogni cittadino era di buona voglia alla difesa trassono fuori i gonfaloni, & armati tutti vnitamente, & francamente attesono alla difesa della città, & stando l'hoste à Campi straziauono tanta roba, che in pochi di cominciò loro à man care, & anche non poteuano hauere farina, perche tut te le mulina eran guaste, e secchi i fiumi per lo caldo,& però haueuano disagio grande, & dierono boce volere andare in piano di S. Salui, & afforzossi da S. Gallo à monte Vghi con tagliate, & bertesche, & à Fiesole, che non poteuano passare, poi dierono boce di tornare da Pistoia, & i Pistolesi s'afforzarono à contastargli, per questo andarono à Calenzano, & quello presono, per che no era murato, & alcune altre fortezze donde heb bono alcuno rinfrescamento, arsono Pinzidimóte per vno loro tedesco, che vi fu morto da villani, diliberarono andarsene per Mugello, & ageuolmente si poteua loro vierare il passo di valdimarina con l'aiuro de contadini, se non fusie la viltà d'uno nostro cittadino, che vi fu posto per coducitore, & lui sene parti, donde i cótadini essendo senza capo si partirono, & attesono

à sgomberare faccendo grandi doglie del comune, i ca pitani dell'hoste pareua loro essere come assediati per fame, ma sentendo partiti i contadini da passi leuarono campo à di 12.d'Agosto, & andaronne in Mugello paredo loro essere viciti di grande pericolo, & giun l'Arcineti nel piano di Mugello presono Barberino, che era be ne fornito, & forte, per tradimento d'vno Niccolò da Barberino antico castellano, & de nobili di quella ter ra, & per questo ancora presono Villanuoua, Gagliano, Latera, & altre terre circostanti, che erano piu deboli, conuenne, che s'arrendessono, nelle quali trouarono molta roba, & soggiornoronui piu di à rinfrescarsi loro, & i caualli.

Presone le géti del scouo Bar berino, & altre Car Rella.

Il conte Tano di monte caregli anche ruppe fede al comune, come senti detta gente, & accostossi à loro, & prima ritolse al comune la rocca di monte viuagni, per inganno, & mala prouidenza del cattellano, che fu vno figliuolo di Piero del papa, che fu poi condannato per traditore.

Il Conte Tano tolfe monte Viuagni .

Passato che su l'hoste in mugello a' Fiorentini cominciò à tornare il vigore, & il configlio, & nel tempo che l'hoste stette à Barberino missono i Fiorentini nel la Scarperia Iacopo di fiore Tedesco conestabole, che era capitano di Mugello, có 200. caualieri, & 300. mas nadieri, la maggior parte Fiorentini, & fornirolla otti mamente d'ogni cosa atta à difenderla, & il simile feciono al borgo à S.Lorenzo, puliciano, & altre fortezze confortandogli che a ogni bisogno sarebbono aiutati, e soccorsi, & in Firenze per gli huomini diputati alla guerra, s'attendeua à soldare gente à cauallo, & ap-

pie,

piè, & i nimici rinfrescati à Barberino à di 20.d'Ago-Ito vennono ad assedio alla Scarperia insieme co gli Vbaldini, & erano tanti, che copriuano il piano, la Scar peria non era molto forte, & murata solo da vna parte, ma in quelli di erano voti i fossi, & racconci gli stec cati, & molto in punto à difendersi, i nimici comincia rono à domandare à quelli drento, che la dessino loro à patti, perche non la potrebbono difendere da tanta gente, fu loro risposto, che voleuano tempo à pésauisi al meno tre anni, & poi no ne mostrerebbono loro vn merlo, per la qual cosa i nimici si missono in punto có grande ordine all'offesa, & quelli dentro alla difesa, & crescendo ogni giorno gente a' Fiorentini diliberarono d'afforzare Spugnole, & molte Giuoui per guarda. re di quà da Sieue, & dare speranza à gli assediati nella Scarperia, & ogni di mandauano gente a' passi in Mugello, che con aguati tutto di assaliuano delle codazze del campo, & auezzoronuisi anche i contadini per la preda dell'arme, & cauagli, che roglieuano a' nimici, & con questi aguati vecisono grande quatirà de nimici.

A Puliciano furono condotti da certi Ghibellini da 500.caualieri, & 400.fanti de nemici per combatter-lo, & essendoui drento pochi terrazani, & debole vi feciono assai danno, & preda, & arsono i borghi di suori, & però subito da Firenze vi si madò 100.masnadieri à guardia, che vennono al bisogno, perche poco poi vi tornarono de nimici circa 2000. barbute, & 1000. fanti, credendoselo hauere, & dieroui grade battaglia,

ma pure si difese.

Dall'altra parte M. Piero Tarlati d'Arezzo d'età di 90.anni,

401

90. anni, & il Vescouo degli Vbertini e Pazzi con cir ca trecentocinquanta caualieri, & duomila fanti, fra' quali n'era circa dugentocinquanta di quelli dello Arciuescouo, & da Vrbino, & d'altri Ghibellini, si mossono predando, & vennono all'Ambra con intenzione di venire à Feghine, e scorrere pel contado di Firenze, il perche i Fiorentini con grande sdegno, perche erano con loro in buona pace, trassono dalle frontiere 500 caualieri, & 150 d'Arezzo, & grande popo lo di Valdarnesi, & feciono capitano principale Alber taccio di M. Bindaccio da Ricasoli, quantunche fosse collui degli altri nostri cittadini, & andarono contro a' nimici ad Ambra, & se gli hauessono assaltati francamente, & presto non ne campaua testa, & hebbene il detto capitano grande infamia da foldati,& da ogni huomo di non hauere seruito il comune fedelmente per parentado che haueua co nimici, & di tenere trop po la gente à monte Varchi, & di non lasciare poi com battere a' nostri, & che ne fece auuisati i nimici, i quali si fuggirono di notte, chi per vna via, & chi per vn'altra, in quella notte Bustaccio degli Vbertini si ridusse con parte della gente nella badia Anagna, & il capitano per ricoprire la sua infamia diliberò di combatterla, & fugli risposto da conestaboli, che erano stati dallui ingannati della preda passata, & che non lo voleuano fare, se non prometteua loro premio, che fine la cosa s'hauesse, egli promisse loro cinquecento fiorini, & furono alla battaglia, e di principio fu tolto a' nostri due bandiere, poi per operazione del Roba da Ricasoli quelli dentro s'arrenderono

salue le petsone, e arme, & caualli, & riebbonsi le band diere, & i conestaboli, vollono mille cinquecento fiorini promessi, & mentre che l'hoste staua alla Scarperia, continuamente l'Arciuescouo stimolaua i Pisani, che rompessono la pace a' Fiorentini per mandarui M. Bernabo con duomila caualieri, il quale insieme co Pifami facesse da quella parte guerra a' Fiorentini, ma i Gambacorti, che reggeuano Pisa mai la vollono accon sentire, & però vi mandò vna solenne imbasciata, rispuosono i Pisani di mandare imbalciata allui, & cosi feciono, & la loro commessione fu di non attendere ad altro che tranquillare la cosa, & auuedendosene l'Arciuescouo vi rimandò piu soléne imbasciata, i qua li domandarono disporre in publico parlamento, sperando che la loro dimanda si diliberasse à grido di popolo, & ragunato il parlamento nella Chiesa maggiore sposono la imbasciata rammentando ogni ingiuria sura fra Fiorentini, & Pisani, & ogni beneuolenza fra Pisani, & Visconti, & infine nel parlamento si diliberò di non rompere la pace a' Fiorentini, sentendo ciò gli imbasciadori sanza aspettare risposta, ò pigliare commiato sen'andorono à Melano, & i Pisani man darono poi imbasciata à rahumiliare l'Arciuescouo,& mandorongli dugento caualieri, che doueuano tenere alla guardia di Melano, & cosi perdè l'Arciuescouo la maggiore speranza, che hauesse contro a' Fiorentini, i quali in questo tempo elessono molti per loro capitani, che rutti rifiutarono per paura dell'Arciuescouo, essendo continuamente di di, & di notte queldidella Scarperia oppressati da nimici con edificij, che Sille git-

40

gittauano pietre, che disfaceuano case, & ogni altro edificio, & massimamente poi che sentirono la diliberazione de' Pisani, & scoperto vno trattato, che haueuano in Pistoia, sollecitauano continuamente à Firenze i detti della Scarperia, che fosse loro mandato aiuto, & gente piu fresca alla difesa, & erano i Fiorentini in punto à farlo, perche già haueuano à soldo mille nouecento caualieri, & tre mila cinquecento pedoni, & dugento caualieri da' Sanesi per porre à campo à petto a nimici à San Donnino, sopra il borgo à San Lorenzo, solo aspettauano secento caualieri, che mandauano loro in aiuto i Perugini, che già erano venuti all'Olmo fuori d'Arezzo, & sentendo ciò messer Piero Tarlati, & hauendogli man dato l'Arciuescouo il Doge Rinaldo tedesco con quat trocento caualieri, perche facesse di nuouo maggiore guerra a' Fiorentini, diliberò insieme con sua gente, & con questa d'assaltare i Perugini, & missesi in si stretto luogo, che su come preso da Perugini se fossono stati fauoreggiati da gli Aretini in seruigio del nostro Comune, ma per contrario fu socsorio da Brandargli d'Arezzo, & loro seguito, che haueuano l'animo corrotto alla tirannia della loro Città, & con quelto soccorso vinse i Perugini, & presegli quasi tutti, & con questa vittoria, & preda si tornò à Bibbiena, & rubati i Perugini gli lasciò alla fede, per questo caso crebbe baldanza a nimici, & i Fiorentini leuarono il pensiero dello accamparsi in Mugello, & gli assediati della Scarperia piu sollecitauano il soccorso, aduenne, che vno cone-

Cc 2 Stabole

stabole della casa de Bisdomini scelse trenta compagni, & vantossi d'entrare nella Scarperia, & cosi fece di notte pel mezzo de nimici, che fu assai conforto à gli assediati, & i nimici sentito ciò feciono piu sollecita guardia, vno altro nostro cittadino anche si vantò d'entrarui, & chiese cento fanti scelti, & con seco vna della Scarperia, & giunto per nuoue vie a' nimici, fu scoperto dalle guardie, nondimeno per forza che nimi ci facessono, pure v'entrò con ottanta compagni, gli altri venti non gli poterono seguire,& tornoronsi nel l'alpe, & cosi fu fornita la Scarperia. Era già l'entrata d'Ottobre, & nulla haueuano acquistato i nimici in torno alla Scarperia, mostrando i Fiorentini di non si curare di loro opere, & già finiuano le loro ferme del del soldo, & parendo loro hauere vergogna di non po tere acquistare si piccolo castello, tutti accesi diliberarono di darui asprissima battaglia, & cosi feciono vna Domenica mattina con grande ordine, & con molti edifici da combattere, & in fine fu si francamente difesa, che nulla v'acquistarono, & di nuouo presono i nimici vn'altro modo à combattere il castello, & questo fu fare vna caua sotterra per venire sotto le mura, & farle cadere, & feciono vno castello grande di legname presso le mura per difensione de cauatori, quelli dentro sen'auuiddono, & rimediarono con fossi drento alle mura, & di fuori cominciarono vna caua à rincontro di quella de' nimici, & icon trandosi con essa, & guastarono ogni loro auuiso, & arsono il castello del legname, & poi vn'altro di piu dilunge, & rimasono vincitori, vedendosi i

nimici

Come fi forni la Scarperia.

nimici tante volte ributtati, e perdenti, & venire sotto il verno, e mancare loro strame, & che il partirsi era con grande loro vergogna, diliberarono di tentare vn'altra volta la fortuna con riempiere i fossi, & vna matina inanzi di accozzato molto legname, & frasche presso a' fossi furono alla battaglia con molte tòrri di legname, e aspramente, & in fine n'hebbono quello honore, che dell'altre, che furono ributtati in drieto, & arsi tutti loro edifici da combattere, vltimamente diliberarono i capitani de nimici di prouare la fortuna con danari, & chiamarono i Tedeschi, & promissono loro paga doppia, & mese compiuto, & altri vantaggi, i Tedeschi chiesono oltre à detti vantaggi 10000. fiorini, & che farebbono marauiglie, & ordinarono d'assaltare il castello di notte con grande ordine, & con mostrare d'assaltare da vna parte, & occultamente fare dall'altra, & in fine quegli drento, che erano maestri di tutti questi inganni feciono migliore retta che mai, & ributtarongli tut ti indrieto, & in sul di vscirono fuori, & menaronne presi tre de nimici, & arsono ogni loro edificio, per la qual cosa disperandosi al tutto i nimici di fare acquisto, à di 16. d'Ottobre leuarono campo, & andoronne à Bologna, & ben che i Fiorentini cercassino di fare loro danno a' passi, pure per virtù de loro capitani andarono salui, & è bene cosa da notare, che si piccolo castello si difendesse 61. di da si potente hoste di 5000. barbute, & 2000. caualieri, & 6000. pedoni, stettono in tutto in sul terreno del nostro comu ne 82.dì, sanza alcuno acquisto. 11. 5

Cc 3

Cacciati che furono i Bostoli d'Arezzo, vi cominciò ad hauere staro yna famiglia, che si chiamauano i Brandagli loro nimici, & in poco tempo vennono ricchi, & i principali gouernatori del reggimento, & i caporali erano Martino, & Guido di M. Bradaglia a quali entrò in pensiero di farsi signori d'Arezzo per tradimento, piu per farne mercatantia, che perche fossino da tanto, & acciò fare richiesono d'aiuto, & intesonsi col signore d'Agobbio, col signore di Cortona, col conte d' Vrbino, con M. Piero Tarlari, col Doge Rinaldo, & acciò fare teneuano vno Brandaglia loro nipote di fuori à raccogliere gente, & Guido segretamente gli nascondeua ne loro palagi, & Martino staua in Palagio co Priori à segreti, & ordinarono, che la porta che si dice di M. Alberto, che è come vno cassero, fosse data à guardia a' figliuoli di M. Agnolo loro confidente, donde doueuano entrare i fanti, & la notte medesima, che si doueua fare il fatto vno conestabole Fiorentino richiesto da Brandagli lo riuelò a' Priori, i quali subito mossono tutta la città alla difesa, nondimeno i Brandagli leuarono il romore colla gente, che haueuano in casa, & i loro confidenti faceuano cenno a' fanti di fuora dinfulla porta, gli Aretini per rimedio sbarrarono il borgo di fuori della porta, per modo che venendo la mattina i fanti del trattato, & vedendo la via impedita si tornarono adietro, & il simile fece M. Piero sentendo scoperto il trattato, & non potendo però il popolo vincere i traditori, tan ta era la loro forza, & per la porta, che teneuano trattarono accordo di lasciare andare Martino Brandagli cui

cui eglino haueuano in prigione, & tutti i suoi, & lasciare andare i figliuoli di M. Agnolo. & dare loro tre
mila fiorini, & lasciassino la porta, & mentre che'l pagamento si faceua i danari furono staggiti da chi haueua sodo per loro al comune, & partiti della terra
l'altro di furono tutti condannati per traditori, & i lo
to beni messi in comune, dissesi feciono tutto à petizione dell'Arciuescouo di Milano per védergliele poi.

M. Piero Sacconi col conte Palauisino, & 400.caualieri dell'Arciuescouo, & per trattato con certi Ghibellini dentro, à di 20. di Nouembre prese il borgo à San Sipolero sanza colpo di spada, & assedio due roci che, che i Perugini vi teneuano à guardia, i Perugini haueuano ordinaro molta gente per loccorrerui, & da Firenze hebbono aiuro 500. caualieri, & 900. fanti, & erano già giunti à Città di Castello, ma quelli, che erano per cattellani, nelle rocche inuilirono, & non aspertorono il soccorso, & arrenderonsi, & cosi n'hebbe M. Piero la Signoria libera, per quello si rubello da Perugini il castello d'Anghiari. & dieronsi al vicario dell'Arciuescouo, & il simile fece il castello della Pieue à Santo Stefano, & castello Perugino, non lasciorono per quello i Perugini, che non andassono in torno al Borgo à San Sipolero, & arsonlo, & guastoroplo tutto intorno, & tornoronsi à Città di Caltello, & rittaendosi al borgo, le brigate de Fiorentini gli assaltorono, & ruppongli.

In detto anno, & mele apparue vna cometa all'vici ta del legno del Cancro, & morì Papa Clemente, & in detto anno aspettandosi grande ricolta, su carellia, &

apparue in aria vno bordone di fuoco.

Il nostro comune per timore che haueua del signo re di Melano fermò lega del mese di Dicembre in Siena co' Sanesi, Perugini, & Aretini à douere tenere fra tutti 3000. caualieri, & 1000. pedoni contro à qualun che offendesse alcuno de detti comuni, & subito si for ni il nostro comune di piu che non gliene toccaua in parte, & à ordinare la spesa s'elessono in Firenze venti cittadini, i quali ridussono il seruigio che doueuano i cittadini fare colle persone à pagare danari, & toccone loro l'anno secodo il nuouo estimo, fior. 52 migliaia, & 500. anche a cherici ordinarono certa grauezza; & crebbono piu gabelle, per le quali cose il comune ac cozzò di potere spendere l'anno 360 migliaia di fiorini, & oltre acciò s'ordinò in Firenze la gabella de fumati per modo di sega à cotati danari ogni di per vno, che montaua il di 140 fiorini, & poi fu recato ciascuno per ogni danaio in soldi 30, che montaua 50000, fiorini, & per questo modo pose il comune molte grauezze, per le quali venne carestia quasi d'ogni cosa da viuere.

Tornata la gente dell'Arciuescouo à Melano diminuita piu di 1200. caualieri, & hauendo consumato te soro assai, & con vergogna, diliberò di fare molto maggiore guerra l'anno vegnente a Fiorentini, & però po se molte grauezze a suoi sudditi in quantità di 500 mi gliaia di fiorini, oltre alle sue rendite, per modo che ogni suo mercatante abbandonò le mercatatie, & yno antico caualiere Bresciano suo fedelissimo amico per amore che gli portaua, biasimando la sua diliberazio.

in it and

LIBRO TERZO. ne, per furore gli fece tagliare la testa à Brescia in su l'vscio suo proprio, & temendosi questa futura guerra per la sopraderra lega de comuni Guelfi di Toscana mandarono solenne imbasciata al Papa per riducerlo ad aiuto, & ad aggrauamento de processi contro all'Arciuescouo, ma lui haueua prima mandato al Papa suoi imbasciadori con molti danari per riuocare il processo fatto contro allui, pe fatti di Bologna, & haueuano buone risposte, & tutto verno tenne il Papa le dette imbasciate in pratica, sanza alcuno effetto, credendosi potere mettere pace fra l'Arciuescouo, & le detre comunità, & in questo verno il nostro comune elesse certi cittadini ad andare prouedendo il contado, che tutte le fortezze fossono bene prouedute à difendersi, & in Mugello feciono disfare piu fortezze, cioè, Barberino, Gagliano, Marcoiano, & altre, & molto ne furono bialimati, ma non

corretti. Et continuamente faceua il comune afforzare la Scarperia, & crescere i fossi: & il Tiranno, & gli Vbaldini cercauano di pigliare nidio in Mugello, & piu che ad altro luogo haueano l'occhio alla Scarperia, per la vergogna v'haueuano riceuuta, & però vna notre con auuiso, & guida di certi manouali, & maestri, che lauorauano ne fossi vi vennono con circa duo milacinquecento fanti, & cento cauagli, & scelsonne dugento cinquanta de' migliori, posto il resto in agguato, i quali chetamente vennono, & entrarono dalla parte di Santa Agata, in sulla piazza della Scarperia, gridando viuano i Terrazzani, & muoiano

iano i forestieri, & questo feciono, perche haueuano sentito, che tra forestieri, & terrazzani era sitto in quel lo di certa mischia, & mortone alcuno, in fine come s'auidono de nimici, tutti à vna gli assaltorono, & rup pongli, & cacciorongli fuori in detta notte, & vccisonne cinque, & presonne dodici, & impiccarongli, la gente, che era in guato vedendogli cacciati, & rotti in nanzi il di raccolsono nell'Alpe, & tornoronsi à casa.

Del mese di Febbraio M. Piero Sacconi colle genti,

che haueua del Biscione, & fauoreggiato da Cortona, assaltò i Perugini insino alle mura, ardendo, e predando, & prese Valiano, combatte Castiglione del Lago, & non l'hebbe, & con grande preda li tornò al borgo à S. Sipolcro.

Continuamente teneua l'Arciuescouo di Melano ımbasciadori à gli orecchi del papa per riconciliarsi co lui, & il Re di Francia ne scriueua lettere, & certi Cardinali ne pregauano à bocca, i quali egli spesso vicitas ua con doni intanto che benche vi fossono anche con tinuamente lembasciate de comuni di Toscana, in fine piu aoperorono i doni, & hebbe sua intenzione, come li dirà innanzi, il perche i Fiorentini, e Sanesi vedendo inchinare il Papa à riconciliarsi con l'Arcivescouo, & farlo maggiore che mai atrattarono di fare venire del la Magna M. Carlo nuouamente eletto Re de Romani, & Imperadore, e venne à Firenze vno suo Imbascia dore con pieno mandato, & piu tempo stette segreta-mente rinchiuso in S.Lorenzo à trattare del modo del la venuta, & furono d'accordo, tanto che à detti comuni fu lecito publicare detta concordia.

Del

Del Mese d'Aprile 1352. il capitano di Mugello, 1352 che su Rosso di Ricciardo de Ricci, andado con 400. caualieri à fornire Lozzole nel podere, come gliera ila to imposto per suo cattiuo prouedimento su assaltato, è rotto da gli Vbaldini, & rimasonuene morti, & presi circa 130.

Del detto mese d'Aprile si conchiuse in Firenze il sopradetto accordo con M. Carlo nuouo Imperadore, & tato s'indugiò à publicarlo, che ci fu da Roma il cer to che il Papa haueua riconciliato l'Arciuelcouo di

Melano.

In detto mese i Perugini con géte de Fiorentini ca ualcorono i Cortonesi ardendo insino alle porti:ll mo. do che il Papa tenne alla riconciliazione dell'Arciuescouo fu che vn di in Concestoro hebbe gl'imbasciadori di tre comuni di Toscana, & lodò molto i loro co muni & dolfesi di loro oppressioni, dipoi die loro tre partiti de quali douessono prendere vno, il primo era di volere buona pace coll'Arciuescouo, il secondo di lega colla Chiefa, contro allui, il terzo che facesse passare il nuouo eletto in Italia, glimbasciadori ristrettisi insieme rispuosono che la rimetteuano in lui, à quali egli rispuose che farebbe loro hauere buona pace coll'Arciuelcouo, della quale nessuna speraza si prese, per che si vedeua essere parole contrarie all'essetto, & subi to poi in publico Concestoro fu annullato ogni processo, scomunica, ò interdetto fatto contro all'Arciuescouo & i suoi imbasciadori gli dierono le chiaui in se gno della restituzione, di Bologna, & poi il Papa le ren de loro, & fecenelo vicario per dodici anni con pro-. .

messa di dare ogni anno per censo fiorini 1200. alla ca mera Apostolica, & fiorini centomila contanti per restituzione delle spese fatte per la Chiesa allo assedio di

Bologna.

Dipoi il Papa fece promettere à gl'imbasciadori del l'Arciuescouo triegua per vn'anno, se i comuni di Toscana la volessono, per piu agio al trattare della sitta pa ce, dipoi gl'imbasciadori de comuni si tornarono a casa male contenti, publicata in Firenze la concordia fat ta col cancelliere del nuouo eletto, il vicario dell'Arciuescouo da Bologna mandò vno messo có vliuo significando la triegua bandita in sue terre, & il di medesimo fece muouere gente da monte Caregli, & caualcare, e rubare in Mugello, e nel ritrarsi adrieto ne furon

morti, & presi grande parte.

Vedendosi i tre comuni di Toscana abbandonati dalla Chiesa vnitamente si diliberarono al fare passare lo Imperadore con certi patti, i quali si fermarono con publici strumenti all'vscita d'Aprile in Firenze in publico parlamento insieme co sindachi de Sanesi, & Perugini, col vece cancelliere del detto Imperadore, & i patti fra loro sotto breuità furono questi, cioè, che lo Imperadore promisse per tutto Luglio essere in sulle terre dell'Arciuescouo di Melano, guerreggiando per abbattere la sua Signoria con 6000 caualieri, de quali 3000 ne doueua fornire egli, & gli altri i comuni detti, doueua hauere da detti comuni in vn'anno 200 mi gliaia di fiorini, & 10000 per dono, come fosse in Italia, participauanne i Fiorentini 1550. caualieri, & i Perugini 850, & i Sanesi 600, & se la guerra non finisse

in vno anno l'vno si sidò dell'altro di fare nuoua concordia, i detti lo doueuano confessare Imperadore, &
egli gli doueua mantenere nelle loro signorie, come
vicari, saluo i Perugini, come huomini di Santa Chie
sa, obrigoronsi i Fiorentini di pagare ogni anno per
censo danari 26 per socolare, gli altri alloro consueto
censo, & promisse d'annullare la condannagione fatta
per lo adrieto dallo Imperadore Arrigo, & promisse il
detto vicecancelliere, che lo Imperadore retisichereb-

be per infino à mezzo Giugno.

Ricordandosi i Fiorentini delle ingiurie riceuute per lo passato da Tarlati, Pazzi, & Vbertini di vald'Ar no diliberarono dare il guasto alle loro terre, & cosi se ciono del mese di Maggio con 600 caualieri, & gra po polo, & dierono guasto alla Cornia, alla Penna, à Gaen na, & altre ville, & poi à Bibbiena, & a Soci, che seciono buona disesa, perche v'era M. Piero Sacconi con 1200 fanti, & pochi caualieri, & volendo porre l'hosse à Montecchio à di 10 di Giugno M. Piero colla sua gente si sece loro inanzi in su vno monte per danneggiargli, & in sine la gente de' Fiorentini colla loro industria lo ruppono con tutta la sua gente, & à grande satica campò egli con pochi compagni, & rifuggì in Montecchio surono morti de suoi circa cento, & circa dugento ne vennono presì à Firenze.

M.Francesco Castracane essendo forte in Lunigiana, & Carfagnana, & sentendo i Fiorentini occupati ad altro, ruppe loro la pace fatta a' tempi del Duca d'Athene à petizione de' Pisani, & tolse loro per surtola rocca di Coriglia, & diella a' Pisani, i quali anche ró-

pendo

pendo la pace feciono torre à Fiorentini con tradimento la terra di Sourana, & réderolla, & ritolfolla, & poi la difesono palesemente, & poi M. Francesco detto instigato da Pisani, & da 300 caualieri, che hauea da Melano dall'Arciuescouo, si pose ad assedio à Bar-

ga credendosela hauere. Per volere mettere à esecutione la publicata cocordia collo Imperadore ciascuno de detti tre comuni gli mandò solenne imbasciata à Vienna nella Magna, i no stri di Firenze furono M. Tommaso Corsini Dottore, M. Pino de Rossi, M. Gherardo Buondelmonti caualiere, Filippo di Cione Magalotti, & Vguccione di Ric ciardo de Ricci, i quali partirono di Firenze à di 17.di Maggio con grandi magnificenzie, & con otto scudie ri per vno, & con grande commessione, e balia, & col sindacato à potere obligare il comune à ogni cosa, tan to che in Firenze sene prese grande gelosia, & dopo lú ga disputa s'ottenne per legge che nessuno cittadino potesse stare in simile imbasciata piu di quattro mesi, & che nessuno potesse acquistare da detto Imperadore nessuno beneficio, ne reale, ne personale, & subito si si fece borsa di loro successori di quattro mesi in quat-

Del mese di Giugno mostrando le terre douere dare grande ricolta vennono si grandi tempeste in Toscana, e massime nel contado di Firenze, che inanzi all'altra ricolta su grandissima carestia, & surono si ssor tunati venti, che fra l'altre rouine, cadde il campanile del munistero degli Scalzi, & vecise la badessa con sei Monache, leuò huomini d'in sulle montagne di Pi-

tro mesi.

stori furono leuati dal vento d'in sul giogo dell'alpe, & mas no sene set i nouelle, p certi su attribuito a'pianeti, per altri alla Cometa passata, & p altri a' nostri peccati.

A richiesta de nostri imbasciadori che furono à Na poli alla coronazione del Re Luigi, fu conceduto dal Re,e dalla Reina có consentimento del conte Frácesco da móte Scheggioso figliuolo che fu del conte Nouello, & signore della città di Tiano, dou'è il corpo di Santa Reparata, che al nostro comune fosse donato il braccio destro di detta Santa, & cosi su fatto, & condotto à Firenze, & có grande solennità à dì 22 di Giugno per mano del Vescouo per reliquia riposto in Sata Repara ta, pos dopo quattro anni, & quattro mesi vosedo si co mune farlo adornare d'ariento, fu chiarito essere vno pezzo di legno có grande froda fatto fare dalla badessa del munistero di Tiano, oue era detto corpo, à similitudine del braccio vero, per nó dare il vero braccio, & così su bessa con la nostro comune.

Del detto mese di Giugno furono caualcati i Perugini, & tolto loro Bettona da 2000 caualieri dell' Arci
uesc. di Milano, che erano à Cortona códotti dal cóte
Nolfo da Vrbino, & dal Sig. di Cortona, & da Ghisello
Vbaldini per trattato, che haueano con M. Crispoldo
di Bettona guesso mal trattato da Perugini, i quali per
otto rispetto nó ardirono à vscire fuori, ne fare disesa,
anza si sarebbono assai presto accordati có loro, perche
già nó erano vbiditi da Scesa, & dall'altre loro terre, se
nó sosse il presto cósorto, che hebbono per imbasciata.

da Fiorentini, & aiuto di 800 caualieri, che vi mandorono, & promissono di mandarne quanti fossono di bi sogno, per questo i Perugini si difesono francamente & riebbono l'vbidienza di loro terre, & gran parte de nimici per stretta di vettouaglia si partirono, & riposo no l'assedio à Montecchio per potere soccorrere Bettona, & del medesimo mete di Giugno i Perugini colle dette genti de Fiorentini assediarono Bettona, & ruppono otto bădiere di geti dell'Arciuescouo, che n'vsci uano,& durouui l'assedio insino d'Agosto, per questa cagione si ritrassono le genti dell'Arciuescouo dallo as sedio di Montecchio, & vennono con altre genti, che erano in Agobbio à hoste à città di Castello per fare le uare l'assedio di Bettona, & non potendo passare, perche i Perugini haueano presi i passi, per queste speranze gli assediati di Bettona vscirono suori, & di principio feciono alcuno dano alle genti de Perugini, dipoi furono rotti, & presine molti, il resto tornarono drento alla difesa, le genti dell'Arciuescouo di nuouo accrebbono gente per soccorrergli, fatto capitano il cóted'Vrbino, & mai no poterono per trouare tutti i pal si presi da Perugini, disperati quelli dentro del soccorso sen'vscirono di notte, & passorono per mezzo il capo có certo inganno, i Perugini presono il castello, & madata la roba à Cortona l'arsono, & abbatterono, & feciono decapitare M. Crespoldo, & vno de Baglioni có grade vituperio dell'Arciuescouo, p questo Giouani di Cătuccio signored' Agobbio vedendo măcar le forze dell'Arciuescouo, & per sospetto de suoi cittadini s'accordò co' Perugini co certi patti, beche durò poco. Con

LIBRO TERZO. 417 Con questa vittoria di Bettona i Perugini colle genti de Fiorentini ne vennono intorno à Cortona, & dieronui quello guasto, che alloro piacque sanza contasto, & le genti dell'Arciuescouo ne vennono intorno Arezzo in sulla chiassa per vernarui, & feciono molti danni à gli Aretini.

In questi di tornorono gli imbasciadori de tre comuni di Toscana, che erano iti al nuouo Imperadore sanza alcuna conclusione delle cose, perche andarono, e per la sua pouertà, e per istigamento di Ghibellini, e per sdegno preso d'uno detto, che gli fece uno de nostri Fiorentini, e questo su voi silate molto sottile,

& anche per la sua pouertà.

A dì 12 d'Ottobre apparue mirabil segno nell'aria al tramontare del Sole di grande quantità di vapori ac cesì, per modo che spauentò tutta Italia, & Schiauonia, e Vngheria, perche pareua, che in ogni parte ardesse il mondo, correndo velocemente fra Tramontana, e Greco, & dopo questo seguì vno lungo tuono simile al tremuoto, & per voce, e per lunghezza essendo l'aria chiara, & serena.

M.Piero Sacconi de Tarlati col Vescouo d'Arezzo e Vbertini, e Pazzi di vald'Arno, & parte degli Vbaldini co gete dell'Arciuescouo à dì 12 d'ottobre si partiro no da Quarata in numero di 2000 caualieri & 2500 fanti, & con grande velocità ne vennono al borgo di Feghine, & quello presono pieno di molta roba, il castello non assalirono, perche era bene proueduto, & stettonui tre dì & arsonlo, & partironsi, il simile feciono al Tartagliese, & tornaronsi verso Arezzo.

Dd In

In questo medesimo anno Benedetto di M.Giouã. ni degli Strozzi di Firenze, essendo Podestà à S.Gimignano fece decapitare il Rosso, & Primerano di messer Gualtieri Ardinghegli per lieui cagioni, & vn'altro Sãgimignanese à cui haueano scritta vna lettera, che gli venisse aiutare vscire di prigione, di che fu assai bialimato, & fu cagione di molto scandolo, perche i consorti de detti Ardinghelli sempre reputarono, che ne fossono cagione i Saluucci di detta terra, & però à dì 20 di Dicembre con loro parenti, e amici armati anda rono alle loro case, & quelle ruborono, & arsono, & tur ti i Saluucci cacciarono, & presono la terra, i Saluucci vennono per aiuto à Firenze, come robati, sotto la pro tezione del comune, & gli Ardinghelli per loro imbasciata la profersono a' Fiorentini, dicendo hauerne cac ciati i Ghibellini, & non potédo fare il comune fra loro accordo ne segui che il comune vi mandò M.Paolo da Vaiana da Roma, podestà in Firenze, con 600 caualieri, & fanti assai, & per questo s'accordarono prestamente che il comune mettesse fra loro pace, & ripigliasse la guardia per cinque anni, & perche quelli del castello di Picchiena furono con gli Ardinghelli alla detta commozione, però il nostro comune prese poi il loro castello, & abbattenne le mura, & la rocca.

Acquisto di S.Gimi gnano per à tempo.

L'Arciuescouo di Melano sentendo che i Fiorentini, & gli altri comuni di Toscana tentauano grandi co se contro allui, & sentendo de suoi popoli male conteti, diliberò cercare pace con loro, & secene muouere pa role à Lotto Gambacorti da Pisa amico de Fiorentini, di che seguì che l'yna parte, & l'altra mandorono loro

imba-

imbasciate à Sarrezano à praticare di pace, & trouarono la materia si bene disposta che quasi come furono giunti conchiusono la pace gli imbasciadori de sopradetti tre comuni di Toscana, con quegli dell'Arciuescouo di Melano, & il primo di d'Aprile 1353 si publi cò, & non sene fece alcuna festa, ne parue che persona sene rallegrasse, per non si fidare di si potente tiranno, i patti furono che ogni aderente di ciascuna delle parti concorresse nella pace, che l'Arciuescouo rendessi a' Pistolesi la Sambuca, & il Sambucone, i Fiorentini douessino disfare la rocca di Montegemoli, & rendere Lo zole à gli Vbaldini, & douessonsi ribandire tutti gli sbanditi per detta guerra, & il chiarire gli aderenti, e sbanditi, & altri dubbij furono commessi à Lotto, & à Franceschino Gambacorti mezzani della pace.

Del mese di Dicembre su preso à ciuitella del Vesco uo Gualtieri di Bustaccio degli Vbertini, & menato à Firenze fu decapitato la vilia di Natale,& portato che fu il corpo verso Santa Croce per ispazio d'vna balestrata in vna cassa die vno guizzo, che la cassa s'aperse

& fu presso che non cadde.

In quelto tempo i Cortonesi feciono pace co Peru gini, & non fidandosi l'vno dell'altro, il comune di Firenze alloro richiesta sodò per l'vna parte,& per l'altra

di 10.marchi d'ariento il sindaco otto sapiti.

In quest'anno fu quasi generale carestia d'ogni cosa per tutta Italia, & in Firenze monto il grano à lire 5 lo Carestia. staio, faue lire 3, panico soldi 45, saggina soldi 30, il co gno del vino fiorini 15, carne di porco la lib.danari 11 castrone danari 28, vitella 36, l'huouo danari 6 l'vno,

l'orcio dell'olio lire sei, & all'auuenante su carestia de panni, e drappi, & non parue che i cittadini sene curassiono, perche l'artiguadagnauano bene, il popolo di Roma per detta carestia à surore andò al palagio de Senatori, che erano il conte Bertoldo Orsini, & Stefanello della Colonna per lapidargli, perche haueuano conceduta certa tratta di grano Stefanello si fuggì, & il com

te fu morto colle pietre à furore.

Del mese di Febbraio M. Paolo Vaiana Podestà di Firenze prese per ladro Bordone di Chele de Bordoni per informazione hauuta di lui di certi furti, & tutti per tormenti glieli sece cosessare per giustiziarlo, i con sorti ricorsono per aiuto a' Signori Collegi, ne per que sto il Podestà mutò proposito, i signori mossi à ira cassarono al detto Podestà tutta la famiglia, il perche egli n'andò i palagio, e rédè la bacchetta, & l'altra mattina n'andò à Siena, & p questo il popolo si leuò, & andoró ne al palagio, dicendo, che la giustizia era impedita ne maggiori, & ne minori adépiuta, onde i signori per lo meglio mandarono per lui à Siena con dono di siorini 2000, per suoi interessi, & per gratia tornò, & sece de capitare Bordone, & su quietato il popolo.

Stati i Sanesi súgaméte ad assedio à môte Pulciano, infine gl'imbasciadori Fiorétini, e Perugini vi missono accordo p 20 anni i questo modo, cioè, che il gouerno rimanessi à Montepulcianesi, & i Sanesi vi tenessono vno capitano di guardia, & hauessono vna porta, & vna capana, & dessono à M. Niccolo de caualieri 6000 siorini, & à M. Iacopo, che era di fuori fiorini 3000,

& hauesse le rendite de sua beni.

Nel

Nell'anno seguente 1353, nel priorato di Maggio, & di Giugno si feciono, & posono ne canti del pala- De quatgio i quattro lioni di pietra dorati, & sarebbonsi fatti dorati nel di rame se non fosse la grande volontà, che hebbono i Priori, che si facessono, & ponessono à loro tempo.

Non stauano però in buona pace i Sangimignanesi per l'odio tra gli Ardinghelli, & Saluucci, & però per consiglio degli Ardinghelli diliberò il popolo vnitamente di darsi liberi al comune di Firenze, & tanto po terono i Saluucci in Firenze, che la prima volta non furono accettati, ma la seconda ci mandarono d'ogni casa del popolo vno pregando d'essere accettati se nó presura di che si disfaceuano, & messo pe consigli si vinte d'vna S. Gimifaua tanto poteuano le preghiere contrarie, & cosi fu- libera. rono fatti subditi, & hebbono l'estimo, come gl'altri contadini.

Del mese d'Agosto i Viniziani insieme co Catalani I Vinizia ruppono i Genouesi in mare presso alla Loiera di Sardi gna, & presono circa 40 galee di Genouesi, & piu di pono i Ge 3 500 prigioni gran parte buoni, & nominati cittadi- la Loiera. ni di Genoua, & annegonne piu di 2000, e presono la Loiera, & piu altre castella di Sardigna, ma prestamente furono loro tolte insieme con altre, che ne teneuano prima con danno di piu di 1500 huomini, & però i Viniziani, e Catalani ciascuno si tornò à casa hauendo attutata la superbia de Genouesi.

In questo trmpo venne in Toscana madato dal Papa, e Legato il Cardinale Gilio di Spagna per impetrare aiuto à racquissare Oruieto, & altre terre del patrimonio, tolte alla Chiesa dal Prefetto da Vico, su hono

Dd 3

ni, e Cate

rato dall'Arciuescouo in Melano, ma non volle entras se in Bologna, in Firenze fu molto honorato tornò nel le case degli Alberti, hebbe in aiuto 150 fanti, & con aiuto de Fiorentini il conte di Sarteano tolse al Prefet-

to Centona, & rassegnolla al Legato.

Di Santa Reparata.

Vacando i Priori da maggiori faccende inuestigoro no la cagione, perche la principale Chiesa di Firenze era denominata da Santa Reparata,& correasi piccolo palio di braccia otto di cardinalesco,& trouorono,che in tale di essendo assediata Firenze da Rodagasso Re de Gotti, Suezi, & Vandalı con 2000 caualieri, per prieghi di S. Zanobi, che allhora viueua Vescouo di Firenze,& per paura di Honorio Imperadore, che veniua al soccorso d'Italia con 2000 caualieri si leuarono dallo assedio,& fuggendo in piano di Mugnone furono tut ti tra morti, & presi, & però fu posto detto nome alla Ghiesa, & crebbesi il palio insino in braccia dodici, & di rosato.

I Genoue fi si dierocinescono di Melano

IGenouesi per la sopradetta rotta non obstante che fossono confortati da Fiorentini per imbasciata con molte proferte d'ogni aiuto alloro stato, nondimeno all'Ar. no vennono in tanta discordia, e viltà, che non paren do loro douersi sapere reggere, di comune consiglio si dierono liberamente all'Arciuescouo di Melano, & à dì 10 d'Ottobre ne prese la Signoria per lui il conte Palauigino come suo vicario, & di Saona, & di tutta la Riuiera, saluo Monaco, Mettone, & Rocca Bruna, le quali messer Carlo Grimaldi, che n'era non volle dare.

I Pisani per questa nuoua vicinanza entrarono in

grandi sospetti di molti loro cittadini Ghibellini, & votarono la città d'ogni cittadino sospetto, confinado gli, & intesonsi amicheuolmente co' Fiorentini, per operazione de' Gambacorti, l'Arciuescouo cominciò à mutare lite à' Fiorentini, dicendo haucuano rotta la pa ce, non hauendo disfatto Montegemmoli, & lui hauendo voluto dare la Sambuca, & Sambucone, ma perche non si vidde il bello tempo, accettò le ragioni, che i nostri imbasciadori mostrorono à' suoi à Sarrezana.

In questo anno cominciò il maladetto seme delle compagnie, che poi hà turbato tutta Italia, & molti pae si, & la prima su di Fra Moriale, il quale vedendo, che il Prefetto à cui soldo era non lo potea sostenere, adunò quanta gente pote à cauallo, & appiè, diliberando andare predando in ogni parte, & in piccolo tempo su rono con lui circa 1500 caualieri, & 2000 masnadieri, & la prima gita sece à Fermo, lungo tempo stato assediato da M. Malatesta da Rimino. & leuollo dallo assedio, ricordandosi che già egli assediò lui nel castello d'Auersa.

Di Nouembre nacquono in Firenze tre lioncini, Tre Lion. de quali sene donò vno al Duca d'Ostericchi, che cui. lo domandò di grazia, per questo si crebbe loro l'habitazione nelle case disfatte del Duca d'Athene, allato al Palagio del Capitano, che surono de' Manieri.

In questo anno i Romani si dierono alla Chiesa, non parendo loro sapersi reggere per loro medesimi:
L'Arciuescouo di Melano proferendo à i Viniziani

Dd 4 la pace

la pace co Genoues come suoi sudditi, hebbe per rispo sta che voleuano per nimico lui, & ogni suo suddito, & feciono e costi sbaudirono lui, & ogni suo suddito, & feciono i Viniziani lega col gran Cane di Verona, & Signori Padoua, & di Mantoua, & di Ferrara contro all' Arciuescouo detto, & segretamente ne richiesono i Fioren tini, & non si patì in Firenze per non rompere la pace, & trattarono collo Imperadore di códucerlo in Lombardia, & aspettandolo indugiorono assai à proueder-

si di capitano, & di gente.

Hauendo il nostro comune fatto debito co suoi cit tadini per la guerra di Lucca 600 mighaia di fiorini, purgò il debito tanto, che restorono in 504 migliaia, & ordinò che ciascuno fosse scritto per creditore diui samente, & per quartiere, & che ciascuno hauesse per merito, & interesso danaio vno per lira ogni mese, & pose à detti crediti grandi prinilegi di non gli potere mai perdere per bando, ò altre cagioni, & di potergli vendere, & alienare, & tenédosi dette scritture per ma no di notai, vi commissono molti errori, & falsità, & però fu tolto loro, & dati à correggere, & guidarele à Icriuani mercaranti, molte quistioni furono fra maestri in Theologia se detti danari si poteuano comperare 25,030 per centinaio, come valeuano, & pigliare la rendita sanza obligo di coscienzia à restituzione, i frati predicatori de quali era capo il maestro Piero degli Strozzi, predicauano che non era lecito sanza mo-Itrarne molte chiare ragioni, Colloro s'accostauano i frati Romitani, ma i frati Minori predicauano, che era lecito di questi era capo maestro Francesco da Em poli,

Principio del Môte.

poli, & fecene molte disputazioni, e scrisseui suso, & nondimeno i Predicatori si stettono nelle loro opinio ni, & mantenendo il comune molto netta questa fede del monte, su poi ageuolmente souuenuto da suoi cit-

tadini ad ogni suo bisogno.

Grandi mali fece la compagna di fra Moriale, poi che hebbono leuato M. Malatella da fermo, che circa 44 castella presono nella Marca, & Romagna di detto M. Malatesta, & d'altri con grandissime prede, correua allui ogni soldato perche vsaua grande discrezione ne nel diuidere le prede, & teneua fra soldati ragione,

come loro signore.

M.Malatesta vedendo i pericoli della copagna.dopo la vernata, diliberò di richiedere in aiuto i comuni di Toscana, & in persona venne à Perugia, & poi à Sie na, con molte ragioni mostrando i pericoli, che portaua ciascuno, l'vno comune, & l'altro rispuose di fare quello, che i Fiorentini, & però vene à Firenze, & heb be in aiuto 200 caualieri, e tornando à Siena, & à Perugia nessuno di loro gli attenne la promessa, & però quelli de Fiorentini si tornarono à Firenze, tornato à, casa M. Malatesta prese accordo alla compagna, & die loro 40000 fiorini, & eglino lo ficurarono per certo tempo, & cassò la sua gente, che tutta s'appiccò alla co pagna,& crebbono in tanto numero, che non temeua no ne forza, nè potenza alcuna, & ogni persona che minacciauano si ricomperaua, la lega di Lombardia gli richiele à soldo, & simile l'Arciuescouo, à tutti dierono parole, & con grandissimo ordine si guidauano, & chiamauansi la grande compagna di M.fra Moriale.

Nel

1354.

Nel 1354 nacque vno fanciullo monstruoso da S. Piero Maggiore, che in tutto il capo non haueua altra essigie humana, se non tre fori, vno doue la bocca, & due doue gli occhi, e visse alcuno dì, & vna donna partorì vno pezzo di carne di libbre 15 simile à vno cuore di bue, & subito morì la detta donna.

Essendo stato sanza piouere circa mesi tre, & seccá-

dosi quasi ogni cosa seminata, & essendosi fatte molte procissioni in Firenze, & in contado sanza frutto, diliberossi per lo comune di fare recare in Firenze l'antica tauola di Santa Maria Impruneta, & andolle incontro grande procissione con quasi tutte le reliquie, & i Priori, & il Vescouo, e tutti gli vsici di Firenze, e grande parte del popolo insino fuori della porta, & su recata insino in S. Giouani dalla famiglia de Buondelmon ti padroni, & ricondotta à S. Maria Impruneta, dopo tre di cominciò vna pioua minuta, che durò circa ot-

Tauola d'Impruneta.

Per paura della compagna di Fra Moriale i Fiorentini, Sanefi, & Perugini fi collegarono infieme con taglia di 3000 caualieri contro à està compagna, & già haueuano i Fiorentini, & Sanesi mandato à Perugia gran parte della loro parte della taglia, ma i Perugini rompendo la fede s'accordarono colla compagna di dare loro vettuuaglia per loro danari, & il passo, & venuti in su quello di Siena i Sanesi feciono quasi quello medesimo, dando loro 3000 fiorini, ben che desfono boce di 13000, e venuti in su quello d'Arezzo anche hebbono dalloro i loro bisegni in panni, & vettuuaglia, & essendo de Priori huomini molto da

poco, i Collegi prouiddono, & feciono lega co' Pisani con taglia di 1200 caualieri a' Fiorentini & 800 a' Pisani, & sarebbesi allhora accordata la compagna con pochi danari à passare sanza fare danno, & andare in Lombardia al soldo della lega, ma i Priori sene feciono besse, il perche vedendo proueduto il vald'Ar no vennono per quello di Siena, & in calendi di Luglio vennono à Staggia, & alla Badia à Isola, & trouoronsi piu di settemila caualieri, & millecinquecento fanti, & piu di 20000 ribaldi, che gli seguiuano, & richieggendo i Fiorentini a' Pisani i loro 800 caualieri della taglia, ne mandarono meno, che ottanta, & richieggendo i Sanesi, & Perugini, ciascuno negò, dicendo, che erano d'accordo alla compagna, & però si mandò imbasciadori à Staggia per accordar. si, & non furono intesi, ma subito à di quattro di Lu glio con tutta la gente ne vennono insino ne borghi di Santo Casciano faccendo grandi danni, & prede, & stettonui insino à di 10 di Luglio, & secesi dono a' caporali di tremila fiorini, & poi s'accordarono per venticinque migliaia di fiorini, & nel medesimo luogo s'accordarono con loro i Pisani per sedici migliaia di fiorini, & feciono doni a' caporali, & fatti i pagamenti mandarono per valdirubbiana à Città di castello, & di quindi n'andarono in Lombardia al soldo della Lega contro all'Arciuescouo per 150 migliaia di fiorini in quattro mesi, & Fra Moriale fece suo vicario il conte Lando, & lui n'andò à Perugia à ordinare altri mali, & fu riceuuto honoratamente da Perugini, & fatto cittadino di Perugia.

Venuta la detta compagna in Lombardia al soldo de Viniziani, & degli altri collegati, vennono à Modo na, & non poterono però farne leuare l'assedio dell'Arciuelcouo, & sentendosi i collegati forniti di gente, mandarono imbasciadori allo Imperadore, che venisse in Lombardia, ò lui gli liberassi delle promesse, per

questo diliberò lo Imperadore di passare.

Mentre che la compagna era à S. Casciano la famiglia de Bordoni tenendosi ingiuriati da Mangioni, &
Beccannugi loro vicini nel dicollamento di Bordone,
con loro amici assalirono i Mangioni, & nella zussa fu
fedita, & poi morì, la moglie d'Andrea di Lippozzo
Magioni, i Priori per allhora feciono quietare la zussa,
dipoi passata la paura della copagna, su commesso allo essecutore, che punisse chi in ciò hauesse errato, i Ma
gioni, & Beccannugi surono prosciolti, M. Gherardo
Bordoni, & 4 consorti, & 12 loro seguaci surono con
dannati in hauere, & in persona, & i loro beni consisca
ti con quelli de rubelli.

Fu decapitato Fra Moriale.

Fra Moriale sopradetto mandò suoi fratelli per aiu to à Roma al Tribuno, di poi vi andò egli in persona, & fu preso, & come rubatore giudicato alla morte, &

decapitato.

Morì l'Ar ciuescouo di Melano Adi 3 d'Ottobre essendo il grande tiranno Arciue scouo di Melano nel colmo della sua Signoria, gli apparue sopra il ciglio vno piccolo carbonchiello, & à dì 4 facendolo tagliare morì di fatto sanza fare testame to, & i nipoti vissono in concordia tanto che furono fatti Signori.

Considerando M.Carlo di Luzimborgo nuovo Im peradore

peradore, che la sua passata in Italia alla coronazione Carlo Im conueniua che fosse, ò con gradissima forza, ò co amo peradore re de popoli, & ricordadosi, che lo Imperadore Arrigo Italia. suo auolo véne con gran forza, & consumolla, & mori à Bonconuento, diliberò venire con amore, & à di 14 d'Ottobre giunse à Vdine con 300 caualieri, & vé ne à Padoua, & poi à Mantoua honoratamente cercando di mettere pace tra Lombardi, & aspettando se comuni di Toscana gli mandauano imbasciate.

I tre nipoti dell'Arciuescono di Melano figlinoli di M. Stefano si feciono eleggere signori dal popolo, & diuisono la Signoria fra loro in questo modo, che Genoua, & Melano fossono comune di tutti, & di M.Maf fio fosse in particolare Parma, Piacenza, Lodi, & Bologna, & di M. Bernabo fosse Chermona, Brescia, & Bergamo, & di M. Galeazzo fosse Como, Vergelli, Noara, Aiti, Tortona, Alessandria, & altre terre di Piemonte, & guidaronsi sauiamente, & con grande ordine, & be ne in punto di gente aspettando quello che facesse lo Imperadore, che era à Mantoua, il quale Imperadore non parendogli che la sua gente, & della lega essere sof ficiente à noiare i detti Signori di Melano continuamente attese à mettere fra loro pace, & molte volte si sparse fama, che era fatta, & tirando l'vno di quà, & l'altro di là, per lo indugio nacquono delle cole, che la storpiarono.

In quelto anno i Genouesi con armata di circa tren tatre galee, delle quali era Ammiraglio messer Paganino d'Oria, ruppono i Viniziani con assai maggiore armata, della quale era Ammiraglio messer Niccolò

da ca Pisani, & ciò fu in Romania nel porto di Sapienza, & non ne capò quasi ne legno, ne huomo, & in gran
parte ne fu cagione la viltà dell'Ammiraglio de Viniziani, & delle sue genti furono i presi 5870, & tra mor
ti, e annegati circa 4000. I Pisani, che erano sotto il
buono reggimento de Gambacorti, & loro seguaci,
madarono à Mantoua allo Imperadore loro imbasciadori per impetrare, che mantenesse loro il reggimeto,
che haueuano, & la Signoria di Lucca, & offersongli
3000 fiorini in aiuto alla sua coronazione, & altri
3000 per la concessione di Lucca, & furono dallui ri
ceuuti graziosamente, & esauditi.

A di 6 di Dicebre di detto anno auenne vn caso in Firenze da sato Gregorio da casa i Mozi, che vna gatta trasse gli occhi, & mangiossegli insieme con mezzo il capo à vno fanciullo di tre mesi figliuolo d'vno lasa-

gnaio, che era nella culla, & di subito morì.

Non potendo lo Imperadore mettere pace in Lom bardia per la vittoria de Genouesi, che haueua fatto in superbire i Visconti, & parendogli perdere tempo alla sua coronazione fece loro fare triegua p insino à Maggio, & con abbassamento di sua Maestà s'accordò co Visconti di potere andare à Moncia per la corona del ferro, & sidossi nella loro potenza con promessa di 50000 siorini in aiuto quando fosse à Roma, & fatto l'accordo n'andò verso Melano con circa 400 caualie ri male armati, & M.Galeazzo si gli fece incontro con grande quantità di gente bene in punto & poi M. Ber nabò, & con molti honori lo condussono in Melano sempre serrando le porti delle terre, doue entraua, che quasi

quasi era come in prigione, pure in parole, & in riuerézia lo riceueuano come loro signore proferendogli lo ro, & le loro cose, dipoi lo códussono à Moncia, & qui ui con l'vsate solennitadi prese la corona del ferro, & quanto piu presto pote si fece riconducere suori della loro Signoria, che continuo vi staua con paura, & ven nesene verso Pisa.

dopo corresparlamento fatto collo Imperadore venne intorno à Rauenna tirato da fratelli della bella contes sa per vendicarsi contro al tiranno di Rauena, che l'ha uea presa andando essa à Roma, & volendo maculare la sua honestà, diliberò piu tosto morire, & stando il conte all'assedio di Rauenna circa vno anno si partì;

& andonne con sua gente nella Marca.

Sentendoss in Firenze la venuta dello Imperadore à Pisa, dopo molti consigli si diliberò che 12 cittadini con balia andassono per tutto il contado, & facessono mettere ogni vettuuaglia nelle terre murate, per mossirare d'essere in punto à ogni disesa, & di Gennaio eles sono 6 cittadini, che andassono à Pisa à trattare collui accordo saluando la nostra libertà, & à dì 18 di Gennaio lo Imperadore detto giuse in Pisa insieme col fra tello Patriarca, riceuuto da Pisani con grandi honori, & festa, & su messo nelle case de Gabacorti, & à dì 19 sece per bandi comandare à tutto il popolo, che si ragunasse al duomo per riceuere dalloro il giuramento della fedeltà, & andouui il popolo, la setta de Matrauersi della quale era capo fra gli altri vno Passetta de Conti, il quale era venuto collo Imperadore infino di

Lombardia, perche erano sospetti, & fuori del reggimento di Pisa, si leuarono à romore dicendo viua lo Imperadore, & muoia il conseruadore, l'altra setta che reggeua, cioè i Gambacorti, & Cecco Agliata insieme col popolo presono l'arme contro alloro, lo Imperado re per quello di fece porre giù l'arme à ciascuno, & pro lungossi il giuramento, & à dì 20 di Gennaio lo Impe dore detto mosso dalla setta de Matrauersi fece giurare nelle sue mani tutti i soldati di Pisa, che su contro a' patti fatti à Mantoua, & per coprire detto mancamen to ne fece caporali Franceschino Gambacorti, & Cecco Agliati, nelle cui mani soleuano giurare, i Gambacorti vedédosi perdere la Signoria, diliberarono di dare la Signoria libera allo Imperadore, prima che fosse loro tolta dallo Imperadore, ò da altra setta, & lui l'accettò molto volentieri, perche per via indiretta cercaua questo medesimo, & subito prese ogni guardia, & rendita in mano di sue genti, mandando bandi, che ogni huomo venisse allui per ragione, & tutto si fece di fatto sanza diliberazione comune.

Praticarono insieme i Fiorentini, & Perugini, e Sanesi d'essere vniti, & cosormi à ogni domandita, e patto collo Imperadore, & con detta commessione mandarono i Fiorentini i sopradetti 6 cittadini per imbasciadori à Pisa allo Imperadore con 8 famigli per vno, & vestito ciascuno di due vestiti, & aspettando per la via gli imbasciadori Sanesi, e Perugini, i Sanesi mancorono della fede loro.

I Pisani vedendo, che lo Imperadore haueua cotro a' patti presa la Signoria,& le rendite, & cominciaua à

prendere le case, & beni de cittadini si ragunarono al palagio degli Anziani, & pacificoronsi insieme l'vna setta, & l'altra alla loro difesa, & elessono 24 cittadini d'ogni parte à riformare la terra d'vsici, & andorono al lo Imperadore, & riebbono la guardia della terra, ma non le chiaui delle porte, a così rimase abbattuta la Si gnoria de Gambacorti, & secondo certi su tutto per or

dine del Paffetta Matrauersi collo Imperadore.

Adì 29 di Génaio gli imbasciadori Fiorentini insie me có quelli de Sanesi, & Aretini, entrarono in Pisa in sieme, quelli de Perugini vollono entrare separati, come huomini di Chiesa, e tutti furono riceuuti dallo Im peradore co grande allegrezza, & il seguente di quelli de Fiorentini, & de Sanesi furono insieme innanzi allo Imperadore, & suo consiglio à sporre le imbasciate, & prima parlorono i Fiorentini forse vn poco altieri, & non con quella riuerenzia, che à Imperadore si conueniua, tale che i suoi baroni molto ne sdegnarono, ma lo Imperadore rispuose benignamente lodado assai la cit tà,& i cittadini,& die tépo à praticare altra volta, i Sa nesi credendosi abbattere i Fiorentini contro alla fede data si sottomissono allo Imperadore in parole, e fatti quato piu poterono, & furono anche benignamete ac cettati dallui, i Volterrani, e Sanminiatesi feciono il si mile, i Pistolesi mandarono imbasciadori per fare il simile, ma non lo feciono per conforto de Fiorentini.

Sentendosi nella Magna lo suo prospero, e pacifico auuenimento in Italia, molti si missono per essere alla sua coronazione à Roma, & fra gli altri venne la Imperadrice con circa quattromila caualieri guerniti,

Ee & di

& di gratia voleua passare per Firenze, & nó si patì, per che nó era ancora fatto l'accordo collo Imperadore, à dì 13 di Febbraio lo Imperadore andò à Lucca, e stette ui due dì, & domádádogli i Lucchesi la loro libertà nó furono esauditi, anzi gli lasciò pure suggetti a' Pisani.

In detto mese nacque à vno barbiere al Galluzzo presso à Firenze vno fanciullo mostruoso, che haueua il viso come vno vitello, & due branche come di bot-

te,& il corpo humano visse poche hore.

In Siena si leuò il romore contro all'ordine de Noue, che reggeua, che erano circa 90 cittadini, perche il popolo no voleua fare il sindaco à darsi allo Imperado re, come i detti Noue gli haueuano fatto promettere à gli imbasciadori cotro alla fede data a' Fiorentini, pure infine p meno pericolo lo feciono, e dieroglisi à di primo di Marzo, co grade allegrezza de Pisani crededosi l'vno comune, & l'altro p questo abbattere i Fioretini.

Grandi contese furono dinanzi allo Imperadore, & sua fra gli imbasciadori Aretini da vna parte, & M.Piero Sacconi, Neri da Faggiuola, el Vescouo degli Vbertini, & Pazzi di vald' Arno, & altri vsciti dall'altra parte, che domandauano d'essere ristituiti nella Signoria d'Arezzo, & ne loro beni, & infine gl'imbasciadori hebbono quello, che vollono dallo Imperadore, & accorda ronsi con lui, & i detti vsciti furono mandati via.

Wolterra:

Aretini.

Sanefi.

A di 4 di Marzo per loro sindaco gli si dierono i Volterrani liberi, e tutto fu per operazione de' figliuoli di M Attauiano Belforti, che la tiranneggiauano.

Săminia- Il simile feciono i Săminiatesi per la setta che v'era fra Malpigli, e Mangiadori, & maggiore dimostrazio-

ne

ne d'amore fece lo Imperadore à gli imbasciadori San miniatesi, che ad alcuno altro.

Fu in questo verno grande asciutto, stette quattro mesi sanza piouere, & assai tempo Arno ghiacciato.

Stando gl'imbasciadori Fiorentini à Pisa in pratica d'accordarsi collo Imperadore insino in 50 migliaia di fiorini, come haueano di comessione, & trouado lo Im peradore duro, & disideroso di piu danari, diliberorono, che due di loro venissono à Firenze à significarlo a' Priori à bocca, & cosi fatto dopo molti cosigli si dilibe rò in Firenze con grade segreto per meno reo partito, che si facesse il meglio si potesse per insino in 100000 fiorini,& tornati à Pisa, & stando nella pratica à barga gnare per vataggiare il nostro comune, lo Imperadore Accordo de Fiorésorridendo disse loro, come per lettere era auisato di Fi tini collo renze di ciò che s'era detto ne cossigli di lui, & della co messione de siorini centomila, & però stette piu duro all'accordo, & p lo meglio no si ricercò in Firenze chi l'hauesse riuelato, che su grade errore non ne fare giustizia almeno dopo la partita dello Imperadore, & vlti mamente disse à gli imbasciadori, che mandassono per pieno mádato, & sarebbe có loro d'accordo, & però ne véne tre à Firenze per lo sindacato, & giunti in Firéze simisse à partito nel cosiglio del popolo à di 12 di Mar zo, & no si vinse quello dì, ma poi il seguente dì si vinse,& simile poi nel cossiglio del comune, & così hebbo no pieno madato à fare ogni accordo, & tornaronsi à Pisa, & segretamente con lui in camera s'accordarono per fiorini cétomila, & lui gli liberò da ogni condanagione de suoi passati, con molti priuilegi di piu cose.

Imperado !

In questi Еe

In questi dì il Cardinale d'Ostia, à cui s'appartiene la coronazione dello Imperadore giunse à Pisa, riceuu to dallo Imperadore con grande honore, & suole il Pa pa à simile atto mandare due altri Cardinali in compa gnia di questo, & così gli elesse, cioè il Cardinale di Pelagorga, & quello di Bologna, & nó vénono, pche quel lo d'Ostia suole venire alle spese dello Imperadore, & gli altri due alle spese della Chiesa, & non vosedo il Pa pa fare loro le spese nó le vollono fare di loro proprio.

E fatta la sopradetta promessa, & accordo si ritrouò in Fireze come per sacrameto fatto dal detto Imperadore à Papa Clemete, Firenze, & ogni altra terra di To scana erano liberi da ogni codanagione, e obligo, & ol tre acciò le lettere impetrate in corte del Papa, chiariuano in que, & raccomadauano il comune, stettono 3 mesi fatte in cacelleria per difetto di no pagare 3 o siorini di spese, & giusono fatto l'accordo, che l'yna cosa, e l'altra harebbono libero il nostro comune da detta spe sa di fior. cetomila, che tutto su errore di chi reggeua.

Fu lo Imperadore di mezza statura, & di grade virtù, honesto in suoi vestimenti, ragunatore di danari, grande honestà fece mantenere alla sua gente d'arme, & in sue diliberazioni su quasi sempre contrario a' pa-

reri de Ghibellini.

Sabato à di 2 1 di Marzo fece ragunare à parlamen to molti forestieri al Duomo, & mandò per gli imbasciadori Fiorentini, & in publico prese da loro il sacramento della concordia, & cosi giurò egli, & à dì 23 si publicò la detta concordia in Firenze, & secesene sesta, e suochi.

437 I patti della concordia furono sotto breuità, questi che assoluette il nro comune, & suoi sudditi, & adereti da ogni condannagione, ò obligo di se, & di suoi passa ti, concedette le leggi municipali, approuò le fatte, & concedette il farne di nuouo, fece i Priori di Firenze suoi vicari inreuocabili, & per pace promisse di non en trare ne in Firenze, ne in loro terra murata. I sindachi del nostro comune feciono allus la debita sommessione,& reuerenzia,come à Imperadore,& promissogli cé tomila fiorini in quartro paghe, per infino à tutto il me se d'Agosto,&di mandargli poi ogni anno del mese di Marzo 4000 fiorini in quato le città di Toscana fosso no tenute allo Imperio, & di tutto fu rogato Ser Agno lo di Ser Andrea di M.Rinaldo da Barberino.

Chi cercherà bene trouerrà, che Roma, & tutte l'al tre terre di Toscana sono libere da ogni sommessione Imperiale, perche in lei fu il principio dello Imperio.

La grande copagna del conte Lando venuta per l'adrieto di Lombardia nella Marca, in detto anno n'andò nel reame di Puglia, perche il Re non haueua loro attenuto di madare loro 40000 fiorini, che haueua lo ro promessi, & presono Prestara, & Villafranca, & piu altre terre, & feciono molte prede, e stettono insino à Marzo in Abruzzi, poi n'andarono verso il Guasto có promessa di non fare danno, & prédere d'errata per da naio, & però furono messi dentro nella terra, & ruppo no la fede data, & ruboronla, & arsonne gran parte, & per questo da indi inanzi non furono accettati in alcu na terra, ma andarono rubando infino à santo Suueri in Puglia, & iui stettono piu tempo.

> Dopo Ec

Dopo l'accordo fatto co' Fiorentini lo Imperadore gli richiese di lega per suoi imbasciadori có grandi pro ferte, & dopo molti consigli si diliberò in Firenze, che non faceua per noi,& co honeste parole si negò, di poi richiese il comune di 200 caualieri in sua copagnia da Pisa à Roma, questo gli su conceduto, & mandaronglisi à Siena due cittadini vno popolano, & vno grade con 200 barbute benissimo armati colla insegna del Giglio, i quali l'accompagnarono à Roma alla sua co-

ronazione, & poi insino à Siena alla tornata.

Giunto in Siena i Tolomei, Malauolti, & altri si leuarono contro all'ordine de Noue, & cacciarongli, & arsono le borse degli vsici, lo Imperadore di nuouo al popolo, & a' grandi si fece fare libero signore di Siena, & del suo distretto, & leuato tutti gli vsiciali vi lasciò per suo vicario l'Arciuescouo di Plaga, & essendo suillaneggiati per la terra quelli, che erano suti de Noue si partirono, & pocomeglio furono trattati dalle terre vi cine, & à dì 27 di Marzo 1355 i Fiorentini gli mádarono à Siena fiorini 30000 non obstante che ancora non fosse al termine della prima paga, & fugli molto agrado, perche n'haueua bisogno.

Per hauere questi danari il comune pose certo estimo, che si chiamò sega à pagare certidanari ogni dì ogni casa, & ordinò che fossono meritati à 10 per cen to, & con grande ageuolezza raccolse il comune in me no di due mesi i detti centomila fiorini, & veramente è grande vtile di comune mantenere fede al ristituire, che io viddi già volendo il comune 20000 fiorini per via d'estimo rubellarsi molti cittadini, & esserne molti

1355-

presi, & pegnorati.

Parti lo Imperadore da Siena à di 29 di Marzo, & lasciouni per Vicario l'Arcinescono di Plaga, & al suo consiglio Tarlati d'Arezzo & altri Ghibellini, che assai dispiacque a' Guelfi, che gli haueano dato la Signoria.

Giunse lo Imperadore à Roma il Giouedi santo, & entrò in Roma sconosciuto, e come romeo, vicitò tuti i perdoni sanza essere conosciuto da Romani, ò altri, & ritornato di fuori, la mattina di Pasqua entrò in Roma con gran popolo, & molti honori, & procissioni, & scaualcò à S. Piero.

E il dì medesimo, che su à dì 5 d'Aprile su consegrato in S. Piero dal Cardinale d'Ostia il detto M. Car lo di Luzimborgo come Imperadore, & incoronato della corona dell'oro dal Prefetto da Vico, à cui s'appartiene, & lui incoronò la Imperadrice, & con grande compagnia, & honori ne venne à mangiare à S. Giouanni Laterano, dopo mangiare vscì di Roma, per comandamento riceuuto dal Papa, & venne ad albergare à S. Lorenzo tra le vigne, poi n'andò à Tiboli per fare alcuna cirimonia.

Mandando in questi di il vicario dello Imperadore, che era in Siena per prendere la Signoria di monte Pul ciano, & di Massa, & di Grosseto, non lo vollono accet tare, perche voleuano prima vedere come si riposaua lo stato di Siena hauendo sentita la cacciata dell'ordine de Noue. & funne assai turbazione in Siena.

M. Maffiuolo Visconti teneua in Bologna per suo vicario M. Giouanni d'Vleggio, & haueua hauuto M. Giouanni detto da Visconti per sua provisione vno ca

440 Historie Fiorentinë

stello, che confinaua colle terre di M. Galeazzo, & pche M.Giouanni vagheggiaua vna femmina di M. Galeaz zo gli tolse per dispetto detto castello, la quale cosa fu principio, e cagione della ribellione, che segui poi, ma per allhora non ne mostrò alcuna turbazione, anzi per operazione di M. Giouani de Peppoli si riconciliò con lui, & riebbe detto cattello, & lui fece à M. Galeazzo bellissimi doni, per questo M. Massiuolo ne prese sospet to, & leuogli la prouisione, & tolsegli la Signoria di det to castello, & posesi in animo di leuarlo dal vicariato di Bologna, ma guidossene male, & per ciò fare vi man dò M.Galeazzo de Pigli da Modona comádando à M. Giouanni che gli consegnasse la Signoria, lui lo riceuet te allegramente, mostrando di principio volerlo fare, poi mutò proposito, & diliberò ritenersi la Signoria di Bologna per se,& torla a' Visconti,da quali haueua ha uuto ogni stato, & cosi fece con aiuto di certi cittadini, & del Marchese di Ferrara, & mandonne fuori M. Galeazzo, dicendogli, che pigliasse prima le castella, al le quali hauea prima comandato, che non lo accettassono, & mutatoui prima ogni vsiciale in suoi considen ti, & da tutti fu vbbidito, faluo che Luco doue M. Galeazzo si ridusse aspettando la diliberazione de Viscon ti. & cosi à dì 20 d'Aprile 1355 il detto M. Giouanni si fece signore di Bologna, & tolsela a' Visconti, & mã dò subito imbasciadori à Firenze con larghissime proferte di volere essere loro fratello, & guidarsi di Bologna, come alloro piacesse, purche hauesse dalloro aiuto ò segreto, ò palese, non si pati mai in Firenze d'impac-ciarsene in alcuno modo, per no contrafare alla pace,

Ribellione di Bologna da Visconti, LIBRO TERZO. 441 che haueuano co' Visconti, i quali lo sentirono, & fu loro molto grato, & offersonsi assai al nostro comune.

Partito lo Imperadore di Roma coronato ne venne à Mont'Alcino, & poi à Monte Pulciano, poi à Sie na à dì 19 d'Aprile à vespro, e la sera medesima fece in Siena tra egli, & il Patriarca, à cui lo commisse, circa trentaquattro caualieri tra grandi, & popolani con po ca esaminatione, i quali si tornarono à casa, & della loro caualleria feciono festa solo colle loro samiglie.

In questa stanza à Siena i Fiorentini gli feciono la seconda paga di fiorini trentamila, & volle lo Imperadore, che glieli dessono segretamente in camera, per

debito mostraua hauere colle sue genti.

Pensò lo Imperadore nella stanza che' fece à Siena di farne signore il Patriarca suo fratello, & cosi fece confermandolo signore di Siena, & suo contado, & i Sanesi l'accettarono per loro signore dandogli ogni fortezza, & ritennesi poi il Patriarca molto col

popolo minuto.

All'entrata di Maggio s'adunarono in Siena in vna Chiesa molti caporali Ghibellini, & insieme andarono allo Imperadore, & fu il dicitore il Prefetto da Vico, dolendosi di lui, & rammétando l'operazioni fatte per lo Imperio, & massime per lo suo Auolo, & i danni, & persecuzioni riceuute, & hora che sperauano essere esal tati si vedeuano dallui abbadonati, & p danari accorda tosi co' Fioretini caporali de Guelsi, & suti cotrarij allo Imperio, e che surono cagione della morte dell'Auolo, lo Imperadore rispuose, che i loro praui cossigli per fare

loro vendette erano suti cagione della morte dell'auolo, & che no voleua seguire loro consigli, & cosi si partirono male contenti, lasciò la Signoria di Siena al suo fratello, & partissi à di 5 di Maggio, & da Staggia à

Poggibonizi, e S. Miniato ne venne à Pisa.

Molte sue genti che si tornauano nella Magna passarono per Firenze, & furonui molto honorati, venne eziandio in Firenze il Cardinale d'Ostia, & domandado al nostro comune certe cose indiscrete, & ingiuste gli furono negate, però si partì male contento & tornossi à Pisa, il Duca Stefano di Pollonia cugino dello Imperadore venne in Firenze à suo piacere, & su rice. uuto con molti honori, & tornato à Pisa molto si lodò de' Fiorentini allo Imperadore, malouui subito di febbre, & infra otto di si mori, dissesi per vna anguilla che vi mangiò, pure la Imperadrice, & molti baroni ne im paurirono molto sollecitando lo Imperadore della par tita, poi vi malò il Sıri della Lippa de maggiori signori di Buemmia, & cosi infermo si fece portare à Firenze, & fecelo il nostro comune à sue spele curare in Vescouado, & dopo lunga infermità guari.

In detto mese di Maggio su à Pisa coronato dallo Imperadore di corona d'alloro per Poeta maestro Zanobi da Strata del nostro contado, & in questo tempo anche viueua M. Francesco Petrarca nostro cittadino

per lo adrieto coronato per poeta à Roma.

Sentendo i Pisani, che M. Francesco Castracani di Lucca faceua venire gente delle sue terre di Carfagna in seruigio della setta de Raspanti, sene dolfono allo Imperadore, il quale subito gli fece comandare che si partisse

bi da Stra ta Poeta

443

radore

partisse da Pisa, & partito lui sece fare il simile comandamento à M. Arrigo, & à M. Valeriano figliuoli di Casseruccio Castracani, i quali anche si partirono, & perche pareua loro riceuere questo per cagione del detto M. Francesco lo raggiunsono, & abbergarono con lui, di poi lo inuitarono à vno loro maniero, che murò Casseruccio, & iui l'vccisono con vno suo genero, & ando ronsene in Lombardia.

Vedendo lo Imperadore apparire nouità in Pisa per la fama corsa della liberazione di Lucca, '& così in Siena cominciò à dubitare di se, & sidandosi de Fiorentini gli richiese, che gli mandassono tre saui cittadini à suo consiglio, & hebbegli, ma poco gli pote aoperare, per le molte nouità.

A dì 18 di Maggio il popolo di Siena si leuò à romore armato, & marauigliandosene il Patriarca doma dò quello voleuano, & loro chiesono di riuolere le catene leuate da canti delle vie, & che voleuano 12 vsiciali, & vno Gonfaloniere di popolo sopra il gouerno di Siena, & che dalloro parte andassono i bandi, & tut to concedette loro il Patriarca, per non essere adatto à resistere, & su il reggimento in mano degli artesici.

Per la morte di M. Francesco Castracani si leuò vna falsa fama in Pisa, che era suto per operazione della par te de Gabacorti & p questo molto ingregò l'vna setta, & l'altra, & à dì 20 del detto mese s'apprese fuoco nel Palagio doue habitaua lo Imperadore, & arsonui tutte le balestre, e padiglioni, & arme de Pisani, & andò lo Imperadore ad habitare al Duomo, & il popolo di Pisa fu sotto l'arme insino alla mattina, hebbe anche lo Imperadore.

HISTORIE FIORENTINE radore la nouella di Siena, per le quali cose cominciò à dubitare sentendosi con poca gente d'arme, & quan-tunche contro a' patti promessi lo Imperadore hauesse diminuita la Signoria de Bergolini, di che erano capo i Gambacorti, & accomunatola co Raspanti, pure l'vna parte, & l'altra equalmente si doleua che gli attédeua à diliberare Lucca, hauendo tolta a' Pisani la guar dia dell'Agosta in Lucca, & venendo da Lucca le some dell'arme de cittadini, che erano à guardia dell'Agosta in Lucca, che l'haueuano consegnata à gente dello Im peradore, & passando da casa i Raspanti si leuarono à romore armati contro allo Imperadore, & il caporale fu il Paffetta, & vccisono da 150 tedeschi di quelli, che correuano al Duomo in aiuto dello Imperadore, in que sto tempo erano due de Gambacorti, cioè Franceschi no, e Lotto in casa collo Imperadore, & Piero, e Bartolommeo si rinchiusono in casa del Cardinale d'Ostia marauigliandosi del romore, & i buoni cittadini traeuano alle case de Gambacorti, & hauendoui trouato al cuno di loro rimediauono à tutto, lo Imperadore per

paura cercaua di fuggirsi, e sentendo ciò il conte Paf-

fetta, & M. Lodouico della rocca caporali de Raspan-

ti con grande malizia per abbattere i Gambacorti in-

nocenti, mutarono proposito, & andaróne al Duomo

gridando viua lo Imperadore, & dissongli come que-

sta era opera de Gambacorti, & che se egli desse loro il

suo Maliscalco, & la sua gente, che lo farebbono libe-

ro signore di Pisa, & attuterebbono il romore, lo Im-

peradore per paura lo consenti, fidandosi de suoi nimi

2355-

ci, abbandonando i suoi fedeli, & di subito il Paffetta,

445 & gli altri Raspanti colla gente dello Imperadore n'an darono alle case de Gabacorti, e quelle rubarono, & ar sono, & posossi il romore per quel di, che su à di 21 di Maggio, & lo Imperadore fece pigliare gli innoceti Ga bacorti, & loro seguaci, che furono questi, cioè, France schino, Lotto, Piero, Barrolommeo, & Gherardo Gába corti, & piu Ser Benincasa Giuterelli, Cecco Cinquini, Ser Piero dello Abate, Ser Nieri Papa, Neruccio Mescó dine, Neri di Lando da Faggiuoli, Vgo di Giutto, Giouanni delle Brache, M. Guelfo Lafranchi, M. Piero Gua landi, M. Rosso Sismondi, & Francesco Rossello, & per questa nouità parendo a' Lucchesi il tempo della loro liberagione leuorono rumore à di 22 di Maggio,& có l'aiuto de loro cittadini riebbono la maggiore parte delle fortezze, che i Pisani haueuano in Lucca, saluo due, ma non hauendo forse ancora Idio permessa la lo ro libertà si lasciorono riuolgere à certi cittadini amici de' Pısani, & alcuno degli Interminelli, & renderono la Signoria a Pisani, da quali riceuettono piu asprez zeche prima, & riebbono i Pisani dallo Imperadore la guardia dell'Agosta.

Riposato il romore in Pisa lo Imperadore per pren dere partito de presi gli fece esaminare separati à vno giudice d'Arezzo, il quale per tormenti à tutti fece confessare, che haueuano trattato contro allo Imperadore, ciascuno in modo variato, donde manifestamente appariua la loro innocenzia, pure gli fece giudicare à morte per traditori della imperiale Maestà, & à di ventisei di Maggio Franceschino, Lotto, & Bartolommeo Gambacorti fratelli carnali,

Furono de capitati certi de Gambacorti, & altri Pifani. Cecco Cinquini, Ser Neri Papa, Vgo di Giutto, & Gio uánidelle Brache tutti in camicia come ribaldi furono menati dal Duomo alla piazza degli Anziani, & iui fu rono decapitati nel loto, e nel sague dell' vno dell'altro, & tre dì stettono i corpi in sulla piazza sanza essere sep pelliti, che su grandissimo esempio à ogni città d'Italia di non mettersi signori in casa, & anche su esempio ad ogni cittadino di non farsi troppo grande, che benche viuessono in pace, & come mercatanti, pure in loro gra de stato, & la inuidia ciuile gli condusse à questo.

I buoni cittadini di Siena erano molto male contéti della Signoria, che il popolazzo haueua prefa, & però vn dì per certo scandolo di presi si leuarono à romo re, & presono l'arme, per la qual cosà il popolazzo mádò per aiuto allo Imperadore, dal quale hebbono per risposta, che gli rendessono saluo il suo fratello Patriar ca, & della Città facessono quello piacesse loro, per que sto i Sanesi ragunarono il consiglio la maggior parte del popolo minuto, & fecionui venire il Patriarca come signore, e feciongli rendere la bacchetta, & rinunziare alla Signoria per publici stromenti, & renduta la Signoria della Città, & delle castella si partì à dì 27 di Maggio.

Per le nouità di Pisa, & di Siena lo Imperadore staua con grande paura per partirsi sicuro domandò a Pisani la tenuta, & guardia di Pietrasanta, & di Sarrezana, & hauutole vi madò la Imperadrice, & parte di sua gente, & subito sarebbe partito, se non che aspettaua che il Patriarca vscisse delle mani de Sanesi, A caporali Pisani nuouaméte esaltati pareua rimanere deboli partendosi lo Imperadore per la gran forza della parte de' Gambacorti, che continuo si doleuano di quegli, che erano stati decapitati, riuoleuano gli altri, che erano presi, però domandarono allo Imperadore, che vi la sciasse suo vicario, così fece, lasciouui M. Antorgo Maraialdo Vescouo d'Angusta con 300 caualieri, con salario di 12000 siorini el mese, hauuto nouelle, che il Patriarca libero da Sanesi ne veniua à lui à Pi sa, non aspettò che giugnesse, ma partissi à dì 27 insie me col Cardinale d'Ostia, andonne à Pietrasanta do ue stette piu giorni con grande guardia, parendo a' Sanesi hauere osseso lo Imperadore gli mandorono à chiedere, che vi mandasse vno suo vicario, lui elesse M. Agabito della Colonna di Roma, il quale i Sanesi non vollono accettare, non chiesono piu altri.

Perche Massa' era ribellata dalla signoria de Sanesi v'andorono à hoste & infine l'hebbono & arsonla, e ru borolla, & menoronne per prigioni grandi, & piccoli, andorono per fare il simile à Grosseto, & hebbono ver gogna, ma pure poi s'accordarono con loro, à Monte Pulciano non hebbono ardire d'andare, benche la roc ca si tenesse per loro: Lo Imperadore cupidigia mandò da Pietrasanta à Pisa, che gli fossono mandati certi cit tadini, & andouui M. Passetta, & 5 altri, a' quali domá dò menda di danni riceuuti nel romore, & hebbe per menda 1 3 000 siorini, & su contento: M. Niccolò, & M. Iacopo caualieri di Monte Pulciano ne furono tratti dallo Imperadore quando vi desinò, & per le nouità di Siena vi tornorono, & presono la terra, & cacciarono i Sanesi della Rocca, & dissecionla.

Mentre

Mentre che lo Imperadore era à Pietrasanta, i Fiorentini gli mandarono 20000 fiorini, i quali gli restauano à dare della somma de centomila, & finigli per

publici strumenti.

M. Altino figliuolo di Caltruccio in questi di prese vno castello de Pisani presso à Pietrasanta detto Montegioli, i Pisani vi mandorono gente ad assedio, & pregarono lo Imperadore che venisse nel campo à coman dargli, che lo lasciasse, & cosi fece, & M. Altino vbbidi & die il castello a' Pisani, & se allo Imperadore, il quale con sua vergogna lo die poi a Pisani, i quali pochi di poi lo feciono dicapitare.

Et in questi di à Pietrasanta su presentata allo Impe

Et in questi di à Pietrasanta su presentata allo Imperadore vna fanciulla d'età d'anni sette tutta pilosa come vna pecora di colore rosso male tinto, & la Impera-

drice la menò seco nella Magna.

A dì 11 di Giugno sollecitato dalla Imperadrice si partì lo Imperadore da Pietrasanta con 1200 caualieri, & passando per Lombardia trouò ogni terra colle porti serrate, & in punto à disesa, & con grande stento, e preghiera su riceuuto per vno dì in Chermona con pochi compagni disarmati, & volendo trattare del la pace de Lobardi gli su detto per parte de Signori di Melano, che non sene impacciasse, & però andò à suo viaggio da Sancino, & tornossi nella Magna.

In questi tempi la compagna del conte Lando seciono molti danni intorno à Napoli in molte parti, & minacciado di peggio il Res'accordò, & die loro à cer

ti termini 120 migliaia di fiorini.

Cercado gli vsciti di Lucca di racquistarla, & torla a' Pisani,

Partita dello Imperadore d'Italia.

a' Pisani, & sentendosi in Firenze cercauano di pigliare à soldo certi caporali, che erano à nostro soldo, furono tutti cassi per non contrafare alla pace co' Pisani,
& accozzoronsi in su quello di Lucca con gli vsciti códotti da Obbizi, & Salamoncegli, & non feciono alcuna cosa, perche i figliuoli di Castruccio non vennono
come haueuano promesso, & i Pisani haueano tratti di
Lucca la maggior parte de cittadini, & messoui à guar
dia due quartieri di Pisa.

In questo tempo M. Bernabo mandò sue géti intor no à Bologna credendosela racquistare per trattato: Et à di 3 d'Agosto nacquono in Firenze quattro lioncini due maschi,& due semmine, vno sene donò al Du

ca d'Osterichi, & vno al Signore di Padoua.

Perche lo Imperadore Arrigo, & Castruccio, & qua si qualunche altro, e venuto con gente adosso al nostro comune, sempre si sono posti in sul poggio di San Ca sciano, però si diliberò in questo anno di farui vno for te castello, & cominciossi d'Agosto, & su compiuto in tredici mesi, costò trentacinque migliaia di fiorini.

Catallo.

Parendo à molti cosa vtile al nostro comune si diliberò pe' consigli che si facesse vna tauola, ò vero catasto, ò vero libro doue fosse scritto tutte le possessioni, e beni immobili della città, & del contado, e di cui fos sono, & da molti antichi, e pratichi su contradetta come cosa impossibile à fare, & così interuenne che dopo la pruoua di molte scritture, & spese s'abbandonò come cosa impossibile.

Di nuouo tornò la cópagna intorno à Napoli, e per cagione della védémia s'accordò il Re có loro per 105.

Ff mi-

migliaia di fiorini in tre paghe, & però pose il Re grauezze a' Napoletani, & anche a' forestieri mercatanti.

La gente di M. Bernabo d'Agosto con grande impeto assaltarono Bologna, & entrouuene parte, & furono cacciati, & tornaronsi à Melano.

Il Patriarca d'Aquilea fratello dell'Imperadore d'A-

goito fu preso, & dicollato dal popolo d'Vdine.

M. Bernabo, & M. Galeazzo ordinorono che M. Maffiuolo loro fratello fosse auelenato à vna caccia in certe quaglie, & così su fatto, & questo per villanie che

facea à donne di suoi sudditi.

Accordossi M. Giouani da Vleggio signore di Bolo gna có M. Bernabo sanza cosentimento de' Bolognesi di tenere Bologna tutto il tépo della sua vita, & poi la sciarla à M. Bernabo, & in questo tépo che lui vi madas se per podestà chi piacesse à lui, & il primo che M. Bernabo vi mandò su il signore della Mirandola.

Per paura de' Sanesi i Montepulcianesi si dierono a' Perugini con grande cruccio de Sanesi per modo che non vollono poi interuenire in Lega con gli altri co-

muni di Toscana.

Sentendo i Fiorentini che il conte Lando colla sua compagna à tempo nuouo douea partire del regno, & venire nella Marca, & poi in Toscana per non si hauere à ricomperare da loro tentarono i comuni di Tosca na di Lega con 2000 caualieri à loro difesa, & benche i Sanesi la storpiassono quanto poterono per l'odio co ceputo contra Perugini per Montepulciano pure si co chiuse e fermò lega di Gennaio per tre anni fra Fioren tini, Perugini, & Pisani di 1800 caualieri.

Hauendo

Hauendo M. Bernabo pure l'animo à vendicarsi contro à M. Giouanni da Vleggio signore di Bologna, & ritorglela, benche fosse con lui in pace, ordinò vno grande trattato primo con M. Arrigo di Castruccio mandandolo à conducere à suo soldo gente della compagna, che erano in Romagna, & intesessi col signore di Furlì, & con quello di Rauenna, & con certi degli Vbaldini, & con M. Ramondo da Parma allora podestà in Bologna, & con alcuni caporali da Pagano, & con alquanti cittadini Bolognesi, & M. Bernabo doueua venire à Parma con 2000 caualieri dando boce d'assaltare Ferrara, e tutti vno di dato doueuano assaltare Bologna, & il podestà doueua leuare romore dentro con quattordici conestaboli, che teneuano al trattato, & vccidere il signore, & aprire le porti,ma il trattato fu scoperto in calendi di Febbraio per vno Francesco de Roalds cittadino di Bologna che teneua al trattato dal quale M. Giouanni con segace modo seppe tutto, & prese lui, & il podestà, & M.Arrigo di Castruccio, che allhora era in Bologna, & i caporalida Pagano, & à tutti fece tagliare la testa da M. Tassino Donati rubelli di Firenze, cui egli fece podestà con aiuto di Sinibaldo Donati anche sbandito che v'era à soldo con dugento fanti, A certi degli Vbaldini perdonò per certi benefici riceuuti, & cacciogli, & poi rimase in maggiore paura che prima, per questo inganno messer Giouanni diuentò cordiale nimico de' Visconti, & fece lega col signore di Mantoua, & con il Marchese di Ferrara loro nimici, de quali tre signori così collegati le loro genti assalta-

Ff 2 rono

rono, & presono 200 carra, & gente de Visconti, i quali haueano rifornito vna bastia, la quale i Visconti haueano tenuto lugo tempo intorno à Reggio, & poi con aiuto di quelli di Reggio presono detta bastia, & quasi chiunche v'era drento, poi caualcarono insino à Parma, faccendo gradi prede in vergogna de' Viscoti.

In questo tempo fu preso in Pisa da quelli della sua setta medesima per parere loro troppo grande M.Paf-fetta, il quale poco innanzi così ingiustamente haucua fatto morire i Gambacorti, & fu mandato in prigione nell'Agosta in Lucca, & poco poi fu fatto morire di veleno.

Il conte Lando colla sua compagna in numero di 2500 barbute, & molta salmeria, & femmine, & 1000 masnadieri, & circa 6000 altri, che seguiuano la carogna, del mese di Luglio 1356 vscirono del regno, & per accordo feciono col legato della Chiesa passarono per la Marca, & vennono d'Agosto in Romagna.

A dì 4 d'Agosto essendo il Re d'Vngheria con circa 4000 vngheri, & molti Lombardi adosso a' Vinizia ni, & hauendo presopiu loro terre, & essendo à hoste à Treuigi il Papa in publico Concestoro lo pronunziò Gonfaloniere di Santa Chiesa, & lo Imperadore lo fece suo vicario nella guerra de Viniziani, & egli leuò la sua insegna nel campo à Treuigi.

M. Giouanni da Vleggio signore di Bologna condusse appresso à se M. Brunzin figliuolo nó legittimo di M. Luchino Sig. di Melano co grande provisione, & comessioni, e comunicado co lui ogni segreto cosiglio, ma perche sentì che teneua trattato di torgli Bologna

1356.

453

lo prese, e harebbelo morto, se nó fosse suto de Viscon ti, ma spogliollo in giubbetto, & cacciollo via con tut ta sua famiglia, ma tanto haueua l'animo M. Bernabo à riauere Bologna, che scoperto vno trattato ordinaua l'altro, & però subito n'ordinò vn'altro con vno Melanese, che era Podestà nel castello di San Giouanni, & doueua insieme con vno suo cancelliere dare detto ca stello à M. Bernabo, & scoperto il trattato furono presi, e morti.

Per cagione della venuta della compagna del conte Lando in Romagna il comune di Firenze condusse à soldo tra sottoposti, & forestieri circa 4000 balestrieri bene in punto, & gran parte sene tennono nell'alpe à difendere i passi, perche la compagna non passasse, la quale fu anche tenuta à bada con pratiche dall'altre terre vicine, tanto che la ricolta fu riposta, in tanto quelli della compagna detta leuarono l'animo di Toscana, & accordaronsi co' collegati di Lombardia, & del mese di Settembre n'andarono à loro soldi contro a' Signori di Melano, & piacque tanto a' Fiorentini questo prouedimento de balestrieri, che se gli ritennono per l'auuenire, distribuendone parte nel la città per Gonfaloni, & parte pel contado secondo l'estimo, & quando non seruiuano dauano 20 soldi per vno il mese, & a' conestaboli soldi 40 per vno, & quando il comune gli adoperaua daua loro fiorini tre il mese.

Del mese di Nouébre in detto anno i Genouesi si ri bellarono dalla Sig. de Viscoti di Melano, e cacciarono di Genoua il loro Vicario, e madarono à Pisa p Simone

Ff 3 Boc-

Boccanegra suto Doge per l'adrieto, & riscciollo Doge, & cosi su libera Genoua dalla Signoria de Viscori.

Feghine.

Del mese di Dicebre sece il nostro comune cominciare à circundare di mura il castello di Feghine per molti danni, che v'haucua riceuuti nelle guerre passate, & su cerchiato di mura da disendersi l'anno 1363, & in questo anno sece cominciare à murare il castello del Ponte à Sieue detto Filicaia.

Ponte à Sieue detto Filicaia.

> Co molte malizie s'ingegnauano i Pisani di leuare i Fiorentini dal porto di Talamone per lo dano che ne riceueuano, & prima tentarono di torre a Fiorentini il castello d'Vzano in Valdinieuole per venire à guerra, & non riusci loro, & poi feciono lega col Doge di Genoua à vietare, che mercatantia non venisse à Talamone dicendo che i Fiorentini n'erano cotenti per leuarsene, ma non voleuano rompersi co Sanesi, & fecio no bandire la lega, & che i Fiorentini potessono vsare il porto di Pisa con ogni franchigia,& armarono 6 ga lee, per questo i Fiorentini mandarono ambasciadori à Genoua à chiarirgli dello inganno, che haueuano riceuuto da Pisani di detta lega, il Doge, che era amico de' Pisani non volle che sponessono la mbasciara al có siglio: ma pure lo seppono i cittadini di Genoua, & di nuouo i Fiorentini posono maggiori divieti alle strade, che andauano verso Pisa, & gran pena à qualunche ragionasse d'accordo co' Pisani, & mandarono in Prouenza à fare armare galee per coducere la mercatatia.

In questi tempi la compagnia del conte Lando ven ne in Romagna mandata da Signori di Melano à soccorrere Cesena, che era assediata da gente del Legato

della

LIBRO TERZO. 455 della Chiesa, & per questa venuta vi si mandò da Firen ze ambasciata per mettere accordo, & non feciono alcuno frutto, dipoi non potendo soccorrere Cesena vé ne la compagnia in sul Bolognese al borgo à Panicale, di licenzia del Signore di Bologna, tenendo pratiche di trarre danari dalle signorie d'Italia, per questo i Fio rentini insieme co gli Vbaldini afforzarono il poggio dello stale, con grande quatità di fanti, & però la com pagnia prese altro viaggio, & con grande sdegno n'an darono in Romagna, & posaronsial ponte à Ronco, il Legato bandi loro la croce adosso, & mandò predicatori in ogni terradomandando aiuto con generale per dono à chi desse per ciò limosina alcuna, & in Firenze mandò vno Fiorentino Vescouo di Narni detto frate Agostino Tinacci dell'ordine de' Romitani, il quale in pochi di raunò piu di 30000 fiorini, & oltre acciò gli mandò il comune di Firenze in aiuto à dì 20 di Luglio 700 barbute 800 balestrieri, & 200 caualieri crociati, e 2000 appie, & M. Manno di M. Apardo Donati per capitano di detta gente colla insegna del comune, che costò al nostro comune co' danari accattati piu di cen tomila fiorini, & finalmente il Legato hauendo accoz zata grande quantità di gente, ò per viltà, ò per altro che se lo facesse, fece con loro accordo, che douessono tornarsi in Lombardia per tre anni, & riceuere 50 migliaia di fiorini dal detto Legato, & da' Fiorentini, Pi-Sanesi, & Perugini sicurando di non offendergli, i Perugini, e Sanesi non vollono pagare la loro par-

te, la compagnia sen'andò in Lombardia.

Del mese d'Agosto cauandosi allato all'altare di S.

Ff 4 Zanobi

Papa Ste=

Zanobi per fare vno de' pilastri della Chiesa cattedrale si trouò vna sepoltura doue erano l'ossa di Papa Stefano nono di Lotteringia, che sedette Papa dieci mesi, & mori nel 1088, & rimasono a calonaci per fargli la sepoltura: Fu in detto mese grande influenza di lunghe, & mortali infermità in Firenze, & nel contado, & morirono molti, & buoni cittadini, fecesi in Firenze vna legge, che nessuno medico potesse andare ad alcu no infermo piu di due volte, se non lo trouaua confes sato pena lire 500, & per auarizia de' medici, & pigrizia de malati non si osseruò.

Legge del : la visita de gliinsermi

> Dal mese d'Ottobre à sei mesi prossimi s'apprese quattro volte fuoco nella Badia di Firenze, & arfe la sagrestia, & dormentorio, e piu case con danno di lanaiuoli, dissesi furono i monaci medesimi, che erano vndici per loro discordie, ma il difetto nascè da' prelati maggiori, che haueuano dato quella badia in commenda al cardinale di Firenze, che era da Todi,& lui l'haueua affittata à monaci detti per fiorini mille l'anno.

> Il conte Bandino da monte granelli, & Piero conte di Romena erano in quistione di chi di loro fosse Romena, & eranne in compromesso in mano del conte Ruberto da Battifolle, il quale era per dare la sentenzia, che sosse del conte Bandino, sentendolo il conte Piero, venne à Firenze & tanto aoperò che si vinse pe' configli di comperare le sue ragioni per 3000 siorini, il côte Bandino domado sicurtà di venire à Fireze, per che hauea bado, & venuto proferse di volere donare le sue ragioni al comune, il comune no le volle in dono:

Copera di Romena.

ma in compera, & dieglene fiorini 5000, & ribandillo, & così hebbe il comune carta di Romena dall'vno, & dall'altro, & poi la tenuta ad amenduni, & di tutti i sudditi, & delle carte fu rogato Ser Piero di Ser Guido da Prato vecchio.

In questo anno mandarono i Fiorentini 300 cauadieri in aiuto del Re Luigi, che andaua in Prouenza à li berarla dall'oppressione, che faceua loro la compagna dell'Arciprete di Pelagorgo.

Armarono i Pisani 8 galee, & vno legno, & mando rolle à Talamone per pigliarlo, & arderlo, presentissi à Firenze, & à Siena, & fornirollo prestamente per mo-

do che l'andata loro fu vana.

La nostra città di Firenze era in questi tempi in as- Principio sai buono, & tranquillo stato, e in pace con ogni vici- dell'amno: bene è vero, che nel reggimento erano entrati munire. molti venuti nuouamente, & artefici per la grande im prontitudine, che haueuano fatto al fare degli Squitti ni, con pregherie, doni, & conuiti, & erano spesso trat ti negli vfici, & gli huomini antichi delle famiglie era no tratti di rado: & però certi di grande famiglie disiderosi di male s'accozzarono nel palagio della parte Guelfa hauendo à caso vno capitanato à loro modo,& ordinarono vna petizione contenente in sustanza; che qualunche cittadino, ò contadino Ghibellino, ò non vero Guelfo hauesse hauuro, ò per innanzi hauesse alcuno vficio del comune potesse essere accusato palesemente, & occultamente, & prouandosi l'accusa per sei restimoni approuati pe' Capitani della Parte, ò pe' Consoli delle loro Arti, quello tale accusato douesse essere

essere condannato ò nella testa, ò in danari almeno in lire 500 ad arbitrio della Signoria, & priuato d'ogni honore di comune, & portando la detta pitizione i ca pitani a' signori, & collegi non la vollono accettare pa rendo loro iniqua, per la qual cosa i capitani altra volta ragunarono circa 200 di loro seguaci, & tutti insieme n'andarono in palagio, & quasi per forza seciono approuare la detta petizione a'signori, & collegi, & poi a consigli à di 15 di Gennaio, & tornati alla parte ordi narono, & feciono nuouo squittino di capitani p mol ti anni, tutto di genti simili alloro, le quali cose surono cagione di molti mali.

Essendo stato dal principio del verno passato vno tempo serenissimo cominciò vna influenza di freddo, che quasi ogni persona della città, e distretto, & d'in-

torno infreddorono, & molti ne morirono.

A dì 4 di Febbraio nacque in Fireze dal poggio de' Magnoli vna fanciulla monstruosa di sette mesi co sei dita in ogni mano, & piè, & i piedi volti insuso verso le gambe, non haueua naso, ne il labro di sopra, haueua quattro denti canini lunghi, & viso tutto piano, gli oc

chi sanza ciglia, & viuette circa vno dì.

Entrati alla Parte nuoui capitani de quali nessuno haueua hauuto stato di comune per mettere ad essecu zione il cattiuo principio ragunarono gete di loro ani mo & disiderosi di male, & mandarono fra soro à partito molti buoni cittadini, infine ne imborsarono da 60 fra quali erano de buoni, & de Guessi, che fossono in Firenze per trargli à parte à parte, & accusargli per Ghibellini, & fargli condannare, & dopo questi doue-

LIBRO TERZO. 459 uano imborsare degli altri, per questo la città si solleuò tutta per paura, & anche i capitani pure temettono perche haueuano imborsati di grandi cirradini, pure per dare principio al fatto di nuouo scelsono 5 minori cittadini,& à dì 8 di Marzo co 200 loro seguaci andarono al Podestà, & accusaronne 4, i quali furono questi, Neri di Giuntino Alamanni, Manetto Mazet-Processo ti, Giouanni di Lapaccio Girolami, & Giouanni Bian- munire. ciardi cambiatore, & di fatto gli feciono condannare senza potère scusarsi, à certi altri feciono rinunziare l'vficio de 5 della mercatantia à che erano tratti, dipoi à dì 5 d'Aprile 1358 lasciando la borsa fatta, & dando nel malle n'accusarono altri 8, cioè, Domenico di Lapo Bádini, Mazza Ramaglianti, Cambio Nucci speziale, Giouanni Rizza, Piero di Lippo Bonagratia, Iaco po del Vigna, & Christofano di Francesco Cosa, & tut ti gli feciono condannare in lire 500 per vno, dipoi à di 21 rifeciono nuouo squittino, nel quale missono grande quantità di buoni cittadini, & per riuelazioni di segreti su noto à molti, per modo che ogni buono cittadino sene doleua, & temettonne pure alquanto i capitani, & però lasciato lo squittino di nuouo per ele zione feciono condannare Niccolò di Bartolo del Buo no, Simone Bertini, Sandro Portinari, & Giouani Mat rei, per porre alcuno rimedio à questo male, benche no fosse à bastanza, à di 24 d'Aprile si vinse vna petizione pe' consigli in palagio, che doue i capitani della parte erano 4, cioè due grandi caualieri, & due popolani, che da quello di inanzi fossono 6, cioè 3 grandi caualieri, & non caualieri, & 3 popolani, & che no potessono di-- 1. [2] liberare

liberare alcuna cosa se tutti e tre i popolani non consentiuano, & posono diuieto vno anno, & che ogni squittino fatto alla parte fosse annullato, & rifacessisi nuouo squittino, & su pure questo vno poco di freno

per allora.

Tenendo pure i Pisani impedito il porto di Talamo ne colle 8 galee, come dicemmo indrieto, & nó guardando i Fiorentini in spesa per vendicarsi de' Pisani, benche ogni di eglino proferessino pace con ogni van taggio, e franchigia piu che mai hauessino i Fiorentini in Pisa, nódimeno i Fiorentini feciono armare in Prouenza dieci galee, & quartro nel regno, & l'vna armata dopo l'altra venne del mese di Marzo, & cariche di mercatantie, & piu tempo stettono da Porto Pisano à Talamone tenendo sicuro il mare, & códucendo molta mercatantia, & presono vno legno di Pisani, & san za fargli altro lo feciono scaricare, questa su la prima Armata, che mai facesse il nostro comune, & costa circa fiorini 60000.

A dì 20 d'Aprile venne di mezza notte in Firenze vn folgore in sul capanile de' frati predicatori, & ruppe in piu parti vn'agnolo di marmo, che v'era suso di gradezza di 4 braccia, che volgeua secondo venti, & seuò vna corteccia del campanile, & fece dano nella cappel la maggiore, & nel dormentorio, & vennono grandissime gragnuole di grossezza di 2 voua.

Hauendo il nostro comune bisogno di danari per le nouità che s'apparecchiauano per la venuta della gran compagnia, & di quella d'Anichino di Brongardo, & non potendo porre grauezze a' cittadini sanza LIBRO TERZO. 461

manifesta guerra, per le discordie, che erano in Firenze per lo principio fatto alla parte s'ordinò per legge, Nota que che qualuche cittadino prestassi danari al comune foste quarizia. se scritto creditore al monte in tre tanti che non prestaua, & hauesse quella rendita, & quelli priuilegi, che il monte vecchio, per questo modo fu il comune souuenuto da molti cittadini mossi piu da cupidigia, che da amore ingrossando la coscienza all'vsura insino alle vedoue.

La grande compagnia del conte Lando essendo in sul Bolognese con grande baldanza del mese di Luglio mandò à domandare a' Fiorentini il passo per entrare in Toscana contro a' patti che haueuano con loro, & temendosi della ricolta vi si mandò ambasciata concedendo che passassono à 10 bandiere per volta, & non volendo eglino vdire ricordare i patti, rispuosono che voleuano passare alloro modo, per questo vi si mandò piu solenni ambasciadori, i quali surono questi, cioè, messer Manno Donati, messer Giouanni de' Medici, Amerigo di messer Giannozzo Caualcanti, Simone di Rinieri Peruzzi, i quali mostrando loro i patti co' loro suggelli, come genti bestiali non gli apprezzarono, mostrando volere pure passare per forza, & il comune in tanto si misse in punto con gente a' passi per vietarlo, richiedendo gli Vbaldini, Conteguidi, & altri amici, & riuocò gli ambasciadori, & di nuouo mandò segretamente per ambasciadore Filippo Machiauelli con commessione di spendere insino in seimila fiorini, & nulla fece. In questo mez zo tornò nella compagnia il conte Lando, che era ito

nella Magna à portarui la roba, & danari che hauca ru

bato in Italia, & impetrò dallo Imperadore d'esserui suo vicario in Pisa, ma dissessi che in segreto gli die maggio re commessione, & no volle il detto conte che la com pagnia facesse alcuna cosa contro à volontà de' Fioren tini,& però passarono da Valdimona à Marradi,& tra Castiglione & Biforco, & da Belforte, & Decomano, e Vicorata, & Isola, & Sanleolino, & Bibbiena, & gli am basciadori nostri i quali essi haueano richiamati, promissono loro, che il comune apparecchiebbe loro à De comano, & gli altri passi che harebbono vettuuaglia per cinque dì, prendendo d'errata per danaio, & no si poterono però tenere che la prima sera, che abbergaro no tra Castiglione, e Biforco, non facessono delle rube rie,& villanie a' paesani, & di parole, & di fatti, per le quali i paesani s'intesono insieme, & diliberarono di védicarsi, & di ristorarsi de' danni, & assaltargli in vno passo stretto, che è tra Bifolco, & Belforte che si chiama le Scalelle, che è via stretta, & dallato ha le ripe altissime, & piene di sassi, il cote che il senti sene fece bef fe, sperando nella sua potenza, & spregiando quella de' villani, & però la mattina seguente hauendo mandato il conte innanzi à se parte della copagnia, & giugnendo egli nel detto passo stretto fu assaltato da circa 80 villani, che apparirono sopra loro in su poggi, & colle pietre vccisono piu di 300 de' compagni del conte, & fra gli altri il conte Broccardo, che era il maggiore del la compagnia dopo il conte Lando, & il conte Lando fu fedito d'vna lancia nella testa da vno villano, di che egli stette lungo tempo in pericolo di morte, & arrendessi

Della cópagna del cote Ládo LIBRO TERZO. 40

dessi per prigione à vno fedele del conte Guido, & per deronui piu di 1000 cauagli, & infino alle femmine de' villani gli ruborono, & presono nelle circunstanze, ha uendo quello fedele del conte Guido, che hauea preso il conte Lando commesso à due villani che lo guardas fono, & medicassono, & il conte remendo di sua perso na per l'offese fatte a' villani, tanto fece con promette re à detti due villani 2000 fiorini, & fargli ricchi che si fece portare alla donna di M. Giouanni da Berghettino, & poi à castello Pagano à Giouacchino di Mai. nardo Vbaldini, & poi à Bologna al Signore, da cui fu molto aiutato al guarire, ma partito guarito da Bologna disordinando di sua vita, & massimamente del vino alla Tedesca, cadde in graue infermità, & molte volte in pericolo di morte, & rimase in assai pouero stato, M. Amerigo del caualletto che guidaua la parte dinan zi della cópagnia, sentendo la detta rotta temette mol to, & bisognauagli; che il conte Guido, e gli altri paesani harebbono voletieri disfattola affatto, & cominciò M. Amerigo à minacciare i nostri ambasciadori, che erano có loro d'vccidergli, dicendo, che douea essere lo ro operazione, gli ambasciadori scusandosi cominciorono à comandare a' villani, che si leuassono dalla impresa, & tutti vbbidirono per riuerenza del comune, & cosi il resto della compagnia si condusse à Decomano, & afforzaronuisi. Sentendosi la nouella à Firenze, & d'ingiurie che haueuano fatte à chi portaua loro il pane, & come il resto erano come assediati in Decoma no, dopo molti consigli di richiesti si diliberò di lascia re fare à villani le loro vendette contro alla copagnia, & anche

464 Historie Fiorentine

& anche mandarui le genti, che erano a' passi, che erano circa 1 2000 pedoni, & 400 caualieri, per disfare la cópagnia affatto, di questa diliberazione fatta molte lettere sene mandò per lo comune auisandone pel contado & i vicini, i nostri ambasciadori, che erano à Decomano, mandarono vno di loro à Firenze per stor piare questa diliberazione, & aoperare che la compagnia fosse posta in luogo saluo, & per due volte sene tennono molti consigli di richiesti, & sempre si diliberò che la prima diliberazione si mettesse à esecutione, & di certo riusciua, perche erano stretti in Decomano, & non v'era da viuere per tre dì, & erano assediati intorno da tanta gente, che nessuno ne poteua vscire, ma la baldanza de nostri ambasciadori fu táta, che contro alla volontà, & diliberazione del nostro comune, ò per promessa che hauessono fatta, ò per paura delle loro persone, gli trassono salui di Decomano, & missongli nel piano di Mugello da Vicchio, & furono vbiditi dal le gente del comune, ma male volentieri, & per tutto il campo si disse, che tradiuano il nostro comune,& ac ciò fu anche consenziente Broccardo Tedesco, antico nostro soldato, & posati vno di in Mugello si partirono guidati da M. Manno Donati, & poi da Ghisello de gli Vbaldini, e per la via dallo stale n'andarono in quel lo d'Imola, & quello di caualcarono 42 miglia, & partironsi con grande odio, & nimicizia contro al nostro comune, di questa operazione degli ambasciadori fu in Firenze grandissime doglienze, ma per la loro grande potenzia nessuna punizione, ne riprensione n'hebbono alla loro tornata, il resto della detta compagnia gui data

LIBRO TERZO. 465 data da M. Amerigo del caualletto à richiesta del capi rano di Furli caualcarono in su quello di Rauenna, & tolsono grano assai, e sale, & bestiame, e tutto portarono in Furlì di consentimento del Signore, il quale sanza saputa, ò consentimento de suoi tanto fedeli cit tadinis accordò con loro per 15000 fiorini, & loro promissono liberarlo dalle bastie, che haueua intorno, & riceuuto in Furlì s'entrarono per forza nelle case de' cittadini, cacciandone loro con grande dispiacere de Furliuesi, intendendo i Tedeschi, che erano in Italia, che quasi per tutta Italia non era altri soldati, che di loro lingua pensarono di farsi signori d'Italia,& creorono nuoua compagnia, la quale di principio fu guidata da Anichino di Broncardo soldato de Sanesi, & con lui s'accozzò il conte Luffo con settecento barbute, che era co' Perugini, & altri conestaboli, tanto che in tutto furono circa 2000 barbute, & feciono ricom perare i Perugini 4000 fiorini, & andaronne nella Marca verso Fabbriano, doue trouando i passi bene guardati, si tornarono per la Rauignana à Furli, & ac cozzaronsi con l'altra compagnia entrando, & vscen-

Carlo Imperadore per auuiso hauuto da' suoi Tede schi, che erano in Italia, che essa era male disposta, & massime Toscana, & Romagna, & per fare grande il Duca d'Osterichi suo genero lo intitolò Re de' Lombardi, & il detto Duca v'haueua il pensiero come giouane, & farsene signore, il perche misse sospetto à tutte le Signorie d'Italia, & cominciarono à collegar-

si insieme.

do di Furlì à loro posta.

Non essendo la compagnia pagata dal capitano di Furli mandarono verso Imola, & Faenza, & presono vna abbodante valle detta Elimondiccio piena di mol ta roba, & stettonui insino à di 16 d'Ottobre, dipoi andarono à Modigliana, e niente acquistarono, poi an darono à Massa, che è del Vescouo d'Imola, & presolla, & arsolla, poi s'accamparono verso i confini di Bolo gna, & furono sostenuti, & aiutati di vettuuaglia dal

Signore di Bologna tutto Nouembre.

pagnia.

Del mese di Nouembre la copagnia si parti da Mas sa, & da Sauignano, & andò in quello di Rimini, & per fame che patiuano come arrabbiati combatterono il castello di Fogliano, pieno di roba, & presollo, & vccisono 123 habitanti, & il simile feciono al pog gio de' Borghi, il perche gli habitanti di molte castella circustanti l'abbandonarono per paura, & fuggiron si, & la compagnia le prese con molta roba, ciò furo. no Rangiano, Strigaro, monte Conghuzzo, monte Meleto, & piu altri, per questo i Fiorentini hebbono grande sospetto, che non passassono per la via da Fag-giuola, & dal Borgo à San Sipolcro, & feciono quelli rimedi, che poterono, & parendo à quelli della compagnia che s'erano alloggiati à Fogliano, & altre castella stare oziosi non faccendo qualche male nuouo, arsono tutte le castella, che teneuano, fuori che Foglia no trattone prima tutta la roba, & ridotta in Fogliano, riserbandosi quello luogo per loro sedia, & mostrando grande fidanza ne' Foglianesi, accomandarono loro la terra, & tutta la roba, & certi loro infermi, & andarono intorno à Rimini, e presso à Furlì, & fu-

### LIBRO TERZO.

467

rono riceuuti dal capitano di Furlì, perche non haueua altro aiuto, in questo mezzo i paesani d'intorno à Fogliano s'adunarono insieme di Gennaio, & presono Fogliano, & vecisono chiunche v'era drento, & portaronsene la roba.

Hauendosi pure in Firenze sospetto della sopradet. ta compagnia, & appressandosi la primauera si die ordine in Firenze per rimediare d'hauere danari, & ordinossi à dì 12 di Génaio pe' consigli di fare vno quarto monte nel quale ogn'vno fosse descritto per creditore in tre tanti che non prestaua co' breuilegi vsati, & dado vno danaio per lura il mese d'interessi al modo vsato, che veniua à ragione di 5 per cento degli scritti, & 15 per cento de prestati, & feciono 16 vsiciali, cioè 4 per quartiere con grande balia à accattare danari, i qua li prestamente posono 70000 fiorini, & poi 50000, & tutti furono prestamente pagati, partissi la compagnia & quasi tutto il verno, che furono grandi freddi consumorono lugo la marina nella Marcada Pesero, Fano, Monte Feltro, Fabbri, Iesi, & Sinigaglia con tati disagi alloro,&a'cauagli,che pareuano disfatti,& mezzi mor ti. trattarono d'accordarsi à soldo col Duca d'Osterichi, titolato dallo Imperadore Re de' Lombardi, & no si accordorono, poi n'andarono verso Fabbriano, Roc ca contrada, & Sant'Agnolo Inuada continouamente praticando il Legato di Romagna con loro conuegna, nondimeno il nostro comune si metteua cotinuamen te in punto alla difesa, Fu in questo anno si grande freddo, che in Bologna alzò la neue dieci braccia, & fe ciono i giouani di Bologna vna volta sotto la neue,

doue feciono vno gran conuito, e festa.

Il Legato s'accordò colla compagnia sanza nostra saputa per se, e per noi, promettédo di dar loro 50000 siorini, & che il nostro comune ne darebbe 80000,& essi prometteuano di non ossendere per certo tempo, & significollo à Firenze per sue lettere, & dopo molti consiglissi diliberò riciso di non consentire, parendo che il Legato ci trattasse, come se fosse signore di Firen ze,& mandouuisi ambasciadori, i quali lo riuossono di pensiero, & promisse d'essere contro alla compagnia in sieme col nostro comune, & poi copertamente sece il contrario, & accordossi colla compagnia per 50000 fiorini, & in tanto che penò à pagargli combatterono vno castello in su quello di Fermo, & non l'hebbono, & ogni di minacciauano i Fioretini à quali molto par ue male che cotro alle sue promesse il Legato detto ci hauesse abbandonato, il simile cercarono di fare i Pisa ni, Sanesi, & Perugini d'accordarsi colla compagnia, i Signori di Melano per gli andamenti di questa compa gnia, & per paura del Duca d'Osterichi, titolato Re de' Lombardi feciono per riparo molte fosse, & tagliate per Lombardia, & vna via verso Bologna, il simile fece il Signore di Bologna, & i Sanesi vna via, & vno ponte sopra le Chiane, & sentendo spacciata la compagnia di Romagna per lo pagamento fatto à dì 20 d'Aprile 1359 de danari del Legato, il nostro comune sollecitamente soldaua gente per resistere, & rifermò messer Pandolfo Malatesti per capitano con cinquecento Vngheri, & ben duomila cinquecento balestrieri, M. Bernaboda Melano per l'odio che haueua col-

colla compagnia proferse al nostro comune per aiuto mille barbute, & mille masnadieri, & su accettato, M. Francesco da Carrara Signore di Padoua ci mandò in aiuto 200 caualieri, i Marchesi da Esti Signori di Ferrara 300 caualieri, si che à questa volta fu il nostro co mune aiutato da' tiranni, & da comuni vicini nimicato, però che i Perugini s'accordarono colla copagnia per cinque anni, dando loro 5000 fiorini per anno,& tre di vettuuaglia à tutto l'hoste in dono, & il passo libero, & che non darebbono aiuto a' Fiorentini cotro alla detta compagnia, che molto dispiacque a' Fiorentini,& cosi anche s'accordarono i Sanesi, & Pisani, & promissono segretamente i Pisani di dare aiuto di loro gente contro à Fiorentini, & partissi la copagnia detta di Romagna guidata da certi cittadini mandati da Perugia, & passarono per quello di Perugia, & di Città di Castello, & del Borgo non sanza danno de paesani, & venuti in luogo di potere entrare in sul terreno de' Fiorentini, In questi di ci mandò il Re Luigi il cote di Nola có 300 caualieri, la cópagnia hauédo danneggia to il cótado di Perugia assai, passò in su allo di Todi,& fece il simile, & anche si ricomperarono danari, poi à dì 25 di Giugno passò à Boconueto, & al Bagno à Vigno ne, & furono riceuuti da Sanesi có grand'apparecchio.

In grande speranza erano i Fiorentini d'hauere honore, & vittoria contro alla compagnia per lo buono capitano, che pareua loro hauere, & per gli assai valéti caporali, e gétili huomini venuti colle brigate madate in aiuto del nío comune, & à dì 29 di Giugno col mo do vsato si dierono le insegne al capitano, & riceuuta

per lo capitano la reale dal Gonfaloniere della giustizia, l'accomadò à M. Niccolò della casa de Tolommei da Siena, allhora nostro soldato, & suri sempre fedeli amici del nostro comune. La insegna de fedirori fu da ta à M.Orlando Tedesco antico nostro soldato, & san: za altra compagnia, ò consiglio di nostri cittadini, fu: commesso nel capitano piena balia di combattere, & non combattere come allui piacessi, & cosi parti di Firenze con queste brigate, cioè 2000 barbute 2000 masnadieri contadini 500 vngheri di soldo, 1200 bar bute, & 400 caualieri già venuti da M.Bernabo, 200. del Marchese di Ferrara, 200 del Signore di Padoua, 300 del Re Luigi, 300 del Legato di Romagna, M.Lu po da Parma con 30 barbute, 80 degli Aretini có fan ti appiè, 200 fanti del conte Ruberto, M. Ricciardo da Pistoia con 12 à cauallo per se, & 200 fanti pel suo comune, & 300 fanti da altri amici, & vicini, che in tut to furono circa 4000 caualieri, & altrettanti pedoni, & il di medesimo s'accamparono in sulla Pesa, il conte Lando colla compagnia à di 20 di Giugno si partirono da Bonconuento, & schifando d'entrare in su quello di Firenze n'andarono à Isola, e poi à Pratolino, & poi à Ripa Merrancia, & l'hoste de Fiorentini à di 5 di Luglio passò castello Fiorentino, & accampossi alla torre à S. Romano, & la compagnia ne venne à ponte di Sacco, & i Pisani mandorono loro l'aiuto promesso, in numero di 800 barbute, e popolo sotto colore, ò no me di guardia al fosso Arnonico, poi passò la copagnia al pont Adera, & poi alcuno di mandorono circa la me tà di detta copagnia à S. Piero in capo in sul Lucchese, & iui

& iui s'accamparono, il nostro capitano mandò loro drieto M. Ricciardo Cancellieri, & poi à dì 11 di Luglio lasciato sofficiente guardia à San Romano si parti egli coll'hoste, & posesi alla pieue à Nieuole molto presso a' nimici, il côte Lando conducitore della compagnia per l'aiuto che occultamente aspettaua da' Pisa ni, à di 12 di Luglio mandò per vno suo trombetto al nostro capitano il guanto della battaglia, & inuitando lo acciò, il nostro capitano l'accettò, dicendo, che era in punto, & che il campo era piano, & che non era per altro venuto in quello luogo, il perche quelli della cópagnia si feciono incontro a' nostri, & fermaronsi in vno luogo cinto di burrati, & forte, detto il capo delle mosche, & iui s'afforzarono, & poi à di 23 di Luglio di notte, & difurto si partirono, & missono fuoco ne' loro capi, & andaronne dal colle delle donne in su quello di Lucca, prima che la nostra gente sen'auedesse, & harebbogli i nostri perseguitati, se non che il nostro ca pitano hauea comandamento da Firenze di non entra re in sul terreno de Pisani, che allhora teneuano Lucca per nó rópere la pace, & cosi rimase di questa impresa il comune co grade honore, fuggita che fu la copagnia, & ita in quello di Lucca molti sene sbaragliarono andando chi quà, & chi là, & i piu rimasono col conte Lando, & Anichino di Broncardo, i quali s'acconciaro no à soldo col Marchese di Monferrato, & hauuto da lui danari, & guidati da' Pisani con licenzia del Doge sen'andarono per la riuiera di Genoua con molti disagi togliendo d'errata per danaio sanza potere fare alcuno danno, & il nostro capitano con tutto l'hoste con

> Gg 4 gran-

grande honore ne vennono verso Firenze, & à dì dua d'Agosto entrarono in Firenze, & mandò il comune due destrieri couerti di scarlatto, & vno ricco palio có drappelloni, accettò i destrieri, ma nó volle venire sot to il palio per honestà, & con grande compagnia di no stri cittadini venne al palagio de Signori, & rassegnò il bastone, & le insegne a Signori.

Hauendo pure l'animo il nostro comune alla perse cuzione della copagnia, che era ita cotro a' Signori di Melano, e per satisfare à detti SS. del seruigio riceuuto, à di 18 d'Agosto si madò à Melano 1000 barbute della piu scelta gete, che c'era colla insegna del nro comune.

Marco di M. Piero Sacconi, che possedeua Bibbiena, ne i suoi consorti quale si fosse la cagione mai non haueuano voluto retificare alla pace fatta tra i Signori di Melano, & i comuni di Toscana, & venedo in Firen+ ze il Vescouo d'Arezzo, che era degli Vbertini, nimici di detti Sacconi, per la morte di M. Biordo trattò co' gouernatori di Firenze di donare al comune le sue ragioni di Bibbiena, & che volessono racquistare quella terra per lo comune, la cosa fu accettata, & no potendosi fare per altra via l'affittò per molti anni al comune ogni ragione, che il Vescouo hauea in Bibbiena per certo fitto annuale, & cofesso hauere riceuuto il fitto, & donò ogn'altra ragione che donare potesse, & il simile fece il comune d'Arezzo, & à dì 25 d'Agosto per la memoria di M. Biordo feciono caualiere Azzo suo fratello, & co gente d'arme lo madarono à hoste à Bib biena, & à dì 26 prese il poggio al Monistero, & il borgo à Lotrina, & Marco detto co suoi consorti, & gente

gente francamente si difendeuano, & il comune ogni di vi mandaua gente, & andouui il conte Ruberto con molti suoi fedeli in seruigio del comune, & così v'andarono piu altri, & gli Vbertini in tutte le loro terre missono gente del comune, & il côte Deo da Porciano in zutfa i seruigio del nro comune, Marco di Galeotto che teneua Soci, & altre terre, vedendo assediata Bibbiena, quatunche fosse accomandato de' Perugini, e ri bello del nostro comune, prese licenzia di venire à Firéze, & hauutola, e venuto proferse al não comune libe raméte se, & Soci, & tutte le sue terre, & ragioni, che ha Compera vea in castel S. Niccolò, Il nostro comune veduta la sua di Soci. liberalità lo ribadì, & coperò da lui le dette terre, & ragioni p.6000 fiorini, quantunche no lo valessono, & à dì 26 d'Ottobre s'approuò pe'consigli, I côti da môte Doglio venono per accomadarsi al comune, & nó furo no voluti riceuere, se no faceuano prima guerra a' Tarlati, & nó lo volendo fare si partirono có poca grazia.

Paredo a' gouernatori di Fireze, che l'alledio di Bib biena andasse troppo p la lunga no aspettando gli asse diati alcun soccorso, & riputado che sosse p disetto del capitano del popolo, che era de' Marchesi da Ferrara madato p capitano dell'hoste à Bibbiena, & de' cittadi ni che erano co lui, riuocarono detto capitano, & citta dini, e madaroui il podestà co altri cittadini, il qual'era M Ciapo da Narni, e co grand'ordine strinse Bibbiena dassedio co caue, & edifici da gittar pietre, p modo che nessuno poteua vscirne, ne entrarui, & prese certe altre castella de' Tarlati, cioè Corone, Giunchereto, Frassine to, Faeto, & Castelletto, e tutte le ristituì il nro comune al comune

al comune d'Arezzo, che molto l'hebbono à grado, & essendo stato l'hoste à Bibbiena circa due mesi, & dodi ci dì, & vedendosi i terrazzani consumare confortarono Marco loro signore ad accordars, & non hauendo da lui buona risposta, parte di loro si collegarono insie me, & loro capo fu vno maestro Acciaio, & la notte che toccò loro la guardia s'intesono co' loro vsciti, che erano nel campo, & col nostro capitano, & con Farinata degli Vbertini, & riceuuto promessa che terra no farebbe rubata, gli missono dentro per le mura, & così in quella notte à di 6 di Gennaio prese il nostro comu ne la terra'di Bibbiena, & Marco, & gli altri de' Tarlati si rifuggirono nella roccha, nella quale essendo poca vettuuaglia cercò d'accordarsi, & non fu accettato, & infine impetrò grazia di saluezza per la dona grossa, & per vno suo figliuolo, & certi sbanditi di Fireze, & pe terrazzani, & diede la rocca à dì 7 di Gennaio, & fu pri gione egli, & Lodouico suo fratello, & M. Leale Loro+ zio, & Francesco da Faggiuola, & altri masnadieri in in numero di 40, à dì 12 di Gennaio vennono prigio ni in Firenze.

Acquisto di Bibbie ba.

Il traditore côte Lando guidatore della compagnia rompédo ogni fede al Marchelè di Monferrato si partì da lui del mese d'Ottobre, & andonne al soldo nel cá po de' Signori di Melano non ostante che Anichino di Broncardo con gli altri Tedeschi della compagnia sene dolessono appellandolo traditore, pure poco poi fe ce il medesimo tradimento tirato da danari, di che seguì a' Signori di Melano, che prestamente n'acquistarono per forza la Signoria di Pauia.

E' hauen-

475

E'hauendo i detri Signori preso Pauia rimandarono le loro genti a' Fiorentini molto ringraziandoli, &: diliberarono ò per forza, ò per amore di racquistare: Bologna, quantunche erano Itati aiutati dal Signore di quella di 600 barbute, le quali con ingegno ritennono alloro soldo per trouarlo sfornito, & subito mandarono al detto signore vna lettera sfidandolo, la quale gli fu presentata quando hebbe la gente adosso, & à Firen: ze scrissono, che non si marauigliassono della impresa, dicendo, che il detto Signore di Bologna hauea loro rotta la pace, & loro capitano era il Marchese Francesco da Esti cacciato di Ferrara loro prouisionato con: 3000 caualieri, & 6000 vngheri, & 4000 pedoni, &: 1000 balestrieri, & hebbono il passo dal Marchese di Ferrara, & venuti in sul Bolognese nella prima giunta presono à di 20 di Dicembre il castello di Priemalcuo. re pieno di vettuuaglia, & alloggiati quiui ogni di scor reuano predando insino à Bologna, il Signore di Bolo gna cacciò certi cittadini sospetti, & francamente atté deua alla difesa; cercò aiuto da Firenze, & nó l'hebbe, il cardinale di Spagna gli mandò in aiuto 400 barbute, che molto gli furono vtili.

Per priuilegio conceduto per adrieto da Papa Clemente fu fatto in Firenze maestro in Teologia à dì 9 di Dicembre nella Chiesa di Santa Reparata, F. France sco di Biancozzo de' Nerli de' frati Romitani, che fu il primo, che mai si facessi in Firenze, secesene grande se sta pel palagio de' Signori sonando tutte le campane, andoronui i Signori, e Collegi con tutti gli Vficiali

del comune.

All'yscita di Gennaio vedendo i Pistolesi molto im pacciato di guerra il Signore di Bologna gli tolsono p trattato haueano col castellano, & co' terrazzani il castello della Sambuca con aiuto, & fauore del loro Vescouo, che era Fiorentino, furonne i Fiorentini molto lieti sperandone aiuto à i loro bisogni, & crescendoui M.Bernabo ogni dì l'assedio intorno à Bologna all'vscira di Febbraio hebbe il forte castello Castiglione per trattato, & benche il Signore si difendesse francamente pure conoscendo non potere durare, di nuouo cercò aiuto da' Fiorentini, & piu altri, & da nessuno lo tro uò, se non dal Legato di Romagna, che ogni di vi met teua gente con intenzione di pigliarne la Signoria, come infine gli venne fatto, & non temette minacce che tutto di gli faceua M. Bernabo di fargli nouità in Romagna, & nella Marca.

Vedendo gli altri sudditi de Tarlati vsciti di loro ti rannia quelli di Bibbiena, & della Pieue sene rubellaro no da loro molti, & à dì 13 di Febbraio quelli della Serra si dierono al comune di Firenze, & Montecchio à gli Aretini, quelli della valle di Chiusi si vollono anche dare al nostro comune, ma per lunghezza della risposta, che n'aspertaua il podestà di Bibbiena da Firen ze, si dierono à gli Aretini, & Guido fratello di Marco

fu assediato nella rocca.

Continuaméte praticaua il Signore di Bologna col Legato di Romagna di dargli Bologna con certi suoi vantaggi, ma non voleua scoprirsi il Legato se non ha ueua il consentimento, & aiuto del Papa, il quale sollecitamente cercaua, & M. Bernabo aoperaua in corte co

danari

LIBRO TERZO.

477 danari il contrario, pure si diliberò pel Papa, & Cardinali, che il Legato la pigliasse, & presentendo messer Bernabo questo, mandò al Signore di Bologna certi giouani de' Bonzoni da Cremma suoi cognati, i quali infine ridussono il detto Signore di Bologna à questa concordia, che piu volentieri s'accordaua con messer Bernabo, che con altri, & voleua viuere suo amico come era vsato, & voleua aoperare, che dopo la sua vita la Signoria di Bologna venisse à messer Bernabo, ma voleua essere sicuro di signoreggiarla tutta la sua vita, & riconoscerla da lui, & prese termine pochi di à volerne rispotta, messer Bernabo vdito da giouani questo rapporto lo consentì, & die loro piena commessione di fermare quelta concordia, & douendo i giouani farlo sollecitamente fra il termine dato, perderono alcuno di di tempo a' lo: ro diletti, & venendo à Bologna dopo il termine trouarono il Signore accordato con il Legato, per la quale cosa furono sbanditi da' Signori di Melano, & tolto ogni loro bene: & così il Signore di Bologna prendendo sospetto del non tornare i giouani colla risposta fra il termine passato s'accordò col Legato di dargli libera Bologna, & hauere da lui à sua vita libera la Signoria di Fermo, & di suo contado, & distretto, & intitolerebbelo Marchese della Marca, & pagherebbe ogni soldaro, che era in Bologna d'ògni loro resto, & cosi consegnò alle genti della Chiesa Bologna, & riceuette la Signoria di Fermo nelle mani della moglie, & à dì 3 1 di Marzo mille trecento lessanta à meza notte si parti di Bologna con mille barbute 3 mist.

Prese la Chiesa Bo logna. barbute chetamente per paura del popolo, & andonne à Imola, & poi à Cesena à vicitare il Legato, di questo molto fu lieto il popolo di Bologna dubitando di peggio, & così à di primo d'Aprile fu ridotta Bologna alla Signoria della Chiesa, & libera dalla Signoria di M.Gio uanni da Vleggio, che l'hauea signoreggiata da di 20 d'Aprile 1355 in quà, quando la ribellò da suoi cosorti Visconti Signori di Melano, pe' quali la teneua, & co grande segacità n'vscì libero, & portonne molti danari, & gioielli, & mandarono le genti della Chiesa à comandare alle genti di M.Bernabo, che si leuassono dal l'assedio, i quali rispuosono non lo volere fare se non fossono cacciati, anzi caualcarono insino à Faenza fac cendo grandi danni, & prede, & i Bolognesi entrarono in assai paura, infocato M. Bernabo per lo fatto di Bologna ogni dì tribolaua le terre di Bologna colle sue gé ti, & assai di presso fu, che non presono Furli per trattato, dipoi assediarono Cento per piu dì, poi n'andarono à Budrio, gli Vbaldini in questa guerra furono di uisi,che parte ne tennono con M.Bernabo,& parte co' Bolognesi, benche si disse per alcuni lo feciono à malizia per potere meglio rompere le strade, grande vtilità nelle gabelle prese il Marchese di Ferrara della roba, che M.Bernabo mandaua al capo, il quale gli costaua ogni mese piu di 70000 fiorini, ma gran parte ne traeua da cherici alloro dispetto, i figliuoli di Tano da Cattello degli Vbaldini à petizione di M.Bernabo presono mó te Bene, & afforzorollo, & guerreggiauano i Bolognesi, & dogliendosi i Fiorentini co gli Vbaldini di questa presura di monte Bene, perche era parte loro, rispuose hu-

humilemente, che non si diliberò in Firenze fare loro per allotta altra nouità, dubitaua assai il Legato del po tere tenere Bologna, & richiese d'aiuto à Firenze allo Imperadore, & al Re d'Vngheria dal Re hebbe lettere minacciatorie di sua venuta a' Signori di Melano, le quali poco stimorono, se non che per lettere anche si giustificorono, grade spendio faceano i Signori di Me lano per questi fatti di Bologna, dicendo hauerne rice uuto torto, hauendo hauuto dalla Chiesa douerla tene re quattro anni, & credettonsene hauere la sentenzia, ma hebbolla in contrario, & che la Chiesa la possedesse,& diliberossi in corte di farui ogni aiuto à difenderla,ma feciono con auara mano al modo víato, ma con graui processi contro à Visconti richieggendo lo Imperadore, & ogni altra Signoria d'aiuto, M. Galeazzo fratello di M.Bernabo si scusò al Papa, che quello, che il fratello faceua era contro à suo volere, fu accettata la sua scusa, & sospesa il suo processo, certi cittadini Bo lognesi in questo tempo tennono trattato con l'hoste di fuori di dare vna porta di Bologna, & accostoronui si le gent i, pure il trattato si scoperse, & parte de colpeuoli si fuggirono, & parte ne furono morti, con grande benignità riceuette il Papa gli ambasciadori Bolognesi,& mandò à Firenze il Generale de' frati Romita ni ambasciadore, perche con belle ragioni persuadessi, che il comune attendesse à difendere Bologna, ma mai si diliberò in Firenze d'impacciarsene, il simile feciono quasi tutte l'altre Signorie cui il Papa hauea richiesto, faccendo adagio, & rimandando loro ambasciadori, i Bolognesi si difendeuano francamente, aspettado accordo

cordo, che si trattaua à Melano per M. Niccola Accia iuoli gran Siniscalco del Re Luigi pe' conuiti trattati, che teneuano le genti de' Visconti, che erano intorno à Bologna nelle terre della Chiesa, ribellossi dalla Chiesa Boschereto, Corinalto, & monte Nuouo, andaronui le genti della Chiesa, & assai presto riebbono Corinalto, & arsollo, gli altri che erano piu forti sostennono l'assedio, aspettando soccorso dall'hoste di M. Bernabo, i quali vi mandarono Anichino di Broncardo co suoi Tedeschi, ma quale si sosse la cagione non volle passare Forli, & poi in sue operazioni si mostrò beniuo lo alla Chiesa, & contrario à M. Bernabo, per questo le genti della Chiesa ripresono dette due castella, & disse ciolle.

M. Niccola Acciaiuoli cittadino Fiorentino essendo grande Siniscalco del Re Luigi di Puglia essendo ca lunniato per inuidia appresso al Re, cercò per leuarsi dinanzi à gli inuidiosi col Re essere mandato al Papa à Roma, & su grandemente honorato dal Papa, & otteneua da lui cio che voleua, donogli la Rosa, accomandogli l'vsicio del Senatore à vita, & la rettoria del patrimonio, & molti altri honori, & gratie gli sece, ma nulla volle accettare sanza licenzia del Re, vltimamen te lo mandò ambasciadore a'Signori di Melano pe' fat ti di Bologna.

Il conte Tano de' Conti Alberti da Monte Carelli in molte guerre suto contro al nostro comune al presente ancora riteneua gli sbanditi del nostro comune, che tutto di entrauano in Mugello e vecideuano, & rubauano gente, i Fioretini sene dolfono à M. Bernabo

perche

perche l'haueua inchiuso nella pace, rispuose che faceua contro à suo volere, & che si vendicassono contro. allui giustamente, il perche i Fiorentini gli dierono bando, & poi vi mandarono il capitano del popolo, & il podestà con molta gente, & prestamente hebbono monte Carelli, & abbatteronlo, poi anche prestamente presono monte di Vagni doue il conte s'era ridotto nella rocca, & presono il detto conte, & vno degli Vbaldini, & 14 caporali shanditi, & menati presi à Firenze à di 14 di Settembre il detto conte su decapitato, & seppellito in Santa Croce dirimperto al la cappella di Santo Lodouico, i caporali furono îtrascinati, & impiccati, quello degli Vbaldini fu lasciato à richiesta de' suoi consorti: Piu era infocato che mai M.Bernabo nella impresa di Bologna, & impose, e tras se da cherici del suo tenitorio in tre mesi piu di 330 migliaia di fiorini, & da secolari per nuoua imposta cir ca 370migliaia, & venne in tanta superbia forse per lo parentado fatto in Francia, che nessuno accordo si po te trouare fra lui, & Legato, ne pel gran Siniscalco, ne per altri, vsando di dire, che no temeua potenzia di Signorie terrene, che gli potessono trarre Bologna di ma no,& molto sparlando contro al Legato, ma il Legato con humiltà ricorse all'aiuto di Dio, & per comandamento del Papa à ogni parte d'Italia fece fare in ogni Messa drieto al Paternostro speziale orazione de' fatti di Bologna, & mandò al Red' Vngheria per gente, & hebbe da lui prima duomila Vngheri bene capitana ti, & poi 3000 di loro volontà, & subito surono in Lombardia, & Romagna al seruigio del Legato.

Hh

Per

Per la venuta di questi Vngheri, & per le operazioni d'Anichino di Broncardo entrò paura alle genti di messer Bernabo, per modo che non vbbidiuano al capitano, & tutto di si fuggiuano, per le quali cose il capitano fu constretto all'vscita di Settembre abbando. nare l'assedio, e partirsi vilmente con tutta la gente,& tornossi con vergogna al suo Signore à Melano, il qua le n'hebbe grande dispiacere, & il popolo di Bologna vsci fuori, & per forza presono tre bastie di quelle di messer Bernabo, & vccisono gran parte di quelli, che v'erano rimasi à guardia, & ruboronle, & arsolle, vna che ne restaua dalla parte di Casolecchio in sul Reno non poterono hauere, perche era molto in punto di gé te appiè, & à cauallo, pure per questo le strade di Romagna s'aprirono, & venne molta vettuuaglia à Bologna, & gli Vngheri teneuano stretti quelli della bastia, & hebbolla poi à di 11 di Nouembre, & d'Ottobre entrò il Legato in Bologna.

Acquisto di Gello. M. Luzi figliuolo bastardo di M. Piero Tarlati lungo tépo hauea occupato il castello di Gello presso à Bib biena à due miglia da l'Abate di Magalona, & dauagli alcuna cosa, & era accomandato de' Sanesi, i terrazzani volendo vscire di seruitù si dierono al comune di Firenze, i Sanesi ci mandarono ambasciata, & aoperorono tanto che il comune die al detto M. Luzi 1200 fiorini, & à dì 11 di Gennaio ne riceuette il comune di Firenze carta da lui, & dall'Abate sopradetto, di che fu rogato Ser Piero delle rinformagioni.

M. Niccola Acciainoli gran Siniscalco del Regno fu fatto dal Legato conte di Roma, & di suo consiglio

fegre-

483

segreto, & vece conte in Romagna, & dal Re era sollecitato del tornare nel Regno, & lui dilungaua lo sta. re per fare scredenti e suoi emoli del Regno, & daua or dini con vficiali alle terre commessegli, & in Toscana procacciaua aiuto per lo Re contro alla compagnia di Anichino di Broncardo, che di consentimento del Legato era passato nelle terre sue, & però il detto M.Nic cola venne in Firenze à di 9 di Dicembre, & fu riceuu to con grande honore, & cosi visse in Firenze honoreuolmente conuitando molti cittadini, & d'ogni condi zione, & hebbe promessa da Priori d'aiuto pel Re di 300 caualieri, & perche s'haueua à fare nuoua tratta de' Priori, & messer Niccola detto era solo in vna bor sa, & conueniua che per forza fosse de' Signori, a' cite tadini di Firenze entrò grande sospetto, che la sua venuta à Firenze non fosse à pensata per essere de Signo ri, & con forza farsi Signore di Firenze, ma il gentile caualiere ogni di sollecitaua d'hauere la gente per partirsi, & liberare la città di questo dubbio, ma quello, che crebbe questo sospetto su che tornando nostri ambasciadori dal Legato, l'vno di loro rapportò a' Priori, che il Legato gli hauea detto in segreto che sen tiua, che in Firenze era vno trattato per souertire lo stato, per questo subitamente si fece vna legge pe' con sigli, che niuno che hauesse giuridizione di sangue potesse essere de Priori, & subito surono dati e 300 caualieri à M. Niccola, & egli si parti presto, & andonne à Siena, & à Perugia domandando aiuto per lo Re, & nulla hebbe da loro, se non parole, & come sauio mai nessuna turbazione prese del sospetto, che vide in

Hh 2 Firenze

Firenze di se, & scoperto poi il trattato che segui su piu chiara la sua innocenzia, & tornato nel regno di nuono su rifatto grande Siniscalco dal Re con molti altri

honori non ostante gli emoli.

Stando la città di Firenze in grade divisione, & pau ra per la legge fatta alla parte in se buona, ma male vsa ta, come adrieto narrammo continuamente si dubitaua di cittadinesca commozione, & così riuscì l'effetto, però che certi male contenti, & ingiuriati si mossono à cercare nouirà, & feciono loro capo Bartolommeo di messer Alamanno de' Medici huomo di grande animo, il quale lo fece volentieri, & anche ne fu sti molato da Niccolò di Bartolommeo del Buono, & Do menico di Donato Bandini poco innazi ammuniti de gli honori ingiustaméte, questi trouarono, che Vberto d'Vbaldinodi M. Vguccione Infangati per se stesso spe rando essere seguito da i malcontenti, hauea per adrie to tenuto trattato con vno Bernarduolo Rozo da Me lano tesoriere di M. Giouanni da Vleggio Signore di Bologna, di fare il detto messer Giouanni Signore di Firenze, & haueuaui dato orecchi, se non che in quel lo tempo gli interuenne il caso dell'accordo colla Chiesa, & di lasciare Bologna, il perche i detti nuouamente congiurati manifestorono la loro intenzione segreta al detto Vberto Infangati, & lui gli vdì molto volentieri, & subito riprese ragionamenti di trattato col detto Bernarduolo Rozo, & diegli certa scrittura di sua mano, nella quale appariua soscritti molti cittadini de' maggiori, & d'ogni ragione, & parendo al detto Bernarduolo la cosa da douere riuscire, riprese

riprese i suoi ragionamenti col Legato di Bologna pro ferendogli la Signoria di Firenze, il sauio Legato parendogli la cosa di grande pericolo di suo stato se non riuscisse fatta, non vi pose l'animo, anzi la riuelò à vno degli ambasciadori Fiorentini, come diceino di sopra, il perche il detto Bernarduolo andò à profferire quelta cosa à M.Bernabo, il quale parendo la cosa vana lo teneua in traquillo co lunghezza di parole, & co questa medesima pratica Vberto Infangati teneua in speraza gli altri congiurati, dicendo, che trattaua gradi cose, pa rendo a' fopradetti Bartolommeo, Niccolò, & Domenico lo indugio di grande loro pericolo, feciono loro nuouo pensiero, & có segaci modi missono nella loro congiura, & trattato M.Pino di M.Giouanni de' Ros si, Niccolò di Guido da Sammontana Frescobaldi, Pel liccia di Bindo Sassi Gherardini, Beltramo di Bartolom meo de' Pazzi, Pazzino di M.Apardo Donati, Andrea di Pacchio Adimari, Luca Fei, & Andrea di Tello del Lischia, benche questi due vltimi si tene per molti che fossono messi nel ballo sanza colpa, & frate Christofano di Nuccio da Settimo stato lugo tepo à guardia alla camera dell'arme in questi di ne fu rimosso, molti altri furono di ciò infamati, ma trouossi non esser vero, ò si tacette p lo meglio, & dagli intédéti fu riputata la mo tiua di costoro piu tosto volotaria per fare védette, che bene esaminata, l'ordine dato fu gsto, che il detto frate Christofano, che ancora vsaua in palagio, & nó haueua lasciato le chiaui, douea l'vltimo di di Dicebre metter segretaméte 4 făti în vnacamera della torre del palagio de Signori, & plo sportello della porta, ch'è dirimpetto Hh

à gli Antellesi doueua mettere 80 fanti, & riporgli nel luogo degli Vficiali delle castella, & la mattina nell'en trata de nuoui Priori quado ogn'vno fusse in su la rin ghiera doueuano vscire fuori di detto luogo, & vccide re quello fante, che vsaua di rimanere solo à guardia della porta, & serrare la porta, & salire in sul palagio gittando pietre, & i fanti della torre doueuano sonare le campane, al suono delle quali i congiurati si doue uano muouere con loro seguito de male contenti, che sperauano che fossono molti, ma per gratia di Dio il trattato si scoperse in questo modo, che Bernarduolo Rozo vedendo il suo trattato tornato in summo, pensò fare ciuanza di danari, & venuto à Santa Gonda mã dò per vno degli Antellesi, & dissegli, che se il comune gli desse 2 5 migliaia di fiorini, che lo cauerebbe di sospetto, & manifesterebbe il trattato, in Firenze si diliberò di dargliele per trarre il popolo di sospetto,& feciogli le obligationi di pagargli in Siena, questo ragionamento fu noto à Barrolommeo, & sappiendo che il detto Andreuuolo nol sapeua, se no per la scritta d'Vberto Infangati, che era d'altra trama, si manifestò, & apri à Saluestro suo fratello, il quale per rimedio di loro, & della loro famiglia, andò con vno suo confidente dello stato a' Signori, & hebbe sicurtà per Bartolom meo suo fratello offerendo loro, che harebbono tanto da lui, che vscirebbono di sospetto, il quale Bartolommeo disse, che mandassono per Niccolò, & Domenico Bandini, & saprebbono il tutto, & cosi feciono, & esaminati, & dati al podestà, & confessaro il difetto furono decapitati, gli altri colpeuoli fuggirono, & dal podestà e : 1 1

destà furono condannati nella persona, saluo il sopradetto Bartolommeo: Bernarduolo con sicurtà venne à Firenze, & recò la scritta, che hebbe da Vberto Infan gati, la quale si trouò essere tutta fintamente fatta dal detto Vberto, & fu giudicata non appartenente à detto trattato, & arsa in presenza del consiglio, nondimeno fu donato al detto Bernarduolo fiorini 500, & mã dato via, & con tutto questo pericolo non s'ammendò però la legge della parte, che n'era cagione.

In questo anno à di 30 di Dicembre comperò il no stro comune per pregio di 6000 fiorini da Attauiano, di monte Giouacchino di Mainardo, & Albizo degli Vhaldini, & loro congiunti, & famiglie monte Coloreto, & ogni loro ragione di Cornacchiaia, & del resto dell'alpe, & tutti i fitti perpetui, che haueano da loro fedeli, & fatte le carte per Ser Piero delle rinformagioni, i detti Vbaldini furono fatti cittadini, & l'alpe recata à contado,

& gli huomini liberi da fitti perpetui.

Vno lauoratore della Scarperia giouanetto il cui no me fu Iacopo di Piero sprouedutaméte vccise vno suo compagno, & manifestatolo al padre per suo comandamento si partì, & andò in luogo sicuro, il padre ne fu preso, & per non abbominare il figliuolo confessò hauere fatto il malificio, & menato à Firenze fu giudicato alla morte, sentendolo il figliuolo per pietà del pa dre compari, & scusando lui accusò se, & fu morto egli, & il padre fu liberato.

In questo anno, & di Génaio si fece in Firenze Squit tino de' Priori, e Collegi, & altri vfici, come era per leg ge ogni tre anni vna volta, & per certe baratterie fatte

Coloreta

fra' Collegi ne furono schiusi molti huomini degni, contro a' quali barattieri procedette l'esecutore,& tro

uati colpeuoli gli condannò in danari.

Parendo al Legato di Bologna nó douere infine po tere tenere Bologna contro à M Bernabo che hauea di liberato vincerlo per istracca,& nó trouando altra pro messa d'aiuto, che dal Re d'Vngheria diliberò d'andare in persona insino à lui, & partissi da Bologna di Mar. zo, & lasciouui in suo luogo M. Malatesta, & M. Galeot to suoi figliuoli sopra soldati, & cittadini, e giunto in Vngheria nessuno aiuto hebbe da lui, non ostante gli hauesse promesso, & questo su per doni, & operazioni che trouò fatti presso al Reda ambasciadori di M Ber, nabo, & tornossi ad Ancona có grande pericolo di Bo logna, del mese di Maggio 1361, & M. Bernabo in per sona venne in su quello di Bologna có 2000 caualieri & altre genti, & prese Pimaccio, & caualcò à Panicale, & afforzò la bastia in sul Reno, & lasciato le sue genti. bene in punto à guerreggiare Bologna à M.Francesco Ardilassi, & al Marchese Francesco si tornò à Melano, & benche il Legato no hauesse dal Red' Vugheria aiu to di gente, pure aoperò tanto, che il Re mandò comandamenso à gli Vngheri, che erano con M. Bernabo che si partissono, & da molti su vbidito, & anche ao però, che lo Imperadore mandò comandamento à M. Bernabo che si partisse dallo assedio di Bologna fra 20 dì, se non lo priuaua d'ogni preuilegio, & honore, che hauesse dallo Imperio, & in questo medesimo tempo il Papa il condanno, & publicò per heretico per tutta Ita lia, & per tutte queste cose no si leuò però dallo assedio

1361.

LIBRO TERZO.

di Bologna dicendo pure volerla, & molto erano solle citati i Fiorentini in questi tempi dal Legato, & da' Signori Guelfi di Lobardia, & di Romagna, & della Mar ca del difendere Bologna mostrando i grandi pericoli, che seguiuano se M. Bernabo la pigliaua, & prossereuano ogni autorità del Papa,& della Chiesa in assoluer gli d'ogni legame di pace, nondimeno mai non si diliberò in Firenze di maculare la pace, ma bene s'aperse quanto si pote la strada di Bologna à ogni vettuuaglia leuando ogni diuieto, per la qual cosa si nutricò, & so stenne assai Bologna, & M. Giouanni da Villeggio Me lanese allhora capitano delle genti di M. Bernabo, dili berado di serrare questa strada da Firenze, come hauea serrate tutte l'altre, mandò circa 200 di sue genti à Pia noro, i quali furono tutti tra presi, e morti da M.Malatesta Vnghero capitano in Bologna, per questo sdegno il capo s'appressò piu à Bologna, & posesi al ponte maiore verso Imola, & diliberò il capitano porre vna bastia al ponte à Sa Russello, & andouui in persona co grade gente, & attendea co grande sollecitudine à fare detta bastia, in questo tempo arriuò à Bologna, come piacque à Dio M. Malatella da Rimini segretaméte,& di notte có 500 barbute, & 300 Vngheri, il quale insieme col popolo di Bologna col podestà, & tutte loro genti vna Domenica mattina assaltarono il capo di M. Bernabo da piu parti, & ruppollo, & tutti gli prelono, ò Sconfitta delle géti vccisono, & presono il capitano, e certi degli Vbaldini, di M. Bere piu altri, che erano co loro, i quali tutti furono mandati prigioni à Ancona al Legato, & hebbono grandissima preda di loro armadure, & carriaggi, & danari,

per questa rotta M. Bernabo sene vesti à nero roden. dosi come cane arrabbiato, & concepette assai sdegno contro a' Fiorentini per l'aprire della strada, benche nó lo dimostrasse, perche in nulla haueano contrafatto al la pace, & perche à Melano era grande mortalità, che certi giorni vene moria 800,& 1000, & grande tempo innanzi poco ô nulla n'haueano sentito, & ancora per detta rotta M.Bernabo si parti,& andossene al suo castello di Marignano verso Lodi, & poi in vno luogo piu saluatico, & nó gli si poteua parlare per modo che andò la boce, che era morto, & à Vinegia morì il Doge, & fu fatto vno giouane di 46 anni: In questo anno il nostro comune hauea dato bando à Niccolò d'Aghi nolfo de' Conti Alberti dalla Cerbaia, perche haueua morto vno popolano di Firenze, & diliberando il comune di volere il suo castello della Cerbaia per sicurtà del contado tentò di comperarlo, & il conte acconsentiua, perche non ne traeua frutto, & per essere riba dito, & essendo indibattito il mercato da fiorini 6000 à 7000, il comune tentò di volerlo per forza, il perche il conte diliberò liberaméte rimettersi nella misericordia del comune, & fu ribandito, e fatto cittadino.

Compera del castello di Cerbaia.

Tenendo la Signoria di Volterra M. Bocchino di M.Attauiano Belfredotti, & tenendo M. Frácesco suo fratello la forte rocca di monte Feltraio, con ogni studio cercaua M. Bocchino di torgli detta rocca, & dopo la morte di M. Francesco i suoi figliuoli non erano la sciati stare in Volterra da M. Bocchino, il comune di Firenze v'entrò di mezzo, & misse fra loro pace con grande pena à chi la rompesse, & entrò malleuadore all'yna

LIBRO TERZO.

all'vna parte, & all'altra, all'vscita d'Agosto per certa zuffa, & vccisione che fu in Volterra fra amici dell'yna parte, & dell'altra, il tirano fece pigliare i detti figliuo. li di M. Francesco ingiustamente, il perche il comune nostro vi mandò ambasciadori, mostrando à M.Bocchino il suo errore, i quali essendo tenuti da lui à paro le contro à volontà di tutto il popolo di Volterra, il comune subito vi mandò gente d'arme, & fornì mon te Feltraio minacciando il tiranno di guerra, & lui at. tendeua à faisi forte con suoi amici, & gente de' Pisani,& andando certi cittadini di Firenze con gente à pi gliare per trattato il Terzione del monte, che è fuori delle mura furono ributtati da gente de' Pisani, il perche i Fiorentini posono hoste in sul Volterrano, il Signore per dispetto trattaua di véderla a' Pisani per 32 migliaia di fiorini, il popolo per questo si leuò, & cacciò fuori tutta la gente de' Pisani, & i fanti forestieri, & subito furono al palagio del tiranno volendo lui, & sua famiglia nelle mani, egli credette vincere il popolo con lutinghe, & non gli riuscì, perche mandarono à Firenze per vno capitano di guardia,& à Siena per vno podestà, da Firenze vi su mandato vno popolano, & poi quattro ambasciadori, & il simile feciono i Sanesi, & ogni di vi mandaua il nostro comune gente, & temendo de' Volterrani, perche ogni di s'afforzauano co' Sanesi, fu comandato alle nostre genti, che prendes sino delle loro castella, & così feciono monte Gemoli, monte Catini, & piu altre, & per questo madarono am basciadori à Firenze, domandando libertà co certi pat ti, & praticandosi la cosa i Sanesi vi mandauano 150 fanti

e , , , ê

Acquisto di Volter

fanti sotto vno de' Malauolti, i quali furono presi da' nostri, che s'erano accostati alle mura, & furono rima dati à Siena, il perche al tutto i Volterrani si dierono nelle mani de'Fiorentini con certi patti, & i Sanesi, che erano nella terra per loro medesimi si partirono, & die rono i Volterrani la rocca per 10 anni, & presono capitano di Firenze, il quale di loro volontà à dì 10 d'Ot tobre tagliò il capo à M. Bocchino, & promissono di non prendere mai vsiciale alcuno Pisano, ò di presso à Volterra à 30 miglia: Essendo fama, che M. Bernabo era morto per lo suo stare rimoto, come è detto di sopra, in questi di venne à Parma con 2000 barbute per vno trattato, che haueua in Bologna, ma scopersesi il trattato, & lui si tornò à vna caccia, & quegli, che menauano il trattato furono attanagliati, & impiccati in Bologna.

Principio della guer ra co' Pila ni.

Per lo sospetto in che stauano i Reggéti di Pisa per lo danno che seguiua in Pisa dell'essersi leuati i Fioren tini del trassicarui, ogni di per strani modi cercauano di venire à lite co' Fiorentini, & hora nuouaméte sban diuano certi loro cittadini, & mandauagli à prendere certe tenute de' Fiorentini, & scusauansi, che erano loro sbanditi, & perseuerando pure nel fare male, i Fioretini feciono torre loro il castello di Pietra buona per simile modo da vno Giouanni da Sasso, famoso caporale, hauendo prima con certo colore datogli bando, i Pisani subito con grande ordine, esforzo assediarono detto castello, & piu apertamente mandarono loro gé te à furare Somma Colonna del mese di Gennaio, ma nó venne loro fatto, & certi conestaboli de' Fiorétini,

che

LIBRO TERZO.

49

che erano à guardia di Pescia, & delle altre terre di Val dinieuole essendo iti in sul poggio della Romita à vedere guerreggiare à Pietra buona ne furono mortisetre, & gli altri presi da gente de' Pisani: Essendo in que sto tempo in Firenze il conte Niccola Vnghero có cir ca 700 Vngheri, i quali vsciti del regno andauano in Piamonte al seruigio del Re Luigi, ma perche erano male pagati cercauano soldo da' Fiorentini, i quali no gli vollono, perche non pareua loro hauerne bisogno, Piero Gambacorti, che ogni di era sollecitato co grandi promesse da cittadini Pisani, che si accostasse à Pisa con forza gli prese à soldo con aiuto di certi vsati di Lucca, & à dì 28 di Gennaio n'andorono in Valdera & mandando perciò i Pilani ambasciadori à Firenze, furono chiariti, che quelta non era opera de Fiorétini, & mandossi bando, che nessuno suddito di Fiorentini andasse contro a' Pisani, & fosse ito tornasse, i Pisani costrinsono per forza molti amici di Piero à scriuergli segretaméte, che si guardasse dagli Vngheri, che tratta uano di darlo preso a' Pisani per 20000 fiorini, Piero n'entrò in tato sospetto, che di fatto si parti, & andone à Volterra, & gli Vngheri saza fare dano si tornorono à Fireze: Essendosi praticata pace fra la Chiesa, & M. Bernabo per le mani di M.Galeazzo, & promessa, non dimeno M. Bernabo mostrò non la volere, domandan. do al Papa cose nuoue, & disoneste, & diliberò di nuouo muouere lite à Bologna, & con molta gente venne à Parma per vno trattato, che haueua in Reggio, che non riusci, & tutto di mandaua genti scorrendo in sino alle porti, & parendo alla Chiesa essere impotente

con forze à risistere à detto tirano, ricorsono colle ora zioni à Dio per tutta Christianità, il quale per sua gra zia vi prouidde presto, come si dirà innanzi: I Pisani di nuouo per instigare i Fiorentini seciono caualcare loro genti in Cerbaia distretto di Firenze, & i Fiorenti ni seciono caualcare à monte Carlo, & mettere aguato in Pietra buona, che surono cagione di maggiori mali: Del mese di Marzo in detto anno apparue vna cometa, & à dì 2 d'Aprile di dì chiaro, & sereno vene vno grade tuono, & vno grande vapore, che cadde so pra il siume d'Arno, & da Santa Maria in campo sanza fare danno alcuno.

Veggendo gli altri Signori di Lombardia la pertina cia di M.Bernabo intorno all'acquisto di Bologna cominciarono à entrare in gelosia, che dopo l'acquisto di Bologna non si volgessi contro alloro, & però s'inteso no insieme, & feciono lega col Legato di Bologna in nome di Santa Chiesa, & ciò seciono, il Signore della Scala, il Signore di Padoua, & il Marchese di Ferrara, & fu di 3000 cauagli, de' quali la metà ne doueua tenere la Chiesa, & i detti tre Signori 500 per vno à difesa degli stati, & di Bologna contro à M. Bernabo, & significando i detti Signori à M. Bernabo che si leuasse dalle offese, Rispuose schernendogli, che erano matti fantesmi, & donò per dirissone à ciascuno vaselli d'a riento co smalti ne' quali nell'vno era improntato vna scala impiccata in su vno paio di forche, & simili impronte, ma i detti Signori gli mostrorono co' fatti, che erano valenti,&franchi huomini,&douunche M.Ber nabo mandaua genti esti erano loro à petto, in forma che

1362.

LIBRO TERZO.

che M. Bernabo cominciò à pentirsi d'hauere rotta la pace con la Chiesa, & mandò suoi ambasciadori al Papa per fare nuoua pace, domandando cose giuste, & che Bologna si mettessi nelle mani de' Fiorentini, & ha rebbela il Papa fatta, se non che in quelli di hebbe le nouelle della lega fattaco' Lombardi, & però nó la vol le fare, anzi di nuouo scomunicò lui, ò chi lo fauoreggiassi, & in spezialità gli Vbaldini, & M. Bernabo scris se à Firéze scusandosi che per lui nó rimaneua la pace.

A dì 18 di Maggio i Signori di Firenze adunorono vno grade parlamento di piu che 600 cittadini, & pro posono in che termine era il castello di Pietra buona, & come era stato preso per rihauere da' Pisani Sourana, & Coriglio, & l'altre terre tolte, & per le molte ingiurie riceuute da loro, & quantunche à gli ambasciadori Pisani fosse stato risposto, che il nostro comune non sene impacciaua, pure in quello parlamento, & có siglio si diliberò, che il nostro comune pigliasse la dife sa di quello, & sarebbesi difeso se solleciramente fosse stato afforzato il poggio della Romita, ma per niglige zia fu preso, & afforzato da' Pisani, & con molti edifici, & con gittare fuoco lauorato fortemente strinsono detto castello per modo che i Pisani presono detto ca- Perdita stello, & vccisono molti de fanti che v'erano drento, di Pietra buona. & fecionne gran festa i Pisani: In questi tempi comin ciò l'vsata mortalità dell'anguinaia del mese di Giugno, & di Luglio, & fece grande danno à Bologna, & quasi per tutto Casentino à Modona, Verona, Pisa, Lucca, & in certe parti del contado di Firenze, & in molte terre del Regno, & in Firenze toccò in alcuna

casa per insino al Dicembre.

Diliberandosi in Firenze di vendicare le ingiurie riceuute da' Pisani, del mese di Giugno per consiglio di M. Bonifazio Lupo s'ordinò di fare 16 trabocchi, & fornirsi di molti, & vantaggiati fanti, & balestrieri in numero di 4000, & di circa 1500 huomini à cauallo,& richiesono i Perugini,& Sanesi d'aiuto, i Perugini rispuosono, che non poteuano per le nouità, che ha ueano degli vsciti,& i Sanesi dissono, che non haueano gente, i Pistolesi, Aretini, conte Ruberto, & altri vi cini vennono à seruire il comune con quella gente, che poterono, tanto che il comune si ritrouò à dì 20 di Giugno con circa 5000 pedoni, & 1600 caualieri, i Pi fani cominciarono à temere, & mettere in puto le fortezze,& frontiere,& fare sgoberare il contado,& quan tunche il cercare i punti, & giudicij d'Astrologia forse sia errore, niente dimeno in questo caso si cercò da gli Astrologi il punto & hora beniuola, la quale fu à dì 20 di Giugno passata terza alle dodici hore, & in quel púlo si die le insegne à M. Bonifazio Lupo capitano, & prestaméte n'andò con tutto l'esercito, & no per l'vsata via di Borgo Santo Appostolo, ma per porta Rossa per migliore augurio, & posoronsi in Verzaia, & à dì 23 di Giugno andò verso Fucecchio, & l'altro dì in vald'Era,& die battaglia al castello di Grizano, il quale s'arrende salue le persone à di 26 di Giugno, che fu ca gione poi d'hauere Peccioli, & per fare i Fiorétini guer ra a' Pisani ancora per mare condussono in detto mese à soldo Perino Grimaldi, & Bartolommeo . . . . . có quattro galee, & vno legno, i quali promissono per

tutto

Guerra co i Pisani.

tutto Agosto essere in punto armati à guerreggiare la riuiera di Pila, M. Simone Boccanegra Doge di Ge noua per beneficio riceuuto da Pisani nella sua priuazione si sforzaua quanto poteua che i Genouesi aiu tassono i Pisani contro a' Fiorentini, ma i mercatanti Genouesinon vollono, se no che si stessi di mezzo non aiutando ne Pisani, ne Fiorentini, & essendo scritto da Firenze à Genoua à Francesco Alderotti mercatante Fiorentino che soldasse quattrocento balestrieri scelti con vno capitano, il Doge pose graue pena à chi lo facesse, & però Francesco à sue spese andò à Niz za, & la gli condusse à fiorini sette per balestriere, & ca pitano M. Ricciere Grimaldi, M. Bonifazio Lupo nostro capitano dopo la presura di Ghiazano, ò vero Grizano volendo caualcare piu innanzi,& fare l'ho nore del comune, vno nostro cittadino, che era al con siglio di M. Bonifazio gliele contradiceua, & volendo egli pure fare à suo modo, quello cittadino scrisse à Firenze à vno suo fratello infamando à torto M. Bo nifazio, non di meno aoperò tanto con gli otto della guerra, che di nuouo fu eletto capitano M. Ridolfo da Camerino, & fu molto sollecitato del venire, M. Bonifazio sanza mostrare alcuno sdegno segui suo pensiero, & caualcò à Padule ricca villa, & arsela, & prese castello San Piero, & il mercato à Forcole, & arse 3 2 tra castella, & fortezze insino presso à Pisa con danno inestimabile, & presono Contro, & dierolo à guardia a' Volterrani: La gente de' Pisani, che era à castello del Fosso inuitati da' nostri di combattere, no ardirono, poi n'andò il capitano al borgo à Petrino, aspet-

aspettando il nuouo capitano, & mandò quattrocento tra barbute, & Vngheri, & cinquecento masnadieri sot to condotta di Lioncino de' Conti da Triualle in Maremma lunga verso monte Scudaio, doue seciono gradi arsioni & danni, & tornarono con preda 1200 busole 1000 vacche & assai vitelle, & porci, & altro bestiame minuto, & tutto si diuise fra i predatori, & nulla ne volle M. Bonifazio, & à dì sei di Luglio giunse nel campo tra Peccioli, & Ghiazano M, Ridolfo da Came rino, & prese le insegne, & il bastone da M. Bonifazio con poca allegrezza de' soldati, che molto amauano M. Bonifazio, perche era molto cortese, & honorò il nuouo capitano M. Bonifazio molto colle parole, & fecelo Maliscalco, & egli sanza alcuno sdegno l'accet-

to per seruire il nostro comune.

I Pisani secondo le loro vsate crudeltà feciono ritrarre nell'Agosta tutti i forestieri, che erano à guardia in Lucca, & auuisorono da cento cittadini Ghibellini loro confidati, che per nouità che vedessino non si partissono, ma fingessino di volersi partire, perche si partissono gli altri, & subito mandarono vno bando, che ogni persona piccola & grande, femmina ò maschio, forestiere ò cittadino à pena dello hauere, & della persona douesse hauere sgombero la città, & il contado di Lucca nel tempo dell'ardere vna candela posta alle porti, che su vna cosa miserabile à vedere subito partire vecchi, fanciulle, semmine, & lasciare le loro case, & masserizie, e botteghe sanza sapere doue s'andassono, & fatto questo, quelli, che erano rimasi corsono la terra, dicendo, muoiano i

Crudeltà de' Pisani contro à Lucchess.

Guelfi

Guelfi à Firenze, à Firenze, il nuouo nostro capitano pigramente con assai sua infamia dimoraua tra Peccioli, & Ghiazano, aspettando il grande prouedimento, che hauea chiesto, Messer Bonifazio finse essere infermo, & tornossi à Firenze, il numero delle genti era assai cresciuto insino in numero di duomila barbute, & cinquemila pedoni per lo conte Niccola, che s'era proferto, & venuto à seruire il comune con cento caualieri, & il simile haueuano fatto piu altri gentili huomini, pure à di sedici di Luglio il capitano con l'hoste si parti, & andò à ponte di Sacco, & per forza passorono il fosso, & presono il borgo di Ca scia pieno di molta preda & vettuuaglia, & certi Vngheri passarono insino à Sansouino, & caualcarono insino presso à Pisa à cinquecento passi alla volta d'Ar no, & quiui feciono correre vno palio di velluto di grana foderato di vaio, & hebbelo il conte Niccola, & certi col conte detto scorsono, & passorono Pisa faccendo assai danno, & per derissone feciono correre tre altri palij vno à gli asini, vno a' barattieri, & vno alle meretrici, & in conclusione i danni, & arsioni che feciono intorno à Pisa furono inestimabili insino al borgo di San Marco.

A di venti di Luglio il capitano con l'hoste si tornò à ponte di Sacco, & quiui prese vno famiglio
con vna lettera, che andaua dal castellano di Peccioli al castellano del Fosso, per la quale domandaua
aiuto, perche non erano in Peccioli tanti, che lo potessino difendere, per questo il capitano andò à hoste à Peccioli, & di subito l'haurebbe hauuto se non

li 2 fosse

fosse stato la sua pigrizia, & negligenzia dormendo la martina insino à terza, & dimostrando poco amore al nostro comune, per modo che messer Bonifazio tor nato à Firenze domando licenzia di tornarsi in Lombardia, & con molte pregherie fu rimandato nel campo, & in fine con molte stimolazioni de' consiglieri al capitano tanto si strinse Peccioli, che gli huomini, che v'erano dentro s'arrenderono à di trenta di Luglio nel mille trecento sessantadua dando stadichi di darsi, se per insino à di dieci d'Agosto non fossono soccorsi da Pisa, & saluo l'hauere, & le persone, & mandati gli stadichi à Firenze di nuouo si mandò nel campo mille balestrieri, & dugento caualieri, perche soccorso non vi potesse venire, & sentito il fatto in Pisa quasi si leuorono à romore contro a' Reggenti, tanto che il quartiere, che doueua andare à scambiare l'altro à guardia del Fosso non vi volle andare, il perche quelli, che v'erano l'arsono, & abbandonarono, il castellano delle due Torri di Peccioli fatte per lo adrieto da Castruccio, mostraua con sue villane parole non volere acconsentire à patti, che haueuano fatti gli huomini della terra, & però il capitano con certe caue fece mettere in puntelli l'vna delle torri, & stando pure il castellano in suo proposito fece mettere suoco a puntelli, & cadde la torre in sulle mura, & ruppene parte con grandissimo pericolo di chi v'era dentro, & volendo gli huomini del campo entrare nella terra per la rottura delle mura à rubare, messer Bonifazio non gli lasciò per mantenere la fede del comune, & àdì

& à dì 1 1 d'Agosto passato il termine, gli huomini det Acquise tono la terra, & entrouui il cote Aldobrandino Orsini di Possibili con sua brigata, & con tre cittadini di Firenze, & il castellano s'arrendè alla misericordia del comune, & mandato à Firenze con sua compagnia si tenne consiglio di fargli morire, dipoi si prese partito di metterli in prigione, & in questi di i signori del castello di Pauia, che è in sul passo da vald'Era à Maremma lo prestarono al comune durante la guerra, dipoi à dì dodici d'Agosto si pose assedio à Montecchio doue erano ridotti dugento masnadieri, che haueuano fatto assai danno al campo, de' quali dopo poca resistenzia circa sessanta si gittarono per vno dirupato che parte ne morirono, & parte ne suggirono, gli altri s'arrenderono à misericordia, & furonne mandati prigioni à Firenze cento quarantaquattro, l'altro dì caualcarono à Laiatico & hebbollo per forza, pois arrenderono loro quelli di Toiano, & poco poi heb- di Toiano bono la rocca, & funne mandato la campana à Fi- & altre ca renze, & posta in sul ballatoio del palagio de' Priori per segno de mercatanti dell'hora del mangiare, poi caualcarono à monte Fosco, & à Marti, & non vi posono assedio per mancamento dell'acqua, & tornato il capitano à Fabbrica mandò quattrocento caualieri in Maremma, che tornorono con grande preda di bestiame, & presono vno grande popolano di Pisa, che andaua per vicario à Piombino con tutta sua famiglia, & nel diuidere la preda non fece il capitano come messer Bonifazio: ma volle per lui grande parte della preda.

Ii 3 I Pc-

I Perugini vedendo prosperare i Fiorentini madorono 60 barbute, & 25 stambecchini, che furono assai male veduti dal popolo, Il cote Aldobrandino Orsini do po il seruigio fatto, & la presura di Peccioll vene à Firenze per tornarsi in suo paese, & proueduto dal comu ne fu fatto caualiere di popolo per mano di M.Bonifa zio, & egli fece poi il suo figliuolo, & amendue furono dal comune grademente honorati d'insegne, & di ricchi doni, & di corredo, & con grade compagnia di cit tadini si partirono di Firenze, Per la presura di Peccio li certi soldati del campo, cioè il conte Niccolò da Vrbino, Vgolino Sabatini da Bologna, & Marcolfo de Rossi da Rimini, & parte de Tedeschi, & loro seguaci mossono lite, & madarono a' Priori à Firenze, dicedo doueano hauere paga doppia, & essendo loro negato feciono capo di per loro lotto vna insegna d'vno cappello, & remendo il capitano di loro, & richieggendo. gli della fede, sene feciono besse, il perche il capitano si ridusse à S. Miniato, per questo i detti che mossono lite tutti furono cassi à Firenze, per la qual cosa essi si ragunarono all'Orsaia in quello d'Arezzo, & feciono compagnia, & chiamossi la copagnia del cappelletto, & erano piu di 1000 à cauallo ogni di ingrossando, i Pisani per questo rassicurati ripresono Laiatico, & vc cisonui 25 fanti, che v'erano à guardia, & i Fiorentini trassono di Peccioli tutti i migliori terrazzani dando loro in Firenze certa prouisione per loro vita, gli altri quasi tutti sen'vscirono da loro, & il simile feciono quelli di Toiano, di Ghiazano, & dell'altre terre prese, in questi di 600 caualieri de Pisani caualcarono in quel

LIBRO TERZO.

lo di Volterra, & presono circa 300 bestie, & alcuni huomini, & certi n'vccisono, & quelli, che erano in Pec cioli ogni di caualcauano insino alle porti di Pisa, per

modo che nessuno vi habitaua.

Del mese d'Agosto le quattro galee di Perino, & Bar tolommeo Genouesi condotti à nostro soldo insieme con due altre, che ne mandò M. Niccola Acciaiuoli gra Siniscalco alle sue spese per due mesi à seruire al comu ne, feciono molti danni di presure di legni, & arsioni nella riua di Pisa insino à Piombino, e Capraia, & Gilio,& à Vada scesono in terra, & presono molto bestia me,& presono la Rocchetta saluo la rocca,& ruborolla, & artolla, & all'entrata d'Ottobre Perino detto colle quattro galee andò all'Hola di Gilio, & scesono in terra, & dierono grande battaglia alla terra, & tornan- Acquillo do l'altro di per darla maggiore i terrazzani s'arrenderono saluo l'hauere, & le persone, & insieme co' Genouesi n'andarono alla rocca, & inuilito il castellano per la perdita della terra per simile modo s'arrende, & lasciato gente à guardia della rocca, & della terra n'anda rono verso l'Elba, & i Fiorentini vi madarono vno ca Itellano, Fecesene in Firenze grade festa, & in Pisa gran de doglia. Piero Gambacorti vícito di Pisa per trattato che hauea in Pisa per à di 10 d'Ottobre si parti da Peccioli circa meza notte insieme col nostro capitano & con circa 700 caualli, & 300 Vngheri, & entrarono nel borgo di S. Marco, & tentando di rompere l'antiporto le guardie si destorono, & i cittadini s'armorono, & mandorono fuori tre bandiere di caualieri, i qua li furono tutti tra presi,& morti da' nostri,& due cone

503

staboli de' nostri furono morti in su le mura, i Pisani

tutta la notte solo attesono alla guardia delle mura, Piero & il capitano non vedendo riuscire il trattato ar sono tutto il borgo, & colla preda, & prigioni si torna rono à Peccioli, il seguéte di caualcarono al Bagno ad acqua, & arsollo con piu altre ville, Perino Grimaldi colle quattro galee di nuouo francamente assali il porto di Pisa, & caccionne chi v'era à guardia, & prese il molo, & con lunga battaglia, & belli ingegni prese il palagio del ponte, dipoi presono, & abbatterono vna delle mastri torri, & l'altra hebbono à patti, & prestamente rifeciono il ponte, che era in su l'Arno, & adirizzoronsi al palagio della mercatantia, & benche assai lo battagliassono nulla n'acquistarono, & però si tornarono al porto, & arsonui vna cocca carica di sale, & piu altri legni, & per dispetto de' Pisani suelsono le ca tene grosse, che serrauano il porto, & quelle in piu pez zi mandarono à Firenze, delle quali parte sene pose in sulle colonne del prosserito dinanzi alla porta di San Giouanni; Essendo fatto nuouo Papa Vibano quinto, M. Bernabo cercò per suoi imbasciadori hauere pa ce con lui, & hebbe per risposta lui essere apparecchia to quando prima rendesse le terre della Chiesa, & ammendasse i suoi errori, misse à ciò mezzano il Re di Francia, che allhora era in Vignone, & hebbe la mede sima risposta, & poco poi il Papa formò graui processi contro à M. Bernabo di resia, & di scisma.

Catene di porto Pisa no poste al le colone di S. Giouanni.

> Di Nouembre in questo anno furono grandissime pioue per tutta Italia, in Firenze ruppe Arno la pescaia dalla porta alla giustizia, & il muro fatto per ripa-

LIBRO TERZO. ro di detta porta, & molto maggiore danno harebbe fatto, se non fosse il presto rimedio, che vi si fece per lo comune.

A Giouacchino di Mainardo Vbaldini fu riuelato del mese di Dicembre da vno suo fedele, che Attauiano suo fratello trattaua di torgli castello pagano, per la qual cosa si misse in punto, & aspettò che la gente d'Attauiano venisse, & entrati nel castello tutti gli misse al taglio delle spade, vno di quegli fanti disperato corse addosso à Giouacchino, & ferillo nella gam ba, di che in pochi di mori di spasimo, & nella malattia per lo tradimento del fratello fece testamento, & la sciò suo herede il comune di Fireze, & però del mese di Acquisto Febbraio il comune come suo herede prese castel paga di castel pagano. no, & altre sue terre.

A dì otto di Gennaio i Pısani con 600 caualieri, & 2000 pedoni andorono per hauere il campanile d'Altopascio, & statoui 5 di sanza fare frutto si ritrassono adrieto, i Fiorentini à dì 17 vi madorono à guardia il cote Francesco da palagio co 2 5 caualieri, e 200 fanti, & molti maestri per riporre il castello che da' Pisani era Itato arso, & i Pisani vi madorono la detta gete à storpiare, che no si riponesse, & no potendo i nostri sostenere circa 100 ne rifuggirono nel campanile, & gli al tri nelle nostre terre vicine, & in tutto vene morirono circa 8 & à dì si partirono la géte de' Pisani, & posonsi à hoste à castello vecchio sanza fare frutto: Perche gli vsurai, che prestauano danari a' soldati gli consumarono con l'vsure & in arme, & in cauagli, per modo che il comune non gli poteua adoperare al bisogno,

Il bãco del

però s'ordinò di fare vno banco in nome di comune, che gli souuenisse, & così si fece poi di Febbraio, & heb bono gli vsiciali, che sopraciò furono diputati di prin

cipio fiorini 15000.

A dì 26 di Gennaio Rinieri dal Buso da Baschi capitano de' Pisani con 800 caualieri, & 2000 pedoni di notte vennono per pigliare il castello di Santa Maria à Monte, & prima haueano tagliati due ponti in sul la Gusciana donde i Fiorentini gli poteuano soccorrere, ma da' terrazzani, & da' soldati che v'erano detro furono ributtati, & la mattina si partirono in suga, per che sentirono che il capitano de' Fiorentini v'andaua à soccorrere, & del mese di Febbraio con trattato corruppono certe guardie di parte delle mura di Pescia, & di mezza notte v'andarono co 500 caualieri, & 2000 fanti, che parte ne salirono in su le mura, surono scoperti da quello che rassegnaua, di che impauriti si suggirono con quegli, che menauano trattato.

All'entrare di Marzo venne in Firenze M. Ridolfo da Camerino capitano sopradetto, & finito il suo vsicio si partì male cotento, & poco honore d'hauere ma le seruito il comune, & in suo luogo su eletto, & vene in Firenze per capitano M. Piero da Farnese valente ca pitano, in questo mezzo i Pisani con tutto lo sforzo di 1000 caualieri, & 4000 pedoni assalirono di notte, & sprouedutamente il castello di Barga con molti artisici da cobattere, & già haueano preso lo spedale, & molti v'erano saliti in su le mura, & cominciauano à romperle per mettere dentro la gente da cauallo, i terrazzani di Barga naturali nimici de Pisani, si destarono gli huo-

LIBRO TERZO.

huomini & le donne, & benche con grande fatica, pure cacciorono fuori tutta la géte de' Pisani, per la qual cosa sperando i Pisani, che i Fiorentini non la potessino soccorrere vi si posono ad assedio intorno: M.Piero da Farnese hauuto da Fireze ogni informazione, & bisogno alla guerra n'andò in Valdinieuole, & su dalla gente del comune molto lietamente riceuuto, & subito tenne vno trattato in Lucca, & à dì 12 d'Aprile co- 1363. me era ordinato di notte caualcò sotto il Ceruglio, i Pi sani ò per setore che n'hauessono, ò per la buona guar dia si deltarono & presono circa 42 cittadini Lucchesi, & altri forestieri, de' quali poi parte n'vccisono, & parte confinarono, M.Piero veduto scoperto il trattato si tornò à Pescia, nondimeno i Pisani continuamen te erano à hoste à Barga, & à Gello, & à castel vecchio doue il detto M. Piero caualcò, & fornillo per 4 mesi.

In questo tempo i Pisani per ambasciadori che haueano con M. Galeazzo cercarono di conducere à soldo la compagnia bianca degli Inghilesi capitanata da Della eó-M. Alberto Tedesco in numero di 3000 caualieri, & gli Inghi-2000 pedoni, che erano à foldo col Marchese di Mon ferrato, i Fiorentini sentendolo cercarono d'hauerla per mezzo d'vno Giouanni Buglietti stato assai tempo in Inghilterra, & perche la detta compagnia s'acconciaua piu volentieri co' Fioretini, che co' Pisani, & per meno fiorini 10000, però piu tempo soprastettono all'accordarsi co' Pisani, M.Piero da Farnese ne consigliaua largamente, affermando che da Cesere in quà non senti piu franca gente, chi sedeua allhora Gonfaloniere di giustitia non si accordò à pigliarla, & però

non

508 HISTORIE FIORENTINE non si prese, & accocioronsi co' Pisani à fiorini 10000 il mese.

Veggendo M.Piero da Farnese non potersi abboc-

care à battaglia colla gente de' Pisani come disideraua tenne trattati in Carfagnana, & fece rubellare Castiglione, & certe altre castella, & mandandoui à fornirle Spinelloccio Tolomei da Siena, & Currado da Iesi con 300 caualieri, & 200 fanti furono rotti da vno Agliato de' Pisani, & per virtù di detto Spinelloccio, & Currado rifuggirono à saluamento tutte le loro géti,& loro rimasono prigioni: Parendo à M. Piero hauere riceuuto vergogna & delle castella perdute,& del la gente sbaragliata à dì 7 di Maggio con 800 caualie ri, & 800 fanti caualcò verso il Bagno à Vena, & il capitano de'Pisani anche disideroso di fare gran fatti innanzi alla venuta degli Inghilesi vscì fuori,& fesigli in contro con circa 600 caualieri & pedoni assai,& continouo gli cresceua gente da Pisa, & misse gente dinan zi, & di dietro à quella di M.Piero per rinchiuderlo in mezzo, vedendo M.Piero venuto il tempo da prouare sua virtù, come hauea disiderato colle schiere fatte, & confortati i suoi à portarsi francamente coll'arme in mano fieramente assaltarono i nimici, & francamé... te furono anche riceuuti, per modo che feciono luga, Rotta de' & aspra battaglia, & infine M. Piero fu vincitore, & pre se le insegne de' Pisani, & Rinieri loro capitano con molti altri valenti huomini, & molti altri prigioni. E à dì 1 1 di Maggio M. Piero detto vene in Fireze col detto capitano de' Pisani, & con gli altri prigioni, & fu riceuuto con gran festa, & consegnò a' Priori 150 pri gioni,

Pifani.

LIBRO TERZO. 509

gioni, & le bandiere de' Pisani, fugli donato quattro destrieri couerti di sua arme, & M. Simone da Camerino, che era con lui fatto nuouamente caualiere nella battaglia su honorato di doni caualereschi, & à dì 14 per M. Niccolaio degli Alberti all'hora Gonfaloniere di Giustizia colle solennità vsate, surono date al detto M. Piero le insegne del comune, & la reale, & egli le co segnò à chi gli parue, & con felice augurio s'adirizzò verso Pisa.

A dì venti di Maggio Guelfo di M.Dante degli Sca M. Dante li, che era castellano d'Altopascio die il detto castello Scali.

a' Pisani per 3000 fiorini, il perche l'esecutore di Firé ze colla sua famiglia mosso da' Priori n'andò alle sue case, & insieme colloro il popolo, & ruborolle, & ar-solle, & à dì 21 detto mandò in contado à guastare

i suoi beni.

I Pisani in luogo di Rinieri loro capitano, che era preso à Firenze elessono Ghisello degli Vbaldini nimi co del nostro comune, il quale subito su à Pisa, & pre se la bacchetta.

A dì 17 di Maggio detto M. Piero con 2500 caualieri, & molti fanti fu in su quel di Pisa alla Cecina, & l'altro dì passò il fosso per forza, & accaparonsi à pondi Sacco, & parte passorono in Valdicalci, & à Caprona faccendo gran danni, & arsioni, & arsiono il resto del borgo di Cascina insino à Rignone, e'l borgo delle capanne, & mandorono a' Pisani il guanto della battaglia, & il dì di Pasqua nouella andò verso le porti di Pisa, & M. Amerigo Tedesco, che era innanzi con so barbute si scontrò con 100 de nimici, & ruppele,

& alloro

& alloro soccorso n'vscirono di Pisa 200, & riuolsono indrieto M. Amerigo, ma fu soccorso da M. Otto Tedesco, i quali insieme ruppono i detti de' Pisani, Al l'ora vscì di Pisa il podesta con 600 barbute, & molto popolo, & ruppono i nostri, M. Piero con 300 barbu te gli assalì, & ruppegli, & per la calca dell'entrare nel-la porta molti andando per Arno annegarono, & mol ti ne furono morti, & fece il capitano allo spedaluzzo battere moneta d'oro, & d'argento con vna volpe arrouesciata sotto il S. Giouanni, & feceui due caualieri, i quali ritornandosi poi al campo, & essendo assaltati da gente vscita di Pisa feciono marauiglie di guerra,& rimissongli in Pisa, & con grande forza n'aquistarono vna insegna del giglio tolta à vno trombetto, che era stato morto da vno verrettone, dipoi M. Piero col ca po si ridussono à S. Souino, & poi à Peccioli à prendere alquanto di riposo, & l'altro di rimandò gente à fare danno insino à Pisa. I Pisani vedendo di non potere fornire monte Caluoli, & che non poteua piu difendersi dallo assedio vsarono questa malizia, che la notte segretamente mandauano fuori di loro gente d'arme, & la mattina gli faceuano tornare in Pila tutti poluerosi dando boce, che erano di quegli della compagnia bianca degli Inghilesi, & venuta questa falsa nouella à Firenze, con poco honore feciono ritrarre indrieto il capitano, & leuare l'assedio di monte Caluoli, il perehe i Pisani lo poterono liberamente fornire.

In questi tempi era ricominciata l'vsata mortalità dell'anguinaia quasi per tutta Toscana, & in molte altre parti in Leuate, & già in Fireze era durata 3 mesi.

LIBRO TERZO.

Del mese di Giugno haueano i Pisani allo assedio di Barga tre battifolli, che assai la strigneuano, & due n'haueuano à Somma Colonna, il nostro capitano per soccorrergli vi mandò 500 barbute, & alquanti fanti dando boce gli mandaua à predare in Maremma, quãdo furono presso à Barga sentendolo quegli della terra vscirono fuora, & assalirono l'vno de' battifolli de' Pisani aspramente, quegli degli altri battifolli v'andaro. no à soccorrergli, il perche giugnendo la nostra gente & trouando i detti due battifolli sforniti ageuolmente gli presono, & poi per forza presono l'altro, & tutte le genti de' Pisani furono tra presi, & morti, e la vettuuaglia portorono in Barga.

Nel campo de' Fiorentini grandemente era entrata la pestilenzia dell'anguinaia, & molti ne moriuano & essendo M. Piero detto in castel Fiorentino à di 19 di Giugno lo prese la detta malattia, & il di medesimo n'andò à S. Miniato al Tedesco, & la notte seguéte pas Morte di sò di questa vita, & il suo corpo in vna cassa fu recato M. Piero à Firenze, & posato in Verzaia, & à dì 25 si gli fece ho se. noreuole essequie alle spese del comune, & fu seppellito in Santa Reparata con intenzione di fargli ricca se-

poltura di marmo.

All'entrata di Luglio il componitore di questa Cro nica, cioè di quella della quale questa è ritratta, Matteo Morte di Villani fu compreso dalla detta malattia dell'anguina- Villani. ia, & dopo cinque giorni passò di questa vita, lasciando à Filippo suo figliuolo il seguitarla, & così fece insino alla pace co' Pifani.

Per la grande affezione, che i Fiorentini haueano posto

posto à M. Piero da Farnese, elessono per capitano in suo luogo Rinieri suo fratello, benche forse non fosse

Tofficience.

E à dì 18 di Luglio giunse in Pisa la copagnia bianca degli Inghilesi di che adrieto è fatta mézione, & poi à di 25 del detto mese Ghisello degli Vbaldini capitano de' Pisani con 800 caualieri, e 4000 pedoni, & M. Alberto Tedesco capitano della compagnia bianca có 2500 caualieri, & 2000 pedoni, che vennono à Lucca, & l'altro di nel piano di Pistoia, & non lasciarono correre il palio il di S. Iacopo a' Pistolesi, i quali rispuosono loro con grande animo, che non lo correreb bono mai se non in sulle porti di Pisa, & così auuenne poi il seguente di s'accamparono à Campi & Pereto-la, & colle schiere fatte vennono insino al ponte à Rifredi, & quiui feciono correre palio, & battere moneta, & impiccarono tre asini col nome di tre cittadini a collo, & alquanto temerono gli Inghilesi sentendo so-

nare le campane del comune à martello, stimando il

popolo vscisse fuori, & M. Alberto Tedesco fece caua

lieri Ghisello degli Vbaldini, & Giouanni Garzoni da

Pescia, & piu altri con gran festa ardendo tutte le case

de' cittadini, saluo che d'alcuno notabile popolano di

Firenze per fare dire male di lui, & tornati alloro cam

po à Peretola passarono Arno, & arsono il borgo della

Lastra, & per Val di Pesa n'andarono nel piano d'Em-

poli con fare ogni male che poteuano, & poi per val d'Arno leuando grande preda, & molti prigioni sanza

cotasto si tornarono à Pisa, & pochi di poi M.Ghiselle passò di questa vita, & su molto honorato da Pisani.

In queste

Vonuta de gli Inghiles infino al ponte à Rifredi.

In questo anno, & d'Aprile si fermò pace fra il Papa, & M. Bernabo assai vitupereuole per la Chiesa, perche si ricóperò dal detto tiranno scomunicato, & à sua
pitizione dette la legazione di Romagna, & di Bologna all'Abate di Crugni, & tolsele à colui, che có tanto
honore l'haueua acquistate, & M. Bernabo rendè alla
Chiesa Pimaccio, e Trieualcuore, i collegati rimasono
liberi di consentire alla pace ò nò, come alloro paresse,
i quali poi consentirono, & l'Abate passò per Melano
có grande honore, & così su poi riceuuto in Bologna.

În quello tépo era venuto il reggiméto di Firéze in gră parte in mano di huomini nuouamete venuti alla città, & có acquisto di loro ricchezze p vsure, e mercatăzie haueano fatti gradi parentadi, & entrati negli ho nori,& in mano di giouani, che per operazione de' loro padrierano entrati negli vfici, che piu che i tre quar ti delle persone, che erano nelle borse de' Priori erano d'età d'anni 20,0 meno,& i buoni consigli degli antichi cittadini erano poco stimati,& con queste baldanze, e sette si reggeuano, & in questi tempi quelli, che co duceuano la guerra cassarono i soldati pesando à tépo nuouo hauerne assai, & cercauano d'hauere della Magna la copagna della stella, che erano circa 6000 barbute, ò trarne 2000, & nó hebbono piu di 500 sotto il capitanato del cote Arrigo di Moforte, el cote Giouani, e'l conte Ridolfo suo fratello, & il cote Meno della casa di Soaue, poi códussono M. Vgo Tedesco có 1000 caualieri male in púto, poi il côte Artimanno có mille ragazzi, i quali à mezzo Febbraio vénono in Firéze, & parendo à i potenti di Firenze stare in grande pericolo Kk

per la poca géte d'arme & saza capo, n'andarono i Prio ri pregadogli vi prouedessono, & mettedo loro innazi M.Padolfo de' Malatesti per le buone operazioni, che per l'adrieto fece cotro al cote di Lado, di subito lo eles sono, & mandorongli gli ambasciadori colla elezione, & patteggiarli, & anche gliene fu scritto prima da'citta dini i particulare, & innazi che facesse risposta à gli am basciadori andò à M. Malatesta vecchio, & insieme col giouane molti cossgli ne tenono, & volle certa licezia dal Legato di Spagna, dipoi tornato à gli ambasciadori domádaua cose si spiaceuoli, & disoneste, che si partiro no dà lui à rotta, & essendo gli ambasciadori per mota re à cauallo M. Pádolfo gli fece richiamare, & disse, che voleua venire no come capitano, ma à seruire il comu ne per 2 mesi, & cosi su accettato, & à dì 15 d'Agosto entrò in Fireze có 100 huomini à cauallo riceuuto có grade honore, il seguéte di si crearono 8 cittadini con grá balia sopra la guerra, i quali subito furono con lui: M. Mometto da Iesi capitano generale de'Pisani, & M. Alberto capitano degli Inghilesi p Chiati ne vennono in vald'Arno di sopra,& nella prima giunta presono il borgo di Feghine pieno di molta roba & prigioni, & su bito assediarono il castello, & arredeuansi quelli detro à patti, & métre che co' nimici si coueniuano per mentacattaggine selo lasciorono torre & furon tutti presi, & male trattati di che seguì grade sbigottimeto in Firéze, perduto Feghine tutta la géte del comune n'andò à l'Ancisa, & drieto alloro M. Padolfo che subito ordi nò di porre capo, & co mala intézione, & adarte lo pre se disfoggiata gradezza cotro al parere del capitano,& degli

degli altri capitani valenti saluo il conte Artimano che poi si scoperse traditore, & hauea M. Pádolfo dato à in tédere à quelli della guerra, che la copagnia del cappel letto era in Maréma codotta da Fiorentini. Con questo colore trasse del capo M. Amerigone có 500 huomini de migliori, il perche il capitano, & il capo rimase molto sfornito, & anche lui si parti, e venene à Fireze, & sentendo gli Inghilesi tutto questo à dì 3 d'Ottobre colle schiere fatte assalirono il capo, e beche il capitano nfo con molti altri facessono nobile difese, pure no po tédo resistere furono presi & rotti, & il traditore conte Artimano potendo soccorrere si stette à vedere, & furonui tra presi & morti de' nostri piu di 400 fra quali fu preso il detto capitano, & M. Giouani degli Obbizi, & M.Giouanni Magiadori, M.Bartolómeo annegò in Arno; l'altro dì gli Inghilesi ne venono al borgo di La cisa, & il traditore cote Artimano potendolo difendere si fuggi verso Firenze, & però saza cotasto lo preso- Perdita no, ruborono, & arsono, M. Pádolfo falsaméte mostraua grá fretta d'andarui à soccorso co 500 huomini,& passato S.Donato in collina trouado il conte Artiman no in fuga subito die la volta & tornò à Firenze mostrando bisognasse difendere le mura, & come egli ima ginò cosi venne, che per necessità lui fu eletto capitano in luogo di M. Rinuccio capitano preso, & eletto che fu subito vene à Fireze à quelli, che erano diputati sopra la guerra, domadò sfacciataméte con artificiose parole d'hauere giuridizione di sague détro della città, e di fuori, & che i soldati giurassono nelle sue mani, mo strando per altro modo nó volere accettare: i Gouer-

natori di Firenze ne tennono grande configlio, & non hauédo i cittadini ardire di parlare, Simone di Rinieri Peruzzi fi leuò, e disse, che nulla si facesse delle domandite del capitano, perche altro no fignificauano se non volerli fare Signore di Fireze, & che si ricordassono del Duca d'Atene come gouerno Fireze, & che conoscesso no la dolcezza della libertà, il suo cossglio fu preso, & allhora tutti i soldati giurarono nelle mani de Priori, & elessono vno Baldo da Castello difensor del popolo: M. Pandolfo finte di novedere. & accettò il capitanato al modo vsato con intenzione di fare altra volta il suo pensiero, & sece cassare il conte Artimanno con 800 caualieri, che solo che altrettanti rimase il comune, & mostrando grande paura fece fare bertesche, & ventie re alle mura, & serragli, & antiserragli dalle porti insino à Ricorboli, gli Inghilesi sentendo la viltà, & opere del capitano minacciauano di venire infino à Ricorboli, in Fireze sene prese grade paura, & afforzossi il poggio di S. Miniato à môte co sollecita guardia eziandio di sba diti, i quali seruiuano il comune per essere ribaditi, che furono M. Niccolò Euodelmonti, Sinibaldo Donati, e altri, & il di detto vennono gli Inghilesi in numero di 1500 caualieri e 500 pedoni insino i pian di Ripoli,e feciono grade predadi prigioni, & bestiame, e molte ar sioni, & alloro posta si tornarono à Feghine, il nro mal uagio capitano potédogli ageuolméte noiare, e forse pi gliare coll'aiuto del popolo, & de cotadini, e massime pche haueano gra parte de' caualli sferrati p le cattiue vie si stette ne' serragli à vedergli fare i dani, dissessiche il detto capitano sperò che tutti gl'Inghilesi venissono, & che 

LIBRO TBRZO. 517

& che per paura i Fiorétini lo pigliassono p loro gouer na tore, la quale speraza gli fallì, & entrò i altro pésiero.

Métre che gl'Inghiles à i Pisani erano à Feghine la copagna del cappelletto partita dal soldo de Sanes, codotta da Fioretini si parti di Marema p venire à Fire ze, e venedo su pel terreno de Sanesi come d'amici per ordine dato da Sanesi furono scositti da gete de Pisani à Torrita, e sunne presi piu di 300 caualieri, e 1000 pe doni, e fra gli altri il cote Niccolo da Vrbino cap: d'essa.

Fu rotan
la compagaia del
cappel-

Molta festa benche copertaméte sene fece in Siena, & per dispetto ne mádarono vno fante à lignificarlo a Signori, & a' capitani della parte in Firenze, & nondimeno fu vellito il fatto fingedo di no vedere, & in que sta stanza degli Inghilesi à Feghine à molte castella intorno dierono battaglia, cioè il castello di Treuigne,& al castelluccio de' Bézi, & piu altre saza acquisto, la Foresta riguardarono, pche vno Inghilese s'innamorò di mona Tancia dona di Guido per la fama di sue gentilezze, & da Guido come gentile huomo fu cópiaciuto di vederla, cobatterono il castello di Cintoiadue dì,& per nó esfere soccorso da Firéze lo presono, ruborollo, & arsollo, & oltre acciò vna parte di loro caualcorono in quello d'Arezzo,& di Casétino,& leuarono grande preda di bestiame, & di prigioni, & voledo gl'Inghilesi coducere i Pisa à saluaméto la roba, & i prigioni, e temé do de passi stretti di val di Pesa,e di Chiati dierono bo ce di voler venire à di 11 del mese à S. Salui, & quiui co secrare vno prete nouello, & significarollo in Firenze, & cosi poi mostrarono di fare il detto dì, armandosi tutti, & mouedosi verso Firenze, per la qual cosa il po-Kk polo

polo tutto si solleuô, & armò andado chi quà, & chi là sanza alcuno ordine, & più d'8000 n'vscirono fuori della porta alla Giustizia, chi per combattere co' nimici & chi per vedere: tutta la gente dell'arme insul-la piazza de Signori aspettando il capitano, che con animo corrotto stette insino presso à nona in casa, dipoi n'andò verso la porta, & fece serrare quella della Croce, & quella della Giustizia, & stauasi dentro alle mura con speranza che il popolo fosse rotto da gli In-ghilesi, & farsi poi Signore di Firenze, & infine mosso dalle grida di fuori, & dalla riprensione de' cittadini, se ce aprire vno sportello, & venuta la nouella a' Priori come gli Inghilesi n'erano iti per Chianti verso Pisa, mandarono à dire al capitano, che si tornassi à casa, il quale tornò adolorato vedendo fallito il suo pesiero, & da indi innanzi fu ordinato, che sollecitamente fos se guardato à sue operazioni, acciò che non potessi sa ' re alcuna nouità, & ordinato pena à qualunche cittano si partisse dalla guardia del suo Gonfalone, & mandarono i Priori per lo detto capitano, & molto lo ripre sono di sue operazioni, & poco però si tenne à mente i cattiui pésieri di questo capitano, che poco poi si prese per capitano M. Galeotto Malatesti: Giunti gli Inghi lesi à Pisa colla preda có grade festa furono riceuuti co me cittadini, & cosegnato loro parte della città, & cosi cominciorono habitare come in loro propria città, do de poco poi i Pisani cercauano di mandargli fuori faccendo tutto di venire lettere d'essere caualcati da' nimici, & con gran fatica mandarono parte delle loro gé ti d'arme, all'entrare di Dicebre à Barga per porui vn' altro 

altro battifolle dalla parte del monte, & non parendo però loro esser sofficienti acciò fare presono delle genti, che erano negli altri battifolli lasciandogli assai male forniti, in Barga era allhora capitano pe' Fiorentini Benghi del Tegghia Buondelmonti con 500 sbanditi di quelli, che erano stati à S. Miniato à monte, & che seruiuano il nostro comune alle loro spese per essere ri banditi, i quali insieme con tutto il popolo & huomini, e femmine drieto al detto capitano andarono à det ti battifolli sforniti, & presongli per forza, poi s'abboc carono coll'altra gente de' Pisani, che veniua à soccor rergli, & ruppógli, & vccisóne piu che 150, & molti ne presono, & fedirono, arsono i battifolli, & la roba porta de tarono in Barga, il detto Béghi p la detta operazione Barga. fu fatto popolano, & cofermato capitano p 18 mesi.

Di nuouo i Pisani di Gennaio ricondussono gli Inghilesi per sei mesi, & per 150 migliaia di fiorini co pat to che douessono caualcare doue piacesse loro, saluo che sopra terre suddite raccomandate ò collegate a' Pi sani,& i Pisani douessono cassare tutti gli altri soldati, & feciono capitano Vanni ò vero Giouanni Aguto In ghilese grande guerriere & chiamato in inghilese falcone di bosco, tutto feciono i Pisani per trargli di Pisa pe' moltidisagi ne patiuano insino nelle loro donne, che molti le mandarono ad habitare à Genoua.

A di primo di Febbraio vennono sopra Fireze mol ti tuoni, & caddono piu saette, & fra l'altre vna sopra il campanile de Frati predicatori, che lo danneggio in piu luoghi: I primi, che recorono in Italia il conduce re i soldati in nome di lance, & tre per lancia furono i

detti

detti Inghilesi, che prima si conduceuano in nome di barbute, erano huomini, che non curauano ne verno, ne ghiacci, ne neui alloro caualcate, non si curassino di disagi, & però ricondotti da' Pisani, come è detto, non ostante fossono grandi neui, & ghiacci smisurati, & du rati piu mesi si partirono da Pisa à di due di Febbraio in numero di 1000 lance, & 2000 à piè, & per Valdi nieuole di notte ne venono à Vinci, & Lampolecchio, & trouoronui robe assai, & gli huomini in sulle letta, & dierono piu battaglie à Vinci sanza fare frutto alcu no, poi n'andarono al Montale sopra môte Murlo per entrare per Valdimarina in Mugello, & sentendo i pas si presi da molti contadini si tornarono adrieto da Ser raualle, & poi nel contado di Pisa, & furono danneggiati da' contadini, & da' Pistolesi: A di 15 di Marzo venne in fauore de' Pisani Anichino di Broccardo Te desco con 3000 barbute mandato da M. Galeazzo Vi sconti sotto colore & titolo di soldo, si che in detto té po haueuano i Pisani piu di 6500 caualieri, & nondimeno cercarono segretamente d'hauere pace co' Fiorentini per mezzo di Papa Vrbano, il quale vi mandò à trattaila vno frate Marco da Viterbo Generale de frati minori, & suto à Pisa venne à Firenze, & fu riceuuto volentieri, & sposta la sua imbasciata a' Priori, & innanzi che volessino che per altri s'vdisse le disoneste domandite de' Pisani, ò fargli alcuna risposta ragunorono vno configlio di circa mille cittadini, nel quale dopo certe parole dette per vno de' Priori feciono dire à vno degli otto della guerra in che termini era no della guerra, & feciono dire à Spinello della camera l'en-

l'entrata, & la spesa del comune, & come pagatitutti i soldari, il comune p tutto Ottobre rimaneua in debito di 166 migliaia di fiorini, poi feciono dire al detto am basciadore alla preseza di detto cossiglio le domandite de' Pisani, & quelle intese, tutti gli animi de' cittadini s'adirizzarono à seguitar la guerra, & cochiusono che potedosi hauere pace honoreuole co' Pisani si pigliassi, non potédosi si facesse la guerra fracamente, ma non si facelli pace se i Pisani fossono collegati con M. Galeaz zo, al quale si diceua haueano madaro per imbasciado re per cio fare Giouani dell'Agnello, & Itado la cosa in questi termini, à dì 13 d'Aprile 1364 i Pisani madoro no tutte le loro géti fuori, & colloro assai Pisani à gua sto del cotado di Fireze, i quali p Valdinieuole ne venono nel cotado di Pistoia, & posono 2 capi, poi colle Achiere fatte ne vénono insino à Prato al pôte levatoio della porta, & à dì 15 ne vénono di notte à Fireze insi no alla porta al prato, e co certi prigioni, e buoi si torna rono al capo, il seguere di gl'Inghilesi passarono p valdi marina i Mugello p venire in piano di S. Salui come al tra volta dissono, & Anichino douea tenere capo à Pe retola, à Barberino presono circa ceto prigioni, & ceto paia di buoi, & assai bestie minute, & molta roba da vi uere p difertodichi allora gouernaua in Fireze, che do ue in que tépo si doueano leuar le gabelle, acciò che le terre s'empiessono di roba, & eglino le raddoppiarono.

Passati gli Inghilesi in Mugello il nostro capitano pure colla sua mala intenzione voleua con tutta la gente caualcare in Mugello, gli otto della guerra gliel contradiceuano, & per questo nascendo alcuno mor-

morio

1364.

morio nel popolo, gli otto per timore di peggio gliel concedettono, ma imposono al conte Arrigo di Monforte, che hauesse bene l'occhio à sue operazioni, & co si caualcò con circa 1000 barbute, & alloggiossi nel

borgo & il conte Arrigo nella Scarperia.

La notte seguente gli Inghilesi si leuorono, & per valdi Bisenzio, si tornorono nel piano di Pistoia, M.Pá dolfo essendo alla Scarperia, immaginando che i Fiorentini no potessino fare sanza lui, madò à dire a' Prio ri, & à gli otto che in suo paese era interuenuto caso che gli faceua di bisogno andarui, & che gli pregaua gli concedessono licenzia per 12 dì, i Priori ne tennono configlio nel quale non parlando alcuno, si rizzò Bindo di Bonaccio Guasconi, & disse, come gli pareua che il capitano facesse il bisogno del nostro comune, & no tanto per 12 dì, ma che fusse licenziato in tutto, & in suo luogo dato il capitanato al conte Arrigo di Monforte,& cosi fu confermato per gli altri, & diliberato, & mandato il detto Bindo à dirghele, il perche ne seguitò, che il capitano venne in Firenze, & offersesi di lasciare il suo bisogno, & fare quello del comune, & hebbe per risposta, che il comune non haueua bisogno di lui, & coli si parti di Firenze sanza alcuno honore di comune, & di cittadini: Vsciti gli Inghilesi di Mugello s'accamparono à Scsto, & Colonnata, & per le coste di monte Morello, & presono Santo Stefano in Pane, & arsono intorno à tre miglia al capo quasi tutti gli habituri, & casamenti de' cittadini, & parte passarono l'Vccellatoio, & Starniano, & entrarono in Pesci na doue trouarono molta roba riposta, & andarono à

Ca-

Calicarza, Montile, Carliano, & in questo tempo trevolte combatterono la Petraia, & sempre sene partirono con dano, & vergogna, à grande honore de figliuo li di Boccaccio Brunelleschi, che francamente, & con buono animo la difesono.

L'vitimo di d'Aprile gli Inghilesi mutorono campo & presono il collo di mont' Vghi, & di Fiesole spargen doli insino à Rouezzano, l'altro colle schiere fatte vé nono sopra la costa della via di S.Gallo sotto il podere d'Altopascio, & ruppono due serragli, l'vno in su la via, che và à Santo Antonio, l'altro Iopra la via che và à S. Gallo, con molti Fiorentini morti e fediti, i quali disiderosi di combattere s'erano fatti innanzi,& eranne stati ripresi da M.Manno, & M. Bonifazio, & altri, in questa rottura di serragli Auerardo Tedesco,& Coc co Înghilese feciono notabili fatti d'arme, passò Auerardo con molti seguaci insino in su la piazza di S. Gal lo à piè delle case, fecesigli incontro il conte di Monforte, il quale niuno de' nimici ardì à toccare, se non le frecce degli arcieri degli Inghilesi, & similmente pioueuano dalle mura della porta, missono fuoco in Santo Antonio del vescouo, & in molti altri casaméti d'in torno, & in questo fuoco si fece caualiere Anichino di Broccardo in fulla costa della via, che vede la porta có molti suoni, e grida, & lui fece caualiere M. Auerardo & piu altri, dipoi si raccolsono drieto alle stanze, & tut ta notte feciono feste con lumi & danze, & armeggerie,& con strazij di parole vdite insino dalle mura, cioè studia i collegi, mada per quegli della pratica, & simili, alle tre hore di notte mandarono vno trobetto, & vno tambu-

tamburino in su fossi dalla porta alla Croce sonando; per la qual cosa corse boce per Fireze, che i nimici erano in sulle mura, & leuossi il popolo come gridadi huo mini, & di femmine apparecchiandosi alle finestre, & luoghi alti co' sassi, & saputo il vero subito si racchetò il romore, il di seguéte passarono Arno dalla Sardigna, & puosono campo in Verzaia, & Giogoli, & Pazzolati co,& Arcetri ardendo ogni cosa insino presso alle mura, & bello sguardo, & molti altri palagi, combattendo il serraglio dal munistero di Verzaia, & dopo alcuno dì, perche pure fra loro n'haueua assai fediti, e guasti si partirono sopra S. Miniato à monte, & da l'Ancisa, & per vald'Arno andarono abergo al Tartagliese, l'altro di dierono battaglia à terra nuoua, & furonui mor ti alcuni di loro, & molti fediti, & cosi feciono à piu al tre terre, dissessi che in questa via furono volti per dana ri,& trouando sgombero il contado d'Arezzo andaro no in quello di Cortona, poi in quello di Siena ardendo, & predando poi per Valdensa, & Valdinieuole tor narono in quello di Pisa à S.Piero in campo, & alla loro rassegna trouarono hauere perduti circa 600 huomini, & assai fediri, de' quali ne perì assai, in questo aggiramento degli Inghilesi il conte Arrigo nostro capitano colle genti nostre à di 21 di Maggio andò da S. Miniato al Tedesco, in quello di Pisa à Gello, & allato à Pisa in S. Piero in Grado, & fece molti danni.

In questo tempo erano venuti à Pisa di Lombardia circa 1400 huomini à cauallo in nome di compagna cercando auiamento, à i quali i Pisani dierono 2000 storini, & con molti Pisani, & certi Inghilesi gli mada-

rono assaltare le genti de' Fiorentini, M. Manno Donati fece grande sollecitudine, che la gente de' Fiorentini passassino il ponte à stagno, & cosi feciono, béche il capitano ne facesse resistenzia, & come furono passa ti M. Manno fece tagliare due puntelli, & il ponte cad de nello stagno, & subito giunse la gente de Pisani, & essendo M. Manno loro dimestico in Lombardia s'abboccò con alcuni di loro, & de' principali, quali lo vidono volentieri, & infine promissono fare loro piccola offesa, & tornaronsi verso Pisa, & le genti de Fiorétini presono porto Pisano, & Liuorno, & arsollo, & trouaronui sgornbero quali ogni cola,& remendo M Manno che i Pisani co la loro gente non facessono pigliare il passo da monte Scudaio, che poteua essere cagione di rinchiudere tutta la gente de Fiorentini, sollecitò il capitano della partita, & cosi si fece à hore tre di notte, & l'altra notre alla medesima hora passorono monte Scudaio in su quello di Volterra in luogo saluo, & cosi riusciua come lui stimò, però che in detta notte à hore sette giunsono le genti de' Pisani, che heb bono assai dispiacere quando sentirono le nostre genti essere passare, dissesi che questa caualcara su opera de Pisani per venire alla pace: Essendo le genti de' Pisani à S. Piero in capo, & i Fioretini vededosi macata la spe raza della copagna della stella, che haueano cerco haue re à soldo, per operazione di M. Galeazzo, & della géte della Magna cercarono accordo co gl'Inghilesi, e Tede schi, che erano presso alla fine di loro codotta, & i Pisa ni cercauano di ricoducergli, i Fioretini segretamente haueano donato à Anichino fiorini 9000 que era in sul. contado 2. 19.1

contado di Firenze, & alle sue brigate ne donarono sio

rini 3 5 migliaia, & à gli Inghilesi sene dette fiorini 70 migliaia, & tato s'aoperò, che tutti si partirono dal ser uigio de' Pisani, eccetto Giouanni Aguto con 1200 Inghilesi, & anche in segreto feciono patti con M. Vgo della Succia, & altri Inghilesi, i patti con queste copa-gne in sustanza furono che per 5 mesi non farebbono contro al nostro comune, ò suoi sudditi, & accomandati in alcuno modo, anzi tutti n'andorono in su quel lo di Siena à predare & ardere, fatto questo accordo parue a' gouernatori di Firéze necessario d'hauere vno capitano Italiano, & procacciandolo M. Galeotto Ma latesti secondo si disse per cancellare la disgrazia colla quale s'era partito il suo nipote, infine l'ottenne, & fu eletto nostro capitano con assai admirazione di molti pel cattiuo seruigio hauuto dal nipote, & venne in Firenze à dì 17 di Luglio à hore 21 per configlio d'astro lagi, & innanzi che scendesse da cauallo à piè della por ta del palagio de' Priori colle vsate solennità prese il bassone, & le insegne, & lui die quella de' feditori al conte Arrigo di Moforte, & fecelo vice capitano, la reale die à M. Andrea de' Bardi, & l'altre ad altri cittadini, & sã za arresto vsci di Firenze, & posate le insegne in Verza ia tornò in Firenze per intendersi co' Signori, & altri vficiali delle informationi della guerra, e soprastette al cuno dì, perche voleua piena balia di potere dare à sua volontà a' soldati paga doppia, & mese cópiuto, & ben che sene pigliasse sospetto, pure infine gli su concedu-to, & adì 23 si partì, & andò con lui circa 300 cittadini bene in puto da combattere per vendicarsi delle ingiuric

Fu'eletto nostro capitano M. Galeotto Malatesti.

527

giurie riceuute da' Pilani, & à dì 29 con circa 4000 ca ualieri, & dodicimila pedoni si parti da Peccioli, & accampossi ne' borghi di Cascina presso à 6 miglia à Pisa, & p lo grande caldo molti sene disarmorono, & scio rinorono lungo l'Arno rinfrescados, & il capitano tra per vecchiaia, & per non essere molto forte, perche di poco s'era leuato del male s'andò à riposare nel letto, il sauio M. Manno Donati vedendo il pericolo, che si portaua stando il campo sanza ordine alcuno, cominciò à destare il campo, mostrando d'essere perduti, & andò al capitano, & fece commettere in se, & in M.Bo nifazio, & tre altri la cura di tutto il campo, & subito n'andò alla bocca della strada, che và à S. Souino, doue era piu debole, & maggiore pericolo, & fece rafforzare il serraglio, & poseui à guardia molto nobili fanti Are tini, & Fiorétini, & di Casentino, & oltre acciò M.Ric cieri Grimaldi con 400 balestrieri Genouesi, come se fosse stato indouino del pericolo, che interuenne, che sentendo i Pisani il cattiuo ordine del campo, ma non del prouedimento fatto da M. Manno: S'armò tutto il popolo di Pisa,& colla guida,& consiglio di Giouan ni Aguto si partirono da S. Souino, & con astuzia tre volte fece assaltare il campo da gente prima fuggita, ac ciò che la quarta quando il vero assalto venisse, quelli del campo non lo credessino, & così aduenne, che beffato M.Galeotto tre volte, comadò al campanaio che non sonasse per caso alcuno, & in vno subito la gente de' Pisani francamente, & con grande grida assaltorono il campo nostro sproueduto, i primi assalitori furo no gli Inghilesi, i fanti nostri posti alla guardia franca: mente

mente sostennono l'assalto, & i balettrieri Genouesi sollecitamente faceuano loro debito, in questo tempo il campo subito su armato, & il primo che venne su M. Manno, & vscito del campo assalì i nimici da fianchi rompendo ogni loro ordine, dipoi venne il Conte Arrigo, & poi il Conte Giouanni, & il Conte Menno, i quali fatto gittare le sbarre in terra feciono quello di fatti mirabili colla spada in mano, & in fine ruppono i Rotta, che nimici, & passarono insino alle carra che recauano il i Fiorétini vino per rinfrescargli, Giouanni Aguto che era nella dierono a' vltima schiera sentendo i suoi essere al disotto con cer ti compagni si tornò à Sansouino, furono i morti circa 1000. & i presi furono circa 2000. i forestieri furo no lasciati,& i Pisani tenuti per prigioni,benche molti ne fossono trabaldati, & adi vltimo di Luglio i nostri ne vennono có tutto il cápo verso Firenze menádone i prigioni,& codotti prigioni i Pisani a Moticelli furo no messi in Firenze insieme col Capitano, & colle inse gne,& i Pisani popolani vennono in su 44 carra, gli al tri piu scelti prigioni, vennono à cauallo piu honesta-

mente con molti suoni di stormenti, & di campane,&

Vénono i Pisani pri gioni in lu 44 carra.

Pisani.

tutti furono messi nelle carcere del comune, questa vit toria fu il di di Santo Vettorio Papa, & per eterna memoria, & a sua riuerenzia la parte Guelfa fece fare vna Cappella in Santa Liperata, & ordinò che ogn'anno vi si facessi grande offerta, & che il di della sua festa si cor resse vno palio di drappo, & che il di si guardasse, non parendo ancora al popolo di Firenze hauere fatto ven detta delle ingiurie riceuute da Pisani, di nuouo vsci fuori il capitano co molta gente per assalire di nuouo Lucca

Lucca, & stettono tra monte Topoli, & Marti insino à dì 28 d'Agosto per volere promessa di paga doppia, & dopo molta contesa hebbono loro intenzione, poi gli Inghilesi posono campo di perse da' Tedeschi, e dal capitano, & vennono à quiltione, & aspra battaglia co Tedeschi, & fatto triegua per alcuno di il capitano col resto della gere sanza gli Inghilesi caualcarono in quel lo di Lucca, & posono campo al borgo di Moriano, & gli Inghilgsi furono madati nel vald'Arno di sopra per dilungarsi da' Tedeschi,& per leuarsi da tate spese i go uernatori di Fireze elessono 10 huomini, che cercassino di fare pace co' Pisani, & tenendone pratica co ambasciadori del Papa, & con altri comuni d'intorno, da' quali continuo erano sollentati, si diliberò mandare ambasciadori à Pescia con pieno mandato, & cosi feciono i Pisani, gli ambasciadori de' Fiorentini furono questi, M. Amerigo Caualcanti, M. Pazzino Strozzi, M. Filippo Corsini, M. Luigi Gianfigliazzi, & Gucciozzo de' Ricci.

In questo mezzo Giouanni dell'Agnello tornò à Pisa da M. Bernabo, & hauea fatto con lui accordo, che i Pisani fossono suoi accomandati, & che gli darebbo-no certe loro terre, & lui gli disenderebbe, & hebbe in prestanza fiorini 30000 co i quali gli venne desiderio di pigliare Pisa, cioè la Signoria per se, & intesessono Giouanni Aguto, & con gli altri soldati, & co' detti danari prese la Signoria di Pisa in nome di Doge, promettendo loro molte cose, & secesi conforto à sedici famiglie popolari, poi la tenne come tiranno, sentendo gli ambasciadori Pisani questa materia

& Pifani.

assai sollecitauano la pace, & cosi sentendosi in Firenze l'accordo fatto con M. Bernabo, & che già i Pisani gli haueano dato Pietra Santa, & sentito il trattato di Gio uanni dell'Agnello, per fuggire maggiori pericoli scris sono à Pescia à gli ambasciadori, che il piu tosto che potessono la conchiudessono, & cosi feciono à dì 28 del mese d'Agosto, & in Firenze si bandì la detta pace à di primo di Settembre, metre che i nuoui Priori entrauano, il popolo, che era caldo della vittoria hauuta & non sapeua i pericoli di principio sene mostrò esserne male contento, & molto si grauaua di Carlo degli Strozzi, vno de' Priori vecchi, & sparlauanne tato che 1 nuoui Priori lo feciono accompagnare à casa da piu mazzieri, & altri famigli, & tanto vi stettono che il po polo si racchetò & conobbe, & intese, che la pace era con honore del nostro comune, prima che era fatta in sul nostro terreno, & hebbe il nostro comune Pietra Buona, che era contado di Pisa, & disfeciono i Pisani per patto certe loro tenute, & confermarono a' Fioren tini ogni franchigia in Pisa, & ristituirono a' Fiorentini fiorini 1 00000 in dieci anni, & cosi infine su riputata honoreuole & vtile, gl'Inghilesi feciono copagna co' Tedeschi, & andoronne verso Roma, e presono Sa

bina, & Sutri, e poi in quello di Siena, & poi all' Aquila.

Del mese d'Agosto morì M. Malatesta vecchio
famoso guerriere in Italia, & gli Aretini
presono, & disseciono
la Serra.





## RITRATTO

FIORENTINE DI DIVERSI

AVTORI.

LIBRO QVARTO.



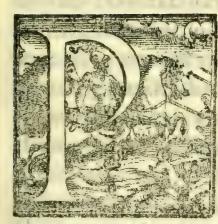

OSTO che fu fine alla guerra de' Pisani, in questo tempo pas sò in Italia Carlo Imperadore con gran gente, chiamato, e mosso da Papa Vrbano quinto per fare guerra à sua pitizione in Lombardia, à M. Bernabo si gnore di Melano perpetuo ni-

mico della Chiesa per vendicarla di molte ingiurie da lui riceuute, benche per alcuni si disse, che il Papa in segreto l'haueua fatto venire per appetito che haueua di farsi Signore di Toscana, & hauendo il detto Papa Li 2 farti

lo Impera dore in I<sup>1</sup> talia.

Paffa Car

fatti molti prouedimenti per la venuta di detto Imperadore, richiese i Fiorentini, che per buona cagione gli douessino mandare à Roma loro ambasciadori, & cosi si fece, che gli si mandò quattro de' principali cittadi-ni di Firenze, à i quali il Papa spose che disideraua, & pregaua i Fiorentini, che douessono entrare in lega có lui alle offese del sopradetto M.Bernabo insieme col so pradetto Imperadore, i nostri ambasciadori lo signisicarono a' Signori in Fireze, & ténesene molte pratiche e cossigli, & infine diliberossi di no entrare in osta lega, & cosi si rispuose à gli ambasciadori, e che allegassono p cagione, che la nostra città no lo poteua fare co hone stà essendo noi in buona pace, & amicizia có M. Berna bo,quetta risposta dispiacque assai al Papa,& allo Impe radore, pche conoscendo la Signoria di Firéze essere de principali mébri d'Italia, mácando loro, pareua loro ri manere in gradubbio di potere ottenere la loro inten zione cotro à M. Bernabo, pure nondimeno lo Imper: véne có grade impeto, e géte in Lóbardia, alle offeledi M.Bernabo, & lui haueua fatti per riparare gradi appa recchi, & haueua preso il serraglio di Matoua, e fattosi quiui forte à risistere, & chiudere la via allo Imperado-re del poter passare il Pò, & collegatosi col Signore di Verona, e fatto rompergliadosso gli argini del Pò, & d'altri fiumi per allagarlo. Intese lo Imperadore star quiui saza poter fare frutto, ò acquisto, & con grande pericolo di se, e delle sue géti, & però s'accordò con M. Bernabo & hebbe da lui grande soma di danari,& fece pace con lui, & con quello di Verona, & nó solamente pace, ma lo riceuette in confidato amico, & seruidore. Fat-

Fatto l'accordo con M. Bernabo lo Imperadore ne venne à Modona per passare in Toscana, & poi à Roma, & à Modona il nostro comune gli mandò ambasciadori à cercare accordo con lui, & intendere di suoi pensieri, perche benche di principio nella sua passata lui si fosse dimostrato assai beniuolo a' Fiorentini, pure al presente si dubitaua di lui, per lo bisogno grade, che lui haueua di danari, e cosi si conobbe chiaro nelle sue parole che fece a' nostri ambasciadori, le quali furono in quelto efferto, che i Fiorentini no essendo stati contenti al disegno delle terre, che lui hauea loro concedu te in vicariato altra volta, quando venne in Italia, & à Roma per la corona, n'haueano prese molte altre appartenenti allo imperio, & fattolene signori, & questo porse in modo, che dimostrò esser molto crucciato, & indegnato, & tutto fu con arte per trarre da noi maggiore somma di danari, poco poi si partì, & andonne à Lucca, & quanto piu s'appressaua piu cresceua à noi il dubbio, & la paura, da Lucchesi fu riceuuto honore uolmente, & quiui vennono à lui M. Napoleone Orsini,& M.Niccola Spinello da Napoli mandati dal Papa per ambasciadori, & per fare accordo fra lui, & i Fiorentini, & non solamente fece la sua venuta nouità a' Fiorentini, ma quasi à tutte le terre di Toscana.

Soggiornando lo Imperadore in Lucca, Giouanni dell'Agnello, che allhora era Doge di Pisa andò à lui à visitarlo có grande, & honoreuole cópagnia, il quale lo Imperadore vide volétieri, & fecelo caualiere, e nella ri tornata passado il ponte di legname, che è fra la Chiesa di S. Michele, & il palagio degli Anziani, il ponte

Ritornata di M. Piero Gamba corti in Pisa.

1 3 6 8.

cadde, & il detto M. Giouanni caualiere nouello spezzò la coscia, come questo si sentì in Pisa subito vi si leuò romore, & tornouui M. Piero Gambacorti, & secesene il maggiore, & quasi tacitamente Signore, lo Imperadore vi mandò delle sue genti per ricouerare la città di Pisa, & per allhora non surono riceuuti, & à volere vincerla per forza intesono che era per perdersi il tem po, & per mezzo d'ambasciadori Fiorentini seciono ac cordo, & riceuette lo Imperadore da M. Piero buona somma di danari, & M. Giouanni sopradetto si rimase colla sua coscia rotta in debole stato, & suori della Si-

gnoria, & questo fu nel 1368.

In questi tempi fu romore in Siena per lo quale i gé tili huomini, che erano schiusi dagli vsici con aiuto di Cione di Sandro Salimbeni cacciarono i dodici, & fecionsi gouernatori della città, & poco tempo poi acco standosi parte delle genti dello Imperadore à Siena il popolo si leuò à romore, & il sopradetto Cione di Sandro smurò vna porta, & misse dentro le dette genti, il perche i sopradetti gentili huomini rimasono perdenti, & suggironsi di Siena, & andoronsene alloro castella, & tenute, di questo tradiméto il conte Cione n'heb be in premio certe castella de' Sanesi, & 150 moggia di grano del comune di Firenze che era in Siena.

Et in questo di essendo il patriarca d'Aquilea in S. Miniato al tedesco conducitore delle genti dello Imperadore che v'erano drento, non prendendo i Fiorentini di lui guardia per lo trattato, che continuamente si teneua collo Imperadore di pace, il detto Patriarca col le detti genti caualcò i nostri terreni à monte Spertoli,

80

535

& monte Rappoli, & in val di Pesa, & in quelli paesi del mese di Settembre, & con molti prigioni, e preda si tor nò à S. Miniato, disse ne su cagione il non hauere volu to i Fiorentini entrare in lega col Papa, & collo Imperadore contro à M. Bernaho.

Stando lo Imperadore pertinace co'nostri ambascia dori, & con quelli del Papa à ridomandarci Volterra, Prato, & le castella, che teneuano di quello di Lucca, i nostri ambasciadori si partirono à rotta, & tornaron si à Firenze, & diliberossi conosciuto l'animo dello Im peradore di soldare gente assai, & attendere à difendersi dalui, & compieronsi le mura della città, & alcune porti si rimurorono: Come le genti dello Imperadore furono entrate in Siena lui si parti da Lucca, & venne là, & fu da' Saneli riceunto con grande hono re, & quasi come Signore, & dopo pochi di si parti,& andonne à Roma al Papa per conferire con lui de' fat ti di Toscana, come questo fu noto in Firenze substo si mandò di nuouo ambasciadori à Roma, perche cer cassono col fauore, & aiuto del Papa di fare accordo col lo Imperadore, & ancora per chiarirsi se con lui haueuano à viuere in pace, ò in guerra, perche le strade da ogni parte erano rotte,& non poteuano ne entrare, ne vscire mercatanzie di Firenze, lo Imperadore in publi co cocestoro, & in presenzia di tutte l'ambascerie d'Ita lia, che allhora si trouauano à Roma, propuose sue do mandite contro a' Fiorentini, le quali offerse volere co mettere à ragione nella comunità di Vinegia, & in qua lunche altra Signoria, & per gli ambasciadori nostri gli fu fatto risposta conueniente, & dipoi parendo lo-

LI 4

ro

rostarui in vano si tornarono à Firenze.

Lo Imperadore che pratica si tenesse col Papa assaitosto si tornò à Siena, & con lui il cardinale di Bologna Legato del Papa, & hauendo in Siena il fiore delle sue genti tentò di mettere il cardinale nel palagio degli Anziani, & dargli la tenuta, & Signoria della città, auuedendosi di questo il popolo che staua co gli orecchi leuati, prese l'arme, & leuossi contro allo Imperadore, & contro al cardinale, & tanto rouinosamente, che conuenne che personalmente lo Imperadore s'armasse, & per sua saluezza si rifuggisse nelle case de Salimbeni, & dopo pochi di si parti hauendo riceuuto danari da' Sanesi, & del mese di Gennaio 1368 si tornò à Lucca.

Veggendo il Papa, che la sua intenzione gli veniua fallita, & che il pigliare signoria in Toscana gliera difficile, rimandò à Firenze i medesimi suoi ambasciari, che prima erano stati à Lucca, i quali vi furono bene veduti, & molto honorati & sentito & inteso, che hebbono l'animo de' Fiorentini ritornarono al Papa, & conferito con lui ritornarono à Lucca allo Imperadore, & fermaronsi con lui, & con patri fatti venno. no à Firenze, che il comune gli douessi dare per ristoro di danni, & interessi fiorini cinquantamila, in Firen ze sene tenne molte pratiche & consigli, & finalmente per meno male si diterminò di darglieli, & fu fatto sindaco del nostro comune à retificare Simone di Rinieri Peruzzi, il quale n'andô à Lucca,& con lui messer Luigi Gianfigliazzi Dottore, & Ser Benozzo Pieri notaio dell'Arte della Lana per rogare i contratti, & fermossi

Pace collo Impera dore. LIBRO TARTO.

mossi la pace, & concordia con lui à di primo di Marzo 1368, & hebbe dal nostro comune i detti siorini

cinquantamila, & fecesene in Firenze festa.

Ferma che fu la detta concordia venne in Firenze il Marchese di Móserrato à domádare grazia alla Signoria, che molte dame, & gentili donne, che erano venute colla Imperadrice potessino passare per Firenze per andarne à Lucca, per vedere la nostra città, fugli largamente conceduto, & passarono dette donne per Firenze in carrette molto ornate, & tennesi che la Im peradrice fosse fra loro, ma occulta, che se si fosse palesara sarebbe stara grandemente honorara, & furono accompagnate: Di nuouo il Patriarca d'Aquilea che teneua San Miniato per lo Imperadore in vergogna di Santa Chiesa colla bandiera spiegata delle chiaui, colle sue genti caualcò piu volte in sul terreno de Fiorentini, & assai chiaro dimostro che ciò che lo Imperadore haueua fatto contro a' Fiorentini, tutto era suto à richiesta del Papa, nondimeno molte vol te le genti de' Fiorentini gli assaltarono, & presonne alcuni, & insieme con messer Giouanni Mangiadori sbandito di San Miniato, che teneua Cigoli, & monte Bicchieri, & altre castella, gli strigneuano si in S.Mi niato che poco ne poteuano vscire, & presono monte Arso, che è presso à S. Miniato vno miglio.

In questi tempi su fatto noto al Papa, come lo Intperadore haueua quasi conchiuso accordo per danari con M.Bernabo di lasciarlo vicario di Pisa, & di Lucca, di che assai si turbò, & aoperò tato con lettere, & có mi nacce che s'annullò, & nó lo sece, anzi sece suo vicario

di

di S.Miniato, & di Lucca, il cardinale di Bologna & in questo medesimo anno & di Settembre il detto Papa fece di nuouo otto cardinali quasi tutti oltramontani, saluo vno, che era Priore di San Piero di Roma: Non ostante tutte le sopradette cose lo Imperadore essendo à Lucca, & dubitando della sua persona si ridusse per sua sicurtà fuori in sul ceruglio, lasciato in Lucca per suo vicario il sopradetto cardinale di Bologna, & volendosi ritornare à casa richiese i Fiorentini delle loro genti d'arme che l'accompagnassono allo andare per l'alpe di Modona insino à Bologna, & mandounisi due caualieri di Firenze colle nostre genti, che furono M. Jacopo degli Alberti, & M.Rosso de' Ricci, i quali fe-

Partita de lo Impera

1369.

delmente accompagnarono lui, & la Imperadrice sotto la insegna del comune di Firenze del mese di Luglio 1369 & ténesi bene seruito dal nostro comune, & tor nossi in suo paese ricco, ma con poco honore: Come appare le scritture passate i Fiorentini per sdegno conceputo co' Pisani, s'erano leuati del trafficare in porto Pilano, & per conuegna fatta co' Sanesi trafficauano à Talamone, la qual cosa citaua a' Pisani gran danno, & insaluatichiuane la città, per la qual cosa i Pisani haue uano tentato per molti modi, che i Fiorentini vi ritor nassono à trafficare, segui che incorsono nella tirania di Giouanni dell'Agnello, & funne cacciato fuori M. Piero Gabacorti, & suoi seguaci per essere riputati ami ci de' Fiorentini, disfatta che fu la tirannia di M. Gio uanni detto,& ritornato in Pisa M.Piero, & i suoi ami ci, consentirono i Fioretini di ritrarsi da Talamone, & tornare à fare porto à Pisa, & questo su à di primo di Luglio

Luglio 1369, perche era loro piu commodo, & i Sane Ritornaro si anche in verità non teneuano molto sicura la strada noi Fiore da Talamone, & Siena, & spesso accadeua che chi vsa tini à trasdetta strada gliera fatto villania, & ancora tutto dì da' sa

Sanesi si riceueua delle ingiurie

Tornando al processo de' fanti di S. Miniato, beche il nostro comune hauesse riceuuto da loro molti danni, & si dello spiccarsi dalla nostra protezione, e guardia per maluagia operazione di M.Lodouico, & di M. Ridolfo Ciccioni, & di M. Iacopo Mangiadori, & per consiglio di Ser Filippo Lazarini, & si del ritenere lo Imperadore in dispetto nostro, & poi pe' danni, & caualcate fatte per lo Patriarca, nodimeno partito lo Im peradore s'ingegnauano i Fiorentini con dolcezza ritirargli nella loro grazia,& trouandogli duri,felloni,& pertinaci nel male operare si diliberò in Firenze di por ui capo. & vincerlo per assedio, essendone ancora mol ti stimolati da M.Piero Ciccioni, & dagli altri vsciti di S.Miniato che teneuano Cigoli, & monte Bicchieri, & altre castella, & con fauore de' Pistolesi, & del côte Ru berto, & del conte Simone da Battifolle, & de' Volter rani, & altri amici, che tutti vi mandarono fanti bene in punto, & cosi seguì, che vi si pose campo à dì vndici d'Agosto 1369 con grande ordine, & sotto il capitanato di M.Giouanni Malatacca da Reggio, & pel có tradio il cardinale di Bologna vicario dello Imperado: re à Lucca faceua forti & aiutaua quegli détro di S.Mi. niato & di danari, & di gente, & à sua richiesta M. Ber nabo ancora vi mandò delle sue genti.

Et fatta la diliberazione della impresa mandò à Fi-

540 Historie Fiorentine

renze suoi ambasciadori, protestando loro che doues sino lasciare ogni tenuta, ò castella, le quali teneuano di quello di S. Miniato, significando che lo Imperadore l'haueua lasciato suo vicario di S. Miniato, & protestando, che se non lo facessono allui era necessario per conseruare suo honore di prendere l'arme cotro al no stro comune, & già haueua mandato delle sue genti in S. Miniato, vdito questi protesti à Firenze s'attese à fa re gente assai & à cauallo, & à piè, & tutta si mandaua à S. Miniato al capitano, perche quanto piu potesse si strignesse l'assedio, perche dentro no entrasse vettuuaglia, che si comprendeua che vene susse sus su potesse si assai de la serie dentro no entrasse vettuuaglia, che si comprendeua che vene sus se su proteste de la se su proteste su proteste si se su proteste si su

Veggendosi pe' Fiorentini rotta ogni fede, & patto da M. Bernabo, & hauere diliberato fare impresa contro à noi, si creò, & mandò ambasciadori à Papa Vrba no V.che allhora era à Viterbo, i quali fermarono con lui lega, nella quale eziandio entrorono, & inchiusonsi gli infrascritti, cioè, il Marchese da Esti Signore di Ferrara, M. Francesco da Carrara Signore di Padoua, M. Feltrino da Gonzaga Signore, la casa da Fogliano, il comune di Bologna, il comune di Pisa, & il comune di

Lucca, & ciò fu del mese d'Ottobre.

Stando l'assedio à S. Miniato con tale ordine, & pro uisione, & gouerno del capitano, che non poteano esse re osfesi, & la terra no poteua essere soccorsa, ne di vet touaglia, ne di gente, in tanto M. Bernabo haueua codotto à suo soldo M. Giouanni Aguto con la sua compagnia degli Inghilesi, & per la via di Sarrezana gli ma dò in Toscana, & posoronsi in quello di Pisa al borgo di Cascina, con ordine, & fornimento di vettouaglia,

per metterla in S. Miniato: ma sentedo il detto M. Gio uanni per sue spie come staua il campo de' Fiorentini, giudicaua impossibile poterui entrare per forza, & però si staua à Cascina, in riguardo di non potere essere offeso: Trouossi allhora in Firenze vno Priorato troppo gagliardo, il quale biasimaua molto M. Giouanni Malatacca, perche non s'era fatto incontro à M. Giouanni Aguto à prendere zusta con lui, dicendo egli si vuole mandare vno cuore di bue, & altre simili parlanze, & piu volte gli scrissono, che lo douesse andare à trouare, e combattere con lui: Il capitano essendo tante volte punto, e morso, benche cognosces se essere stolta diliberazione à mettere à partito il giuo co vinto, nondimeno per vbbidire a' Signori, & non essere tenuto vile, che era di grande animo, prese seco tanta gente quanta gli parue douesse essere bastante al la zuffa, & adirizzossi baldanzosamente verso M. Gio uanni Aguto, il quale hauendo per sue spie presentito la sua venuta, con tutti i vantaggi, che seppe eleggere si prouidde, & missesi in punto à riceuerlo, & affrontoronsi insieme à zusta al fosso Arnonico co aspra Rotta, che hebbono i battaglia, & come messer Giouanni Aguto con sega. Fioretini al sosso cità haueua ordinato, li suoi maliziosamente si missono in fugga, & indussono le nostre genti à correre loro dietro sanza ordine & straboccatamente, tanto che gli condussono in vno aguato ordinato delle sue migliori genti, i quali missono in mezzo, & subito gli ruppono, & fuui preso il nostro capitano M. Giouanni Malatacca, & Filippo di messer Alamanno Cauicciuli, che v'era ito à stimolarlo, & molti altri da piè,

& da cauallo, & questo su à dì primo di Dicébre 1369: Dissessi per alcuni, che il detto nostro capitano nel pigliare della zussa si riscaldò vn poco di vino, & andò troppo baldanzosamente, per la quale cosa si propuose di non bere mai piu vino, & così osseruò, da questo dourebbono pigliare esemplo i nostri cittadini, che si truouauono al gouerno della città, che no essendo mai vsi à fatti d'arme, non ne paresse loro essere maggiori maestri che Cesare, ò Anibale, & non si commetterebbono per loro tutto giorno degli errori simili à questo, ma credessono a'valenti huomini cui pigliano per

capitani.

Di questa rotta segui, che la gente di M.Bernabo sa za contasto à di 26 di Dicembre ne vennono in sul no stro contado à monte Rappoli, & à monte Spertoli, & à dì 2 di Gennaio alla badia à Settimo, & à S. Martino la palma, & alla Lastra, & l'altro di à S. Donnino, & à Campi, & à Brozzi, & à Peretola, & iui fermarono il ca po faccendo grandissimi danni, & à dì 5 vennono al ponte à Rifredi, e fecionui piu caualieri, & feciono cor rere due palij per Rifredi, & per la strada di poluerosa, & dopo molte case arse si tornarono à Peretola, e Broz zi, & vno de' caualieri nouelli volédo fare del gagliardo venne per toccare la porta, & fuui preso, & à dì 9 passarono Arno, & andaronne à Quarantola; Per tutte quette caualcare non si parti vno huomo di quelli, che runasono allo assedio di S.Miniato, anzi vi fu mandato per capitano il conte Ruberto del conte Simone da Battifolle, il quale con senno, & sollicitudine grande attese al detto assedio.

Per riparare à detta rotta subito si mandò per mesfer Manno Donati, & per M. Bonifazio Lupo da Parma, & per M. Ridolfo da Camerino, i quali vennono in Firenze all'vscita di Dicembre.

E stando con sollicitudine il detto Ruberto da Battifolle con l'assedio intorno à S. Miniato, venne à lui se gretamente vno Samminiatese di bassa mano nomina to Luperello, dicendo volergli dare S.Miniato, & vdito da lui il modo, & parendo al conte cosa fattibile, gli commisse che seguitasse, & lui si metterebbe in punto colle genti à dare essecuzione al fatto, & fecegli grandi promesse se il fatto riuscisse, & di danari, & d'altro, lui rispose, che non desideraua danari, ma solamente che S.Miniato fosse del comune di Firenze, & con grande ardire il detto Luperello prese alquanti compagni co' quali di notte segretaméte andò à certa parte delle mu ra doue sapeua, che era vno muro di pietre murate à terra, & doue non si faceua alcuna guardia, & có le col tella dallato ne smurorono tanto, che feciono vna larga entrata, & allhora mandò à dire al conte, che in sul fare del dì assaltasse la terra dalla parte contraria, cioè alla porta, che era verso la bastia, acciò che allhora le genti di S. Miniato con quelle di M. Bernabo, che v'era no dentro tutte corressono da quello lato della terra al la difesa,& così seguì, che fatto l'assalto di fuori, tutte le genti détro corsono da quella parte, & badando qui ui, in tanto Luperello entrò dentro con grande gente d'arme per quella buca, & presono la piazza, & quiui fu vna grande,& animosa zusta con molti morti,& feriti da ogni parte, & infine le genti del nostro comune rimalono

Racquisto di S. Mipiato.

masono vincitori, & su messo dentro il conte Ruber to per lo comune di Firenze, & furonui presi molti forestieri, & terrazzani, & fra gli altri M. Lodouico, & Bia gio di M.Ridolfo Ciccioni, & Ser Filippo Lazarini, & altri loro amici, & questa vittoria su à di 9 di Gennaio 1369. fu reputata piu operazione di Dio, che humana per attutare M. Bernabo có la sua ingratitudine, fra gli altri huomini d'arme, che M. Bernabo haueua mandato in Toscana à richiesta del cardinale sopradetto di Bologna, che staua à Lucca vicario dello Imperadore, fu M. Giannozzo Visconti con 800 barbute, della qua le prendendo il cardinale grande fidanza, lo hauea mes so con le sue genti nella fortezza dell'Agosta, & stando quiui M. Bernabo in tanto teneua trattato con Alderi go Interminelli di torre Lucca al cardinale, hauendo le dette sue genti nella fortezza, ma venne detto trattato segretamente à gli orecchi del cardinale, & con dol ce modo mostrado altra cagione trasse il detto messer Giannotto con le sue géti della fortezza, & rimandon nelo in Lombardia à M.Bernabo, che fu buona, & vtile cosa per lo nostro comune per le cose, che seguitarono.

Nota beneficio fat to a' Lucshesi.

3 370.

Però che sentito questo fatto à Firenze subito si mã dò ambasciadori à Lucca à confortare il cardinale, che douesse lasciare la città di Lucca in libertà, & cosi si im petrò da lui assai ageuolmente, che per siorini 25 migliaia, che il nostro comune prestò a Lucchesi, il cardinale lascio libera la città di Lucca in mano del popolo, & partissi lui à dì 25 di Marzo 1370 accompagnato da otto caualieri Fioretini madati dal nostro comune

con molta gente à cauallo per sua sicurtà, i quali l'acco pagnarono per tutto il contado, & distretto di Firenze, faccendogli sempre le spese largamente allui, & tut ta la sua brigata, & perche i Lucchesi veniuano nouellini in loro libertà, acciò che viuessono sicuri, & da Pisani, & da ogni loro cittadino, vi rimasono alquanti notabili cittadini Fiorentini al loro consiglio, & guardia con assai gente d'arme, & à cauallo, & à piè, & per leuare ogni pensiero di tirannia, vi si mandò molti maestri da Settignano, i quali disfeciono la nobile fortezza dell'Agosta fatta da Castruccio, & ogni altra fortezza sospettosa alla libertà del popolo di Luc ca, & spianare le dette fortezze il popolo di Lucca donò à detti maestri vno bello palio di velluto, il quale con grande festa i maestri recarono à Firenze à di 13 d'Aprile, & andarono con esso festeggiando per tutta la nostra città.

Come di sopra è detto nel racquisto di Santo Miniato surono presi M. Lodouico, & Biagio Ciccioni, & Ser Filippo Lazarini, & alcuni loro seguaci, & essendo menati presi in Firenze à di tredici di Gennaio, quando surono in Vacchereccia si cominciò à fare a' sassi, tanto era indegnato il popolo contro alloro, che in su la piazza surono presso che morti co' sassi, & su grande satica con aiuto della samiglia del palagio, & de' Rettori trargli delle mani al popolo, & a' fanciulli, il perche per contentare il popolo l'altra mat tina su tagliara la testa à detti tre & à vno loro compagno in sul muro del capitano, & del corpo di Ser Filippo su fatta derisione, & scherno assai, perche lui

Mm

cra

era in maggiore odio, che alcuno degli altri, perche essendo lui ricco di fiorini 50000, fu principale operato re alla perdita di S. Miniato, & à ogni altro male, & le sue possessioni furono attributte alla vniuersità della

parte Guelfa di Firenze.

Pa,& con gli altri cotro à M. Bernabo del mese di Feb braio mandò le nostre genti à Bologna, doue s'adunorono tutte l'altre della lega, e sunne fatto capitano M. Manno di M. Apardo de' Donati, & datogli il bastone solennemente appiè della porta del palagio al modo vsato, & la insegna del comune su data in mano del cote Luzo Tedesco, il quale era à soldo nostro con circa

800 huomini di sua lingua.

M. Bernabo temendo della guerra non gli si adosfasse in Lombardia fece suo sforzo di gente d'arme, & mandolle in Toscana, & benche questa paresse la vera cagione, fu anche occultamente tirato da vno trattato che teneua di rimettere in Pisa M. Giouanni dello Agnello, & la prima loro posata fu in su quello di Lucca in luogo da potere essere prestamente à Pisa, quado il bisogno fosse, intendendoss in Firenze questo dubbio dello stato di Pisa per sostenerui M. Piero Gamba. corti, & suoi seguaci, vi si mandò pe' Fiorentini molta gente d'arme à piè, & à cauallo, & massime 150 balestrieri scelti, & vantaggiati, & venendo il di del trat tato le genti di M. Bernabo s'accostarono à Pisa, & già ne erano saliti in su le mura, quando il romore si leuò in Pisa, al quale i sopradetti balestrieri subito corsono à quello luogo, & trouarono che già n'erano comin-

ciati

ciati à scendere dentro, & francamente con la forza de' verrettoni gli cacciarono, & constrinsogli à lasciare libere le mura, & sanza fallo fu tenuto, che per que sta volta i balestrieri detti de' Fioretini francassono lo stato di Pisa, & questo fu all'entrata di Giugno 1370. Et essendo in questi giorni di già tornate in Firenze le genti da Bologna, & da Ferrara mandati dal Marchese quattrocento huomini à cauallo, & per loro capita tano M. Filippo di M. Chiuolo de Gazanostri da Prato, & il Papa hauea mandati 1200 huomini à cauallo bene in punto, sotto M. Malatesta Vnghero de' Mala testi da Rimini, vedendosi il nostro comune si forte, si diliberò di mandargli in quello di Pità ad abboccarsi con le genti di M Bernabo, & subito n'andarono à cãpo fra castello del Bosco, & Laiatico, le genti di M.Ber nabo non aspettorono, anzi subito si partirono, & andaronne à Sarrezana per tomarsi in Lombardia, le nostre genti gli perseguitarono insino à Pietra Santa faccendo loro assai danno & vergogna, & fatto questo at to M. Ridolfo da Camerino nostro capitano di guerra, finita la sua ferma si parti, riceuuto prima molti ho nori, & à dì 24 di Luglio venne in Firenze per nuouo capitano di guerra M. Francesco di Giordano dal mon te degli Orfini có circa 100 huomini à cauallo, & 200 à piè in punto, & fugli anche fatto grandi honori nel la sua entrata.

M. Manno Donati, & il conte Luzo con le nostre genti à di ventiquattro di Luglio tornarono in Lombardia à fare guerra à M.Bernabo, & giunti à Modona trouorono che lui hauca posto capo à Reggio co molte

genti d'arme, & iui appresso era anche messer Giouan

ni Aguto suo soldato con la compagnia degli Inghilesi, & oltre acciò n'haueua fatto due forti battie amen dune vicine alla città à vno miglio ben fornite d'ogni cosa necessaria, occorse che messer Giouanni Aguto vo glioroso di guadagnare lasciò il campo, & le battie bene fornite, & caualcò in su quello di Bologna, per la quale andata à M. Feltrino da Gozaga Signore di Reg gio, & à M. Manno Donati parue tempo da douere as saltare le bastie, & cosi feciono, & furono seguitati dal la maggior parte del popolo di Reggio, & da circa tre cento huomini à cauallo, che si trouauano nella terra tra della Chiesa, & del Signore di Padoua, & del Marchese di Ferrara, & portossi M. Manno si francamente, & con tanto senno, benche con grade affanno, che per sua operazione vinsono il campo, & presono le bastie, ma con grande battaglia, che durò assai có molti mor ti dell'vna parte,& dell'altra,& fu tato l'affano che M. Manno pati, che hauuta la vittoria ne vene à Padoua, & dopo pochi giorni passò di questa vita, & fu seppel lito in Padoua con gradissimi honori,& fecelo il signo re dipignere in vna sala fra gli altri huomini famosi in fatti d'arme, & dopo detta vittoria il Conte Luzo, & l'altre genti della lega con la insegna del nottro comu ne caualcarono insino in su le porti di Parma, doue era la persona di M.Bernabo, ardendo & predando, e vccidendo innanzi a' suoi occhi con molte vili,& vitupe rose parole in suo dispetto.

Vittoria , & morte di M. Man no Donati

Del mese di Giugno 1370 hauendo già Papa Vrba no deliberato di tornarsi à Vignone essedo in mote sia

scone

scone fece di nuouo due Cardinali l'vno l'Arciuescouo di Burgi in Berri, & l'altro M. Piero di M. Tomma, cardinale so Corsini allhora Vescouo di Firenze, il quale prima di M. To. che n'andasse col Papa venne in Firenze, & sugli fatto singulare honore.

M. Piero malo Cor

Dipoi à dì 5 di Settembre il detto Papa con tutta la corte di Roma entrò in mare al porto di Corneto per tornarsi à Vignone, & lasciò in Roma il cardinale di .... con mandato, e ordine di seguitar la guerra; che hauea contro a' Perugini, i quali si difendeuano francamente con l'aiuto, che haucano, che fra tre vol te prestò loro fiorini 60000.

A di 21 di Settembre il popolo, & consiglio del co mune di Pisa, di buona concordia, & quietamente eles sono per loro capo, e guida M. Piero Gambacorti.

Morto M. Manno Donati per grade procaccio fat to, fu eletto in suo luogo M. Rosso di Ricciardo de' Ricci, & giunto in campo in Lombardia, trattando si di pace fra i collegati, & M. Bernabo, à M. Rosso parue di fare fatti d'arme insieme col côte Luzo, che teneua vno trattato di torre vno castello detto la Mirandola per forza, & andaronui à piè per le neui, e trouandolo for; te si tornauano indietro stracchi, & caddono in vno aguato fatto da M. Giouanni Aguto, & furonne ameni duni presi con grande parte delle genti de' Fiorentini, per questa rotta il cardinale d'Alba, ch'era superiore al la guerra, alquanto inuilito seguì il trattato della pace; & à dì 11 di Nouembre la fermò in Bologna, cioè fra la Chiesa co'suoi collegati da vna parte, e dall'altra M. Bernabo, & tutte le géti de' Fiorétini furon rilasciate.

231 A 11 7 17

Fatta la detta pace venne à mancare a' Perugini il caldo, & l'aiuto che haueano da M. Bernabo nella guer ra, che pe'l Papa era loro fatta, per la quale cosa il nosstro comune, come per fratelli mando suoi ambasciadori al Papa Vrbano à pregarlo di fare pace co' Perugini, il quale la rimisse in mano de' detti ambasciadori, & loro poi la fermarono in Bologna insieme col cardinale d'Alba, & la forma su questa, che i Perugini si ri cog sobbono essere sottoposti di Santa Chiesa, & promissono ogni anno certo censo, & il Papa sece suo vicarij in Perugia l'vsicio de' Priori per tutto il tépo della sua vita.

Morte di Papa Vrbano, e fu fatto Papa Gregorio XI. Del mese di Dicembre tornato il Papa Vrbano det to à Vignone assai tosto v'ammalò, & morì, & su fatto nuouo Papa M. di Belsorte nipote di Papa Clemente setto, & chiamossi Papa Gregorio vndecimo.

Et del medesimo mese tornò in Firenze il conte Lu zo con le genti del nostro comune, & rendè le insegne a' Signori, & benche la sua condotta, che era fatta per vno anno durasse ancora assas, nondimeno lui con altri soldati andarono a' Signori à domandare licenzia pregando d'essere cassi, i Signori n'hebbono maraui-glia, & non la voleuano cocedere, ma inteso da lui che lo diceua con bonissimo animo, & che prometteua di non essere mai contro al nostro comune, lo licenziaro no, & donorongli buona somma di danari oltre al suo debito soldo.

Essendo ancora il conte Luzo in Firenze, i Sanesi cacciorono, & ruborono M. Federigo da Brescia suto loro capitano, il quale venne al conte Luzo & insieme

feciono

feciono copagnia, & andarone in su quello di Siena, & accaporonsi assai presso alla città del mese di Marzo, & feciono loro grandi danni caualcando ogni di insino alle porti, per questo i Sanesi mandarono a Fiorentini à pregargli, che mandassono loro ambasciadori à fa re concordia fra loro, & detta compagnia, la quale i no stri ambasciadori conchiusono assai tosto, & accordarongli có M.Federigo, & có gli altri per fiorini 10000 & subito la compagnia si parti, & andoronne in quello di Pila,& nonduneno i Saneli,& 1 Pilani,& gli altri vicini tennono che quello, che faceua loro detta compagnia fosse per operazione de' Fiorentini, & concepetronne odio assai, poi del mese d'Aprile seguendo la detra compagnia n'andò per la via di Bologna à soldo del Marchese di Monferrato, che faceua guerra co M. Galeazzo Visconti fratello di M. Bernabo.

I Perugini subito che fu fatto Papa Gregorio gli ma darono ambasciadori à Vignone, & principalméte gli domandarono la confermazione del vicariato, che ha uea loro conceduto il suo antecessore, & per allhora non lo poterono ottenere dicendo non era loro obli-

gato dopo la morte di Papa Vrbano.

Il simigliante feciono i Fiorentini di mandargli solenne ambasciata à visitarlo, & rallegrarsi della sua cotonazione, & particularmente lo pregarono pel fatto de Perugini, il Papa mostrò volerne compiacere a Fio rentini, ma voleua prima che i Perugini rimettessono dentro gli vsciti, & accomunassonsi con loro, & perche questo nó piaceua a Perugini, si die lunghezza alla co sa, & 1 nostri ambasciadori sanza fare di questo conclu

Mm 4 sione

sione si tornarono à Firenze, segui che il cardinale di Burgi, che era Duca del Ducato, sentendo che in Perugia era grande necessità di vettuuaglia, trattossi cautamenre, & con vsciti, e con suoi amici di quelli dentro; che i Perugini lo riceuettono per Signore per hauere da lui del grano, la quale cosa dispiacque assai, & fece dubbio alla comunità di Firenze, vededosi così appres

sarela potenza de pastori ambiziosi.

Et per questo s'accozzarono in Firenze ambascerie di Pisa, Siena, Lucca, & d'Arezzo per rinouare insieme lega, accio che la Chiesa non si potesse piu stendere in Toscana, & praticado insieme gli ambasciadori Pisani, e Sanesi nó la voleuano cóchiudere se in questa lega nó interueniua anche il Papa, & però vennono in Firenze ambasciadori di Santa Chiesa acciò fare, vno Abare, & vno Spagnuolo, & conchiusesi la lega fra tutti.

E per leuare il sospetto a' Fiorentini il Papa rimosse da Perugia il detto Cardinale di Burgi, & madollo Le gato à Bologna, & à Perugia mandò M.di Gierusalem, il quale vi stette anche poco, & in suo luogo succedette l'Abate maggiore Bituricese, & M. d'Alba, che era

à Bologna si tornò à Vignone.

Del mese di Maggio 1371 si fece in Firenze generale capitolo de' frati di S. Agostino, & furono à nume ro ... fra' quali fu 58 maestri in Teologia, hebbono dal comune per limosina fiorini 500, & molte altre li mosine hebbono dall'arti, & da' cittadini i particulari.

Non ostante le nouità, & fatiche, che haueua hauu re, & haueua al presente la nostra città, pure per operazione della giouanaglia di Firenze, mossi da vno M. Lu-

Secretary and the second

3171.

chino

chino nouello de Visconti da Melano, il quale allhora faceua residenza in Firenze, & haueua preso moglie della casa degli Strozzi, si diliberò di fare, & secesi vno torniamento in su la piazza di Santa Croce in vno grá de, & bello steccato quadro, & furono due brigate l'vna vestita di biancò della quale fu capo detto M. Luchino, & l'altra vestita d'azurro tutti à cauallo, e arma ti con spade mozze, & sanza taglio con vno broccolie re in mano, & furono à numero .... & gran parte del di combatterono insieme à di 29 di Febbraio 1371, & la sera stracchi ciascuna brigata si parti di capo sanza concedere il campo l'vna all'altra, & perche fu atto nuouo vifu à vedere gradissima quantità di gete, huo mini, e donne, & fanciulli d'ogni maniera per tutta la piazza, & piene le case, & tetti, & in su molti palchetti, che per ciò si feciono.

Vno torniaméto.

Teneua il nostro comune castello Lione nell'alpe de gli Vbaldini, il quale per tradimento su tolto da Gua-sparre degli Vbaldini, altri suoi cosorti, e p maggior dispetto del nso comune tagliarono à pezzi il castella-no, ai fanti ch'erano co sui del mese di Dicebre 1372. i Fiorentini per racquistarlo vi madarono molta gente d'arme, a per capitano Giouani Cabi di S. Maria in ca po, il quale vi si portò molto sauiamete, a con grade sollecitudine, accapossi in su poggio ladro, a teneua molto stretto il detto castello, all'altre castella degli Vbaldini, a stetteni tutto il verno, dipossi pose a ho ste al castello del Frassino, che era di Mainardo d'egli Vbaldini, i terrazzani di detto castello hauendo ria ceuuto tutto il verno grandi oppressioni, a danni,

1372.

354 Historie Fiorenting

Acquisto del castello del Fras fino.

E 3 7 3.

& vedédo il nostro comune forte all'offesa, & gli Vbal dini deboli alla difesa dopo pochi giorni s'accordarono col nostro capitano, & dierono il castello, & insie-me dierono preso il detto Mainardo, il quale subito il capitano mandò preso à Firenze di Maggio 1373 & voleua il nostro comune rendere Mainardo hauendo in cambio il castello di Tirli, Scrissene Mainardo piu volte a' suoi consorti, & dopo molti termini sene seciono besse, il perche à Mainardo su tagliato il capo in sul muro del capitano, & per molto sangue che si spar se di fuori giu per lo muro, vene stette il segnale piu té po, & assai ne increbbe à molti, perche era reputato il migliore huomo della casa degli Vbaldini, & nel medesimo mese di Maggio vene à Firenze eletto per capi tano di guerra Obizzo di cortessa da monte Garulli di Carfagnana, & subito n'andò nel capo, & il detto Gio uanni Cambi gli consegnò le genti, & l'vficio & tornossi à Firenze con grande honore, & molto ne crebbe in fama, & gratia del nostro comune pe suoi buoni portamenti.

Il Legato che in questi tempi era in Bologna, cioè M. di Burgi, essendo huomo magnanimo, & di grandi imprese, vedeua molto volentieri gli amici di Santa Chiesa, & massime i Fiorentini & honorauagli, & con prouisioni, & con vsici, & có ciò che sapeua, & poteua, In questo tépo era in Firenze & grade cittadino Vguc cione di Ricciardo de Ricci, e haueua vno solo sigliuo lo detto Guiglielmo, il quale haueua in se piu pompa, che senno, & il detto Vguccione non hauendo piu, lo secondaua ne suoi voleri forse piu, che non era ragio-

neuole, & nel vero Vguccione haueua poca sustanza, perche hauea sempre atteso al gouerno della Republ. & nertamente. vedendo il detto Guilielmo, che molti cittadini ingrassauano alla mensa di Santa Chiesa, cercò d'hauere la familiarità di M.Burzi, & tosto la otten ne prendendo da lui, e vfici, & prouisione, & il padre se ne passaua à chiusi occhi sanza riprendernelo, & però ne cadde in disgrazia, & biasimo de' buoni cirtadini, parendo loro, che quelli, che erano capi di sette cocor ressono nello intendersi co M. di Burgi sospetto à tutti li cittadini, che amauano di viuere in libertà, & quel la cercauano di mantenere con ogni loro possa, di que sto nacque, che intendendosi insieme i detti buoni cie tadini, tanto aoperorono, che pe' consigli opportuni fu data grande balia a' Signori, & Collegi, & Capitani di parte Guelfa con certi altri saui cittadini in numero di 56, i quali adunati insieme per la balia alloro conce Creazioduta priuarono degli vfici, & dell'entrare in palagio Pie ro di Filippo, & Pepo, & Francesco d'Antonio tutti e tre degli Albizi, & Vguccione di Ricciardo, & M. Ros fo suo fratello, & M. Giouanni di Ruggieri tutti e tre della casa de' Ricci, questo atto su da chi lodato, & da chi biasimato, secondo le beniuolenze, & passioni de cittadini, pure à gli antichi & buoni cittadini non dispiacque, perche troppo sfrenatamente, & baldanzosa mente si guidauano in mettere ad essecuzione ogni lo ro volontà, & forse se non si fosse fatto questo, portauano pericolo insieme con loro tutti i loro cosorti, dis sesi che quando Piero di Filippo lo vdì, rispose bene hanno fatto, pur che non si proceda piu oltre.

ne de 56.

I detti

Principio delle peti-zioni.

I detti 56 crearono anche l'vficio de 10 della liber tà, & ordinorono, che ogni cittadino, che fossi soprafat to, ò ingiuriato da alcuno maggiore, ò piu potente di lui potesse dare di ciò vna pitizione innanzi a' Signori & Collegi, la quale quando da loro fosse approuata per vera, ò atroce con certe solennità, quello tale che hauesse fatta la ingiuria essendo popolano issofatto s'intendesse essere fatto de' grandi, & se fosse de' grandisi intendesse essere fatto sopragrande, per la quale cosa re potenti cittadini si siutarono insieme, & con loro anche de' grandi, & ridussonsi al palagio della parte guel fa,& feciono pensiero, e pratica del modo dell'ammunire, & altre cose, di che segui poi molti mali.

Giunto che fu Obizzo da monte Garulli nel campo, & preso il bastone da Giouanni Cambi sanza perdere tempo pose lhoste al castello di Susinana, nel qua le era Giouanni d'Azzo degli Vbaldini, & il figliuolo, & stando co sollicitudine, & senno à detto assedio, vno di detto castello die à intendere à Giouanni d'Azzoco me hauea seco pochi fanti forestieri, à resistere a' terrazzani, se riuscissono rei, & che se volesse and rebbe oc cultamente fuori à conducerne, piacquegli il cosiglio, & mandollo fuori di notte, lui ne vene subito à Obizzo, & tutto gli fece noto, & offerse darghil castello, se. gli desse fanti sidari ad aiutarlo, & domandò esserne premiato, fugli promesso siorini 1000,& solo si truouò due fanti, che presono cuore di andare co lui, a qua li fu promesso fiorini 100 per vno, & rimase d'accordo, che il campo si strignesse alla terra, quando lui facesse fuoco in su la rocca, & tornato dentro troud le

genti

genti in festa, perche vna loro caua s'era scontra con vna che ne faceuano quelli di fuori, & il detto fante con i derti due compagni fidandosi Giouanni di loro salirono in su la rocca dicendo volere fare suoco per festa, & cacciaronne chi v'era à guardia, & serrarono la cateratta, & cominciarono à gridare viua il comune di Firenze, & co' sassi non lasciare accostare den tro persona alle mura, & feciono cenno al campo che s'accostasse, i terrazzani vedendosi perduti, mandarono à patteggiarsi con Obizzo, & dierono il castello, & presi le persone di Giouanni d'Azzo, & del figliuolo, ma con patti che se detto Giouanni desse fra certo tempo al detto capitano de' Fiorentini libero val d'agnello, & in quelto caso il capitano gli douesse fare porre sicuri in luogo libero lui, & il figliuolo, doue no lo facesse debbano perdere la vita, il perche Giouanni veduto come era capitato Mainardo, innazi al termine die libero val d'agnello al capitano, e fu posto sicuro in luogo libero lui, & il figliuolo, come fu promesso, e simi li furon' pagati i fior. 1000 à quello che salì in su la roc ca, & fiorini 100 p vno à quelli, che andarono co lui, e con qua doppia vittoria il capitano saza perdere tépo pose capo à Tirli, e subito i terrazzani si patteggiarono di darlo fra certi di se no fossono soccorsi, e dierono gli stadighi, & nó furon soccorsi, & à dì 20 di Settébre die rono il castello, che fu l'vltimo delle terre degli Vbaldi resto delni nell'alpe, e riebbesi mote lione, & co loro guai, hauu te tutte queste terre il capitano si tornò à Firenze à dì 6 d'Ottobre, e có molti honori fu riceuuto, & premia to coueniétemete co la grazia d'ogni buono cittadino.

Acquisto le Terre degli vbal

Tornando alquanto adietro il Cardinale di Burgi come fu à Bologna sentendosi à soldo M. Giouanni Aguto co suoi Inghilesi, & molta altra buona gente, mosse guerra à M. Bernabo, & à M. Galeazzo, e tolse loro nel primo assalto S. Giouanni presso à Piacenza, & felicemente die loro vna rotta, benche anche lui ne riceuesse vn'altra, dipoi in qsto medesimo anno 1373 il Papa mado à Bologna per Legato in luogo del detto M.di Burgi, M. Guiglielmo di Noueletto Cardinale di Sãt'Agnolo, il quale haueua fama di buono huomo,& di scieza, & di coscieza, benche male lo dimostrasse a' Fiorentini, reputato era di poco animo, & non pratico di guerra, nondimeno seguitò nella guerra contro a' Visconti, la quale trouò cominciata da M.di Burgi,& prosperamente seguiua per la buona gente d'arme, che gli haueua lasciato il suo antecessore, & pel buono cósiglio di M. Galeotto de' Malatesti da Rimini, che era appresso di lui, & cosi era stato con M.d'Albana, & co M. di Burgi, & fra l'altre prosperità diede vna grande scofitta à M. Bernabo presso à Brescia, nella quale si tro uò il conte di virtù, & fu come preso, se non che fu riscosso dal Marchese Francesco di Ferrara, che per difendere detto conte vi rimase preso lui, era allhora capitano delle genti della Chiesa il Sire di Cusci, benche si disse, che detta vittoria s'hebbe per virtù di M. Giouanni Aguto, ancora in questo tempo le dette géti del la Chiesa tolsono Vercelli à M. Galeazzo, & fu capo di questa impresa per la Chiesa M. Giouanni Albergot ti Vescouo d'Arezzo, & oltre à Vercelli gli tolsono cir ca 100 fra terre, e castella, di che M.Bernabo, & M.Ga leazzo

559

leazzo vedendosi à mal partito, & la Chiesa per sperare sopra loro, procacciarono con certi cardinali loro amici in Vignone, & co' parenti del Papa con danari, e con larghe spese di hauere triegua con la Chiesa immaginando quello che riusci poi loro, cioè che faccen do questa triegua le genti della Chiesa non hauendo altroue doue esercitargli, ne verrebbono in Toscana,

& cosi segui, poi fatta la triegua.

Questo fu il pesiero di M. Bernabo, & di M. Galeaz zo, ma il pensiero de' maluagi preti, & gouernatori del la Chiesa passò piu innanzi, cioè che si credettono come haucu ino con inganno Perugia, cosi con inganni pigliare Firenze, & sarebbe forse loro riuscito se non fosse la bontà di M.Giouanni Aguto, il quale in segreto amaua i Fiorentini, & haueua in odio gli inganni, & tradimenti, che vedeua ne' preti, & se non fossono an che le corresse che gli fece il comune di danari, però che giugneuano quasi il nostro comune in fame, che valeua lo itaio del grano lire cinque, & non sene troua ua, ne speranza era donde sene potesse fare venire, & grande parte de' contadini mangiauano herbe, il comu ne nostro molte volte teneramente, & con piu ambasciare haueua richiesto il sopradetto Legato di Bologna M. di Santo Agnolo, che ci douesse concedere come à veri figliuoli di Santa Chiesa certa tratta di grano delle terre della Chiesa, che n'hauenano abondanza, & mai non lo volle fare, anzi pose pene personali à chi ne traesse, ò concedesse tratta, & per guardia di ciò reneua à confini gente d'arme, & piu ambasciate ne mandò anche il nostro comune à Vignone al Papa

per impetrare da lui detta tratta, ricordandogli la fedeltà de Fiorentini, & l'opere fatte da loro per Santa Chiesa, & pure tanto lo cobatterono, che hebbono let tere di potere trarre delle terre della Chiesa 400 mog gia di grano, le quali presentate al detto M. di Santo Agnolo, nolle volle leggere, non che metterle ad essecuzione, però che in segreto haueua dal Papa lettere in contrario, & hebbono questi preti, che allhora erano in Italia, tanta matta presunzione, che mettendo la città di Firenze, mandarono segretamente vno Mat teo gatta poni d'Agobbio grande maestro di fare casseri, & altri maestri à disegnare & auisare doue ponessono le fortezze in Firenze per poterla tenere, & questa sciocchezza fu palese, di che grande sdegno ne prese ogni cittadino, & piu il detto legato di Bologna téne trattato di torci la terra di Prato nella scesa di messer Giouanni Aguto in sul Fiorentino, ma segretamen te il detto M. Giouanni ne die auuiso à Firenze, perche gli erano venuti in odio i cattiui modi, e tradiméti de' detti cherici, & massime cotro a' Fiorentini veri figliuo li,& seruidori di Santa Chiesa, il perche vno Ser ..... & vno monaco che guidauano il trattato furono atta nagliati per Firenze, dissesi eziandio per cosa certa, che il detto Legato haueua trattato di dare à M.Giouanni pagadoppia,& ciò che si guadagnasse in Toscana se stes se in sul contado di Firenze à guastare, & impedire la ricolta per affamargli, & questa era la sua buona coscié za, il nostro comune vsò cortesia al detto M. Giouani Aguto, & à sua brigata di fiorini 130 migliaia, & tutti i sopradetti pericoli si fuggi, & si leuò dadosso, & rimafono

rimasono per allhora beffati i preti, & mai spese il comune meglio i suoi danari, & seguendo l'anno 1374,

nel quale fu grande careltia.

I frati predicatori feciono in Firenze lo capitolo ge nerale, & hebbono dal comune per aiuto fiorini 500, o vero 1000, & molte altre limoline dall'arti, & da per sone particulari, & furono à numero 500, fra quali fu.... maestri in Teologia.

In questo anno il nostro comune comperò dal con te Guido Belforte & Gattaia fiorini 1 5000, & venne il conte ad habitare in Firenze con la sua famiglia.

Palesaro che su in Firenze il persido, & diabolico animo de' preti oltramontani rettori della Chiesa di Roma contro alla nostra città, & cofermato per la tol ta di certe castella, che Cione di Sandro Salumbeni haueua preso di quelle del comune di Siena con segreto aiuto, e fauore dello Abate maggiore Bituricense, ilqua le con inganni hauea preso, & tirannescamente signoreggiata Perugia: E il quale mostrando di cassare gente d'arme la mandana à detto Cione, & per quelto mo do harebbe tolto la loro libertà a' Sanesi, & fattosene signore, se non fosse l'aiuto che i Fiorentini mandarono loro di molte genti d'arme, con le quali si difesono, per queste aperre & manifeste operazioni si chiusono le bocche à qualunche cittadino fauoreggiaua in Firenze, ò difendeua i prelati, che male gouernaua. no la Chiesa, & però tutti vnitamente s'accordaro- Principio no à difendere la libertà lasciata loro da loro padri, & di guerra nella quale erano nati contro à qualunche intendes. della chie se d'occuparla, ò secolare, ò ecclesiastico che fosse,

& di qualunche dignità, & conoscendo che non hauendo altra forza che la loro propria era troppo difficile à combattere con la Chiefa alla grande potéza che allhora haueua in Italia, tenendo molte delle città circunstanti, si missono con grande sollecitudine, & instantia à cercare di fare lega co M. Bernabo, & per ciò fare mádo lui suoi ambasciadori in Firenze, & benche questa pratica fosse molto storpiata da' cittadini, che fauoreggiauano la Chiesa, ò da M. Galeazzo per promesse che haueua d'hauere pace con la Chiesa, & però teneua per suo ambasciadore in Firenze M. Francesco Zacci da Pisa huomo astuto & malizioso, pure per la grazia di Dio detta Lega si conchiuse del mese di Luglio 1375, per la quale M. Bernabo doueua tenere 1150 lance, & il comune nostro 850, & doueuano à questa errata tenere 1200 fra balestrieri, & arcieri, & paluesari, & stimorono i Fiorentini in questa lega piu la fama, che il fatto, sperando come aduenne, che con la fama della forza di quelta Lega, fosse piu habile à persuadere a' sudditi della Chiesa diliberarsi da essa, & viuere in libertà.

Otto: della: guerra chia mati gli Ot: to fanti.

Alessadro
de Bardi.
Gionanni
Dini spe
ziale.
Gionanni
Magalot
ti.
Andrea

Saluiati ..

Et fatta detta lega si elessono per la Signoria di Firenze otto notabili & valenti cittadini à di otto d'Ago sto 1375 con balia quanta per lo comune sene potena dare à fare guerra, & spendere come alloro paresse, sanza hauerne à rendere alcuna ragione, & per tempo d'vno anno, i nomi de' quali surono questi, Alessandro di M. Ricciardo de' Bardi, Giouanni Dini Speziale, Giouanni di M. Francesco Magalotti, Andrea di M. Francesco Saluiati, Guccio di Dino Gucci, Tommaso

di Marco Strozzi, Matteo di Federigo Soldi vinat- Guedo tiere, & Giouanni di Mone biadaiuolo, i quali subi- Tommaso tamente preso l'vsicio cominciorono molto segreta- Strozzi. mente, & sanza dimostrazione à tentare, & solleuare delle terre suddite alla Chiesa, le quali sentiuano essere male contente de' duri & spiaceuoli gouerni, & reggimenti de' detti prelati oltramontani, & per fare minore dimostrazione non elessono capitano di troppo nome, ne Italiano, ma vno messer Currado Tedesco gentile huomo & pratico, che allhora era à nostro soldo sanza dare insegne, ò fare altre dimo-Arazioni per allhora. Et la prima loro operazione Ribellio: che venne à effetto, fu la ribellione della Città di Ca-ne di Citstello, nella quale si leuò il popolo à romore, gridan- stello. do muoiano i tiranni, & viua libertà, & fuui morti cir ca cinquanta di quelli, che v'erano à guardia per la Chiefa, il resto si ridussono nel cassero, e nel casseretto, & à tre hore di notte furono messe dentro le genti de' Fiorentini, che crano iui presso per aiuto del popolo, & subito assediarono l'vna, & l'altra fortezza dentro, e di fuori, per modo che non vedendo quel li, che erano ridotti nelle fortezze potere hauere soccorso s'arrenderono à di vndici di Dicembre mille tre cento settantacinque.

Appresso à quelta segui la ribellione della città di Viterbo, la quale il Prefetto col caldo de' Fiorentini

la fece ribellare dalla Chiesa, & corsela per se.

Era in questo tempo Legato in Perugia, come è detto di sopra l'Abate maggiore Bituricense detto lo Abate di Mommaiore huomo piu mondano, che

spiri-

di Mozo biadause

Spirituale, & molto tirannescamente tenena la Signo-

ria di Perugia, & haueua fatto grandissimo spendio in farui due forrezze bellissime e forti, vna nella fine del borgo di Santo Antonio sopra'l monasterio di Santa Maria à monte luce, & l'altra in su la vetta del monte di porta soli, doue eziandio edificaua vno grande palagio per la residenza del Papa con altissime torri, & massime verso la piazza con fossi molto larghi, & pro fondi, & dall'vna fortezza all'altra hauea fatto vna via coperta in archi larga per modo che insieme v'andauano in circa quattro huomini à cauallo, & apparecchiauasi à aggiugnere à detta fortezza la Chiesa di Santo Lorenzo, & il Velcouado, e'I palagio del podestà, & del capitano, & già hauea disfatto vna torre, dirimpetto alla faccia di Santo Lorenzo, nella quale ab antico si soleua dire pe' Perugini, che era stato il Palladio, che Vlisse furò a' Troiani, & anche per ciò fare haueua fatto disfare la ricca sepoltura di Papa Martino dal Torso, & in quella hora che si disfaceua si ribellò monte Fiascone col nobile cassero che vi haueua fatto fare il detto Papa Martino, sentendo il sopradetto Abate & Legato ribellata la Città di Castello, vi mandò per ricouerarla messer Giouanni Aguto con tutta la sua compagnia, il quale come fu partito i Perugini col caldo de' Fiorentini si leuarono in arme à di sette di Dicembre 1375 gridando viua libertà, & muoia il tiranno, & da ogni parte della Città corsono in piazza, doue era la gente della Chiesa, di sopra allato à Santo Lorenzo, & bene armata atta à refistere ad ogni grandissimo impèto,

Ribellione di mőse fiascone

Ribellione di Peru gia-

& il

& il popolo era male armato, & sanza capo, & bene si cognobbe la disgratia in che erano detti preti appres so à Dio, per le loro dissoluzioni, che piouendo i sassi, & regoli dal palagio de' Priori & del podestà, & del ca pitano, nessuno del popolo ne su pure scalsitto, & le genti della Chiesa tanto impaurirono che tremando cadeua loro l'arme di mano, & per paura abbandonarono la piazza, & ridussonsi nella cittadella di porta soli, & il popolo prese la piazza, & ogni hora cresceua in forza, & subito n'andarono alla via coperta, & tagliati piu pilastri, e messi in puntelli & assocati ne cadde vna grande parte degli archi & mura in su che era detta via, & cosi fu diuisa l'vna fortezza dall'altra, & rimasono tutte le genti della Chiesa assediati nelle fortezze, & diuisi per modo che in pochi giorni conuenne che s'arrendessono, & massime per certi trabocchi, & altri edifici che'l popolo fece da offendere dette fortezze con le traui, & altro legname, che il detto Legato haueua fatto venire per fare il sopradetto palagio del Papa, & cosi rimase il popolo prestamente vincitore & della città, & delle fortezze, che erano costate si grande tesoro, & pareuano cosi inespu gnabili, del detto mese & mentre che'l detto Abate era così assediato hebbe nouelle, che era dal Papa fatto car dinale.

Pareua che interuenisse delle terre della Chiesa come d'vno muro fatto à secco, che trattone alcune pietre rouina quasi tutto il resto, però che dopo la ribellione di Perugia à dì 1 2 di Dicembre seguì la ribellione di Todi, & in fra tre di hebbono il cassero, & subito

Nn 3 poi

poi si ribellò Agobbio, & Spuleto, e subito poi la città di Furlì, la quale prese M. Baldassare Ordilassi figliuo-lo del vecchio capitano di Furlì di consentimento di M.Bernabo & de Fiorentini, & tutte le sopradette ribellioni procedettono có l'aiuto, & fauore della Lega.

Ribellione d'Asco

Et al grido di queste si ribellò la città d'Ascoli à dì vltimo di Febbraio 1375, & fu rinchiuso dal popolo nella cittadella, M. Gomezio dal Bonozio nipote del cardinale Egidio di Spagna, che la signoreggiaua con la moglie, e co' figliuoli, & con assai buona gente d'arme, doue era si bene formito di vertouaglia, & di coseopportune alla difesa, & il luogo era si forte, che benche da' Perugini, e da' Fiorentini, & altri collegati vi si mandasse molte genti in aiuto del popolo, & andaron ui con le genti nostre Filippo Bastari, & Giouanni Cabi,ma stetteui Filippo poco, & Giouanni vi rimase per comandamento degli otto, nondimeno si difese la cit tadella dieci mesi, & à adì di Dicembre 1376 s'arrendè il detto M.Gomezio, & vscinne saluo con tutta la sua famiglia, & la terra rimase à popolare stato, & su ronui tre volte rotte, e sconfitte gente, che vi madaua al soccorso la Reina Giouanna sotto l'accordo d'Anto nio d'Acquauiua singulare amico, & compagno di det to M. Gomezio.

. 3.70.

Vedendo Papa Gregorio X I sopradetto quanto la Lega prosperaua sopra le terre della Chiesa, & temendo che l'altre non andassono per quella medelima via & massime Bologna, tenne sagace modo, prima che mandò, & prese à soldo della Chiesa la compagna de Brettoni, della quale erano caporali M. Giouani Mala stretta,

stretta, & M. Saluestro Buda, & erano à numero 6000 huomini à cauallo. & 4000 à piè di grande fama, & di crudeli, & sanza paura, e tanto superbi, che essendo domandati se daua loro il cuore di entrare in Firenze rispuosono che se vi entraua il sole v'entrerrebbono essi, che sarebbe suta risposta troppo ad Alessandro, ò à Cesare, & quello che ne segui fu, che no poterono mai mettere piè in sul terreno de Fioretini, ò in loro distret to, & credette il Papa col nome di quelta copagnia spa uentare i Fiorentini, & innanzi alla venuta d'essa man dò il detto Papa per suoi ambasciadori à Fireze M.Nic cola da Napoli Siniscalco di Prouenza, & M. Bartolom meo Giacoppi da Genoua Dottore di Legge, i quali pro fersono a' Fiorentini pace col Papa, con lasciare in loro libertà Perugia, & Città di Castello, & fare dell'altre co se, che a' Fiorentini piacessono, pure che non andassono piu innanzi con la guerra, & non molestassono Bologna, ma lasciasson la alla Chiesa, per questo si tennono molte pratiche, & configli di richiesti, & diliberossi di fare detta pace, & concordia con la Chiesa, ma gli ot to della guerra sotto questa pratica, e ragionamento studiarono il trattato, che haueano in Bologna, & fecionla ribellare, di che i detti ambasciadori sanza conclusione si tornarono à Vignone, & il nostro comune legui forte nella guerra, fu tenuto allhora da molti buo ni, e saui cittadini, che questo fosse de rei partiti, che il comune pigliasse à nostri giorni, & la esperienza ne fece la pruoua, perche benche i Fiorentini hauessino voluto correggere, & fare discredenti i prelati superbi, maluagi, & ingrati, che allhora reggeuano, & go

Nn 4 ucr-

uernauano la Chiesa di Dio, nó doueuano però in tut to mortificare, e disfare lo stato della Chiesa, có la qua le i Fiorentini sono stati d' vno animo, & collegati contro a' Visconti di Melano, & con questa collegazione gli haueuano sempre tenuti à freno, & però segui che disfatto lo stato della Chiesa in Italia, il conte di virtù poi Duca di Melano ne crebbe tanto suo stato, che die molte brighe, & turbazioni, & guerre a' Fiorentini, mancando loro il fauore ecclesiastico, & oltre à ciò spe se la nostra città in detta guerra tre milioni di fiorini, di che segui che i nostri mercatanti perderono molti auuiamenti, e traffichi per lo mondo, & forse per questo seguirono poi le discordie cittadinesche, per le qua li il reggimento venne in mano de' ciompi, & popolo minuto.

Fu la ribellione sopradetta della città di Bologna in quelta forma cioè, che essendo i sopradetti ambasciadori del Papa in Firenze si rubellò il castello di Granaliuolo in Romagna, il cardinale Legato di Bologna vi madò prestamente per racquistarlo per la rocca M. Gio uanni Aguto con la sua compagnia degli Inghilesi, par ue allhora à gli otto della guerra hauere il modo del fa re ribellare Bologna, il quale forse alloro tempo non tornerebbe piu, & però sollicitaro il conte Antonio da Bruscoli, il quale alloro stanza vi teneua trattato, & lui subito v'andò có piu di 1000 fanti veduto partito M. Giouanni Aguto, & con detti fanti entrò in Bologna à dì 19 di Marzo 1375 con l'aiuto de' quali il popolo prese l'arme, & la mattina seguente prese la piazza gridado viua libertà, & corsono, & presono tutta la città,

& à dì 21 ne furono le nouelle in Firenze, & fecesene grade festa & allegrezza, & subito gli 8 vi mandarono M.Currado Tedesco con grande quantità di gete, mol te altre terre si ribellarono dalla Chiesa innanzi à Bo-

logna in numero di circa 30.

Tornati che furono gli ambasciadori del Papa à lui. à Vignone, subito die ordine à far passare i Brettoni in Toscana, & appresso interdisse la città di Fireze, & formò i piu graui processi che pote, ò seppe cotro a Fiore tini, i quali & le cagioni tutti fece recitare à M. Iacopo Zeua aduocato di camera in preseza sua, & de' Cardinali, edi molti Vescoui, & altri cortigiani à di Teb braio 1375, protestado il detto recitatore no intedeua dire cotro a' buoni,& perfetti huomini della città di Fi réze, ma cotro a' rei, e disseali, & furo circa 16 capitoli, narrado molti benifici fatti p la Chiesa a' Fioretini, & conuersò molti mali, & vergogne, & dani, & ribellioni di terre, & hora vltimamente fatte pe' Fiorentini alla Chiesa, & finalméte conchiuse, che i Priori, e Gonfaloniere di Giustizia, e i 12, & gonfalonieri, e otto, & qualunche altro cittadino suto principiatore di questa guerra come se fossono specificataméte nominati, tutti s'intendano essere richiesti à douere comparire perso nalméte, ò per procuratore à Vignone à douere fare lo ro scuse per tutto il mese di Marzo prossimo, altrimen ti si intendano essosatto cadere nelle sentenzie narrate, & scritte nel Concilio fatto à Lione sopra Rodano per Papa Giouanni XXII, & quelle di Papa Clemente,&c. & che i beni de detti Vficiali, & Priori si in tendano.essere cófiscati, & tolti loro, & à ogni persona

che

che gli tenesse, & in ogni luogo, & le persone essere védute come schiaui, & questa richiesta su fatta in Firenze in calendi di Marzo 1375, & piu sece accomiatare li Fiorentini, che erano in Vignone & nell'altre sue ter re, comandando che douessero hauere sgombro con le persone loro & mercatanzie per tutto il detto mese di Marzo, & chi non si partisse potesse essere preso, ruba-

to, e morto, & come schiauo venduto.

Per questo mandò il nostro comune à Vignone per suo ambasciadore, & aduocato il valente Dottore M. Donato Barbadori, & con lui il valente procuratore Ser Domenico Saluestri, i quali partirono di Firenze à dì 9 di Marzo detto có molti ricordi di benifici, & grá di aiuti fatti alla Chiesa, e à Papi, & Cardinali, e loro mi nistri per la nostra città con grandissimi spendij,& insieme con questi molte ingiurie riceuute dalla Chiesa, & suoi ministri, & come per piu volte con grandi saga gitadi hanno cerco di torci la nostra libertà, massime in questi di prossimi passati, per la quale cosa di necessi tà è conuenuto fare lega co Visconti, & fare ogni altra cosache s'è fatta per difensione della nostra libertà, & della nostra patria, per la quale ogni cittadino è obli gato piu che alla madre, ò figliuoli di fare ogni cosa pos sibile insino alla morte.

Come è detto di sopra essendo ito M.Giouani Agu to al soccorso di Granaiuolo, di che seguì la ribellione di Bologna, & standosi per Romagna vide attitudine di entrare in Faenza, che si teneua al segno della Chie sa, & entratoui la corse, e prese per se à dì 23 di Marzo con fare ogni... a cittadini di quella & torre le don LIBRO QVARTO.

ne,& fanciulle d'apparenza,& le vecchie cacciare fuo. ri à tapinare per lo mondo, & simile i giouani andado stentando per le città altrui, & quado hebbe rubata tut ta la città, la vendè così vota al Marchese di Ferrara, & misselo in possessione, & lui la ripopolò poi, e quando il cardinale Gebennese segnato da Dio lo senti, sene passò à chiusi occhi faccendo vista di non vedere, anzi mandò per detto M. Giouanni Aguto, che venisse allui à Celena per commettere l'altro spauenteuole male inaudito, & per certo degno di nota di perpetua, &

singulare infamia come diremo innanzi.

Giunti i nostri ambasciadori, & aduocati à Vignone, cioè M. Donato, & Ser Domenico francamente, & sanza alcuna paura risposono a' processi fatti pel Papa contro a' Fiorentini, mostrando chiaramente non vo leuano di ragione, & che il Papa in questo piu tosto seguiua la volontà che la verità, & la giustizia, ma poco valse, che à di primo d'Aprile 1376 fulmino la sua sen Sétéza da tenza presenti M. Donaro, & Ser Domenico, dalla qua ta dal Pale il detto M. Donato stado ginocchione, 82 à capo sco a' Fioren. perto appellò à vno Crocifisso, che era iui dipinto dicendo, Signore mio Giesu Christo dalla sentenza presenzialmente data per lo Vicario tuo à te come superiore, io appello al giorno, che tu dei venire à giudicare il mondo, come da ingiusta, & vogliorosa mente pronunziata, molte ingiurie & verbali, & reali vdirono, & riceuettono i detti nostri ambasciadori nella cor te, & molti scherni, e derisioni, le quali sempre con rileuato animo sostennono, & à ogni parte constante. mente, & compiutamente risposono, & in Concisto-

ro, & fuori in ogni luogo.

Nel 1376 à di 10 di Giugno giunsono i sopraderti Brettoni con le loro compagnie alla città d'Asti in numero di 6000 à cauallo, & 4000 à piè, & dopo loro il cardinale di Gineura gentile huomo di grade animo, & baldanzoso piu che sauio capitano, & superiore di detta compagnia, & oltre à detti hauea seco 200 à cauallo, & 200 balestrieri, & à dì 19 di detto mese si partirono tutti, & per la via d'Alessandria della Paglia, & di Ortona s'auuiarono verso Toscana, era al consiglio di detto cardinale M. Stefano della Colonna, il Ve scouo di Narni, & M. Agnolo da Bibbiena, & giunti à Ferrara furono riceuuti dal Marchese honoratamente prouedendogli de' loro bisogni, ma d'errata per danaio, & per l'affanno del lungo viaggio posarono quiui alquati giorni, & perche in Firenze gli otto della guer ra sentirono, che il loro primo pensiero era di racquistare Bologna, però vi mandarono subito per riparo molta gente d'arme à cauallo. & à piè, & per loro capitano M. Ridolfo da Camerino nuouamente eletto, il quale à dì 14 di Luglio hauea preso l'vsicio in Fireze, & due di poi venuto à Bologna ancora feciono i detti otto pigliare & afforzare tutti i passi donde i Brettoni potessono venire in su nostri terreni, & mandoronui molte genti alla difesa, & nondimeno feciono sgombrare in ogni parte.

Et alla fine del mese d'Aprile parendo alla comunità di Firenze, & a' Signoti, che i sopradetti otto si fos sono molto bene portati, e con molta fatica, & sollicitudine, & molto esaltata la nostra città, e difeso la nostra libertà, donorono à ciascuno per diliberazione de' consigli vna targia & vno pennone dell'arme loro pro pria, & di sopra quella della libertà, & vna coppa d'ariento, & due tazze con dodici cucchiai, dentroui anche le loro armi di valuta l'ariento fiorini cento, ò più per ciascuno, & surono loro mandati à casa con grande pompa, e sesta con donzelli, & samigli di Palagio & con molti suoni, & volgaremente erano chiamati gli otto santi.

In questi giorni M. Maggio, & Marco di M. Piero de' Tarlati da Pietramala rennono trattato in Arez zo con certi loro amici Ghibellini d'hauere vna porta, & rientrarui con aiuto di certi Inghilesi soldati del la Chiesa, e farsene signori, su scoperto il trattato, & subito vi mandarono gli otto gente à riparo, & la maggior parte de' congiurati si suggirono, & ad alcuni che surono presi su tagliato il capo, & poco poi per detto trattato il comune d'Arezzo die bando à trentasei huo mini dell'hauere & della persona, & certi altri priuaro no degli vsici.

A dì vndici di Maggio fu interdetta la noltra città di Firenze, e leuato l'vficio diuino per comandamento del Papa, & durò presso à vno anno, benche per le principali solennitadi per alcuni dì, pure si diceuano gli vfici, ciò su per lo Spirito santo, & Santa Maria d'Agosto, Pasqua di Natale, la settimana Sata, Pasqua di Resurresso, & alcune altre Feste, & tutto si osferuò, e patì in Firenze per riuerenza della santissima Chiesa, benche con grande noia delle persone spiri-

tuali.

A dì 2 di Giugno mandarono i Fiorentini solenne ambasciata al Papa à cercare pace con lui, & per detta cagione ne madarono vn'altra al Re di Francia, & vna

alla regina Giouanna, & vna al Re d'Ungheria.

In detto anno à dì 13 di Luglio i Brettoni per trat tato d'vno prete presono il castello di monte Giorgio presso à Bologna à dodici miglia, & per mostrare la lo ro fierezza & spauentare altri, quanti Italiani vi giunsono dentro, & femmine da sei anni in sù tutti misso-

no al taglio delle spade.

Stando i sopradetti Brettoni intorno à Bologna in teruenne vno caso particulare degno di memoria in loda di chi per honore del suo comune nó teme di met tersi al pericolo della morte, cioè, che due gagliardi di detti Brettoni chiesono di grazia al cardinale, e à M. Ridolfo da Camerino di potere entrare in Bologna & hauutola essendo in cerchio con le nostre genti, comin ciorono à spregiare molto i Fiorentini appellandogli traditori & vili, & non rispondendo persona multiplicauano nello spregiarli offerendo di difendere il loro dire àcorpo à corpo con la spada in mano, vdendo que sto vno Betto di Ser Matteo Biffoli da Firenze, che era à quello cerchio si fece innanzi offerendosi di difendere il contrario con la spada in mano & con qualunche di loro, & gittò il cappuccio in terra come è d'vso, il si mile fece l'vno de' due Brettoni, eripresono l'vno quel lo dell'altro, come è d'vso, & il simile fece con l'altro Brettone vno fratello giurato di detto Betto, che si chiamaua Guido d'Asciano da Siena, & essendo conce duto loro il campo, ò vero luogo della zuffa dal cardinale,

LIBRO QVARTO.

nale, & da' Bolognesi & dato il dì, al tempo debito co parirono in campo con molti suoni, & bella copagnia il detto Betto & il detto Guido, & no vegnendo i Brez toni si diceua, che però doueano essere dati loro per pri gioni, parendo a' Brettoni essere vituperati mandorono pure in campo i detti due armati,& dopo alquanta zusta l'vno, e l'altro fu vinto & dal Fiorentino, & dal Sanese, & abbatte Betto il suo tre volte da cauallo, & la terza il ferì grauemente, & non volendo il cardinale che l'vecidesse fece restare la zusta, & assegnogliele per prigione, & Betto l'accettò, & ridonollo al cardinale, il quale vedendo la cortesia, & la dolcezza dell'animo di Betto lo fece smontare da cauallo, & fecegli grade honore,& donogli l'arme & il cauallo del Brettone,& ap presso vna cintura d'argento di grande peso, da questa pruoua i Brettoni perderono molto l'ardire, & rimasonsi dello spregiare e Firenze, & i Fiorentini.

Il cardinale sopradetto co' suoi Brettoni raggirandosi pure intorno à Bologna faceua piu tosto guerra lenta, che aspra scaramucciando alle volte per inuitare de' cittadini à vscire fuori, & coprire il trattato che te neua dentro, auuedendosi di questo il sauio capitano M. Ridolfo da Camerino, & temendo come era di trattato, tutto si die alla guardia della città di dì, & di not te, & à cercare sottilmente di chiarirsi di detto sospetto, e stando in questa sollicitudine, vno de' congiurati inusito per la buona guardia, & dubitando non sosse sopreto da lui sidanza di se, gli riuelò ogni cosa, come do neuano dare vna porta, & chi erano i principali del trattato

2 10 St. 1

rato, i quali con grande senno di M. Ridolfo tutti sul rono presi, ciò surono cinque fra dottori, & altri prin cipali cittadini, i quali sanza alcuno tormento tutti co sessono essere vero ciò che gli era stato riuelato, & però tutti à surore di popolo in su la piazza surono de capitati à dì 12 di Settembre, non permisse Iddio la de struzione di Bologna, la quale manisestamente si com prese sarebbe suta, veduto la crudeltà, che vsò poi à Ce

Tena detto cardinale, come si dirà innanzi.

Innanzi che si scoprisse detto trattato mandò il car dinale suoi ambasciadori in Bologna, offerendo di per donare loro ogni ingiuria che hauessono fatto à Santa Chiesa, pure che tornassino figliuoli del Papa & à suo segno, tennone i Bolognesi grande consiglio, presente sempre gli ambasciadori Fiorentini, che continuamen te vene stauano due, scambiadosi di tempo in tempo, & in fine per diliberazione fatta risposono, che voleuano viuere à libertà, & nella fratellanza, che erano co' Fiorentini, della quale cosa si alterò tanto il cardinale, che non si pote tenere che non dicesse, che mai no poserebbe, ne sentirebbe bene se non si lauasse le mani, & i piedi nel sangue de' Bolognesi, per la quale risposta i Bolognesi assai piu forte si ristrinsono co' Fiorentini, & il cardinale vedendo non riuscirgli queste, & poi scor perto il trattato, & però stare in vano intorno à Bolo-i gna,& non douerla hauere si parti & con i suoi Bretto nis'adirizzò verso Cesena per vernargli in luogo grasi so, & per potergli aoperare e nella Marca, & per Ro-1 magna doue fossono, & aspettare che diliberazione fa rà il santo Padre.

Vedendo gli otto della guerra shizarrito il cardina le co' suoi Brettoni intorno à Bologna, temendo che l'ira sua non si volgesse verso i nostri terreni innanzi che fossono bene proueduti à potere resistere, sagacemente faceuano tenere con lui vno trattato falso per tenerlo ancora vn poco à bada intorno à Bologna per mezzanità del calonaco de' Bardi, & nel discorso del trattato auuilupparono có danari due principali caporali de' Brettoni, cioè M. Giouanni Malastretta, & M. Francesco Buda, & fecionsegli per modo amici, che nó harebbono seguito il cardinale se fosse voluto venire adosso a' Fiorentini, & vedendo il cardinale il trattato vano segui la sua andata à Cesena, come è tocco di sopra, perche oltre al vedere non potere hauere Bologna intese anche no potere offendere i Fiorentini pe'grandi prouedimenti fatti, che allhora haueua il nostro comune à soldo millequattrocento lance, & dugento arcieri à cauallo, & 1000 fanti masnadieri, & douunche i Brettoni andauano, erano costeggiati dalle nostre genti, & giunto il cardinale co' Brettoni à Cesena poco poi fece vna crudeltà, che non che à prete, ò cardinale, ma sarebbe sura disonesta à Nerone crudele, ò à Herode, & quelto fu, che faccendo i Brettoni molti disonesti portamenti, & danni a' terrazzani, & contadini di Cesena, dando loro per pagamento delle loro derrate pugna, & ferite con molti oltraggi, ingiurie, & vergogne, & essendosene molte volte doluto al cardinale, che s'era ridotto nella murata, daua loro buone parole, & nessuna correzione ne faceua, il perche loro sene dolfono con messer Galeotto Malatesti,

Oo che

che era col cardinale, come con loro singulare difensore & amico, & secondo che si disse e dou'è loro dire che se ne aiutassono con l'arme in mano, & gastigasson gli per modo che sene rimanessono, il perche multiplicando le ingiurie de' Brettoni insino à entrare per le case à rubare, & vergognare, il popolo con i loro conradini che tornauano nella città, giustamente presono l'arme, & vennono à zussa co' Brettoni, de' quali ve cisono circa ottocento, & nó de' minori, il resto si fug girono fuori,& ridussonsi intorno alla murata, & non voleua il popolo lasciare l'arme temendo di non essere incautamente soprapresi, M. Galeotto entrò di mezzo & per sua operazione il cardinale con le parole perdono loro largamente, dicendo, che conosceua che quel lo, che haueano fatto era suto loro forza, & assicurandogli sopra il giuramento del suo cappello, & de suoi ordini sacri; & similemente gli assicurò M. Galeotto, & sotto queste fedi lasciarono l'arme, e tornoronsi cia scuno a' suoi mestieri, il cardinale hauendo il contrario in animo alla fede data, segretamente mandò per messer Giouanni Aguto co suoi Inghilesi, che eranc à soldo della Chiesa, & stauansi per Romagna, il quale sappiendo la cagione perche era chiamato, & venendo acciò volentieri, subito su à cammino, & giunti furono messi nella murata, che i Cesenati nulla sentirono, & stauansi alle loro case sanza alcuno sospet. to, il cardinale crudele, & disseale rompendo ogni sua fede data, & quella di messer Galeotto, il quale fu forse lieto di questo grande male, sperando che la città guasta gli venisse poi nelle mani, come interuenne versc

verso la sera, acciò che i Cesenati non potessono pi- caractes gliare consiglio, ò ragunarsi, cacciò fuori della murata nella terra tutte queste due brigate de' Brettoni, & degli Inghilesi adosso a' Cesenati come lioni affamati riscaldando prima i Brettoni che si ricordassono de' loro compagni valenti huomini cosi crudelmente morti, & che ne douessono fare si riuelata vendetta che fossono temuti per l'auuenire, & dissessi che v'aggiunse sanza hauere riguardo alle persone, il perche i Brettoni infocati alla vendetta, & gli Inghilesi alla preda essendo grande numero tutti corsero spartamente per la terra vecidendo ogni persona sanza alcuna misericordia masti e femmine, piccoli & grandi insino à trarre pe' piedi i fanciulli delle culle, & percuotere loro il capo al muro & quale strangolare, & quale foracchiare appiccandogli à gli vsci, & erano tutte le vie piene di corpi morti nel fango, la madre col figliuolo in collo, il padre col figliuolo, il fratello con la sorella con crudeltà inaudite, & su per gli altari n'vecisiono molti, come se vi sacrificassono su agnelli, si che le piazze, le case, & le Chiese erano piene di sangue & di corpi morti, & su il numero de morti cinquemila, ò più, alcuni dissono di cinquemila solamente, scampò fuori chi puote fuggire della ter ra, che in verità da gli Inghilesi erano stimolati al fuggire, perche loro haueuano piu il pensiero alla pre-da, che alla vendetta, & ciò su del mese di Febbraio mille trecento settantasei, & interuenneui vno miracolo di DIO à dimostrazione di questa inaudita crudeltà, secondo che hauemmo da huomo degno di fede, O 0 2

Miracolo.

di fede, che tutto vidde co gli occhi suoi, & questo che vno imperuersato Brettone hauendo vccisi alquanti di detti innocenti in vna Chiesa, in su gli altari si volse ad vna figura di Santo Antonio bestemmiando, & con vno coltello sanguinoso lo ferì, come hebbe ciò fatto gli si appiccò vno fuoco adosso alle carni à similitudine d'vno zolfanello messo nel fuoco, ò quando s'appicca fuoco nell'olio in vna padel. la, il quale così arrabbiato ardendo corse insino alla marina, & gittossi in mare, & l'acqua del mare si accese con lui insieme à sembianza d'vna ardente fornace, & mentre che durorono l'ossa di detto Brettone con grandissimo romore arse, & consumato affat, to il suo corpo il suoco si spense, & quello che ne fece fede gli andò dietro insino al mare, & vide il tutto benissimo.

Ancora in questi tempi i soldati della Chiesa ruborono Osimo, & altre castela per non essere pagati de loro soldi.

Adì dodici di Luglio 1376 furono raffermi gli ottodella guerra per sei mesi cominciati à dì 17 d' Agosto
prossimi, & questo per le loro buone, & segrete operazioni, & per essere nota la disposizione del Papa alla
guerra, & alla nostra disfazione, & parendo piu adatti
questi à seguirla, che fare nuoua elezione d'altri, & già
cominciaua à nascere loro inuidia adosso da piu altri cittadini, che cominciauano setta contro alloro, intendendosi con certi grandi, & faccendosi sorti al pala
gio della parte Guessa. & procurando contro alla loro rafferma, nondimeno era tanta la grazia de' detti

LIBRO QUARTO. 58

be ne' consigli la petizione della loro rasserma, hauendola essi proprij anche honestamente contradetta, & in questo tempo seciono i detti Otto ogni loro sforzo d'hauere pace col Papa per mezzo degli ambasciadori nostri, che erano à Vignone, ne mai poterono trarre da lui se non volere guerra. & la nostra dissazione, & tutto seciono noto à vno grande consiglio di richiesti, nel quale veduta la disposizione del Papa vnitamente si diliberò che la guerra si facesse francamen-

te,& con sollicitudine.

Dipoi confermato questo medesimo per bocca degli ambasciadori, che tornarono da Vignone, cioè della pessima disposizione del Papa contro alla nostra città, di nuouo parendo alla cittadinanza piu adatti, & pratichi questi otto à seguire la guerra, che altri noui cittadini, di nuouo furono riconfermati per altri sei mesi, cominciati quando finiua l'altra riferma, & fu dato loro autorità di potere dare ildì d'Ogni Sati pros simo, à cui piacesse loro vno gonfalone, ò vero pennone della nuoua arme della libertà, & oltre à questo presono i detti otto sospetto delle ragunate delle com pagnie de' disciplinati, che si ragunauano nelle Chiele delle religioni de' frati, & però mandarono pe' Prio ri, & capi di dette religioni, & comandarono loro sotto graui pene, che non lasciassono ragunare nelle loro Chiese le dette compagnie, & cosi si misse ad essecuzione, & piu hebbono balía pe configli di potere fare pace col Papa, come paresse à loro otto, di questo segui che'l Papa gli haueua per suoi nimici mortali.

00 3 M.Ri-

M.Ridolfo da Camerino essendo collegato nella le ga lui, e'l fratello, & essendosi molto bene portato nel suo capitanato della guerra, su di nuouo del mese di Nouembre raffermato capitano per altri sei mesi prossimi.

Sentendosi tuttodi gli andamenti del Papa si ordinò che in Firenze si ragunassono insieme tutte le ambascerie de' collegati, che su vna magnisicenza à veder le, & surono tutti grandemente honorati & presentati, e conuitati da' nostri Signori, & per tutti vnitamen te si diliberò, che ciò che di guerra, ò di pace si diliberas se per gli otto della guerra, ò pel nostro comune, s'intendesse diliberato, e confermato per loro, & per le Si-

gnorie, le quali rappresentauano.

Il sopradetto Papa Gregorio XI, sentendosi à suo soldo due le piu fiorite compagnie di géte d'arme, che allhora si nominassono fra Christiani, & grande numero, cioè Brettoni, & Inghilesi, fece pensiero, che ve nendo la sua persona in Italia le sue forze douessono raddoppiare, ò assai piu valere, & per tanto à dì 13 di Settembre 1376 con la sua corte parti da Vignone, & venne à Marsilia, & da Marsilia ne venne à Genoua à dì 18 d'Ottobre, & simontò à Santo Tommaso nel palagio dello Ammiraglio fratello di M. Domenico da campo Fregolo allhora Doge di Genoua, & per tempo contrario vi soprastette dieci di,& in questo tempo do mandò a Genouesi quattro cose, la prima che accomiatassono i Fiorentini, & non trafficassono con loro, la seconda che entrassino con lui in lega contro a' Fiorentini, la terza che traessono di prigione il fratello del

LIBRO QVARTO. 5

Re di Cipri, la quarta che gli concedessino certi balestrieri, le quali tutte à quattro gli furono negate, & à di 28 si parti & per tempo contrario entrò in porto al fino, & à dì 4 di Nouembre n'andò à porto Veneri, dipoi à Liuorno, doue stette insino à di 16 di detto meper fortule, & vna galea dou'era il cardinale na tornò à Genoua, dipoi si ruppe à Scarlino, & in que sta stanza del Papa gli feciono molti honori i Pisani, e Lucchesi, & partissi à di 17, e per fortuna capitò à Lun gone presso all'Elba, & anche vi soprastette per fortuna, & à dì 22 del detto mese morì in Pisa il cardinale di Narbona suo cugino, il quale secondo si disse testò 500 migliaia di fiorini à similitudine di S. Piero, & in quetti di vna galea della Reina Giouana in su che era il cardinale de' frati minori ruppe presso à Talamone,& scaparono tolo le persone, due altre galee in su che era il cardinale di Firenze, & quello dalla Vernia partite da porto Ercole scorsono insino à Gaeta, & ogni altro naulio si sparse chi quà & chi là, innanzi che giugnes sono à Corneto & alcuni ne perirono, dipoi partito il Papa da Lungone, e con fortuna capitò à Piombino, di poi à Orbetello, & poi giunse à Corneto à di 4 di Dicembre, & licenziò tutte le galee, saluo tre de Prouen zali, le quali ritenne per sua guardia per timore del Pre ferto da Vico, il quale haueua tre legni armati à Ciuita Vecchia & faceua grandi danni ad ogni gente del Papa come suoi nimici, & à di 1; di Génaio parti da Cor neto, & àdì 17 giunse à Roma, & douunche passaua ogni persona gridaua pace, & lui veniua per fare guerra, & disfare i Fiorentini.

Oo 4 Come

Come il Papa fu in Corneto scrisse a' Signori di Firenze, che gli mandassono à Roma quelli ambasciadori, che erano iti allui à Vignone, & mandò il saluocon
dotto, & questo sece con malizia per mostrare di hauere prima tentata la via della pace, che della guerra,
nondimeno subito vi si mandorono ambasciadori, M.
Pazzino degli Strozzi, & M. Alessandro dall'Antella, & Michele di Vanni di Ser Lotto, i quali surono à
Roma à di venticinque di Gennaio, & surono ben riceuuti ad osculum pacis, & ribenedissongli, & molte
volte gli volse seco alla messa & à mangiare, & dopo
molte pratiche vane si partirono sanza alcuna conclusione per le disoneste domandire, che il Papa faceua.

Et nella stanza che sece il Papa à Corneto si ribellò Bolsena sotto la insegna della libertà, & mandarono à Firenze, & hebbono gente d'arme per loro disesa, & di molte altre vittorie in questi di vennono nuo ue in Firenze hauute contro à gente della Chiesa, & lo ro amici, à Furli contro a' Brettoni, in Maremma con tro a' figliuoli di Rinuccio da Farnese, & dell'altre, lasciò il Papa à Corneto il cardinale di Burgi per Lega to del patrimonio, & della Marca: E ancora mentre che'l Papa era in Corneto madò quattrocento huomini à cauallo à Viterbo per offendergli, il Presetto vsci di Viterbo con le genti de' Fiorentini, & col popolo, e sconsissegli, & presene dugento fra' quali su venti ca ualieri à sprono d'oro, & ottanta gentili huomini.

Tornati gli ambasciadori nostri dal Papa trouarono in Firenze messer Piero Gambacorti, il quale v'era venuto à richiesta di detto Papa per trattare anche lui

12

LIBRO QVARTO.

la pace, & in sua presenza, & degli ambasciadori di messer Bernabo, & de' Signori, & de' Collegi, & di vno grande consiglio di richiesti narrarono à parte à parte ciò che haueuano praticato à Roma col Papa, & le sue disonelle domandite, & però vnitamente si prese per partito pe'l nostro comune, che s'attendesse à osser uare pienamente la lega, & guardare bene le terre, & fare franca, & sollicita guerra.

Et cosi segui, che intesosi per M. Bernabo e Fioren tini, & gli altri collegati la pessima disposizione del Pa pa, per mettersi in punto alla guerra, di nuouo preso. no à soldo del mese d'Aprile 1377 M. Giouanni Aguto con la sua compagnia degli Inghilesi, & leuarongli dal seruigio della Chiesa con 800 lance, & 500 arcieri per tempo d'vno anno, nel quale doueano hauere fiorini 250migliaia, pagandogli di tempo in tempo per errata per tutta la Lega, che molto dispiacque à chi gouernaua la Chiesa,& diminuì assai il fiero animo del Papa.

Essendo M. Ridolfo da Camerino in lega co' collegati, & honorato da loro, & massime da Fiorentini del capitanato della guerra,& di nuouo raffermo, come di

sopra è detto qual si fosse la cagione mutò proposito, & accostossi co la Chiesa, & il primo atto che fece su, so da Ca-

che essendo le géti della Lega intorno à Fabbriano per la come vno trattato che v'haueuano dentro, & sappiendo M.

Ridolfo l'hora, & il punto, che doueano entrare détro v'andò alquanto prima, & fu messo dentro come huo-

mo della lega, & come traditore corse la città per se, &

da quello punto innanzi sempre aoperò come nimico

1377.

merino da traditore.

de' collegati, & massime de' Fiorentini, questo su mol to grato al Papa, & per lo contrario in Firenze, & però su dipinto per traditore al palagio del podestà, & alla Condotta, & alle porti maestre impiccato per vno pie de à vno paio di forche, & miterato con diauoli intornò, come s' vsa de' traditori, & rimasono di ciò anche inganati i Fabbrianesi, che male volentieri stauano sot to la sua tirannia, come apparì per lettere che prese il detto M. Ridolfo, le quali essi scriueuano di ciò a' Fio rentini, & scrissongli gli otto piu lettere, che douesse la sciare i Fabbrianesi in libertà, come lui sece, su che subito poi cominciò à fare guerra alle terre vicine, che te neuano con la lega, di che da tutti i collegati su reputato traditore, & doue in Firenze era fatto cittadino

fu sbandito per rubello, & traditore.

Di che seguì che il conte Luzo mandato nella Mar ca con le nostre genti, & di M.Bernabo, & degli altri collegati, & col Signore di San Souerino, & France-sco da Mattelica, & altri gentili huomini della Marca, che teneuano con la lega caualcarono sopra le terre di M.Ridolfo allhora có 600 lance de Brettoni, che haueua del Papa, & con molta fanteria in numero di piu di 3000, vscì di Camerino, e mandò al conte Luzo il guanto della battaglia, il quale lui lietamente accettò, & con grande festa, & subitamente con le schiere fatte vennono alla zusfa, la quale su aspra & grande per la forza de Brettoni, infine come à Dio piacque M. Ridolfo su rotto, il quale come vide le sue genti piegare si die alla suga, & ricolses in Tollentino, il conte Luzo seguendo la vittoria corse insino alle porti di Cameri-

no, quelli di Camerino serrarono le porti, & non vollono riceuere i loro medesimi, che suggiuano, per que sto, & pe'l nome del traditore fu il numero de' morti, & de' presi assai maggiore, però che morti furono oltre à 200,& i presi piu di 1000, con altrettanti caualli, & il conte Luzo fece tre caualieri, cioè il fratello, & vno gentile huomo Tedesco, & Francesco da Mattelica, che si portò molto bene, & ciò su d'Ottobre 1377, & il conte Luzo mandò à Firenze le badiere, che lui ha ueua tolte à M.Ridolfo, & a' Brettoni sconfitti, & fe-

celene in Firenze grande festa.

Stimando Papa Gregorio, che al popolo di Firenze non fosse in piacere l'vsicio degli otto nelle loro opera zioni, per seminare scandali, & discordie, mandò à Firenze due suoi ambasciadori, l'vno de' frati Minori,& l'altro di Santo Agostino, maestro in Teologia ciascu no eloquete, & sagace, i quali giunsono à di 10 d'Ago sto, & non vollono dare lettera, ne sporre ambasciara se non innanzi al popolo, & però à di 13 giusto alla lo ro volontà, i Signori feciono ragunare i loro collegi,& tutti gli vfici & grade numero di cittadini richiesti in sulla loro sala, poi feciono venire i detti ambasciadori, i quali allhora presentarono le lettere del Papa addirit te al popolo di Firenze con dimostrazione di paternale amore a' suoi figliuoli, mostrado di volere fare ogni piacere del popolo, & che sempre hauea voluto fare, ma che la malizia, & sagacità d'alquanti cittadini, che si faceuano grandi & possenti, & ricchi per la guerra non haueua patito, ne patiua che la Chiefa ricognosces Le per suoi veri diuoti, e figliuoli i Fiorentini: & questo mede\_

medesimo effetto piu distesamente dissono poi gli am basciadori con simulate & ornate parole, & piene di scandali, a quali fu risposto molto compiutamente,& per le rime dimostrado gli iniqui, & inimicheuoli pro cessi di tempo in tempo de rettori, & gouernatori del la Chiesa di Dio contro al popolo di Firenze, per occu pare la sua libertà, & riducerlo in seruitû come ingrati & sconoscéti de benefici, e seruigi riceuuti dal popolo Fiorétino, per le quali cose era suto necessario prédere l'arme per sua difesa, la quale fare non si poteua sanza offesa dello stato, & honore della Chiesa, & che gli otto della guerra come buoni & cari cittadini, & amatotori, & difenditori della libertà del popolo di Firenze, s'erano con pieno consentimento di detto popolo fedelmente faticati, & fatto francamente l'vficio loro, & cosi si speraua che farebbono per l'auuenire, & infine furono i detti ambasciadori licenziati di vnito animo, & volere di tutto il detto consiglio, & bene poterono largamente comprendere, che alla conseruagione della libertà, il popolo di Firenze era intero e vnito,& sol lecitamente veghiaua.

Haueano madato i Genouesi l'anno passato vno lo ro cittadino al Papaper loro sindaco in seruigio de' Fio rentini per li processi, che'l Papa tutto giorno faceua leggere in Genoua contro a' Fiorentini, & anche per gl'interdetti che poneua in Genoua p cagione de' Fiorentini, il quale tornò del mese d'Aprile 1377 insieme con vno ambasciadore del Papa, & impetrò, che in Genoua potessono stare dieci Fiorentini per alcuno tempo, poi alquanto si prolungò, & in detto tempo madò

LIBRO QUARTO. 589

il nostro comune ambasciadori à Genoua, & suui gran de discordia dell'vdirgli fra il Doge, & l'vsicio de' dodi ci, & couenne, che il Doge gli vdisse sanza i detti 12, & benche il Doge mostrasse aoperarsi molto pe' Fiorenti ni, pure si tenne ci andasse con troppa viltà, cosiderata la grande auarizia, che era fra i Genoues, e Fiorentini.

Et in questi di interuenne in Genoua quasi vno mi racolo d'vno garzone di 14 anni, il quale andandosi spassando l'otio in vna gondoletta à due remi verso il mare, i véti lo pinsono fra mare, e stette perduto otto di,có vno remo perduto, & sanza cibo, dipoi su ripre so, menato viuo al padre, disse era viuuto di certi ver minuzzi, & succiato la camicia molle di rugiada, & per rimedio del caldo, che su di Luglio immollaua la camicia, & metteuasela in dosso molle.

Passando il conte Luzo con le géti della Lega su pel terreno di Fuligno come di nimici, qualche si fosse la cagione il popolo sentendosi presso dette genti si leuò à romore, & corse al palagio, & entrò dentro per forza, & vecisono il nobile & famoso caualiere M. Trincia de Trinci, ilquale teneua quella città come signore, sotto il titolo della Chiesa di Roma, & per piu vituperio di lui lo gittarono à terra delle finestre in su la piazza à dì 28 di Settembre, dipoi ripentuto tornandosì à casa rifeciono loro signore Currado de Trinci.

Come è narrato di fopra M.Giouanni Aguto prese per se la città di Faenza, & rubatola vendè il guscio al Marchese di Ferrara, la quale Astore de' Manfredi gli tolse à di 14 d'Agosto per trattato, che hebbe detro co certi citadini Faentini, ma co aiuto, & fauore delle nre genti della lega, & subito assediarono il cassero, il perche quelli che v'erano dentro, fra pochi di s'arrenderono à patti se fra certi di non fossono soccorsi, & pas sato il tempo lo dierono.

Del mese di Giugno M. Galeazzo Visconti riebbe Vercelli dal Papa & per danari, che fu cosa molto biasimata, che fossono venduti si fedeli huomini alla

Chiesa.

Del mese di Agosto essendo nella lega la città di Bol sena, certi loro cittadini traditori della loro patria vi missono detro genti della Chiesa, che la missono à sac comanno, & presonui molti prigioni d'ogni maniera,

poi la lasciarono in desolazione.

Per la sopradetta ostinazione del Papa nella guerra di nuouo del mese di Luglio 1377 furono rieletti, & cofermati nel loro vficio per altri 6 mesi gli otto sopra detti della guerra, benche con ogni instanzia loro aoperassono in contrario per leuarsi da dosso l'odio, & la inuidia, dicendo, che per honore, ò per fatica che fosse era bene, che ne participassono gli altri cittadini, & non poterono ottenerlo per la grande fede, che il popolo haueua conceputo in loro per le buone operazio. ni,ma pochi di poi piacque à Dio chiamare à le vno di, loro ciò fu Giouanni di Francesco Magalotti sauio & buono cittadino, al quale fu fatto per lo comune gran dissimo honore al seppellirlo alla Chiesa di Santa Cro ce, & in suo luogo fu eletto Simone di Rinieri Peruzzi, il quale allhora era insieme con altri ambasciadore al Papa, ad Anagna per trattare con lui pace.

La disordinata voglia che haueua M. Giouanni de-

LIBRO QVARTO. 591

gli Albergotti Vescouo d'Arezzo, & professione monaco, di venire alla degnità del cardinalato lo mosse à cercare trattato in Arezzo per ridurlo alla diuozione del Papa, & però à dì 30 d'Agosto armato co' suoi cogiurati leuò romore in Arezzo, gridado viua la Chiesa, il popolo à questo grido si destò, & prese l'arme, grida do viua il popolo & libertà, e veggédo il Vescouo, che il suo pensiero non riusciua, si fuggi della città co suoi congiurati, & la terra rimase in libertà, & con la lega.

Non ostante la forza de Brettoni & altre genti che il Papa haueua, nó che dopo la sua venuta in Italia lui racquistasse di quello, che haueua perduto, mal del cótinouo ogni di perdeua di nuouo in sua vergogna, & giudicio, però che del mese di Settembre gli si ribellò San Lupidio nella Marca, che faceua piu di 1500 huo mini, & à M. Ridolfo da Camerino che s'era accostato có lui, & ribellatosi dalla lega fu tolto la terra di S.Maria in Giorgio có grade sua vergogna, e poco poi perdè anche la Chiesa il castello della Serra, & per rimedio di - qste cose madaua il Papa M. Ramondo suo nipote co la compagnia de' Brettoni, perche caualce sino insino in su le porti di Firenze, venono insino in Marema,& combatterono Grosseto, & non che l'hauessono, ma ri ceuettonui dano grade, però che i Fiorentini vi mada rono loro gete à cauallo, & à piè sotto il capitanato di M.Giouanni Aguto, il quale riparò in forma, che le det te genti del Papa non ardirono à venire piu oltre, ma si tornarono indietro con danno, e vergogna, dipoi M. Giouanni co' suoi Inghilesi si tornò verso Perugia, & caualcò le terre della Chiesa, guastando cio che troua-. . .

ua, & in questi di furono caualcate da géte della Chie sa anche le terre di M.Ridolfo da Camerino con arsio

ni & danni di prede, & di prigioni.

Del mese di Luglio in questo anno si partirono di porto Veneri vndici galce sottili Genoueli, le dieci ma dauano in Gostantinopoli allo Imperadore per seruir-lo contro a' Viniziani l'altra andaua in Cipri, ma tornaron pure poi d'Agosto le dette dieci à Genoua, & su forse questo il primo seme di che nacque poi la guerra

fra i Viniziani, & i Genouesi.

Gli ambasciadori nostri, che erano stati ad Anagna col Papa per trattare la pace, tornarono in Fireze à di quattro d'Ottobre, & à di 6 di Gennaio narrarono in vno grande consiglio di richiesti cio che dal primo dì all'vitimo haueano praticato con lui, per la quale narrazione manifestamente, & vnitamente si giudicò per ciascuno, che'l Papa ci straziaua, & per nessuno modo voleua co' Fiorentini altro che guerra, il perche vnitamente si diliberò per tutti che francamente s'attendes se alla guerra có metterui lhauere & le persone, per far lo discredente della sua superbia & odio, & done insino à quella hora s'erano vibiditi in Firenze i suoi inter detti, si consigliò pe' Dottori canonici, che veduto lo ingiusto odio, che portaua a' Fiorentini che si potesse per lo innanzi non vbbidire li interdetti, & douessesi celebrare continuo il Diuino vficio, & cosi si diliberò, cominciò à dì 7 d'Ottobre, appresso per dimostrare bene chiara al Papa la disposizione de' Fiorentini à fare guerra con lui, à di 29 di detto mele pe cossigli opportuni si rifermarono gli otto per vno anno oltre al-

LIBRO QVARTO. la riferma fatta disopra, che veniua à durare il loro vsi cio insino à di diciotto di Febbraio 1378, questo dispiacque molto al Papa, perche benche portasse grade odio a' Fiorentini, pure intendendo la loro disposizione, & la forza de' loro danari, & che co' loro trattati ha ueuano fatto ribellare dalla Chiesa tante terre, intrepi di assai la ferocità dell'animo suo, & segretamente mos se M.Bernabo con mostrare in lui condenza, che si douesse intromettere à cercare per lui pace col nostro co mune, per molti che conosceuano l'animo maligno del Papa, si stimò che per questo modo lui volesse mettere diuisione fra la lega, ma come à Dio piacque preuenuto dalla morte non lo pote fare, quelta riforma degli otto fece molto gonfiare gli animi de' cittadini del la setta alloro contraria, per modo che aoperorono tá to, che missono la città & se in grandi dubij, & à gran di pericoli, come si dirà innanzi.

Benche l'animo del Papa vario, & inconstante togliesse a' Fiorentini la speranza della pace, pure n'erano tanto volontarosi, che ad ogni ragionamento di pa

ce, prestauano gli orecchi.

In questi di mandò il Papa à Firenze per suo ambasciadore il Vescouo d' Vrbino, mostrando volere pace, e sposta la sua ambasciata con buona volontà de
Fiorentini n'andò à Melano, & per parte del Papa sece
commessione in M. Bernabo, come in suo considente
di trattare detta pace, & i Fiorentini anche madarono
loro imbasciata à M. Bernabo à pregarlo che douesse
prendere satica di praticare, & conducere à perfezione detta pace, & però messer Bernabo ordinò d'essere

Pp in

in persona à Sarrezana, e che quiui s'adunassono le am basciate col mandato à poterla praticare, e conchiudere, e fermare,& cosi segui, che il Papa vi mandò il cardinale di Mensa, & l'Arciuescouo di Nerbona suo parente, & venneui ambasciadori del Re di Francia, & della Reina Giouanna per fauoreggiare detta pace, & il nostro comune vi mandò altri ambasciadori, i quali si trouarono con M.Bernabo à Parma, & con lui n'an darono à Sarrezana doue giunsono à di 12 di Marzo, & subito furono alla pratica, & già erano in ragionamenti, che detta pace costasse alla lega per restituzione de dani della Chiesa ottocento migliaia di fiorini in té po di quattro, ò vero cinque anni, de' quali circa la me tà ne toccaua à pagare a' Fiorentini, & il resto à gli altri collegati, & nó parendo a' nostri ambasciadori da fermarla sanza nuouo cosentimento del nostro comu ne, ne vennono tre di loro à Firenze, & ritornarono in là con nuoua licenza del fermarla, & M. Bernabo anche la sollicitaua perche doueua de' detti danari ritrarsene certa parte dal Papa pe' fatti di Bologna, & aspettandosi in Firenze ogni hora la nouella d'essere ferma detta pace, interuenne vno miracolo degno di farne memoria, che stando guardie tutta notte alla porta à San Friano per aprire lo sportello al fante che

Miracolo.

recasse la nouella à qualunche hora venisse, à di ventisette di Marzo 1378 à hore due su picchiata la porta
forte, & domandando le guardie chi era, rispose vna
boce sorte & disse, aprite tosto che c'è buone nouelle
& vliuo, & questa boce vdirono anche altri vicini oltre alle guardie, i quali subito vscirono suori, gridan-

de

LIBRO QVARTO.

595

do vliuo è venuto, & habbiamo pace, & in poco di ho ra fu sparta questa nuoua per tutta la città, & vsciua-no le persone delle case co' lumi in mano, & secionsi molti fuochi, & molti cittadini andarono al palagio de Signori, & trouarono che nessuna nuoua n'era in palagio, perche aprendo le guardie lo sportello della porta per sapere chi haueua picchiato, & detto detta boce, non vi trouorono persona, ne alcuno di quelli di fuori che v'hauesse veduto persona, il perche i cittadini con grande marauiglia si tornauano à casa, & conuenne anche che i Signori vedendo tanto commo uimento nella terra di notte per loro bando comandas sino sotto graui pene, che ogni persona si tornasse in casa, & nessuno vsasse fare festa, ò fuoco, se non sentisse sonare la campana grossa de Signori alla distesa, & come si dirà innanzi, In quello punto che su picchiata la porta à San Friano si trouò poi che passò di questa vita il sopradetto Papa Gregorio vndecimo in Roma, & anche ci fu poi lettere da' nostri mercatanti, che in quella medesima hora s'apprese fuoco nel pa lagio papale in Vignone sanza potersi sapere come, & arse circa le due parti sanza poterui mai rimediare, poi à dì diciannoue di Marzo ci fu lettere da Roma, come il Papa era malato di male di pietra per modo che non poteua campare, di che subito ne furono auuisati M. Bernabo, & i nostri ambasciadori à Sarrezana imponendo loro, che non fermassino alcuna cosa, perche di certo il Papa era morto, ò come morto, dipoi à dì primo d'Aprile mille trecento settantotto ci furono ettere vere & chiare, come il Papa detto era morto

Pp a di

Morte di Papa Gre gorio x 1.

di male di pietra in grandissimo tormento, & pene, & tagliamenti di membro, & apunto in quello punto, & hora che fu picchiata la porta à San Friano, diceuasi per molti, che detto Papa fu figliuolo d'vno altro Papa, fu seppellito con grandissimi honori in Roma, come si richiedeua alla sua degnità, & su tenuta la sua morte grande, & buona nouella per la nostra città, perche era opinioni di molti, che ben che per non potere fare altro hauesse consentita la pace, si reneua certo, che non l'harebbe osseruata, ma che harebbe preso quelli danari, & fatto poi peggio che prima, però che molte volte haueua giurato di non posare mai, che disfarebbe Firenze, & quelto non permisse Idio, anzi nel fiore de' suoi maluagi pensieri lo chiamò à se con dura, & aspra morte, per bene & riposo di tut ti gli Italiani de' quali era singulare inimico lui, e tutti i suoi parenti, & amici: la sua morte benche piacesse in Firenze quasi ad ogni persona, pure dispiacque ad alquanti cittadini, che sotto il titolo della Chiesa di Roma nutricauano, & accresceuano loro setta, la quale si credeua, che segretamente fusse riscaldata, & mantenu ta dalla malizia di detto Papa in destruzione, & disfacimento della nostra magnifica, & nobile città Firenze, & forse se fosse viuuto con l'opere de detti maluagi cittadini, gli sarebbe forse venuto fatto.

Hora tornando pure à nostra materia come la detta nouella di detta morte del Papa fu chiara à Sarrezana, il cardinale stimolato dalla volontà del ritrouarsi à Roma alla elezione del nuouo Papa ruppe ogni ragionamento di pace, & subito si partì, & tornossi à Roma,

## LIBRO QUARTO.

& i nostri ambasciadori si tornarono à Firenze, doue si fece solenne vsici,& celebrazioni per la morte di det

to Papa, benche ci fusse poco amico.

Nell'anno passato 1377 del mese d'Ottobre vno Matteo da Portico co suoi compagni à stanza del con te Francesco da Doadola, il quale s'era ribellato dalla lega, & accostossi à M. Giouanni da Berghettino ribel lo del comune di Firenze prese il castello di Portico, il perche per lo nostro comune vi si mandò molte genti à piè, & à cauallo sotto il capitanato di M. Béghi Buon delmonti.

Ancora in questo anno del mese di Febbraio la gen re della lega, che era presso à Fabbriano entrarono di notte per vna fogna in Fabbriano, & per forza vinsono la terra, & missonla à ruba, li soldati che v'erano de tro per M. Ridolfo con fatica si ridussono nel cassero, & presono anche piu castella di quelle di detto M. Ridolfo, & fecionne come haueano fatto di Fabbriano: Non ostante la lega, & i benefici, che i Bolognesi haueano riceuuti da' Fiorentini à demonstrazione del loro inconstante animo, nell'anno passato si fece in Bologna vno consiglio di circa 676 huomini, nel quale si diliberò, & ottenne, che triegua, ò pace, ò qualunche altra conuegna si potesse hauere col Papa si pigliasse, ben vi aggiunsono per colore, che non si intendesse fa re contro al comune di Firenze, ne cotro à gli altri col legati, & allhora la triegua con gli altri collegati era ferma per due mesi, gli ambasciadori del nostro comu ne, che continouamente vi stauano; per paura del loro volubile animo, & consueto al giogo della tirannia,

Pp 3

& per isdegno di questo subito si partirono, & appresso di loro tutti i soldati, e à cauallo, & à piè, che v'erano del nostro comune di Firenze.

Morto Papa Gregorio XI nella città di Roma, e fat te le sue essequie, segui secondo che habbiamo sentito da persone degne di fede, che vi furono presenti, che i Romani si strinsono insieme, & feciono deliberazione di pregare dolcemente ogni cardinale in particulare, & poi tutti insieme che douesse loro piacere di eleg gere Papa Romano, ò almeno Italiano, & cosi feciono domandandolo loro di grazia, & con ogni humanità, & da tutti hebbono buone & cortesi risposte, benche generali,& vero che il volgo ignorante porgeua per la città parole piu baldanzose, dicendo alle piazze, & a' canti volemolo Romano, & queste parlanze sentiuano tutto di i cardinali da i loro familiari, che l'vdiuano dire per la terra, & sappiendo le condizioni di quello popolo essere leggieri, corrente, & siero, e di poca consi derazione, però innanzi che si rinchiudessono in Con claujo si adunorono insieme nella Chiesa di Sato Giuliano, & quiui di nuouo tutti insieme & in disparte furono pregati dal popolo d'ogni qualità piccoli, & gradi di quello medesimo, cioè che dessono loro Papa Ro mano, ò Italiano, & hebbono simili & piaceuoli risposte, & in quello luogo commissono i cardinali à M. di Limoggia, il quale era il piu pratico & il piu sagace, e astuto, che fosse in tutto il collegio de cardinali oltramontani à pensare, & ordinare come poressono sanza fruțto placare il popolo Romano, il detto cardinale era singularissimo amico d'vno M. Bartolommeo Arciue (couo LIBRO QVARTO.

599

scouo di Bari, il quale per auolo era Pisano d'vno castel lo detro Perignano, & per padre Napoletano, e il quale vscito di Perugia tutto il tempo della sua vita s'era alleuato, e cresciuto in corte di Roma, e Auignone, & co molti, e grandi honori sempre era stato carezzato dal Papa, & da' cardinali, & lungo tempo era stato vicario del cardinale di Pampalona vicecancelliere del Papa, à costui s'adirizzò il detto cardinale di Limoggia, & à lui domandò consiglio che modo gli pareua, che i cardinali hauessono à tenere di cotentare il popolo di Ro ma sanza perdere, & disfare la corte oltramontana, & dopo molti ragionamenti hebbe per configlio dal det to Bartolommeo, che eleggessono vno Romano in pa role, & vno oltramontano in fatto: Piacendo queito conglio al cardinale, & reputandolo puro, & leale, poi che cardinali furono rinchiusi in Conclauio, & staroui piu, e piu dì, per mostrare che ponderatamente, & có matura deliberazione venissono al fatto, & pensando che'l detto M. Bartolommeo fusse buono alla loro fac cenda, con tutte le boci oltramontane lo elessono in Papa,& di presente mandarono per lui. il cardinale de gli Orsini, il quale con molto, & sollicito procaccio cer co haueua di essere eletto stimando che quello, che haueano eletto fosse oltramontano, si fece à vna finestra, & à gli amici suoi, che molti vene erano intorno aspet tando che lui fosse Papa, disse loro, che eletto haueano & oltramontano, costoro adunorono subito grade par te del popolo, & vennono al luogo doue erano i cardi nali, & contro alloro tanto impeto feciono, che gli co strinsono à fuggire su pe' tetti, & alcuno ne saettarono

Pp 4 pi

piu tosto per terrore, che per fare loro male, infine per placare il popolo chiarirono come haueano eletto Ita liano, cioè M. Bartolommeo da Napoli Arciuescouo di Bari, & nominaronlo Papa Vrbano VI, & adi 13 d'Aprile ne fu lettere in Firenze della sua elezione fatta à di otto del detto mese, & subito si elesse in Firenze vna ambasceria che andasse à lui per cercare d'haue re pace con lui, & per leuargli ogni sdegno si diliberò di riporre, & osseruare lo interdetto, che era leuato, & cosi si fece à dì 16 di Maggio, & à dì 17 partirono gli ambasciadori, & andaronne à Roma molto horreuolemente, i nomi de' quali furono questi, M. Donato Barbadori giudice, Bindo di M. Iacopo de' Bardi, M.Alessandro dall'Antella Dottore, M. Mainardo Ca ualcanti caualiere, Veri di Cambio de' Medici, Matteo di Iacopo Arrighi, M. Pazzino degli Strozzi caualiere, & Stoldo di M. Bindo Altouiti.

Elezione di PapaVr bano V I.

Del mese di Luglio seguente si fuggirono, & ribellarono quattordici cardinali oltramontani dal detto nuouo Papa, & andaronne ad Anagna, e dipoi à Fondi, & allhora era questo Papa à Tiboli, poi di Settembre venne à Roma, & allhora scrissono i detti cardinali per tutta Christianità, come questo non era vero Papa, & mandarono i Brettoni adosso allui e a Romani, & teneano in Roma castello Sant' Agnolo, & quat tro cardinali Italiani, cioè quello di S. Piero, & quello di Melano, & quello degli Orsini, & quello di Firenze si missono in mezzo fra il Papa, & i cardinali suggiti, & in detto mese morì il cardinale di San Piero, & il Papa rimase solo.

Di-

601

Dipoi à di ventisette di Settembre 1 3 78 furono nuoue, e lettere in Firenze, come i detti cardinali fuggiti haueano eletto vno altro Papa, cioè il cardinale di Gineura, che fu quello, che condusse i Brettoni in Italia, & che fece la crudeltà à Cesena, & vendè Vercelli, Principio della scis-& altre terre del Piacentino à messer Galeazzo, & no- ma di due minoronlo Papa Chimento settimo, costui rimenò i detti cardinali, e tutta la sua corte à Vignone, & Papa Vrbano sopradetto fece di nuouo ventinoue cardi nali, & rimalesi con la sua corte à Roma, & cosi fu diuisa la Santa Chiesa fra due Papi, con grande loro vergogna, & confusione di tutta la Christianità, & benche hora i detti cardinali ribellati scriuessono per lo mondo, che Papa Vrbano non era vero Papa, prima nella sua elezione haueuano scritto il contrario, cioè che l'haueano eletto legittimamente per vero Papa, & però da tutti i Christiani fu reputato Papa Vr. bano per vero Papa, saluo che da' Franceschi.

Del mese d'Agosto morì in Pauia M. Galeazzo Visconti, & in suo luogo rimase signore M. Giouani Galeazzo conte di virtù.

A dì primo d'Ottobre furono lettere in Firenze da detto nuouo Papa Vrbano sesto, come haueua leuato via tutti i processi fatti contro a' Fiorentini per lo suo antecessore, & fermato con loro buona pace, & à di ventiquattro di detto mese si publicò in Firenze in su pergami, & in su la piazza de' Signori, & venneci due Penitenzieri ad assoluere ogni persona d'ogni cosa passata, & fecesene grandissima festa, & fuochi.

E in questo

E in questo tempo anche i Perugini s'accordarono con lui, & riceuettono da lui buona pace.

E l'antipapa detto fece di nuouo sei cardinali tre

del Regno, & tre oltramontani.

E del mese di Gennaio venne in Firenze per ambasciadori della Reina Giouanna, M. Mainardo Caualcanti, & vno Arciuescouo per confortare i Fiorentini, che tenessono con l'antipapa, come faceua essa prosse rendo piu vantaggi, che no haueano da Papa Vrbano.

In questi di mori di subito in Vignone il cardinale di Troana sermonando contro à Papa Vrbano, & in questi medesimi tempi morì nella Magna lo Impera-

dore Carlo.

Et in questo medesimo tempo, & di Gennaio capitarono in Firenze due cardinali di nuouo eletti da Papa Vrbano, che andauano à lui à Roma, cioè l'Arciuescouo di Lanzone, & il cardinale di Vercelli della casa dal Fiesco.

E in questo medesimo mese arrivarono à porto Pisano quattro cardinali Limoggini di quelli che furono di Papa Gregorio XI, che n'andavano in Provenza all'antipapa in su due galee di Provenzali, & andavano rubando chiunche trovavano.

Ancora in detto mese vennono in Firenze ambasciadori del Re d'Vngheria, i quali significauano la sua
venuta all'Aprile per pigliare il reame di Napoli dopo
la morte della Reina Giouanna, & come voleua sostenere, & credere in Papa Vrbano, & così mandaua à dire alla detta Reina, che facesse lei, & però si diliberò
di mandargli ambasciadori incontro à prossereglisi:

A di

LIBRO QVARTO. 603

A dì 10 di Febbraio si cominciò à fare lo Squittino de' Signori,& Collegi, che si chiamò dell'vnione,& in do

dici di si compie.

Et in questi di si rubellorono certe castella da Geno uesi disseti per fattura di M. Bernabo, & in piacere de' Viniziani, che già cominciauano ad aissarsi coi Genouesi, mandoronui i Genouesi gente, & pacificaronsi con loro, che su assai dispiacere a' Viniziani, perche san za dette castella non poteuano i Genouesi armare galee contro à loro.

A dì 10 d'Aprile M. Giouanni Aguto capitano del la Lega co' suoi Inghilesi, & co' Brettoni, & altre geniti si parti di vald'Arno, & di Valdinieuole, & passarono in Lobardia à petizione di M. Bernabo p fare guerra à Verona à quelli della Scala, che n'erano Signori.

A dì 24 d'Aprile pure in detto anno venne à Geno ua vno notaio Viniziano, & sfidò i Genouesi per mare, & per terra per parte de' Viniziani, & cost i Genouesi loro.

E poco poi i Genouesi leuorono se insegne del Re d'Vngheria in su dieci galee, che mandauano contro a' Viniziani per entrare nel Golfo, se quali ne' mari di Gaeta si scontrarono in quattordici Viniziane, se quali ne presono cinque delle dieci dopo molta zusta per di fetto delle altre cinque, che si suggirono à Genoua, per questo i Genouesi di nuouo ordinorono d'armarne ve ti, & in questi di su romore in Genoua, & disseciono Doge M. Domenico da campo Fregoso, & di nuouo elessono M. Niccoloso da Guarco, & vno loro corsale con tre galee prese piu legni, & robe de' Viniziani.

E poco

E poco dipoi passorono sopra Porto Pisano diciotato galee di Genouesi armate, & à Trau in Schiauonia si scontrarono in trentacinque de' Viniziani, ma le Genouesi si dierono à suggire, & per essere sottili, & leggieri scamparono, & le Viniziane erano grosse.

Et in questi tempi i frieri di Santo Giouanni hebbo no vna grande rotta in Romania da' Greci, & Albane-

si, & funne fra presi, e morti circa 4000.

E in questo anno medesimo M.Bernabo fece accor do con quelli della Scala Signori di Verona.

E GLIE' necessario à volere bene fare intendere le cagioni della grande nouità, & reuoluzione quasi incredibile, che fu in questo anno in Firenze tor nare alquanto adietro à delle cose passate, & massime al fatto dell'ammunire, come fu tocco adietro nell'an no 1357, & poi nel 1360, & del trattato, che per simi le cagione fu in Firenze, pure insino all'anno 1371 la faccenda si passò piu leggermente, che pe'l passato, ò per l'auuenire, nondimeno di di in di cresceua la ingre cazione negli animi de' cittadini, ma occultaméte per paura di peggio, & essendo venuta questa pessima ope razione à tanto che ogni artefice, & buono cittadino quantunque fosse di nazione, ò d'animo Guelfo, viueua sotto questa paura d'essere ammonito, ò fatto rime dire, entrò Gonfaloniere di Giustizia à di primo di Set tébre 1371 Vguccione di Riccardo de' Ricci, il quale per porre fine, ò freno à tanto disfacimento della città, diede opera, che per gli opportuni cossgli si prouidde, che i capitani della parte Guelfa fossono 9, & che i 2 fossono

LIBRO QVARTO.

605

fossono delle 14 minori arti, & che nessuno potesse es sere ammonito se prima no fosse deliberato per le due parti de' detti capitani con 24 altri cittadini, i quali si traessino à sorte, & à fortuna d'vna borsa, che à questo fine si facesse de' cittadini Guelfi, & discreti, & similemente poi ad altri prioratichi si fece dell'altre prouisio ni à simile intenzione, & benche nel principio s'vsassi no bene, pure finalmente per diabolica instigazione si praticorono, & víorono male, & molto peggio che le prime in ammonire i buoni è fargli rimedire, & colorando di seguirle l'vsauano fraudolentemete, & cotro alla vera intenzione, & doue i due dell'arti minori vi furono messi per freno riuscirono sprone à pugnere gli altri à far male, & però quegli a' quali piaceua l'ammu nire, temédo che no montasse in palagio qualche volta vn priorato, che ponesse tale freno ch'ammonire no si potesse per alcuno modo, procacciarono che si facesse, & coss si fece vna prouissone pe' cossgli cotenente che niete si potesse per lo innazi diliberare in palagio in fauore, ò disfauore degli ordini della parte Guelfa,se pri ma no si diliberasse pe' Capitani,& Collegi della detta parte, la quale si fece del mese di Febbraio 1371 essedo de' Priori Bonaiuto Serragli, & Mastino Seminetti, a' quali s'attribuì principalmete qual opera, beche ne fos se trouatore M. Lapo da Castiglióchio, della quale rifor magione vscì tato terrore à ogni cittadino, che niuno ardina di parlarni cotro, saluo Piero Fastegli Petriboni, ilquale di genaio 1372, essedo de Priori, e paredogli che que fosse disfacimeto della città, e di parte guelfa volle dare opera, & ordine di prouedere p riformagione,

che nessuna ammonizione valesse, se prima nó fosse ap prouata pe' Signori, & Collegi del palagio, la quale co sa non che gli fosse consentita da' suoi compagni, ma tutti gli si riuossono adosso, chi per vno rispetto, & chi per vn'altro, & tanto romore ne seciono, che molti de gli ammonitori cossigliarono, & procacciarono, che gli fosse tagliato il capo, dicendo, che egli haueua voluto guastare parte Guelfa, & il dì che vscì dell'vsicio, essendo richiesto per parte de' Capitani della Parte Guelfa, compari dinanzi à loro con la coreggia in collo réden dosi in colpa di ciò che hauea voluto fare, dicedo si cre deua fare il bene, honore, & vtile de' Guelfi, & nientedimeno fu ammonito per sospetto à parte Guelfa, & p questo esempio nessuno ardiua à parlare contro à cosa che si facesse pe' capitani, & ogni cittadino staua loro suggetto, & simili, ò piu maligne operazioni si feciono, poi l'anno seguente del mese di Gennaio, & Febbra io quando furono ammoniti Vieri di Berto degli Sca li,& Iacopo di Vani da Petrognano,& piu altri, le qua li ammonizioni furono sollecitate, & fauoreggiate per l'vno degli artefici, benche l'altro le contradicesse, tan to che i suoi compagni tennono ragionamento d'ammonirlo, & dispiacqueno tanto queste ammonizioni ad ogni buono cittadino, che essendo de' Signori Giouanni Magalotti, & desiderando porre rimedio à tanto male, & essendo proposto, fece adunare in palagio vno grande consiglio di richiesti di piu di 600 huomi ni, nel quale per molti saui, & valenti su detto in su la ringhiera, che l'atto dell'ammonire non era altro che disfacimento de' Guelfi, & di parte Guelfa, saluo che il soprafopradetto M.Lapo, che allhora era de' capitani, & andò in su la ringhiera, & volendo difendere l'ammunire per cosa giusta, & necessaria, fece si lunga diceria, che il detto Giouanni Magalotti gli fece dire, che facesse si ne al suo dire, & scendesse della ringhiera, il perche egli rompendo il suo dire con parole molto sdegnose conchiuse, che era per dire in fauore di parte Guelfa, ma che i Signori gli comandauano, che non dicesse piu, al lhora vno de' Signori, cioè Manetto di Ser Ricciardo si leuô su, e disse, io non velo comando io, anzi dite ciò che vi piace, allhora rispose Giouanni, e io lo comando io, che sono proposto, vedendone M. Lapo quistione tra' Signori, Itette fermo, e non si parti della ringhiera, allhora si leuò sû Lionardo Beccannugi Gonfalonie re di Giustizia, & racchetò i detti due de' Priori, & disse à M. Lapo che dicesse il suo parere, ma con breuità, finito il dire di M. Lapo, parlorono poi molti altri, & finalmente per tutti si conchiuse, & consigliò vnitamente, che pe' Signori co' loro Collegi, & Capitani di parte Guelfa con quelli cittadini, che alloro piacesse, si prouedesse, che allo ammonire si ponesse freno, ò fine, & presene per quella sera ogni buono cittadino grade allegrezza, & conforto: ma perche il malore non era maturo niente sene misse ad essecuzione, Se no che det to Manetto per le dette parole fu scritto alla parte per difenditore, & benefattore di parte Guelfa, & il detto Giouanni fu notato per sospetto alla parte, & elessonsi certi cittadini, che insieme con due per collegio, & co capitani della parte hauessono à prouedere à ciò, ma per le contrarie operazioni del detto M. Lapo, & piu al tri,

tri, che con questo harebbono voluto anche leuare via il dare delle petizioni, non si pote conchiudere cosa al cuna, & rimase l'ammonire ne suoi primi termini, dipoi soprauenne la moria del 1374, & la guerra della Chiesa, & poi raffreddò tanto questo atto dell'ammonire, che pochi furono ammoniti di cui si facesse stima insino al mese di Settembre 1377, saluo che Giorgio degli Scali valente & guelfo cittadino, il quale fu ammonito di Nouembre 1375 per nimistà & vendetta di Sinibaldo di M. Amerigo Donati, & de' compagni, eccetto Simone di Rinieri Peruzzi, che non vi si volse trouare, la quale ammonizione fu fatta con grandislima ingiustizia, considerato quanto bene si portò quan do fu Gonfaloniere di Giustizia, in honore del nostro comune, & però dispiacque ad ogni buono cittadino in tanto che molti Guelfi cittadini mossi da giustizia apertamente la biasimauano, per modo che erano minacciati ne' ragionamenti alla parte di fare loro taglia re il capo, & funne grande mormorio per Firenze, i ca porali dell'ammonire principiorono ragionamento di volere ammonire ogni cittadino, che non fosse di loro animo, & cominciarono ad ammonire Niccolò di Boc chino, Attauiano Dini, & molti altri guelfi & buoni cit tadini,& poterono tanto questi instigatori,che fecion che a' capitani, che feciono queste vltime diliberazioni, & ammonizioni oltre alle grandi lode che dauano loro, come se di nuouo hauessono trouata parte Guelfa, eziádio in segno & honore fu dato à ciascuno di loro, da'loro successori vna targa dell'arme della parte & vna lácia, i quali da saui furono tenuti i peggiori doni, che

LIBRO QVARTO.

609

che mai si dessono nella nostra città, però che furono affrettamento de mali, che poi seguirono, però che de siderado i loro successori hauere simili honori, ammonirono certi altri Guelfi, & buoni mercatati, ma quelli, che seguirono poi fra quali furono Bonaiuto Serragli, & M. Lapo da Cattiglionchio, non che premiassono i loro antecessori, anzi n'ammonirono vno, ciò su Baco Tosti, & pos del mese di Gennaio n'ammonirono vn'al tra brigata pure Guelfi & mercatanti, & cosi no stauano in altra pratica l'vno vsicio dopo l'altro, che d'ammonire di nuouo, ò fare rimedire certi per non essere ammoniti, & chi non si rimediua era spacciato, & così chiunche gli biasima, fra' quali fu M.Donato del Ric co Gherardi, il Tolofini Mozi, Soldanieri, Mozi, Couoni, & molti altri & buoni Guelfi, e mercatanti, per le quali ammonizioni ogni cittadino staua in tanta paura, che nessuno ardiua à parlare, & oltre à ciò questi per uersi capitani per fortificare piu le loro pessime operazioni presono certa balia per la quale erano i maggiori, eziandio a' capitani sequenti piu che i capitani, & con quelta balia accoppiarono sei capitanati sequéti in sei pallottole, mettendo in ciascuna de piu iniqui, & arrabbiati allo ammonire, che seppono scegliere delle borse, la quale cosa benche sommamente dispiacesse ad ogni buono cittadino, nientedimeno nessuno ardiua parlarne, ò biasimare, ma piu tosto gli lodauano, & per questo ogni di cresceua loro l'ardire, in tanto che i loro successori instigati da' sopradetti due demoni, & seguendo le vestigie de' passati feciono rimedire molti cittadini, & infine ammonirono

29 Luigi

Luigi di Poltrone Caualcanti, & i Mannelli dal ponte vecchio, & il piu honoreuole caualiere di popolo di Fi renze, ciò fu M. Francesco Rinuccini, & certi altri mol to Guelfi, & migliori che loro, che ammoniuano, & se guitado pure di male in peggio alla tratta de' Signori, che doueuano entrare à di primo di Maggio nel 1378 ammonirono piu cittadini, già tratti per essere de' Signori, conoscendogli buoni, & adatti à resistere a' loro mali pensando di ammonire tanti che ne fossono tratti alquanti loro confidenti adatti à resistere al buono animo di Saluestro di M.Alamano de' Medici già trat to Gonfaloniere di Giustizia, il quale era disposto à por re rimedio à questi mali, & tennono pratica d'ammonirlo, & non ardirono di farlo, & benche si fossono par teggiati con alcuni de' Priori, non parendo loro però essere tanto sicuri, per diabolico consiglio di M. Lapo in quelli tre di innanzi all'entrare de' Priori ammonirono vno de' 12 del quartiere di Santo Giouanni, ciò fu Maso funaiuolo, acciò che fusse tratto qualch'vno de' Medici, che desse divieto al detto Saluestro, acciò che non potesse pigliare il Gofalone della giustizia: ma il nostro Signore Idio per rimediare à tanti mali, spirò ne' collegi, che per isdegno dell'ammonire di Maso no patirono che si traesse il suo scambio, se prima il detto Saluestro non hauesse preso il suo vsicio, & tutto questo inanimò molto piu il detto Saluestro à rimediare à tanti mali, & maluagie operazioni di si peruersi cittadi ni, & i capitani co detti peruersi s'argomentauano in contrario, credendosi tra con minaccie, & con lusinshe hauere tanto apperato che Saluestro niente faces-

Salueftro di M. Alamanno de Medici go faloniere di giustizia-

se contro à loro, ma lui stette sempre costante nel suo buono proposito, nientedimeno pure temeua del por re à quelta malattia si forte medicina che fosse pericolo della città, & però essendo proposto ordinò di concordia co' nuoui capitani che si pose rimedio per rifor magione al modificaméto delle petizioni, & hebbe pro messa da' capitani, che si prouederebbe per modo allo ammonire, che nessuno per l'auuenire sarebbe ammonito se non fosse veramete ghibellino, & di questo poco si contentò il popolo, anzi forte ne sdegnò, e i capitani aoperorono tutto il contrario, che missono fra lo ro à partito essendo proposto Bettino da Ricasoli piu buoni cittadini de 12 nuoui per ammonirgli, & otten nono fra loro d'ammonire due, cioè Giraldo Galigaio, & Francesco Martini, & trassono, e feciono raguna re i 24, ma perche non si commisse frodo nella tratta come si soleua furono huomini si discredenti, che mai non si vinse fra loro d'approuare la detta ammonizione, in tanto che fra i capitani fu ragionamento di fare loro vergogna, & tennono sopra ciò consiglio, & fuui de' consigli in pro & in cotro, pure pe' peruersi si otté ne di trarre nuoui 24,8 vsossi nella tratta ogni disone stà, & ragunati nuoui 24 no vincedosi anche fra loro, il detto Bettino proposto fece serrare il palagio, & dar si le chiaui, giurado à dispetto di Dio, che innazi che si A dispetto partissono coueniua che si vincesse, e finalmete sonate le 8 hore messo il partito 22 volte per istracca si vinse la dett'ammonizione, la quale molto dispiacque à ogni buono cittadino, e massime aldetto Saluestro, & a suoi copagni, & fu quasi tutta la città commossa à romore,

Qq

pure tacédo per paura, ma come piacque à Dio, che diipone ogni cosa, Saluestro Gonfaloniere predetto à di 18 di Giugno, entrado la seconda volta proposto fece ragunare i collegi, & il cossglio co le capitudini, co aio di mettere, & fare approuare vna provisione che daua rimedio all'ammonire, & poneua gli ordini della giulti zia a' gradi, e certi popolani faceua de' gradi, la quale se tendola i capitani co' loro arrabbiati si contraposano quato poterono aoperando co suoi copagni de' Priori per le promesse riceuute da loro, & co minacce, che no vollono stare à sedere, ne rédere faue à detro partito, p la quale cosa vedendo Saluestro, che i rei poreuano più che i buoni quasi come disperato si volle vscire di palagio, di che fu vno grande romore per tutta la città,& molti presono l'arme, & gridossi viua il popolo, & mol ti che erano ragunati nel palagio della parte co' capita ni sen'vscirono in grade fretta, & molti sen'vscirono p le finestre, temédo il furore del popolo, & finalméte la petizione di Saluestro si modificò, & niente si fece per quello dì, se non che a' gradi si posono gli ordini della giustizia per vno anno, & che niuno de' gradi potesse rédere faua à partito di popolano, & cosi fu côfermato l'altro di nel configlio del comune, & piacendo molto questo à gli artefici, ordinarono per honore, & comen dazione di Salueltro, che i cosoli d'ogni arte co' suoi ar tefici andassono a' Signori, & ringraziargli del fatto, & cofortarglidi fare piu innazi à sicurtà dell'arti,& à libe rargli di tata tirania quata eraquella dell'ammonire,& da qui innanzi gli artefici si cominciarono à intendere insieme, & praticare di porre tale rimedio, che nessuLIBRO QVARTO.

613

no artefice guelfo potesse essere ammonito, ò posto per sospetto alla parte, & ordinorono che il di seguente, cioè Domenica à di 28 di Giugno 1378, ogni consolato fossono alla loro arte co' loro artefici à praticare di detra materia, & fu in questo di la terra in tato bisbi glio, & solleuamento, che si votorono grade parte de fondachi, & botteghe per sospetto, & per lo cotrario i capitani per riparare ordinorono, che vno di loro per parte de Signori andasse à tutte le case de cosolati à di re che si douessono partire, & leuare via tali ragunate, & per quello di si partirono, ma il di seguente no ostan te il comandamento, di nuouo si ragunarono, & poi n'andarono in palagio à pregare i Signori, & riscardar gli che douessono prouedere sopra questi fatti, per mo do che si potesse viuere sicuramente, di che segui che pe' Signori co' loro Collegi, & Capitani di parte, & vno per capitudine d'ogni arte, & co' dieci della libertà si diliberò, che per rinformagione si prouedesse che la rinformagione del Mastino si leuasse via, & che essi hauessono piena balia à prouedere intorno allo ammonire, & ad ogni altra cosa che paresse loro, poi il seguente di in su la terza essendo ragunato il consiglio per approuare la detta prouisione, & essendo gli artefici ragunati alle loro arti, & armati sotto i loro gonfaloni, si leuò vno romore gridando viua il popolo, e libertà, & muoiano i tiranni, & traditori, & in questo romore tutte l'arti con i loro Gonfaloni corsono in su la piazza de' Signori, & stando quiui si mosse il popolo, & corse col fuoco alle case di piu cittadini de' sopradetti arrabbiati ammonitori,

& quelle arsono, & rubarono, & quasi tutto di stette il popolo in questo esercizio, i nomi de' cittadini delle caté arse, e rubate furon queste, cioè, Carlo degli Stroz zi, M. Lapo da Castiglionchio, Piero di Filippo degli Albizi con alcuni suoi consorti, il Mattino Seminetti, M.Ristoro Canigiani, M.Gherardo Buondelmonti in scambio di M. Benghi, Simone . . . de' Pazzi in scambio di Antonio di Guidotto suo consorto, il Migliore Guadagni, à Bonaiuto Serragli fu rubata la ca. Ta,ma no arfa, & il simile ad Alessandro Buondelmonti & arsono la loggia de' Buondelmonti, e ancora per altro odio del popolo furono rubati M. Filippo Corsi ni, & M. Coppo di Cione del Cane e fratelli, & ruborono il munistero de' Romiti degli Agnoli, doue era rifuggita molta roba de' cittadini, & fuui morto vno conuerso, & anche feciono grande punga d'ardere la camera del comune, in tanto che i Priori vi corsono in persona à difenderla, & pure si difete mediante il soccorso dell'arti,& de' Gonfaloni, & approuossi la detta perizione, e balia nel configlio del popolo, & il di segué te in quello del comune, & sentendo i Signori, che cer ti Fiamminghi tessitori voleuano muouersi à rubare, feciono caualcare i Rettori per la terra accompagnati da soldati, & da molti cittadini à cauallo, & à piè co pennoni de' Gonfaloni delle compagnie, & fecionne impiccare quattro de' detti Fiamminghi in ogni quartiere vno, à cui s'abbatterono, & per questo modo si ri parò, che piu nessuna ruberia su fatta, e il di medesimo si ragunarono i sopradetti della balia, cominciando à trattare de' modi del riposare la città, & massime in có

LIBRO QVARTO.

615

tentamento degli artefici, & poi fra'l tempo della loro balia feciono rubello M.Lapo sopradetto,& i suoi con sorti feciono de' grandi, anche feciono de' grandi Piero di Filippo degli Albizi, e Maso suo nipote, Bonaiuto Serragli, Carlo degli Strozzi, e Strozza suo figliuolo, e M.Ristoro Canigiani, e diuietorono per certo tempo dagli vfici del comune,& della parte, il Maltino & Piero suo fratello, Piero di Masino dall'Antella, Giouanni Giugni, Giouanni di Piero Bandini, Niccolò di Sandro de' Bardi, Anibaldo Strozzi, Antonio di Niccolò Ridolfi, M. Giouanni de' Ricci, Piero Canigiani, e piu altri, & prolungorono per certo tempo il divieto degli Albizi, & intorno all'ammunire prouiddono che chi per innazi fosse ammonito ingiustamente n'haues se certo ricorso a Signori Priori, & restituirono 52 del le famiglie, che erano state ammonite in fra noue mesi prossimi passati, & riserboronsi da potere restituire degli altri, quegli che alloro paresse che ingiustamente fossono stati ammoniti, & prouiddono, che le sopradet te pallottole, ò vero accoppiamento de' capitani si do uellono disfare, & à se dierono preminenze, & immunità assai, e licenza di potere portare arme, & altre cose.

Poi à di primo di Luglio entrò Gófaloniere di Giustizia Luigi di M. Piero Guicciardini co' suoi cópagni Priori, & nella loro entrata non si osseruorono le solen nità vsate del sonare delle campane, & del sermonare in su la ringhiera, ma tutte si feciono nella sala del con siglio, & il palagio stette serrato con la gente dell'arme in su la piazza à guardia, che su reputata vistà, & Salue stro su raccompagnato à casa con grande honore, e gé

te,& correuano le vie, parédo che ogni persona deside rasse di vederlo & fargli riuereza, dipoi manifestadosi à gli artefici le cose fatte per la balia, & nó parédo loro à bastaza à loro sicurtà, & à punizione de rei, & iniqui cie tadini cominciarono à ragunarsi,& conferire insieme, p trouar modo che qllo, che pareua loro che fosse man cato si facesse, & primaméte feciono, che ogni arte douesse fare vn sindaco, ò due có pieno mádato à douere, e poter difendere ogni artefice da ogni oppressione, & ingiuria, la qual cosa sétendossi pe' SS. fectono richiede. re tutti i Cóloli, & ripresongli aspraméte, & comadaro no, che i detti sindachi, & ragunameti no si facessino, & i sindacati fatti si disfacessino, la quale riprésione, & comadaméto béche fosse fatta per parte & in presenza: di tutti i Signori, nodimeno da alcuni di loro da parte furon cofortati i Cosoli à seguir la loro impresa, e però seguitorono pure ne loro ragunaméti, & ponédo à ció mano i 7 della mercatatia, si ordinò e creò vna petizio. ne per parte di tutti gl'artefici, nella quale fra l'altre co se si coteneua, che niuno il quale egli, ò suo ascendente dal 1312 in quà fosse stato Priore, ò 12, ò gófaloniere di compagnia, ò Capitano di parte, ò Consolo d'alcuna arte non potesse essere ammonito se prima no fosse deliberato per l'vficio de' Priori, e Collegi, & 10 di libertà, & vno per capitudine, gli altri potessino essere ammoniti secodo le solennità vsate, ma no valesse tale ammonizione se in fra tre di nó fosse approuata pe' Si gnori co' sopradetti vfici, & che ogni borsa degli vfici della parte si douesse annullare,& di nuouo rifare, e che tutti i Sındachi predetti, e tutti i Consoli, che allhora erano hauessono tutte quelle preminenze, che haueano dato à se quelli della balia, & molte altre cose in fauore degli artefici, E à dì 9 di detto mese data questa petizione a' Signori, e ragunato il consiglio del popolo per questa cagione, & no vincedosi fra Signori, & Col legi per poterla poi mettere a' cossigli, parendo pure ad alcuni, che si douesse alquato correggere, ò modificare, ne segui che tutta la città si comosse, & prese l'arme, & serraronsi le botteghe, & però per lo meglio s'approuò la detta petizione, prima fra SS. & Collegi, & poi nel conglio del popolo, e del comune interacome su data, & cosi si die essecuzione à fare nuoui squittini de capitani della parte,& d'ogni altro vficio della parte,& tras sonsi i nuoui capitani, e surono veramete huomini saui e discreri, & di buona codizione, p la qual cosa si pensò pe' cittadini, che la città douesse rimanere i pace, efosse postofine à gli scadali passati, ma il nimico di Dio, & de gl'huomini comosse gli artefici à no essere coteti à qua to p quella perizione era fatto, e massime nella punizio ne di glli, i quali erano stati principali all'ammonire,& di nuouo si cominciorono aragunare i Cósoli, e Sinda chi dell'arti, no ostate, che molte volte da' SS.fossono vietati tali ragunameti, îfine deputorono i SS. due p col legio à conferire co' detti Sindachi quello, che per loro si douesse domandare, perche tutta la città ne staua co mossa, & in suspizioni, & duranti questi ragionamenti vénono le nouelle della pace fatta col nuouo Papa Vr bano VI, com'è tocco adietro, la quale béche fosse co nosciuta bu ona nouella, pure poco altro sene sece che i fuochi, per cagio ne di detto somouimento, & perche i Signori

i Signori haueano alcuno sentore, che fra il popolo mi nuto, cioè, la uoranti d'arte di lana, & simili si faceua có giura, & postura di mettere la terra à romore, & per tro uare il vero feciono richiedere,& dinanzi alloro comparire quattro lauoranti d'arte di lana, che si diceua era no di ciò capo, & la notte seguéte gli feciono forte tor mentare, di che seguì grande mormorio fra i congiura ti,& mostrorono segni di douere romoreggiare,& però i Signori la notte vegnente feciono adunare in pala gio i Collegi,& i Consoli, & Sindachi dell'arti per con ferire con loro, & pigliare partito sopra questo dubbio, & che partito si pigliassono, la mattina seguente inna-zi mezza terza à dì 20 di Luglio hauendo i Priori dinanzi da loro . . . da Città di Castello, il quale si prof feriua hauendo 100 fanti di fare sì, che nessuno romo re sarebbe, si leuò la città à romore, correndo qui quà, e chi là, & innanzi che fosse terza vscì vna grande torma di questo popolo minuto di Camaldoli, e S. Piero gattolino ragunati à vno segno di capana dato fra loro, & il simile fece vn'altra torma di Belletri, & corsono in su la piazza de' Signori, gridando viua il popolo, & domandando che i detti presi fossono rilasciati, & faccendo i Signori resistenza del rendergli, corse il popolo à casa il detto Luigi Gonfaloniere di Giustizia, & sanza rimedio arsono la sua casa con cio che v'era den tro, & poi tornarono in su la piazza ridomandando i presi con tanto impeto, e romore, che liberamente surono loro renduti, & riscaldati, e preso cuore con furo re corsono nel palagio dello essecutore, & per forza gli tolsono il Gonfalone, con che mandaua la giustizia, &

Primo romore de' ciompi. LIBRO QVARTO.

619

con quello n'andarono à casa d'Alessandro di Niccola io degli Albizi, & similemente sanza camparne nulla arsono il suo palagio pieno di molti arnesi, gioielli, mas serizie, & panni interi di valuta di piu di 4000 fiorini, & il simile feciono à Domenico di Berto Vgolini, à Si mone di Rinieri Peruzzi, & à Michele di Vanni di Ser Lotto, dipoi oltr' Arno à M. Filippo Corsini, à Antonio di Niccolò di Cione Ridolfi, & a' figliuoli di Filippo di Cione del Cane, & poi à Andrea di Segnino Baldesi, & anche affocarono la casa di Bonaccorso di Lapo Giouanni, ma fu difesa da' vicini, per modo che non arse, benche riceuesse dano assai, poi arsono la casa di Ser Pie ro delle riformagioni, & quasi tutto il di cosumarono in quelto esfercizio, & multiplicorono tanto di gente minuta, che grande timore si prese, che non mettessono à fuoco tutta la città, e il medesimo di in su la terza il sopradetto Saluestro de' Medici traendo in su la piaz za al romore fu fatto caualiere à grida di popolo per mano di M.Rosso de' Ricci, poi costrinsono per forza farsi caualiere Tomaso degli Strozzi, per mano di detto M. Saluestro, poi si cominciò gridare facciansi caua lieri gli otto della guerra, & altri cui nominauano, & per questo modo erano presi i cittadini, e fatti caualieri in numero di circa 60, fra' quali fu il detto Luigi Gonfaloniere di Giustizia, e Simone di Rinieri, & Ales sandro degli Albizi arsi prima, come è detto di sopra, & Guerriante Marignolli, & Giorgio degli Scali, & piu altri gentili huomini, e popolani, & mercatanti, & vno di popolo minuto, e vno dell'arti minori, della quale caualleria loro che la presono, & gli altri cittadini mol

to si rallegrarono, stimando per quella festa & allegrez za si ponesse fine al detto furore del popolo, ma no segui cosi, però che il detto popolo col detto gonfalone la sera s'accampò à S. Bernaba & al palagio di M. Stefano, & cominciorono à mormorare delle dette caual lerie, tanto che assai de' caualieri fatti sene penterono, & vorrebbono volentieri essere stati disfatti, e stando così accampati la notte come vno hoste, & vedendo la loro prosperità presono piu cuore, & feciono 30 sin dachi, del popolo minuto, fra quali ne fu alcuno dell'Arte maggiore, di cui haueano confidenza, & dissono che voleuano che sempre nell'vsicio de priori fossono 2 del popolo minuto, & che i libri del monte s'ardesso no, ò vero che chi v'era creditore fosse pagato in 10 anni, del loro capitale sanza interessi, & la mattina s'ac cozzorono i Sindachi col popolo per accordarsi della petizione che douessono dare al Palagio, & infine s'accordarono che gli artefici ne dessino vna, & il popolo ne darebbe vn'altra à loro modo, & temendo che gli artefici non si contrapponessono alla loro mandarono à tutte l'arti quasi con minaccie, pregando che venissi no à essere con loro à cio fare, & vennono à loro tutte l'arti co i loro gonfaloni e armati, eccetto che l'arte del la lana, & innanzi terza dopo vna grande pioua, che vé ne si mosse detto popolo con detto Gonfalone di giustizia,& co' detti gonfaloni dell'arti, e artefici armati, e gridando viua il popolo n'andarono al palagio del podestà, & quello combatterono per ispazio d'vn'hora, il Podestà il quale era M.Giouani di Piero Marchese dal Monte dopo alquanto di difesa, non veggendo altro scampo,

scampo, aperse loro le porti, & loro v'entrarono con grade empiro, & sanza altra offesa del podestà, ò di sua famiglia arsono ogni suo arnese, & ogni libro, ò scritture, che trouarono in detto palagio, e tutte le scritture, & statuti, che trouarono nelle botteghe de' notai dintorno al palagio, & il simile feciono delle scritture dell'arte della Lana, & dello vficiale della Grascia, poi n'andarono in su la piazza de Signori, & per le mani de' sindachi delle arti, & del popolo dierono le loro pe tizioni, le quali furono accettate da' Signori, i quali su bito feciono ragunare i collegi, & il configlio del popolo, e rutte si vinsono sanza alcuna diminuzione, ò mutazione, & molto dispiacque questo modo ad ogni -buono cittadino, perche Itauano in su la piazza minac ciando d'ardere le case de Signori se le petizioni non si vincessono, & perche si penò vn poco troppo à raguna re il consiglio del popolo, si mossono à furia, & andaro no oltr' Arno per ardere le case di due de' Priori, & così harebbono fatto, se non che innazi che l'affocassino fu loro venuto à dire, che le petizioni erano vinte, la notte si ridussono nel palagio del podestà quanti vene po te capire, & co' medesimi modi la mattina ne vénono in piazza tanto che furono approuate nel cossglio del comune, per quelto montarono in maggiore furore, & con grandi grida domandarono di volere entrare in palagio de' Signori, & che i Signori sen' vscissono, & dubitossi che alcuno de' SS. nó s'intendesse có loro, per che n'vscì vno, & parlò col popolo, il pche gli altri pre sono timore, e sospetto tato, che benche si fossono po tuti disendere piu tépo p esser ben forniti d'oguicolà,

mondimeno presono partito di chiedere sicurtà al popolo delle loro persone, & hauutola s'vscirono di pala gio, & lasciaronlo al popolo, & loro ne presono la possessione con grande furore, e grida, sanza fare alcuna offesa à gli 8 della guerra, ò à altro vsiciale, ò persona che vi fosse, & sanza rubare la camera, ò altra cosa del palagio, in su l'hora della sesta chiamarono, & feciono à boce di popolo Gofaloniere di Giustizia Michele di Lado pertinatore, ò fattore d'arte di lana, ma huomo di grade sentimento, e ardire, & suto grade caporale, & aoperatore di questi fatti, il quale di presette da sua par te fece sonare, & bandire à publico parlamento, & posto il pancale alla ringhiera, & il pergamo al modo cósueto, & con altre solennità opportune à grido di popolo su confermato Gonfaloniere di Giultizia per tut to il mese d'Agosto, & à lui insieme co' capitani della parte, e otto di guerra, & a' sindachi dell'arti, & del popolo minuto fu data piena balia quanta hauea tutto il popolo, di disporre della città, & del contado, & di riformarla, come alloro paresse & piacesse, i quali tutti della balía il seguente dì, cioè Venerdì à dì 23 di Luglio concordeuolmente elessono otto Priori in compa gnia di detto Gonfaloniere, & similemente elessono i Gofalonieri delle copagnie per insino à di 8 di Settem bre & i 12 buoni huomini per insino à mezzo Settem bre,& priuarono, & cassarono tutti quelli, che per insi no allhora erano suti ne' detti vsici, poi la mattina seguente di buona hora sonò la campana del consiglio 3 volte, & rintoccò hauendo prima il di dinanzi badito che la mattina ogn'yno douesse venire in piazza à vedere

dere giurare l'vficio a' nuoui Signori, & dare i Gonfaloni, cosi si fece la matrina con tutte le solennitadi, & del sermone, & del rettore, e del giurare, & de' malleua dori, e nel dare i Gonfaloni, e pennoni, solo questo aggiunto, che quelli, che accompagnarono i Gonfalonieri erano armati, & subito i Signori feciono badire, che ogni artefice douesse aprire la sua bortega,& che nessu no portasse arme, & coli furono vbiditi per la maggiore parte, che quasi tutte le botteghe fra pochi di s'aper sono, & pochi portauano arme, fuori che alcuni del popolo minuto, & in questo principio molti artefici membri dell'altre arti leuarono capo, & domadarono di fare arte, & hauere consoli di perse, & così hebbono, & però si creò di nuouo tre nuoue arti, & consolati, la prima fu l'arte de' farsettai, sarti, cimatori, barbieri, ricamatori, & tessitori di drappi, la seconda de' cardatori, e tintori, la terza del popolo minuto, & oltre à ciò molti discepoli dell'altre arti si leuarono contro a' loro maggiori con molti scandali, ne' primi otto di del loro vficio i Signori restituirono quasi tutto il resto degli ammoniti per Ghibellini per l'adietro, che non fos sono stati restituiti, & molte prouisioni feciono intor no alla riforma della terra, & massime, che ogni squirtino d'ogni vficio & di palagio, & della parte si rifaces se di nuouo, & insieme co' Collegi praticauano il modo, per questa nouità vennono in Firenze in questi di ambaseiadori da Perugia, & da Bologna, & con loro có siglio si diliberò per quegli della balia, che il Gonfaloniere della Giustizia fosse sempre delle maggiori arti, & scioperati tutti gli altri Priori, & Collegi, & ogn'al-

tro vsicio, fossono la metà dell'arti maggiori, e sciope rati, & il quarto dell'arte minori, & l'altro quarto del popolo minuto, & non rimanendo il popolo minuto contento à questo, si prouidde di diuidergli per terzo, cioè il terzo all'arti maggiori, e scioperati, & vno terzo all'arti minori, & vno terzo al popolo minuto, & che ciascuno di questi mébri hauesse la volta sua il Gófaloniere della Giustizia l'vno dopo l'altro, & có questo modo per questa volta rifeciono gli squittini de' Si gnori & Collegi, & d'ogni altro vficio dentro & di fuo ri, pe' detti della balia con vno per capitudine, da dì 9 d'Agosto insino à di 21, & fra il detto tempo fu tolta la premineza del potere portare arme data a primi 85 della balia, e a' consoli dell'arti, & rimase à detti sindachi, di che nacque grande sdegno fra i Consoli, e i sindachi,& per operazione del demonio crebbe tanta superbia & presunzione in questi vltimi della balia, che ordinorono, che tutti insieme s'intendessono essere co sorti, & portare vna medesima arme, e attribuirosi mol te altre gradi preminenze, & di portare arme, & altro, à gli otto della guerra cocedettono vna lancia per vno à vita, & ad alcuno de' Priori, & Collegi dierono pode sterie, e vfici à chi dentro, & à chi di fuori, & diliberorono che nessuna riformagione si poresse fare se non si diliberasse prima pe' sindachi,& ténono pratica di pro lungarsi labalia vno anno,&di attribuire certo salario continouo a' sindachi, per le quali cose nacque contro à loro grande sdegnò in ogni maniera di gente, & mas sime nel popolo minuto, per modo che il di dopo San to Agostino s'armò & ragunò di loro grande gente à S. Marco,

S.Marco, & circa 2000 ne vennono alla piazza de' Signori, & oltre alloro vi vennono d'ogni arte alcuni co loro Gonfaloni, i quali appiccarono tutti alla ringhiera, eccetto quello del popolo minuto, che sempre era portato attorno su per la piazza accompagnato da ret tori,& da M.Luca da Pázano,& vna petizione,che die rono, subito fu deliberata secondo la loro volontà, & in questi di furono confinati 31 cittadini per sospetti allo stato in variati luoghi da miglia 50 in là, & stette il popolo in su la piazza insino alle 23 hore, con variate grida, chi domandaua che i libri del monte s'ardesso no, chi viua il popolo, & chi sieno morti i sindachi, & M. Bettino Couoni praticaua continuo concordia fra i Signori, e loro offerendo si farebbe ciò che domandas sono, infine porsono certa petizione, & perche era spirata la balia conueniua vincersi pe' consigli, i Signori subiro la vinsono fra loro, e promissono farla vincere pe' coligli, & co quelta promessa si parti detta gente, & la maggior parte si tornarono à casa, saluo alcuni che la notte si ridussono à S.Marco à trattar di quello si do uesse fare, poi l'altro di, e in qua notte gli accoppiatori compieron d'accoppiare le borse de SS.& de Collegi.

Dipoi il di seguente à di 29 d'Agosto certi capora. li de balestrieri del popolo minuto si ragunarono in Santa Maria Nouella, & 1ui elessono otto di loro, cioè Principio delli 8. di due per quartiere, & nominarongli gli otto della balia, Balia. & 16 consiglieri, 1 quali otto insieme có certi altri del popolo minuto madarono comadado a ogni arte, che mádassono loro 2 Cósoli, ò arrefici co' quali volenano coferire, e trattare del modo del reggimero della città,

& cosi furono loro mandati, a' quali i detti otto feciono certe proposte non per modo di consiglio, ma dicendo cosi ci pare, e vogliamo, da detti artefici fu risposto, che facessino quello, che à loro piacesse, e partironsi da loro, sentendo poi detti otto sonare à consiglio vennono alla piazza de' Signori con grade moltitudine di popolo minuto armati, con grande romo re, dicendo, noi vogliamo sapere chi è tratto de Priori, seci piace ò nò, & così qualunche era tratto ò Priore, ò Gonfaloniere, si mandaua à domandare se piaceua loro ò nò, & quelli, che piaceuano loro erano accettati, gli altri erano stracciati, ò rimessi come à detti otto piaceua, & però si penò à fare detta tratta de' Priori, & Gonfalonieri insino alle ventiquattro hore, allhora tut ta la gente si parti di piazza, & tornaronsi à casa, & que sto tirannico modo della tratta dispiacque piu à ogni maniera di gente, che alcuno altro passato eziandio à qualunche del popolo minuto che hauesse sentiméto. La mattina seguente i detti otto ragunati in Santa Ma ria Nouella di nuouo mandarono comandamento all'arti, che mandassono loro due Consoli per arte, & cosi fu fatto, dissono loro, che voleuano de' Consoli nuoui, che doueuano entrare in calendi di Settembre, & sentendo non erano ancora tratti, mandarono à dire a' Signori quasi comandando con minacce, che prestamente gli facessono trarre, & cosi su fatto in nanzi nona, & subito vennono à loro due per arte de' Consoli nuoui, a' quali gli otto dissono, che sen'andas sono, perche sanza loro prouederebbono bene à ciò che bisognasse per lo reggimento della città, & per lo-

ro medesimi conchiusono certe prouisioni, le quali die rono poi a' Signori, & in questi di venne à Firenze M. Bartolommeo di Smeduccio da San Souerino per certa gente che voleua dal comune, & essendo auuiato à douere conducere i detti otto della balia, hebbe da loro risposta, che erano occupati à maggiori fatti, Dipoi il medesimo di circa hore 23 mandarono i detti otto sei di loro in palagio a' Priori con certe petizioni, & feciono ragunare i Priori vecchi, e i nuoui, e collegi vec chi & nuoui, & feciono venire il frate col Messale, & dissono loro gli otto della balia hano deliberato, & vo gliono che voi riceuiate queste petizioni, & giuriate di fare, che il primo di di Settembre nel parlamento che si farà nell'entrata de' nuoui Priori, queste petizioni,& ogni altra che vi dessono saranno approuate, & cosi fu loro consentito ò per paura, ò per fuggire furore, ma partiti che furono i detti sei, i Priori, & Collegi rimasono con tanto sdegno che dierono ordine, che la mat tina seguente tutte l'arti s'armassono, & co' loro Gonfaloni traessono alla piazza, gridando viuano l'arti, e'l popolo, & feciono anche venire molti fanti di contado à loro difesa, & alla guardia della torre del palagio fu messo M. Giorgio, & praticarono, e deliberarono ciascuna arte di volere prima morire, che viuere sotto tale tirannia, & però tutti s'armarono, & serrarono le botteghe, & leuarono romore, & sonando la campana de' Signori à martello tutti trassono alla piazza co' loro Gonfaloni, eccetto quello del popolo minuto, gridando viua l'arti el popolo, e posono tutti i Gon faloni alla ringhiera ciascuna arte sotto il suo, & auene

Rr

vno caso, che essendo ancora il Gonfalone dell'arte di porta Santa Maria in mercato nuouo con circa 50 loro artefici armati, aspettado gli altri loro artefici, vi pas faua vna brigata di balestrieri del popolo minuto con vna loro badiera gridando viua il popolo minuto, i det ri di porta Santa Maria si feciono loro incontro, & dis sono loro, che ponessono giù la badiera, & gridassono viua l'arti, & non lo volendo fare tolsono loro per for za la bandiera, e ruppongli, & alquanti n'vccisono, & fedirono, della quale cosa tutto il popolo minuto non gridaua altro che vendetta, ma vno maggiore caso che auuenne loro fece dimenticare questo, Cioè, che essen do l'arti in su la piazza, come è detto, & essendo in palagio due de detti otto della balia, Michele di Lando Gonfaloniere di Giustizia s'armò, & assalinne vno che staua in su la sala con grande arroganza, & diegli con vna spada in sul capo, & fuggendo lui lo perseguitò giu per la scala insino in su la sala de' grandi tuttauia dandogli, & dicendo muoia questo traditore, poi francamente fece trarre fuori il Gonfalone della Giustizia, & la insegna della libertà, & insieme con Benedetto da Carlona vscirono di palagio, & montarono à cauallo con detre due insegne, & accompagnati da grande moltitudine di gente andarono per tutto Firenze, gridando viuano l'arti e'l popolo, & muoia-no i traditori, che voleuano recare il reggimento à signore, questo vltimo parlare inanimò tanto gli artefici contro a' detti otto, che gli harebbono mangiati co' denti, & per alcuni si disse, che voleuano dare la città al Marchese di Ferrara, altri dissono al sopra detto

detto M. Bartolommeo di Smeduccio, il quale benche di ciò innocente sentito quelto suono in grande fretta si parti, & andonne à Pisa, & suron presi alcuni de suoi famigli, tornato che fu il Gonfaloniere in piaz za con molto piu gente che non si parti vi trouò vna insegna del popolo minuto con grande moltitudine di gente, & comandando i Signori, che tutte le insegne de' Gonfaloni, e arti fussino messe in palagio, & po ste alle finestre della sala del consiglio, da tutti furono vbbiditi, saluo che da quello, che portaua quella del popolo minuto, il quale co' suoi seguaci scorreua la piazza, diliberando gli artefici di cacciargli, presono quasi tutte le bocche della piazza, & vennono con loro à zusta, & in poco di hora gli ruppono, & cacciarongli di piazza, & vccisonne otto, e molti ne fedirono, & con questa vittoria con la insegna della libertà n'andarono insino in Camaldoli, & per tutta la città gridando viuano l'arti & il popolo, & questo su à dì trentuno d'Agosto mille trecento settanta otto, in que sto medesimo di circa vespro, vennono in piazza messer Giorgio Scali, & messer Meo de' Cocchi, & certi altri degli Spini, & Gianfigliazzi con loro compagnia, per lo bando mandato pe' Signori, che ogni cittadino douesse venire alla piazza, & posaronsi allato alla Chiesa di Santo Romolo, i quali furono assaltati da certi balestrieri del popolo minuto, che vscirono di Santo Romolo, & furono cacciati di piazza con gra de villania, & perseguitati insino in porta Rossa, funne fedito M. Meo, & Filippo de' Corsi fu morto, & simile villania fu farta à M.Rosso de' Ricci.

Rr 3 Tutta

Tutta la notte seguente si feciono in piazza & per la città solenni guardie, la mattina poi à buona hora fu rono in piazza tutti i Gonfalonieri delle compagnie co loro Gonfaloni ciascuno con grande brigata di huo mini armati, & insieme con loro le genti dell'arme, che allhora erano in Firenze in numero di circa cento lan ce tutti à piede, & con questa guardia i nuoui Signori presono l'vsicio sanza sonare o parlamento, o fare le le solennità vsate in su la ringhiera, & il Gonfaloniere della Giustizia fu Bartolo Barucchi tessitore, i vecchi furono accompagnati à casa, ciascuno da suoi vicini,& à Michele di Lando Gonfaloniere vecchio fu donato da' nuoui Signori vna lancia, & vna targia dell'arme del popolo & vno cauallo, & grandemente honorato. Subito dopo la loro entrata i nuoui Signori feciono venire in palagio dopo i collegi le capitudini delle 21 Arti,& delle due nuoue, cioè, de farsettai,& altri mem bri, e cardatori, e tintori per praticare co' collegi, e con loro come il reggimento della città douesse rimanere, & dopo molta pratica si diliberò, che il presente Gonfaloniere della Giustizia con vno de' Priori, i quali erano stati imborsati, e tratti per l'arte del popolo minuto fossono priuati, & rimossi dal loro vsicio, & che in loro luogo sene traessono due altri, che non fossono di quella arte, & che ogni imborsazione fatta di quella ar te si intendesse cassa & annullata, & priuata d'ogni beneficio, che le fosse stato dato, e che nessuno di quella potesse hauere vsicio, ò beneficio di comune, eccetto il Iopradetto Michele di Lando,& eccetto il Ghiotto da Se cciano, il quale francaméte s'era portato nella sopra detta

LIBRO QUARTO. 631 detta zussa contro al popolo minuto, & che le due arti nuoue s'annumerassono con l'altre, che in tutto fossono 23, cioè 7 maggiori, e 16 minori, & che sempre nel numero de 9 Priori 4 ne fossono dell'arti maggiori,& scioperati, & 5 delle minori, & che il Gofaloniere della Giustizia l'vna volta fosse dell'arti maggiori, e scioperati & l'altra e de 16 Gofalonieri delle copagnie 7 ne fossono dell'arti maggiori, & 9 delle minori, & de 12, 5 delle maggiori, e 7 delle minori, laqual partigione be che à molti no piacesse, pure p meno male, e per no co tédere fu cosentita co alcune altre cose, e dopo vespro sonò & bandissi à parlaméto, & ragunossi il popolo in su la piazza al modo vsato, & tutte le dette cose per parlamento furono approuate, & rogate per Ser Viuiano & in presenza del popolo il proposto de' Signori die la insegna della libertà al capitano del popolo comadando à ogni huomo che lo seguitasse, & andò có essa per tutta la città insieme co' Gonfalonieri delle copagnie, & con le genti dell'arme, gridando viuano l'arti, & il popolo, & massime n'andarono in Belletri scacciando scardassieri, e tessitori, e gli altri del popolo minuto, de quali molti sene suggirono suori della città, & cosi si fece insino à sera, & la notte s'attese à buona guardia, & il medesimo di fu preso vno giouane da Monticelli, che haueua assaltato,& morto vno da casa gli asini, & in fra tre hore fu decapitato nel medesimo luogo per diliberazione de' Signori, & per giustizia, e spauéto de gli altri, ancora in questo di i Signori co' collegi, & con le capitudini elessono otto cittadini, cioè due per quar tiere sopra la guardia della città, & à perseguitare i so-

pradetti

pradetti del popolo minuto, ò chi contrafacesse allo Itato, i quali andauano poi di di, e di notte con grande compagnia per la città à ciò fare, & ancora di fuori do ue sentiuano che fosse ragunata di simile gente, & anche concedendo loro licenza del tornare dentro, Poi à dì 4 i Signori feciono chiamare in palagio grade quan tità di cittadini richiesti, insieme co' capitani della par te & capitudini, & altri vfici, proponedo che ogn'vno douesse consigliare di tutte quelle cose, che conoscesso no essere vtili à conseruazione dello stato, e molti buo ni, e saui consigli furono loro dati, & molto piacque questo atto à tutta la cittadinanza, perche piu di sette mesi innanzi non s'era fatto simile atto per operazione prima di M.Lapo, & degli altri, che tiranneggiauano con l'ammunire, & poi pe romori non s'era potuto fare, il di seguente furon decapitati quello degli ot to della balia, che fu fedito da Michele di Lando in pa lagio, & vn'altro de' detti otto, che era preso in su la piazza de' SS. essendoui à guardia tutte le géti d'arme, à dì otto si dierono i Gonfaloni al modo vsato, ma có molta gente à guardia della piazza, dipoi à dì 10, hauendo i Signori fatto certi accordi fra le 14 minori ar ti,& le due nuoue di differenze, che erano fra loro, che teneuano la città in gelosia, e sospetto, si diliberò, che i Gonfaloni dell'arti, che insino à questi di erano stati appiccati alle finestre della sala del consiglio fossono renduti ciascuno alla sua arte, & cosi si fece con molte solennità venendo ogni consolato al palagio, & ritornando con esso ciascuno con l'vliuo, & molti suoni in mano de famigli de' Signori, & con grade compagnia tutLIBRO QVARTO. 6

tutti sanza arme alle case dell'arti, di che tutta la città parue sene rallegrasse, i due di seguéti si seciono molte buone prouisioni pe cossigli, & trassonsi i 12 pacificamete, e tutta la citta parue ritornata in pace, e ordine, poi à pochi di pe' SS. co' Collegi, e capitudini si sece vno bullettino al podestà, che douesse tritamente ricer care di qualunche da di 25 d'Agosto adietro hauesse fatto cotro al pacifico statodella città, e quelli punisse, per lo quale surono da lui inquisiti 42, & solo ne copari, Piero Borsi, & Neri Biaciardi, e . . . . trouati innoceti surono assoluti, gl'altri tutti surono codanati nell'hauere, & nella persona fra quali surono 6 di quel li 8 della balia da S. Maria Nouella, & Anibaldo Strozzi, & M Luca da Pazano, & Ser Agnolo Latini, & altri.

A dì 22 si diliberò pe' consigli, che tutti i cittadini fatti caualieri per l'adrieto, com'è detto di sopra ciascu no douesse andare in palagio à chiarire se voleua rima nere caualiere, ò nò, & chi l'accettasse s'intendesse essere caualiere di popolo & di parte Guelfa, & rifacessonsi tutti di nuouo caualieri in vno di deputato da vno nobile caualiere sindaco del comune, & cosi si misse ad essecuzione à dì 18 d'Ottobre, & surono 31 quelli che accettorono de quali 27 & 4 per procuratore si ragunarono à S. Maria de' Serui, e tutti insieme ne vénono in piazza in su la ringhiera vestiti di verde bruno, e giu rorono di nuouo la caualleria, & fedeltà allo stato i ma no di M. Fátino da Vinegia allhora podestà di Firéze,e dal Gófaloniere della Giustizia furon ciascuno donari d'vna lacia, penone, & targia dell'arme del popolo, con que che ciascun pagasse fior. 11.p le spese di detti doni,

8

& fiorini vno per vno per comperare, e donare vno pa lio di drappo à oro in loro nome alla Chiesa di Santo Giouani Batista, perche questo di si faceua la festa sua, che si doueua fare di Giugno, & non s'era fatta per le nouità occorse, & fecesi assai temperatamente insieme con quella de' caualieri, & per sospetti di nouità rimasse adietro l'offerire de' Gonfaloni, & il correre del palio per leuare ogni ragunata, dipoi tutti desinarono co Signori, & poi insino à vespro andarono à cauallo per la città honoratamete, & tornoronsi poi tutti alle loro case, & poco innazi era morto M. Fuligno de' Medici. i nomi de' detti caualieri sono questi, cioè.

#### Santo Spirito.

M.Alessandro, & de Bardi. M.Vieri. M.Guido Machiauelli. M.Arnaldo Mannelli.

#### Santa Croce.

M.Benedetto, Company degli Alberti.
M.Antonio degli Alberti.
M.Filippo Magalotti.
M.Iacopo Sacchetti.
M.Bettino Couoni.
M.Giouanni Zati.
M.Piero Benini.
M.Forese Saluiati.
M.Giouanni Rinuccini.

Santa Maria Nouella.

M. Tommaso StroZzi.

M. Guccio di Cino Bartolini.

M. Meo de Cocchi.

M. Giorgio Scali.

M. Francesco Spini.

M. Giouanni Rucellai.

M. Gregorio Tornaquinci.

M. Ruberto Aldobrandini.

M. Palmieri Altouiti.

M. Iacopo del Biada.

M. Niccolo d' Alesso.

Santo Giouanni.

M.Saluestro, or de Medici.
M.Vieri.

M.Matteo di Federigo soldi.
M.Francesco degli Albizi.
M.Tommaso di Neri di Lippo.
M.Biagio Guasconi.
M.Fuligno de Medici.

Entrorono i nuoui Priori pacificaméte à di primo di Nouembre, & nessuna cosa ci su da notare se non à

dî 20 di Dicembre, che essendo molti bisbigli per la cit tà, che si trattaua contro al reggimento, feciono venire i Signori in piazza le genti dell'armi, & serroronsi le botteghe, & fecesi grande consiglio di richiesti, & dili berossi che si ricercassi de' colpeuoli, & commisseli allo essecutore con grande balia, furono da lui inquisiti Niccolò Brunetti legnaiuolo, Tommaso di Rinieri Ca ualcanti, Bernardo d'Antonio Ridolfi, Mariano di Lan do degli Albizi, & altri in numero di 22, & non comparendo hebbono bando, & fra pochi di fu inquisito M.Gregorio di Pagnozo Tornaquinci, e comparì, & per sua confessione gli fu tagliato il capo in sul muro del capitano, & anche à vno Saluestro da S. Giorgio pel medesimo peccato, & di verso Santa Maria Impru netà venne M. Luca da Panzano nuouamente sbandito con molti fanti leuati da Siena, mandouuisi vno di fensore con gente à scacciargli, & presene 5, che anche furon decapitati, & anche Matteo dello scelto sbã dito ragunò fanti in Pisa, & venne verso Firenze, & có questa nouità si stette insino à calendi di Gennaio, all'entrata de' nuoui Priori nel quale tempo furono inquisiti morti, & sbanditi piu altri.

Dipoi i nuoui Priori di Gennaio ténono molte pra tiche, & configli di richiesti per trouare modo alla pace, e riposo, & vnione della città, & per ciò fare elessono 31 cittadino, cioè vno per arte, e 8 altri à dare modo à questo, i quali deliberorono, che da qui innazi ne gli vsici la metà fossono artesici delle minori arti, & l'al trametà delle maggiori, e scioperati, & che nuoui squit tini si facessono d'ogni vsicio, & chi ottenesse in que-

sto nuouo fosse messo nel passaro, & cosi si fece quello de' Signori, & Collegi del mese di Febbraio per 168 huomini, cioè gli vsici vsati, & 5 altri per Gonfalone, e molto sene confortò la città, perche molti vi furono imborsati di quelli, che ingiustamente n'erano stati schiusi, come si mostrò apertamente nella nuoua trat ta che i piu furono de nuoui.

a. lioncini cestorono 150 fiorini

Di questo mese di Febbraio furono recati in Firenze due lioncini comperati in Pisa fiorini 150, & perche era stata la città piu tépo sanza essi sene fece gran: de feita.

I nuoui Priori di Marzo dieron compimento à tutti gli altri squittini degli altri vsici col medesimo numero de' cittadini aggiunti, & nel loro tempo si sentì come il venerdì santo doueano essere grandi nouità di romori,& con buono modo per loro operazione degli otto vi si pose rimedio, & furonne morti alcuni, e altri inquisiti, & morti, fra' quali fu M. Pagno Strozzi Prio re di Santo Lorenzo, & altri da M.Cante de' Gabrielli d'Agobbio nuouo capitano di balia.

Dipoi pacificamente entrorono i nuoui Priori in ca lendi di Maggio 1379 al tempo de' quali si die compi mento alla distribuzione dell'estimo della città, béche non si publicasse per timore di scandalo, & auuenne ca si di compagne, e altre cose alle quali tutte si die buono rimedio, & entrororono i nuoui in calendi di Luglio à tempo de quali non fu cosa noteuole, se non che gli artefici stettono in grande sospetto per vna prouisione che vinsono i detti Prigri, che chi non fosse vero cittadino non potesse hauere vsicio, e dubitando fosse fatta

fatta per loro, nó si vinse poi nulla à loro tépo, entroro no poi i nuoui Priori di Settébre, & corressono per mo do detta petizione, che vsci il sospetto à gli artefici, e ri mase la città in buona pace, ma nel tempoloro furono auisati da' nostri ambasciadori, che erano in Lobardia à M. Carlo di Durazzo come in Firéze veghiaua tratta to di souertire il presete stato, & però comessono à M. Cante sopradetto, che era stato raffermo capitano p 6 mesi, che di ciò diligetemente ricercasse, il quale per aui so, & indizio hauuto fece pigliar Gianozzo di Béci Sac chetti, & Bonifazio di Berto Peruzzi, e trouò per cofes sione di Gianozzo, che lui era stato à Treuigi & isieme co Benedetto di Simone di Rinieri tenuto trattato co detto M. Carlo di rimettere gli vsciti in Fireze, e muta restato, e reggimeto, & era tornato in Fireze, e fatto da se due lettere false cotrafatte p parte di detto M.Carlo, & có suggello cótrafatto l'vna di familiarità, & l'altra di credeza, & có esse p parte di detto M. Carlo haueua parlato à detto Bonifazio, e altri, i quali tutti gli hauea no dato cosentimeto, & profertoglisi a' bisogni, per la quale confessione gli fu tagliata la testa, & à preghiera de' SS.& di molti altri cittadini perdonò la morte à Bo nifazio, ma códánollo in fiorini 2000, & priuollo d'vfi ci,& p simile modo códannò gli altri abominati,& Be nedetto códánò in hauere & in persona, per questo en trò grade sospetto à tuttigli huomini del reggimeto,e per rimedio si ordinò vna prouisione, che ogni sbadito douesse stare dilungi alla città almeno 50 miglia,& no osseruado perdesse ogni suo bene in comune, & essedo vinta nel cossiglio del popolo, & no vincendosi in quel

lo del comune, le capitudini che erano alla mercatatia con piu altri cittadini andarono in palagio per modo che dispiacque à molti, ma pure la prouisione si vinse, & questo su nella fine dell'vsicio de' detti Priori,& entrorono i loro successori, i quali essendo valenti huomini ne prese la città grande conforto, e ressono pacificamente insino à di 18 di Dicembre, nel quale di, à se ra s'hebbe sentore come grande trattato era in Firenze, & però fu preso vno ciompo detto Nencio, che veniua da Bologna con certe badiere dell'arme della parte, il quale confessò come certi vsciti l'haueuano man dato con dette bandiere, & co molte ambasciate à mol ti cittadini, & spezialmente à tutti i confinati, che erano tornati, per questo tutti gli artefici presono l'arme, & sollicitarono instantemente, che il trattato si ritrouasse, & che chi fosse colpeuole fosse punito, & feciono eleggere quattro cittadini à ritrouarlo, & prouede. re che giustizia si facesse, i quali con la gente dell'arme di dì, e di notte andauano per la città, & per la confessione di Nencio con altri indizij furon presi gli infrascritti cittadini, cioè, Filippo di Biagio Strozzi, M. Iaco po Sacchetti, Carlo Canigiani, Piero di Filippo degli Albizi, M.Donato, e Bartolommeo Barbadori, Maitino Seminetti, Cipriano di Lippozzo Mangioni, & alcuni altri di bassa mano, & prima era stato preso Giouanni di Piero d'Anselmo per parole dette contro allo stato, & à di 22 di detto melè fu tagliato il capo tra in su la piazza di S.Pulinari,& in sul muro del capitano à Filippo di Biagio, & à Giouanni di Piero d'Anselmo, & nel fare la essecuzione vi fu tato romore, e calca, che mol-

molti v'affogarono, & fra due di poi furono decapitati tutti gli altri, saluo Bartolommeo, che fu lasciato, per questi sospetti grande quatità di gete d'arme si ragunò in Fireze a piè & à cauallo, e stette la città sotto l'arme insino all'entrata de' nuoui SS. in calendi di Gennaio.

A dì 6 di Dicembre venne si grande pioua in Casen tino, che vno fossato, che è presso à Bibbiena crebbe si smisuratamente, che vno borgo che v'è presso detto il borgo à campi allagò, & rouinando tutte le case gli habitati di quello luogo in numero di circa 84 tut ti rifuggirono in vno casseretto alto, che era presso à detto borgo, & l'acqua anche crebbe tanto che sece ro uinare detto cassero, & tutti annegarono, e surono tro uati poi molti de loro corpi per Arno in vald'Arno, &

insino al ponte à Rifredi.

Entrati i nuoui Signori & dopo otto di i Gonfalonieri si tennono molte pratiche co' loro Collegi, e capitani di parte & dieci di libertà, & otto di guardia di fortificare, & pacificare lo stato, & finalmente deliberorono & feciono certi cittadini de' grandi,& certi ne priuarono d'vfici per dieci anni, & certi de' grandi feciono popolani, le quali cose beche fossono fatte à buo no fine dispiacquono à molti, nodimeno si passò la co sa in pace tutto il loro vsicio insino all'entrata de' loro successori, al tempo de' quali si ragunarono in forma di compagnia molta gente d'arme & italiani, e altri,& con loro si diceua erano de' nostri vsciti, sperando da loro essere rimessi in Firenze, vennono intorno à Siena, & i Sanesi si ricomperarono da loro certa quantità di danari, dipoi ne venono à Staggia in su nostri cofini: Sen-

Sentendosi in Firéze che nostri vsciti gli sollicitauano del venire verso Firenze vi si mandò piu ambasciadori per ritrargli da questo pensiero, e non si pote, anzi à dì 3 1 di detto mese ne vennono à Poggibonizi, & Barbe rino, & posaronsi la sera à Marcialla, & alle Tauernelle, e al Sambuco, & quasi presono tutto sanza fare trop po danno.

Del mesedi Febbraio riebbono per forza i Viniziani Chioggia piccola, che si teneua pe Genouesi, e di quin di hebbono poi il passo ad assediare Chioggia grande.

A di primo d'Aprile si parti la detta compagnia, & andaronne à Carcheri,& à Quarantola, & à Malmantile faccendo pure de' danni, beche hauessino promes so a' nostri ambasciadori il contrario, il conte Auerardo di Lando nostro soldato gagliardo, ma giouane, & fatto capitano delle nostre genti per tanto tempo qua to penasse à venire M. Giouani Aguto, che già era elec to nostro capitano, assaltò parte delle genti di detta có pagnia à Malmatile, & ruppegli, & presène piu di 200 con piu di 160 caualli, il perche l'altro di la compagna si leuò faccédo danni, & posossi da Empoli vecchio in sino à Elsa, & i nostri si ridussono in Empoli, & in Pun tormo, & per tutti questi assalti niuna nouità fu in Firenze, come stimarono i nostri vsciti, che erano con la compagnia, con la quale speranza l'haueano fatta venire in su nostri terreni, ma vnitaméte si gridaua in Firenze, che fossino perseguitati come nimici della loro propia patria, i quali erano grade numero, & delle prin cipali case di Firenze, poi à di 4 del mese la detta com pagnia furtiuaméte, e sanza sentore, ò suoni passò Elsa, & andon-

648

& andonne à Cascina in quello di Pisa, & in questi di per molti consigli, & pratiche si diliberò in Firenze in palagio di non lasciare à fare nulla, & con ogni spendio, per perseguitare detta compagnia e vsciti, & studiare M. Giouanni Aguto, il simile diliberarono i capi tani della parte, & di conducere genti d'arme alle loro spese, & con grande compagnia andarono in palagio a Signori à fare loro noto quato haueano deliberato, di che i SS. presono grade conforto, e caldo, & allegrezza, dipoi la copagnia n'andò in quello di Lucca al pote à Moriano, & domádauano a' Lucchesi fior. 2000, ma sentendo come M. Giouanni Aguto era venuto in Fireze à di 5 d'Aprile, & la diliberazione fatta per la no stra Signoria, il piu tosto poterono s'accordaiono co' Lucchesi per fiorini 4000, & tornaronsi à Cascina & come smarritt, e mezzi rotti sen'andarono per Marcmi ma, & per quello di Volterra in quello di Siena, & dopo alcuno di nella loro Maremma & iui si partirono, & buona parte di loro n'andarono con M. Giannotto loro principale caporale à Roma à soldo del Papa.

Dissessa allhora in Firenze, che grande parte de' detti vsciti n'erano iti à M. Carlo sopradetto della pace per venirne con sui d'Vngheria in Italia al conquisto del reame di Puglia, & di Napoli, per questa cagione si ma dò vna solenne ambasceria al detto Re d'Vngheria, & al detto M. Carlo con commessione fra l'altre cosè di dolersi della caualcata di detto M. Giannotto con la co pagnia, & pregarlo, che nel suo venire non douesse passia, e presso à Firenze, perche in essa non surgesse no-uità, ò scandalo, surono bene veduti, & della caualcata.

si dolfono, & il Re & M. Carlo, e promissono farne punizione & simile promissono e per parole, & per scrittura di non passare presso à Firenze, & con questra grata risposta tornarono i nostri ambasciadori à Padoua & significaronla à Firenze.

Principio della Cupola di S. Maria del Fiore.

... A di venti di Giugno 1380 si cominciarono à riépiere, e murare i fondamenti della cupola di Santa Ma ria del Fiore.

E à di ventitre i Viniziani presono per sorza d'as-sedio Chioggia grande con piu di 4000 prigioni Genouesi, e Padouani.

Finalmente del detto mese il sopradetto M. Carlo con sue genti venne à Verona, danneggiando assai in quello di Cremona & di Mantoua, poi hebbe il passo dal Marchese di Ferrara, & venne presso à Bologna con piu di settecento fra Vngheri, e altri, hebbe da Bo lognesi danari & venne à Rimini, doue i nostri Signori gli mandarono ambasciadori con molti doni, & il si mile feciono i capitani della parte Guelfa, rispote con parole generali & i doni non volle accettare, la cagio ne fu sdegno che lui hauea preso insino à Verona, per che di quindi mandò suoi ambasciadori à Firenze richieggendo di danari e di genre, & di cittadini, che lo accompagnassino, & consigliassino, i quali benche ful sino molto honorati, pure nó surono esauditi, anzi su loro risposto, che ogni cosa si farebbe per loro, & per M. Carlo, se non che per allhora non voleuano fare co sa che dispiacesse alla Reina Giouanna, però si tornorono male contenti, & lui sdegnò molto contro al reg gimento di Firenze.

Del mese di Luglio essedo in lega, com'èdetto i Fio rétini e Bolognesi, & Perugini, vi si aggiúsono i Sanesi, Pilani e Lucchesi, che fu gran coforto à tutta Toscana.

Seguito poi che à di 14 di Settébre gli Aretini, cioè Bottoli, Albergotti, & loro seguaci essendo in grande discordia co' loro auuersarij dierono à detto M. Carlo la Signoria d'Arezzo, & nella sua entrata essendo in Arezzo per ambasciadori del nostro comune Niccolò Tornaquinci, & M Giouani di Mone, fu morto il det to M. Giouanni da tre nostri sbanditi, ciò furono Tom maso da Panzano, Moscone Beccannugi, & Bartolom meo Gherarducci da Prato, questa vecisione fu in gra de displicenza à tutta la cittadinanza di Firenze, & per la prelura d'Arezzo s'intele assai chiaro, che contro al le promesse fatte il detto M. Carlo come giouane stimolato da' nostri vsciti, intendeua anche di sottomet tersi Firenze, & p rimedio di ciò si elesse in Firenze 2: vsici di 8 valenti cittadini per ciascuno, all'vno su co-messo il fare guerra all'altro su comesso il fare pace co Otto di ogni maniera di géte, e sollicitamente: l'vno vficio, e l'altro attese à quato era loro commesso, & però quelli della pace prestaméte mádarono ad Arezzo vna amba sciara di 4 valenti cittadini à M. Carlo, & quelli della guerra prestamente feciono mettere in punto M.Giouanni Aguto có 1200 lance de collegati sopradetti,& madarongli à monte Varchi per rispodere ad ogni aduersario, & essedo in Arezzo in pratica co lui quasi d'ac cordo, & hauédo mandato due di loro à Firenze à significare quato haueano praticato, saza aspettare loro tornata, di fatto egli si parti con tutte le sue géti & co nostri

n offri vsciti, & vene in quello di Siena, dipoi in su nostri terreni presso à Staggia, luogo detto à Bolsano, & parte di sue genti rimasono alla badia à isola, in quello di Stena, & praticando pure có lui continuamente i no stri ambasciadori, s'accordò madare suos ambasciadori insieme co' nottri à fermare la cóclusione dell'accordo in Firenze, & così venono à dì 30 di Settebre vno Vescouo, & vno caualiere Napoletano suo Siniscalco, & vno gérile huomo Vnghero, & furono da Signori, & da capitani della parte magnamente honorati, e dato cittadini à praticare co loro, & benche la pratica fosse lunghetta, pure finalméte furon d'accordo, in quelli ef ferti, nó debbono i Fiorentini dare aiuto alla reina có. tro à Papa, ò Re d'Vngheria, ò M. Carlo, ò Genouei, ò loro collegati, & il detto M.Carlo, ne sue genti nó deb bono offendere Fiorentini, ò loro collegati, ne pigliare ò accettare terra alcuna in Toscana, nó debbe ritenere in capo, ò in sue terre alcuno ribello, ò sbadito nostro, ne grauarci, ò offenderci à petizione di Papa, ò di Chie sa, debbe il nostro comune prestare loro fiorini 40000 à richiesta del Re, ò di M. Giábono Vnghero suo prin cipale barone in capo, ò suo procuratore, cioè al presen tel 20000,& fra vno mele 10000,& fra due meli altri 10000, & il Re debbe fra vno anno fargli scontare al Papa ne danari, che noi gli habbiamo à dare per l'ac. cordo della pace, ò restituirgli fra cinque anni, & il detto messer Carlo debbe fatta la prima paga fra due di sgombrare i nostri terreni con tutte sue genti sanza fare danni fermato detto accordo i nostri ambascia dorico' suoi tornarono in campo, & iui si fece la pri-

ma

ma paga, & di tutto fu rogato Ser Ristoro da Fighine, ser Risto & subito il detto M. Giambono con gli Vngheri n'andò in quello di Pisa à petizione de' Genouesi à messer Bernabo da Melano, ma sentendo i ripari fatti in quello di Lucca di licenza de' Fiorentini ne vennono in quello di Pistoia volendo passare per Firenze, & non essendogli consentito ne madò quasi tutte le sue genti per la via della Sambuca à Bologna, & lui con forse cinquanta caualli venne à Firenze, & fucci molto honorato, e stato quindici dì si tornò in Vngheria.

M. Carlo sopradetto fatto detto pagamento si tor nò ad Arezzo con le sue genti, & iui stette circa vno mese poi n'andò à Roma, & su riceuuto dal Papa con grandissimi honori, & fatto senatore, & coronato del Reame di Puglia & di Napoli, hauendo prima priuata la Reina Giouanna, & cosi fu coronato con le sue genti, & con quelle del Papa si parti & andò à conqui stare detro Regno, & benche hauesse alcuno rintoppo da genre della Reina pure n'andò à Napoli, & essen do la Reina in castel nuouo, & messer Otto di Bresiuche suo marito fuori di Napoli con le sue genti d'ar me à petto detto messer Carlo, con sottile modo il detto messer Carlo su messo dentro in Napoli con le sue genti da certi gentili huomini & parte del popolo, e riceuuto & honorato come Re, & messer Otto si rimase fuori, & la Reina assediata in caltel nuouo, & tutto di combattuta aspettando soccorso di Prouenza per mare, & quello di detto messer Orto suo marito, che era di fuori ad assedio della terra, il quale vno di dato per trattato doppio per vna lettera,

646 Historie Fiorentine

che fu trouata, che la reina gli scriueua, fu messo détro credendosi riauere la terra, & fu rotto, & preso da detto M. Carlo, & con lui vno suo fratello, e tutta la sua gente, il perche la reina s'arrendè à lui raccomandandogli il suo honore, & M. Otto suo marito, & fu tratta del castello, & messa in altro palagio ben guardata, furon presi molti suoi cortigiani, & due cardinali dell'antipapa, che erano con lei, & in pochi di su quasi tut to il reame in obedienza di detto M. Carlo, che su tenuto quasi miracolo di Dio piu, che opera humana, & chiamossi Re Carlo terzo.

Del mese d'Agosto 1381 si sece pace fra Viniziani,& Genouesi,& secesene in Firenze molte dimostra-

zioni di grande allegrezza.

Tornado à fatti di Firenze partito M. Carlo, & ito à Roma la città nostra rimase in pace, & in riposo sanza interuenirui cosa nuoua, ò degna di nota insino àdì 10 d'Ottobre 1381, allhora si sentì veghiare trat tato in Firenze in certi ciópi, & altri popolani, furonne presi alcuni, de quali parte furon decapitati, parte sbanditi, & parte rilasciati per innocenti, & fra questi vltimi rilasciati fu vno Piero di Giouanni di Firenze speziale all'hora Gonfaloniere del lione d'oro, & era al Îhora de Priori M.Pazzino degli Strozzi, che si portò si bene, che molto buona fama n'acquistò nel reggime to, & nella fine di questo priorato del mese d'Otrobre 1381 si mandò una solenne ambasceria di otto cittadini à Napoli al nuouo Re Carlo à rallegrarsi con lui del suo grande acquisto, & andorono molto horreuoli, e con molti doni, perche s'haueuano à trouare alla

coronazione della reina, & il Re riscrisse alla nostra co munità molto graziose lettere con molte proferte come à suoi figliuoli, le quali dieron molta allegrezza à tutta la città.

Resta à fare memoria della grande fortuna, & ester minio, che in questo anno hebbe la città d'Arezzo, & questo fu, che essedo dal vicario del Rerimessi in Arez zo tutti gli vsciti Ghibellini & Guelfi, & mutádosi nuo uo vicario M. Iacopo Caraccioli da Napoli, del mese di Nouembre 1 Ghibellini leuarono romore, & corsono alle case de' Bostolli,& Albergotti,& quelle arsono & rubarono, gridando viua libertà, & muoia il vicario, & presono tutta la terra, eccetto la cittadella, & la rocca, che si teneano pel vicario, & genti del Re, & comin ciarono à fare fossi per non potere essere osfesi da dette fortezze, per questo il vicario mandò due figliuoli di M. Francesco Albergotti, che erano rifuggiti con lui nella rocca à Perugia al ponte à S. Giouanni alla copagnia di S.Giorgio, della quale era capitano il cote Albe rigo da Barbialla à inuitargli à venire ad Arezzo à suo soccorso, promettédo dare loro in preda la città, i qua li tirati da queste promesse, benche fossono à soldo de Perugini sanza licenza si partirono, & vennono presta mente à dì 25 di Nouembre, & subito furono messi de tro per la rocca, & dato loro in preda tutta la città con Va Aresseruando solo le mura per lo Re,i quali subito presono comanne. tutta la città, e huomini & donne, & grandi, e piccoli non riguardando ne Chiese, ne Spedali, & cosi Guelsi come Ghibellini, sanza alcuna riuerenza, ò pietà, saluo che dell'vecidere, che pochi vi furono morti, & saluo

chi pote fuggire & fra tre di mandarono fuori femmine & fanciulle saluo alcune che ritennono come schia ue per essere seruiti, & tutti si entrarono per le case co me se fossono cittadini, ò le loro proprie, i cittadini erano tutti ò fuggiti, ò presi, dipoi cominciarono à domandare al vicario la cittadella & la rocca, dicendo, che in tutto voleuano quella terra per loro, il vicario per rimedio, sentendo che vn'altra compagnia detta dell'vncino era nelle parti di Spuleto, della quale era capitano Villanuzzo da Rocca fráca Marchigiano má dò per loro, i quali vennono subito, & minacciando il vicario di mettergli dentro per la rocca, il conte Alberigo s'accordò prima con loro lui, & per le porti gli misse nella terra & di dette due compagnie seciono vno corpo tato che in tutto erano piu di 1000 lance, & molti fanti, e balestrieri, & à d'i noue di Dicembre la detta copagnia dell' vncino con parte di quella del cote Alberigo corsono in quello di Siena alla pieue Ascia na, & dopo cinque di con grande preda di prigioni, be stiame, & altre cose si tornarono ad Arezzo, in questo tanto in Firenze s'attese à richiedere le amistà di gente, e conducere, & per capitano M. Giouanni Aguto.

Per fare meglio intendere vn'altra grande nouità, & mutazione di reggimeto, che in questo anno di Gen naio fu in Firenze è necessario dire alquanto delle con

dizioni in che allhora era la città.

Il reggimento presente era mescolato di ogni maniera di cittadini, e ammoniti, & ritornati, & artesici minori, e maggiori, & scioperati, & ciascuno dubitando di suo stato faceua cio che sapeua per matenerselo,

82

649

& però chi s'accostaua con vno cittadino, & chi con vn'altro, de' maggiori, & di quelli, che sepre erano stati in stato, come M. Tommaso Strozzi, M. Giorgio Sca li, M.Benedetto degli Alberti, & simili, e questi gli accettauano per mantenersi grandi e i maggiori, & oltre à questo per essere piu forti riteneuano seco molti artefici minuti, & massime delle due arti nuoue per loro scorridori, & ministri, i quali no attendeuano ad altro che à ciarlare & minacciare, & seminare scandali fra l'vno cittadino & l'altro, e fare pigliare gente a' rettori & fare morire, & da ogni Priorato haueano licenza di portare arme, eziandio minacciando i Priori se non haueano da loro cio che domandauano, & sempre cer cauano di hauere l'vficio degli otto à loro modo per potere con questo bastone tenere soggiogati gli altri cittadini, per modo che a' buoni huomini, & mercatanti vennono in tanti dispiaceri questi modi, che cominciarono à destarsi, & à parlare contro à loro, & à non lasciare loro ottenere così ogni loro volonta, ò di segno, & M. Benedetto degli Alberti si spiccò da quelli di sopra, & accostossi à questi cominciando à biasimare i modi che si teneuano piu tosto tiraneschi, che ciuili, & stando la città in questa forma, occorse, che es sendo degli otto Lorenzo di Filippo Capponi, & Gior gio di Guccio di Dino, & altri fu preso dal capitano vno de sopradetti scorridori, ciò su Iacopo di Bartolommeo da Prato cimatore chiamato Scatiza huomo d'ogni mala condizione per certa informagione hauuta contro di lui d'hauere abbominato Giouanni Cambi, & altri Gonfalonieri di compagnia, perche

perche piu apertamente, & francamente che gli altri s'erano scoperti à biasimare i sopradetti modi, il quale sanzamartorio confessò prestamente tutto quello, che il capitano era informato, & molti altri trattati, e ragionaméti fatti fra i detti principali, e gli scorridori di cacciare cittadini del reggimento per confermagione del loro stato, di questa presura i detti caporali, e scorridori feciono grande stima & si grande procaccio co Signori & Collegi, che per loro si diliberò, che il detto Scatiza fosse lasciato, & nol volendo fare il capitano, ma piu tosto mostrado intézione di farlo morire, questi caporali, e scorridori diliberarono di riauerlo per forza, e con armata mano di notte & in grande numero andarono al palagio del capitano à di 13 di Gennaio 1381, & tanza forza, e grida feciono che lo riebbono essendo il capitano in palagio co' Signori,& con lo ro erano M. Tommaso, & M. Giorgio predetti sforzado, & minacciando il capitano che lo lasciassi, il quale veggendosi cosi oltraggiato rifiutò l'vficio, & la bacchetta, & prese commiato da' Signori sentendosi il dì seguéte questo fatto per la terra, tutti i cittadini ne pre sono grande dispiacere, e sdegno contro à chi haueua fatto tale forza, in tanto che i Consoli di ciascuna arte con molti artefici andarono a' Signori à dolersene,& à confortargli à rimediare profferendosi loro, & il resto de' loro artefici con arme & sanza arme per ogni bisogno, & il simile feciono à gli otto della guardia, & al ca pitano predetto, che lo trouarono in palagio de' Signo ri pregandolo gli piacesse ripigliare l'vsicio, e francamente esercitarlo, per le cui preghiere, & per molte fat

Nuoui ro-

651

togliene da' Signori, & Collegi egli riprese la bacchetta, & l'vficio & pe Signori fu rimesso nel suo palagio à dì 16 del detto mese, & allhora era in su la piazza per sicurtà della città M. Giouanni Aguto con circa 300 lance, armati, e à cauallo, & subito il capitano sopradet to mandò fuori la sua famiglia in modo d'andare alla cerca,& in su l'hora del vespro ne menarono preso M. Giorgio Scali sanza alcuno contasto, benche prima gli fosse predetto da molti che si fuggisse, & lui con molto franco animo non si volle mai partire da casa, & richiesto dal caualiere di venire al capitano, rispuose di venire volentieri, & venendone preso in su la piazza si leuò molte boci, gridando giustizia, subito il capitano formò contro à lui vno processo della oppressione fat: tagli per lo Scatiza, e altre cose, & la mattina seguente: in sul muro vsato del cortile gli fece tagliare la testa, la cui morte à molti piacque, & ad alcuni dispiacque, & couenne nascondere il corpo insino alla notte per seppellirlo à Santa Maria Nouella, acciò che non ne fosse fatto strazio, in questo di tutta la città hebbe grande mouiméto, & presono molti l'arme, & serroronsi le bot teghe & M. Tommaso degli Strozzi & molti loro seguaci li fuggirono, & nascosonsi, saluo che vno Simone di Biagio corazzaio de piu spiaceuoli di tutti, fu giu to in Parione, & iui fu morto à ghiado, & tagliatagli la mano, e gittata in Arno, e subito su poi trouato vno suo figliuolo da Santa Maria del Fiore, & fattogli il simigliante, & i loro corpi furono strascinati per tutto Firenze, & condotti alla piazza de' Signori, e straziati da fanciulli quello dì, e l'altro, essendo per queste ca-

gioni

gioni la città tutta sommossa, & sotto l'arme, i Conso li dell'arte della lana elessono certi principali loro artefici, i quali hauessono à procurare con ogni forza dell'arte, che le due nuoue arti de' tintori, e sarti, & far settai in tutto s'annullassino & togliessino via, & con grande sollicitudine i detti eletti dierono grandi ordini à ciò fare, In questo tempo interuenne che M. Do. nato del Riccio giudice, & Feo corazzaio seguaci di M. Giorgio, essendo nascosi furono ritrouati, & menati al capitano à di diciotto del mese, & fra due di seguenti decapitati in sul medesimo muro, essendo in su la piazza grande popolo che gridaua giustizia, e fatta la detta essecuzione si leuò in piazza vno grande romore, gridando ciascuno viuano i Guelfi, allhora tur ta la ragunata dell'arte della lana con molti ciompi vé nono in piazza armati, & con loro s'accostarono mol ti buoni cittadini, e di buone famiglie, & essendo grãde numero si ridussono in mercato nuouo, allhora s'ac costarono con loro quasi d'ogni casa Guelfa di Firéze grandi, & popolani in tanto numero che quasi non vi capeuano, gridando ciascuno viua parte Guelfa, & fra loro ordinorono vna petizione per porgerla a' Signori contenente di nuouo riformamento della città, e ribandimento di sbanditi, & altre cose, & d'accordo con essa n'andarono in piazza, & dierono la petizione a' Signori, i quali subito feciono sonare à parla. mento per ispazio di due hore, & in questo mezzo in su la porta de' Priori furono fatti diciotto cittadini ca ualieri di popolo, i nomi de quali sono notati nella seguente faccia.

Zanobi di Giouanni Mezola.
Luigi di M.Piero Guicciardini.
Tommaso Soderini.
Vanni di Michele di Vanni.
Tommaso di M.Iacopo Sacchetti.
Bello Mancini.
Andrea di M.Benedetto Alberti.
Cipriano di Duccio degli Alberti.
Baldese di Turino Baldesi.

Niccolo di Pagnozzo Tornaquinci.
Rinaldo di Giannozo Gianfiglia Zzi.
Donato di Iacopo Acciaiuoli.
Gherardo di M. Loren To Buondelmoti.
Stoldo di M. Bindo Altouiti.
Christofano d'Anfrione Spini.
Michele di M. Fuligno de Medici.
Filippo di M. Alamanno Caurcciuli, e
Baldo di Simone Tesinghi.

Molti ne vollono esser fatti che recusorono chi per vna cagione, & chi per vn'altra, & restato di sonare si diliberò per parlameto che' Signori co' Collegi,& due Capitani di parte & 2 de 9 della mercatantia, & 2 de' 12 della libertà, e due cittadini Guelfi per ciascuno go falone tutti insieme, & le 2 parti di loro hauessono tut ta la balia, che ha il popolo, & comune di Firenze sanza alcuna eccezione, & fatto il parlamento si leuò la in segna della parte, & su data in mano di Giouani Cambi, il quale con detta insegna accompagnate dal capitano del popolo & da detti caualieri nouelli, e molti al tri,& dalla gente dell'arme, & quasi da tutto il popolo caualcò per tutta la città gridado tutti viuano i Guelfi & l'arti, e questo fu il di di S.Fabiano, & Sebastiano, poi l'altro di si ragunarono in palagio i detti della balia, e attesono à praticar della nuoua riformadel reggimeto, e feciono che certi rubelli, e sbaditi potessono tornare.

L'altro dì essendo anche ragunati i lanaiuoli & loro seguaci in grande numero armati ne vennono in mercato nuouo, dicendo, che voleuano che le due arti nuo ue in tutto s'annullassino, & che ogni sbandito, e rubello potesse tornare, & per lo meglio cio che doman-

dauano

654 Historie Fiorentine

dauano fu deliberato & approuato per quelli della balia, benche à molti dispiacesse il modo, & suron disfatte le case & residenze di dette due arti, & leuate ogni loro arme dalla mercatantia, ò douunche sene trouò alcuna.

Auueggendosi quelle delle 14 minori arti, che l'annullata delle dua arti scemaua loro le forze, e dubitando che il simile non fosse poi fatto alloro ò parte di lo ro, si ragunarono tutti alle loro residenze armati, con intenzione di venire tutti in piazza co' loro gonfaloni per fare qualche fortificamento allo stato loro, ma nó vi poteron venire, perche presentendolo l'arte della la na,& l'altre arti maggiori, e molti altri cittadini furono prima in piazza di loro, con grande numero, & venendo alcune di quelle minori arti, cioè, beccai, vinattieri, e altri furono cacciati con mal commiato, & alcu ni ne furono morti, piacque quelto assar a' mercatanti & buoni cittadini, benche ad alcuni paresse che le famiglie si facessino troppo gradi sopra il popolo, l'altro di sentirono gli otto della guardia, che i grandi s'acco stauano co' detti artefici, & però feciono armare l'arte della lana,& l'altre maggiori arti con molti altri cittadini,& adunarsi in mercato nuouo, e con badi, & altre dimostrazioni dierono à intendere a' grandi, che atten dessono ad altro, & trattouuisi di fare i capitani della parte à mano, & mandarono à dire a' Signori, che douessino ardere, & annullare tutte le borse degli vsici fat te pel passato, & suronne esauditi, perche così si fece.

Dipoi à dì 25 di Gennaio detto hebbono i Signori nouelle come la compagnia, che era in Arezzo veniua

655 in su nostri terreni, & però alquanto raffreddorono le discordie cittadinesche, & atresessa à ripari contro à detta compagnia, & il di medelimo ci fu nuoue come erano giunti al Sambuco, & alle Tauernelle, & sorto S. Casciano, & preso molti prigioni, & bestiame, subito M. Giouanni Aguto caualcò à Santo Casciano con tutte le genti dell'arme, & ragunouui seco l'altro di lar ce 800, & balestrieri 200, có 600 altri fanti per andare à ritrouargli, & volendo pigliare il poggio di Marcialla non pote, & perdeuui alcuno huomo d'arme, però s'accampò à Santa Maria Nuoua crescendogli ogni di fanti del paese, & feciono l'vno campo & l'altro sbarre, e serragli, & segni di volere hauere à fare insieme zusta, & così in punto stettono due dì, ma sentendosi quegli della compagnia macare la vittouaglia, & non potendo suolazzare à procacciarne, veggendo anche a' nostri ogni di crescere gente, Villanuccio, e gli altri caporali della compagnia s'abboccarono con M.Giouanni Aguto,& che si parlassino, essendo la sera del terzo di appiccata vna scaramuccia fra parecchi di loro, con alquanti de' nostri, tutto il resto in tato si mis sono in punto à leuare campo con ogni loro preda, & carriaggio & poco fra la notte si partirono tutti, e auia ronsi veiso S.Donato in poggio, & Casaglia, & la Castellina, & M. Giouanni con le genti nostre si mosse à perseguitarli, ma dilugi, ma mai ristettono quelli della copagnia che il di seguente co grade parte della preda giulono in Arezzo, & assai si mormoto in Fireze cotroà M. Giouanni d'hauergli così lasciati andare, parédo à molti, che gli hauesse come assediati à Marciaila, alla grande

grande gente che hauea seco, andò loro dietro insino à castello nuouo della Bernardinga, & tolse loro parte della preda, & de' prigioni, dipoi di volontà de' Signo-ri si ritrasse con le genti in vald'Arno di sopra.

Tornando a' fatti della città, per l'accidente della cô pagnia, come è detto, la città dentro alquanto si riposò, & posossi giu l'arme, & apersonsi le botteghe, & i Si gnori con quelli della balia insieme con alquanti arroti in numero in tutto di circa 184 attesono à fare lo squittino del Priorato e Collegi, nel quale penorono di 13 per altre occupazioni, & nel fare d'esso vna not: te fu preso dal capitano Ciardo di Berto vinattiere vno de seguaci di M. Tommaso, & di M. Giorgio & in fra pochi di fu decapitato, & perche il capitano penò alcu ni dì, su presso che leuato di nuouo romore in Firenze, perche si spacciasse, & benche alcuno s'armasse non si romoreggiò però allhora, ma dopo lo squittino à dì 15 di Febbraio i grandi & le famiglie con loro fanterie,& gli vsciti ritornati presono l'arme, & secodo l'or dine dato leuorono romore & ragunaronsi in mercato nuouo, & nel palagio della parte, gridando viuano i Guelfi, & domandando alla Signoria piu cose non ho neste, i Signori feciono sonare à parlamento, nel quale fu di nuouo confermata la balia a sopradetti, ma ag giunsone di nuouo à quello numero circa 40 cittadini, & per meno male si consentirono parte delle sopra dette domadite non honeile & turbo quello atto mol to gli animi de' buoni cistadini, & mercatanti, in tanto che l'altro di si ragunò l'arte della lana in grade nume ro à praticare di rimediarui, & andaronui alloro tutte l'altre

l'altre arti, & molti altri cittadini d'ogni maniera, e bri gate, come à vno mestiero, tutti à prosserirsi, & à pregargli che si rimediasse, & riuocassis quello che fosse male fatto, per fare questo medesimo si ragunarono in palagio quelli della balia vecchi & nuoui, e nulla conchiusono per insino alla sera, & sentendo questi nuoui aggiunti alla balia le pratiche tenute all'arte della lana di loro volotà offersono di rinunziare alla loro elezione, & cosi feciono dopo alcune deliberazioni fatte in sieme con gli altri intorno a' fatti degli vsciti ritornati, & vscironsi di palagio, & i vecchi vi rimasono, e quello piacque molto à tutta la cittadinanza, & benche fussino ragionamenti di fare punizione di chi hauea mosso questo vltimo romore, pure per lo meglio si diliberò pe' Signori che fosse perdonato à ciascuno, & posonsi giù l'arme, & apersonsi le botteghe, & il secondo dì, che fu il primo dì di Quaresima ciascuno an lò alla Chiesa, & predicossi pacificamente.

Et cosi si stette pacificamente insino à di venticinque di Febbraio, benche tutto di si vedesse venire fanti alle samiglie di Firenze, il che generò tanto sospetto, che detto di à buona hora su tutta la gente dell'arme in piazza, & secesi la tratta de' nuoui Signori innanzi terza, della quale si rallegrò tutta la citadinanza, & per quelli, che surono veduti, che hebrono diuieto, e parue à ciascuno, che per lo innanzi la città si douesse riposare, & non douesse piu hauere ne

comore, ne nouità.

E il primo di di Marzo i nuoui Signori presono l'va io in su la ringhiera con publico parlamento al mo-

do vsato allegramente, & in presenza di così grande numero di cittadini come forse mai si ragunasse à simi le atto, & ogni cittadino tornò a' suoi esercizij, & tutti i fanti si vscirono di Firenze, & il di seguente, che era la prima Domenica del mese andarono i Signori à San Gallo al modo vsato con grande letizia di tutta la terra, & il di poi si ordinò, & fecesi solenni procissioni di tutti i cherici, & religiosi, e poi vna solenne messa con molte reliquie in Santa Maria del Fiore à ringraziare Dio di tanto beneficio riceuuto, parendo à cialcuno es sere tornato in via di verità, & così u stette insino alla Domenica seguente à di 9 di Marzo nel quale di notte tempo si leuaron certi ciompi nelle parti di Camaldoli mossi, & con alquanti sbanditi ritornati con vna insegna dell'arme della parte, & gridado viua parte guel fa, ne vennono al ponte à Santa Trinita, & poi alla ca fa che fu di Ciardo vinattiere sopradetto, & quella arsono, poi nella via degli spadai affocarono la casa di Maso funaiuolo, per quelto i Signori fectono caualcare per piazza, & per la città il capitano del popolo con tutta la gente dell'arme, & ordinorono, che molti buo ni cittadini s'accostassono co' sopradetti romoreggiacori, mostrando di fauoreggiargli,& attendessono à ri trargli dall'andare piu per la città, i quali con buono modo gli ridussono in su la piazza di Santa Trinita, & quiui venne à loro Andrea di M. Vgo con forse cento ciompi con vno pennone dell'arte della lana, gridado anche parte guelfa, vollesi mescolare fra loro, & non fu accettato, anzi furono per azzuffarsi, ma essendo già valica mezza notte si partirono quasi tutti, la mattina poi

poi seguente, i detti ciompi di Camaldoli insieme col Moscone Beccannugi, & altri sbanditi ritornati ne vennono dal ponte alla carraia, sotto vna insegna del la parte insino alla piazza de' Signori, gridando pure viua parte guelfa mandarono i Signori à chiedere loro detta insegna, & non la vollono dare, però feciono mettere bando i Signori, che ogni persona si douesse ragunare armato al suo gonfalone, & tutti douessono venire in piazza quando sentissono sonare à martello,& in su la terza feciono sonare, allhora tutti i det ti ciompi, & sbanditi si partirono di piazza, & andarono oltr' Arno à casa due Gonfalonieri, & tolsono loro i gonfaloni, dipoi n'andarono à S. Giorgio, & presono dalla Chiesa alla porta, & quiui s'afforzorono per timore di non essere assaltati dalle genti dell'arme, & erano à numero piu di mille, & non traendo molte gé ti alla piazza, s'accostaua de' cittadini con loro per fare loro domandare loro volontadi a' Signori, M. Rinaldo Gianfigliazzi allhora Gonfaloniere di Giustizia come franco caualiere vscì fuori di palagio, & montò à cauallo per andare à ritrouargli, & fu ritratto di non farlo per consiglio di cittadini mossi piu tosto da spezialità, che da amore di bene comune, mostrandogli grandi pericoli, & entrare mezzani ad accordo fra la Signoria, e detti ciompi, & finalmente per concordia praticata si sonò à parlamento, nel quale si diliberò per meno male molte cose domandate da detta ragunata di ciompi, cioè priuare d'ogni vficio chi era stato ammonito, eccetto alcuni, & che di nuouo si confinassino 25, & altrettăti fossono fatti ribelli, & che gli vsci

Tt 2 ti

ti tornati riauessono i loro beni, & à certi fossino restituite le codanagioni pagate, & alcuni approuati p guel si, e il Moscone hauesse la castellaneria di S. Gimignano p sei mesi, e piu altre simili cose in grade displiceza, e di spetto d'ogni buono cittadino, paredo che la Signoria sosse sforzata, la quale tutto consenti per meno male.

La mattina seguente parendo pure a' Signori male delle cose fatte, & sentendo che di nuouo si faceua ragunata da Santo Ambruogio per risurgere le due arti annullate, i quali vennono insino à Santa Croce, & furono cacciati da vicini, & dagli Alberti feciono ragunare in piazza quati piu cittadini armati poterono co le genti dell'arme, & vsci fuori il gonfaloniere, & pose il gonfalone della giustizia in mano di M. Donato Acciaiuoli, & quello della Parte in mano di M. Forese Saluiati. & comandò à ogni persona, che gli seguitassino, & che qualunche ciò non facesse fosse perseguitato,& che ogni altra bandiera si ponessi giu, i quali insieme col capitano del popolo, e có M. Giouanni Aguto,& con dette genti andando per la terra, vennono al la piazza di Santa Maria Nouella, e sentendo, che alla piazza de Tornaquinci era M.Francesco Rucellai con con piu di ottocento ciompi con vna insegna della Parte gli feciono comandare che la recasse alloro, & venisse con la sua brigata à seguitargli, & non lo faccendo gliene su detto male da altri cittadini, & minacciato di fargliele fare per forza, il perche lui mutò proposito, & vbbidì, & die la insegna, & con la sua brigata insieme con messer Donato, e gli altri, tutti tornarono in piazza in molto maggiore numero

numero che mai altra vi fosse, & voleua il gonfaloniere sonare à parlamento per disfare ciò che nell'vltimo era stato fatto; & per consiglio d'altri si riserbò à farlo ad altro tempo piu conueniente, & per licenza data ogn'vno si tornò à casa à disarmarsi circa hora di vespro, dipoi l'altro di per consiglio di cittadini si diliberò che i Signori, e collegi, & alcuno per vficio, & vno per capitudine, e vno per gonfalone in numero di 82 pigliassino balia sopra tutte le cose passate, & co sì s'approuò & vinse pe' consigli opportuni, & fatta la elezione degli huomini, molti di praticorono insieme, & finalmente furono d'accordo, & annullorono la maggiore parte delle cose fatte nell'vitimo parlamento, & tutto notificorono i Signori à vno grande numero di cittadini, quasi quanti ne capirono nella sala del consiglio, & benche quello, che era fatto ad al cuni non piacessi, pure la città ne rimase in molto piu pace che prima, e posesi giu l'arme, & ogni mercatante, & artefice si tornò alla sua bottega, & andò la cosa di bene in meglio per insino à di ventisei di Maggio 1382.

Nel quale di si senti pe' Signori, & per gli otto che certi ciompi doueuano romoreggiare, per questa cagione la sera all' Auemaria andò bando che ogni cittadino douesse andare armato al suo gonfalone, & che subito le genti dell'arme douessino venire in piazza, & così fatto, tutta la notte si stette in grande guardia, & niente altro si sentì, la mattina poi si posono giù l'armi, & durando pure il sospetto del romore, l'altra notte si rifeciono le medesime guardie,

Charles ...

Tt 3 & non

E 3 & 2.

& non ostante dette guardie alle due hore certi ciompi di Belletri s'armorono, & per forza tolsono vno pe none del lione d'oro, che era alla porta à S. Gallo, & à preghiera d'alcuni lo renderono, poi crebbono in gra de numero & con grida grandi dicendo carne carne, ne vennono verso il canto della macine sello per torre il gostalone del drago, che quiui era accompagnato da forse 100 huomini per andare con es so verso Santo Ambruogio ad accompagnarsi con altre brigate, ma come piacque à Dio innanzi che giugnessono à detto gonfalone furono rotti dal capitano del popolo, & sua compagnia, nel quale si scontrorono e tutti si sbaragliorono, & fuggirono, & piu sarebbono stati perseguitati se il capitano non fosse stato ri tenuto da certi cittadini, che non fu bene fatto, l'altra mattina furono decapitati certi de detti ciópi, & vno de derti chiamato Pitiana confesso essere stato richie sto à ciò fare da Piggiello Adimari, & da Matteo da Panzano, i quali per ciò hebbono bando della persona, & grande timore fece questa nouità, perche si disse era mossa per rubare, & molto ne furono calunniati gli vsciti ritornati, per questo seguitò che i Signori eles tono venti valenti cittadini à prouedere di rimediare à tanti mali ...

In questo tempo la compagnia, che era in Arezzo faceua grandi minacciare, & forse haueano paura, & veramente se la nostra comunità non si fosse ritenuta per la riuerenza del Re si poteuano mettere ageuolmente in mala via: però si tenne con loro pratica d'ac cordo, & nel praticare loro si rimessono in punto, & vennono

vennono i tempi del potere campeggiare e crebbono: in ardire & in numero, perche s'accostò con loro M. Guiglielmo da Fillach con piu di 400 lace, per questo il nostro comune fece suo sforzo & richiese tutte l'ami stà, & ragunò piu di 1 500 lance, e molti fanti, & tutti si mandarono a confini verso Arezzo, e vantauasi M.Giouanni Aguto di non gli lasciare entrare ne' nostri terreni, pure hauendo rispetto allo stato della città, & a' pericoli della guerra, si fece con loro accordo à dì 6 di Maggio insieme co' Sanesi per fiorini 30000 de' quali venti ne pagamo noi,& i Sanesi dieci, & obli goronsi di non offendere per tempo di diciotto mesi, & riusci buona operazione, perche se non si fosse farto, i mouimenti che nacquono dentro, harebbono fat to assai maggiore male insieme con la guerra di fuori, & subito Villanuccio sopradetto si partid'Arezzo con la sua brigata,& rimaseui il conte Alberigo,& parte di loro vennono à Firenze à fornirsi de' loro bisogni, & spesonci piu di fior. 10000, & pochi di poi tornarono in Firenze Giouanni Cábi,&Maso degli Albizi,che ve niuano ambasciadori dal Re pe' fatti d'Arezzo,& reca rono certo ragionamento fatto col Re di cocedere la Signoria d'Arezzo per sei anni riserbandosi le fortezze, ma voleua entrassino in lega con lui.

In questo tempo in Firenze certi cittadini eletti à praticare sopra la riforma della città, dopo molte pratiche rapportorono a' Signori molte cosè, delle quali furono approuate queste, cioè, prima che beni ecclessattici venduti ad alcuno che hora sia sbandito sieno renduti alla Chiesa, & che nessuno ardisca fare romo-

re, ò rizzare insegna sanza licenza de Signori & chi riuelasse trattato habbia dal comune fiorini cinquecento, & l'arme, eziandio se fosse lui de trattatori, & ripo sossi poi assai bene la città insino à dì 27 di Nouébre.

Fu in questi d' nuoue in Fireze, come il Duca d'An giò con grande gente d'arme era venuto in Lombardia per passare nel regno ad acquistare il reame, e sterte in Lombardia circa vno mese, & fece parentado có M.Bernabo, & da lui hebbe fiorini centomila, poi venne verso Bologna, & allhora i nostri Signori vi manda rono solenne ambasciata, la quale fu bene veduta da lui, ma con parole generali, poi ne venne per Romagna ad Ancona có molti disagi, & piu volte fra via fu assaltato da gete di compagne, il castellano di Ancona s'accordò co lui, & subito poi gli Anconitani per fior. diciotto migliaia, & con quelli danari parti, & andonne all'Aquila doue fu subito riceuuto, & datogli la cit tà, & la gente del Resistornò à Napoli, poi n'andò il detto Duca verso Napoli, & in piu luoghi su danneggiato da genti del Re, e de' paesani, & cosi si stette insino à mezzo Nouembre, & pure daua che pensare alla nostra città, questo del Re & del Duca, & chi disideraua la prosperità dell'vno, & chi dell'altro, & essendo sta to licenziato M. Giouanni Aguto per andare à soldo del Papa, & prestatogli danari si diceua, che questo Du ca n'era forte sdegnato cotro a' Fiorentini, & però sene parlaua per Firenze molto variatamente.

A dì 27 di Nouembre si scoperse vuo trattato in: Firenze, che faceuano i ciópi, & certi altri poueri huomini di douere seuare romore la norte di Sant'Andrea. alle sette hore, con intenzione di rubare, ardere, & vcci dere, & haueano fatto bandiere, & dati molti ordini da douere riuscire, ma per grazia di Dio vno giouane, che à questo era richiesto lo riuelò al padre, & il padre a' Si gnori, da' quali hebbe la sicurtà per lo figliuolo, & menollo à loro, & lui manifestò ciò che era ordinato, e chi erano i caporali, e tutto fatto noto al capitano M. Cante d'Agobbio lui subito come valente huomo ne prese circa venti, & in fra pochi di ne impiccò otto, & i Signori per questo elessono dodici cittadini i quali in sieme con loro, & co i Collegi, e capitani di parte, & ot to di guardia hauessono à trouare rimedio à questa no uità, & assicurare la città & dopo molte pratiche à nul la s'accordationo se non à dilungare i confini a' confinati, & i rubelli mandare suori delle cento miglia.

Ne' due priorati sequenti nessuna nouità su in Firenze, se non che à tépo de' primi s'apersono quattroporti che buon pezzo di tépo erano state murate, cioè
quella di S. Giorgio, & di Santo Miniato, & della Giustizia, & di Pinti, à tempo di quelli che seguirono in
calendi di Maggio 1383 anche non su alcuna nouità
se non che si prouidde alla restituzione de' beni delle
Chiese, & perche cominciaua la mortalità si seciono

piu, & solenni procissioni.

Appresso pene molti cittadini si partiuano di Fireze per la mortalità, & per minacce che faceuano gli vsciti si feciono venir molti fanti fidati, e di Casetino, & d'al trode per guardia della città, e partironsi tati cittadini che pochi ne restò, de' quali molti n'andarono in Romagna, & massime à Fuch doue si disse s'accozzorono

piu di bocche 2000 di Fiorentini, & molti altri pel co tado, e distretto, & nondimeno crebbe tanto la pesti-Mortalità lenza, che ne morirono in Firenze 200, e 300, & alle volte 400 per di,& per tre mesi, & mezzo concedette Papa Vrbano generale perdono à chi morisse diuoto à Dio, & à lui, & posesi in questo tempo à chi era fuggito per mortalità vna imposta di 25 migliaia di fiorini, & non ostante le sopradette guardie la notte di Santa Maria Maddalena vna brigata di ciompi intendendosi co vsciti di fuori leuorono romore, & andarono per piu parti della città, gridando viuano le 24 arti, & i Guelfi,& rizzarono certe bandiere, ma mediante l'aiu. to di Dio, & i prouedimenti de' Signori, & degli otto & di M. Cante sopradetto capitano, i detti romoreggianti si fuggirono, & sparirono, & funne alquanti pre si,& decapitati,& finirono i detti Priori l'vsicio loro in pace, & cosi segui l'vficio seguente, & l'altro, che entro in calendi di Nouembre, & simile quello di Gennaio, e di Marzo sanza nouità, se non che à tempo di questi vltimi venne in Firenze M. Agnolo di Iacopo Acciaiuoli nuouo Vescouo con grandissime honoranze, e fe ste di età d'anni trentadua.

Di Marzo 1384 si vinse pe' consigli di fare vno la

go à Firenzuola, & non si segui.

\$ 3 8 4.

E cosi con pace segui il Priorato di Maggio, & di Luglio 1384 à tempo de' quali appari in Lombardia il Sire di Cusci con grande quantità di gente, & temen dosi di sua venuta gli si mandò ambasciadori insino à Melano, per sapere di sua intenzione, & niente si ritras se da lui se non parole generali di bene sare & dire, &

di

di non offendere, però non si fece altri ripari se non di liberazione di soldare alquante genti, & fecesi vna mo stra di balestrieri cotadini, che furono piu di 4000,& credeuasi per fermo ne douesse andare per Romagna à Roma,& à Napoli in aiuto del Duca d'Angiò,& standosi in questa credenza lui venne in quello di Lucca.

Del mese di Giugno s'hebbe il castello di Beccona in Galeara dal Signore di Faenza, beche di ragione era nottro, & lui hebbe certo premio per lo suo figliuolo.

E del medesimo mese gli huominidel castello di Fo iano si feciono raccomadati del nostro comune co cer ti patri, & de dare vno cero per Santo Giouani Batista. Al principio del mese di Settembre si tenne grande configlio per la nouità di detto Sire, perche pure si du bitaua di lui, & a' tempi de' Signori passati erano venu ri in Eirenze suoi ambasciadori pregando per sua parte, & del Redi Frácia, che de fatti del Re Carlo, & del Duca d'Angio non ci douessimo impacciare, & cosi fu loro promesso, & mandossi con loro nostri ambasciadori perche apperassino che detto Sire, è sue genti no passassono per nostri terreni, giusono in quello di Luc ca, & nol poterono impetrare, anzi con le sue genti di Settembre ne venne nel piano fra Empoli & Elsa, l'altro di à castel Fiorentino doue stette tre di, poi posaro no à Poggibonizi, & in sul poggio imperiale, faccendo in ogni luogo danno assai, & combatterono, & presono,& ruborono assai tenute, poi n'andarono in quello di Siena alla badia à isola, & val di strona, & per accordo hebbono da' Sanesi siorini 8000, poi n'andarono verso le chiane, & à di 29 di Settembre per ordine dato

dato con Carlo da pietramala con sue genti, & có Rug gieri Cane famiglio di M.Bernabo di notte scalorono & presono furtiuamente la città d'Arezzo, & i cittadini con la gente del Re Carlo si ridussono nella cirradel la,& nel casseretto, dipoi vedendo tanta gente abbandonarono, & arsono la cittadella, & ritennonsi solamé. te nel casseretto, questa nouella conturbò molto la cit tadinanza in Firenze, ma quello che mitigò molto que sta turbazione fu, che in quella medesima hora ci fu nuoue da Vinegia come il Duca d'Angiò era morto, sopra queste nouità tennono i Signori grande consiglio, & finalmente si diliberò, che de' fatti d'Arezzo si facesse franca, & rileuata impresa, & ioldassesi gente, & richiedessonsi l'amistà, & eleggenssonsi dieci valenti cittadini con piena balia à poterne fare quanto poteuà tutto il comune, & subito si fece la elezione, & cominciò il loro vficio à dì sei d'Ottobre per sei mesi, & chia moronsi dieci di balia, i quali subito condussono gente d'arme,& per capitano M.Giouani degli Obizi, & mã darongli vicini alla città d'Arezzo, & iui ragunarono grande gente, & parte ne missono in terre degli Aretini, & in Castiglione Fiorentino che s'accordò có noi, & nel casseretto missono molti balestrieri, & maestri di caue traendone le persone disutili, & faceuano tanta guerra alle genti del Sire, che era nella terra, che non ardiuano à vscire d'Arezzo, venutagli la chiarezza del la morte del sopradetto Duca d'Angio,& vedendosi il Sire assortigliare di vettouaglia, mandò à Firenze per saluocondotto per mandare suoi ambasciadori, fugli coceduto che gli mandasse à . . . . & iui si manderebbono

LIBRÓ QUARTO.

669

derebbono i nostri à praticare con loro, & andoronui due de' dieci della balia, & M. Rinaldo Gianfigliazzi,e Andrea di Niccolò Betti, & M. Giouanni de Ricci, & principiaron pratica di comperare Arezzo dal detto Sire, la quale si conchiuse à tempo de' nuoui Priori del mese di Nouembre, essendo Gonfaloniere di Giustizia, Iacopo di Vbaldino Ardinghelli per pregio di fiorini 40000 alle géti del detto Sire, & à lui fior. 5000, & tante altre spese di castellani, & altri, che montò insino à fiorini 60000, ò circa, & à questo consentirono anche quelli cittadini d'Arezzo che si poteron raguna re insieme, fatto l'accordo il Sire s'vsci d'Arezzo co le sue genti, & misseui détro le nostre à di 17 di Nouébre 1384, & data la possessione riceuette parte del prezzo, & del resto hebbe sicurtà d'hauergli in Bologna, & nel tempo della pratica la maggiore parte delle castella di Arezzo, & Castiglione si dierono al nostro co mune. Marco da Pierramala e suoi seguaci si vscirono di Arezzo innazi al Sire malissimo cotenti, à Firenze se ne fece tanta festa, che quasi no si potrebbe ridire, con procissioni, e messe solenni, & armeggerie, e giostre, & per molti altri modi, & p capitano vi si madò Niccolò di Gherardino Giani, & podestà Pagolo de' Nobili, e al tri notabili cittadini à riformare la terra, & M.Iacopo Caracci vicario del re, colegnò, & die il casseretto à M. Donato Acciaiuoli riceuete per lo comune per fiorini 18 migliaia, poi sene vene à Fireze, & tornoisi à Napo li & il Sire sen'andò in Lombardia, & parriro dalle sue géti si tornò in suoi paesi,& immediate si mádò à Napo hial Re, pehe lui retificasse à ciò ch'era fatto d'Arezzo, & lui

Compera, & acquisto d'Arezzo.

& lui lo consenti molto graziosamente, & fecene ogni

concessione opportuna.

Discordia di PapaVr bano,e del Re di Napoli.

Et nó mi pare da lasciare indietro vna cosa assai no teuole di Papa Vrbano, il quale in questi tempi si partì da Roma, & andonne con tutta la corte à Napoli, & poi à Nocera, & non hauendo il Re voluto dare cer ta lignoria à richiesta di detto Papa à vno suo nipote, nacque fra loro tanto sdegno, che il Re gli fece fare alcuna violenza à Nocera, di che il Papa ne montò in grande ira, e cruccio, & venne in grande discordia con parte de' suoi Cardinali, che fauoreggiauano il Re, per che dimostraua volerlo priuare del reame, & loro trattauano della priuazione del Papa, & crebbe tanto questo fuoco della indegnazione, che hauendo ragunati tutti i Cardinali ne priuò vna parte, & alquãti ne fece pigliare, & imprigionare, e collare, e tormentare à vno suo nipote, per modo che alcuno ne morì, & altri non furono mai poi buoni della persona, & rimessogli in prigione, formò contro à loro grauissimi processi come cotro à heretici, il di della presura si fug girono alquanti à Napoli, e tutto feciono noto al Re, il perche con le sue genti,& con grande sforzo assediò il detto Papa in Nocera, non tanto per offenderlo, qua to per riducerlo à buona via, & concordia, & in quelto assedio fu preso il sopradetto nipote del Papa, & menato à Napoli, & messo nel castello dell'ouo, e tenuto à buona guardia.

A di tre d'ottobre ci fu nuoue come era hauuto il cassero di Castiglione Fiorentino, A di sei di Dicembre tornò in Firenze il capitano della guerra có le gen-

tidel-

671

ti dell'arme lasciato Arezzo in mano de' Rettori mandati da Firenze, & con grande trionfo rendè le bandiere a' dieci della balia.

Et à dì 26 di Gennaio fu mandato M. Vanni Castellani con gente d'arme à cavallo, & à piè à racquista
re le castella, che Marco da Bibbiena teneva della giuridizione degli Aretini, & prima si posono à hoste à
Quarata, & in pochi dì acquistarono molte castella, &
presono vna bandiera di Sanesi, che era posta in su vno
di quelli, i getili huomini di Siena soldarono delle nostre genti assai, & cavalcavano ogni dì infino à Siena,
& à richiesta de' Sanesi vi si mandò ambasciadori per
pacificargli insieme, & infine i gentili huomini col popolo grasso di Siena vinsono il popolo minuto, & cacciaronne molti, & fecesene in Firenze festa.

Di quelto medesimo mese si ordinò pe' cossigli, che nessun nostro suddito potesse pigliare soldo in Fireze.

Et fecesi ordine sopra i pagamenti del notaso de' Si gnori, & tassossi ogni deliberazione, di che lui hauesse ad essere rogato, & che i danari si mettessino in vna cassetta, de' quali alla fine dell'vsicio sene desse al nota

io per suo salario di dua mesi fiorini venti, & fio rini tre per ciascuno de' Signori per vno coltello, & il resto si rimettessino à entrata di camera, & cosi si ordinò piu altri vsici -

DEL mese di Maggio 1385 M.Galeazzo Viscon ti nominato conte di virtû, il quale era l'vno de due Signori di Melano, l'altro era di M.Berna-. bo suo zio, fingendo d'andare à vno grande perdono, con grande compagnia passò vicino alle mura di Melano, & faccendosigli incontro il detto M. Bernabo có poca copagnia per vicitarlo fu preso à tradimento dal le genti, che erano có detto M. Galeazzo, come era da lui ordinato, & messo in prigione, nella quale poco tépo poi il detto M.Galeazzo lo fece morire di veleno se condo si disse, de' suoi figliuoli si fuggirono, & rimase tutta la Signoria libera à detto M.Galeazzo: E in questo medesimo tépo Papa Vrbano V I assediato in Nocerà da le genti del Re Carlo, come è detto di sopra, v'andò M.Tommaso da S. Siuerino con molti altri ba roni,& per forza ne lo trassono,& menaronlo à Beneuento, dipoi à Bari, poi n'andò à Genoua in su galee di. Genouesi, & menonne seco prigioni i cardinali, i quali haueua prima priuati, e presi.

Ancora nel medesimo mese di Maggio M. Bartolommeo di M. Maggio da Pietramala venne in Firenze, & liberamente rimesse se le sue terre in mano de' nostri SS.& de' Collegi, i quali diliberorono, che lui re stituisse al nostro comune Anghiari, e Gaenna, & piu altre castella, che lui teneua della giuridizione d'Arezzo, & per le castella che gli rimasono lo feciono accomandato del comune douendo ogni anno dare per cé so vno palio il di di S.Giouanni Batista, & allui dieron di prouisione ogni mese fiorini cento per tépo di dieci anni, & questo fu il principio della destruzione di tutta la famiglia

Acquido d'Anghia-

la famiglia da Pietramala, & à Marco di M. Piero fu tol to da' Fiorétini Pietramala, e disfatta, e cosi l'altre castel Pietrama la, che teneano, p le quali beche quasi tutte come ladro la dissaus. naie l'hauessin possedute lugo tépo, pure in verità erano state del coed'Arezzo, e però le vollono i Fiorétini.

Del mese d'Agosto Carlo sopradetto fatto Re del reame di Napoli tolse à tutti li Fiorentini che trouò in Napoli, & altroue doue potè, tanto che su stimato piu di 45 migliaia di fiorini, & domandando della cagione da' nostri ambasciadori, che per ciò vi si manda rono,& da mercaranti rubati, per nessuna altra cagione rispuose hauerlo fatto se nó per grade necessità, che haueua di danari, & per dargli alla gente dell'arme, che voleua menare seco in Vngheria, & alloro gli die contentandogli di danari, & di derrate come hauea tolto, & nessuna altra persona rubò, che i Fiorentini, per la quale cosa alcuni de nostri merctaati ne furono disfatti, dipoi n'andò verso Barletta, & poi à Signa in Schiauonia, & accozzossi con Giambono, & altri baroni Vn gheri, che iui erano venuti à lui, & n'andò in Vngheria per operazione di detti baroni, & per discordie che vi trouo nate dopo la morte del Re Lodouico, & co inga ni prestamente prese detto reame, & funne coronato à Alba reale di consentimento della Reina Maria figliuo la del detto Re Lodouico, & della Reina Isabetta sua madre, le quali lo possedeuano, & per false promesse fatre lo renunziorono, & concedettonlo à detto Re Carlo, & venutone le nouelle in Firenze à di 8 di Febbraio no ostante le dette ruberie fatte a' nostri mercatanti, si ordinarono, & fecionsi subito gradi feste, & ser roronsi

roronsi tutte le botteghe, & sonossi à parlamento, & in su la piazza si lessono le lettere al popolo, & fecionsi solenni processioni, & Messe in Santa Maria del F10re pe' Signori, & di perse pe' capitani della Parte, dipoi molte armeggerie, & per piu dì, & vna giostra bellissi ma, & il simile d'armeggerie, e giostre feciono in particulari la famiglia degli Alberti,& i figliuoli di Miche le di Vanni di Ser Lotto Castellani, & nel medesimo mese di Febbraio il detto Re per operazione della det-ta Reina Isabetta fu fedito à morte da vno barone det to Fracassobalagio, dipoi fu auuelenato, & morto fu portato à vna Chiesa di Sant'Andrea có poco honore, & quasi gli su vietata la sepoltura come scomunicato dal Papa, pure fu iui ripolto in vna cassa alquanto alta, furonne le nouelle in Firenze à di 23 di Marzo, dissessi per molti, che per giusto giudizio di Dio era morto à questo modo, perche quasi di questa medesima morte haueua fatto morire la sua propria madre, la quale in puerizia gli saluò la vita, & fu cagione di farlo Re, & lempre fu offenditore, & spregiatore di Sata Chiesa, & de' Pastori di quella, per la morte predetta furono fra i baroni del reame di Puglia grandissime guerre có mol re fariche, & miserie de paesani, poi l'anno seguente el sendo Giambono sopradetto assaltato dalla Reina sopradetta,& da Maria sua figliuola con poca gente, si di tele, & prese dette due reine, & vecise Fracassobalagio, & tutti quegli, che furono principali alla morse del Re Carlo detto, & mandò le loro teste insino à Napoli alla Reina Margherita moglie che fudel Re Carlo:

....

Giusta vendetta di Dio.

In questo medesimo anno piu gentili huomini del cotado d'Arezzo si feciono accomadati del nostro comune, fra quali furono i conti di monte Doglio, & al cuni degli Vbertini douendo tenere amici per amici, & nimici per nimici, e dare il palio per S. Giouanni.

E feceli nuoua riforma d'ogni vficio madando cia scuno à partito per piu pace della città, & cosi si ordi-

nò che si facesse di quattro anni in quattro anni.

In questo anno medesimo, & di Nouembre parti di Firenze con molte honoranze M. Agnolo Acciaiuo li Vescouo di Firenze, & nuouamente fatto cardinale per andare à Genoua à Papa Vrbano à pigliare il cappello, & à dì 28 di Gennaio venne il nuouo Vescouo M.Bartolommeo di Padoua, & il di medesimo fu reca ta in Firenze la testa di S. Donato Vescouo di Arezzo, Reliquie che era stata trouata in Santa Candida, recataui da vno nato. soldato della compagnia sbadito che l'haueua furata, & lui fu morto da suoi nimici in Firenze,& fu posta in Santa Maria del Fiore con quella di S. Zanobi.

Fu in questo anno carestia quasi d'ogni cosa da viue re lo staio del grano valse soldi 50, & piu sarebbe valu to assai, se non fosse il prouedimento del comune, che costò al comune à danno piu di fiorini 30000, il vino valse al tino fiorini otto il cogno, l'olio lire otto in no ue l'orcio, vitella soldi tre la libbra, castrato danari

trentadua.

Et Papa Vrbano con l'antipapa Chimenti ogni dì scomunicauano l'vno l'altro, & poco le temeuano.

E in detto anno fece il nostro comune lega col con te di virtù, Bolognesi, Pisani, Lucchesi, Perugini, & . .

676 Historie Florentini

Sanesi per resistere, e spegnere le compagnie, & capitano della lega fu M. Bartolommeo di Smeduccio da S. Souerino, & per insegna si fece vna bandiera azurra, scrittoui dentro PAX, di lettere d'oro, & diliberossi pe consigli che si ammattonasse la piazza, & che nella loggia da capitelli delle colonne in su si turasse di vetro sotto gli archi, perche non vi piouesse.

1386.

Del mese d'Aprile mille trecento ottantasei si diliberò in Firenze di fare guerra al conte Antonio da Vrbino, il quale teneua per sua la città d'Agobbio, & mandouuisi molte genti e à cauallo, & à piè, la cagione fu, che hauendo i Fiorentini mandatogli vno ambasciadore per trattare pace fra lui & il comune d'Agobbio, & hauendo riceuuto da lui saluocondotto per se, & per qualunche lui volesse menare seco, & hauendo menato seco ad Agobbio messer Francesco de' Gabrielli, che signoreggiaua Cantiano come furono in Vgobbio furono presi, & messi in prigione, benche dopo pochi di lasciò il nostro ambasciadore, & messer Francesco essendo in prigione sece con lui pace, & concedettegli vna delle due rocche di Cantiano, l'altra riténe per se, per questa ingiuria gli si mosse la guerra, & fecesigli molti danni, & vergogne, & con grande honore de Fiorentini si fece pace con lui essen do le gensi nostre in su le porti d'Agobbio, e restitui à M.Francesco tutto libero Cantiano, col quale, & con l'altre sue terre, che possedeua si fece accomandato del nostro comune dando il palio per S. Giouanni có mol te franchigie a' Fiorentini nelle sue terre, & suron rimessiturti gli vsciti in Agobbio. 1. . . . . . . . .

E in

E in questo tépo il nostro comune comperò la rocca di Silano vicina à Volterra, la quale era d'yna famiglia di Siena detti quelli da Petroia, ma era stata loro tolta da vno malandrino chiamato Martino Cioni, e comperossi da quelli da Petroia, & dal detto malandri no fiorini 6000.

Era in questo tempo & d'Ottobre il nostro comune in compromesso co' Sanesi, de' fatti di Lucignano, & giuridizioni d'Arezzo nel comune di Bologna, i qua li lodorono che i Sanesi douessono restituire fra certo tempo a' Fiorentini il castello di Lucignano, perche era di Lucidella giuridizione d'Arezzo, & che i Fiorentini doues- snano. sono loro dare per spese fatte siorini 8000, & cosi si misse ad essecuzione, benche i Sanesi ne rimanessino malcontenti.

Del mese di Dicebre in questo anno si parti da Genoua có 10 cardinali suoi beneuoli il sopradetto Papa Vrbano, & disseli per alcuni, ch'era stato honestaméte accomietato dal Doge, & haueua tentato di venire in molte terre, & da nessuna era stato voluto riceuere, se non da' Lucchesi, & iui andò, & fuui riceuuto có molti honori, la vilia della Pasqua, & hauendo detto di star ui otto, ò quindici dì, vi stette insino al Settébre 1 387, & trouossi che la notte che si parti da Genoua haueua fatto vccidere, & sotterrare in vna stalla cinque cardinali,& quattro altri grandi prelati, i quali haueua tenu ti lungamente in milera prigione crudelmente, mandouussi da Firenze ambasciadori à visitarlo, & furono ben veduti, faccendo a' Fiorentini gran proferte, benche poco gli era creduto.

Vu 3 Venuto

Venuto il Papa à Lucca i Perugini deliberorono di mandarui vna ambasciata di 20 loro cittadini, per inducerlo à venire ad habitare à Perugia, sentito questo in Firenze sene turborono molto i nostri cittadini ricordandosi che l'essere suta Perugia per l'adrieto della Chiesa era suto cagione della guerra, che noi hauemo co' Pastori d'essa, e però subito vi si mandò ambascia dori, e co molte ragioni gli sostennono buon tempo, che no mandorono detti 20 huomini, pure poterono tato alcuni loro cittadini gentili huomini, che n'aspettauano benefici, che in sine gli mandarono, e per mol te ingorde domandite, che il Papa sece loro, non suro d'accente se suro per sono se su della comandite.

no d'accordo, & tornaronsi à Perugia.

Del mese di Gennaio cominciò in Firenze vna influenza, che quasi ogni persona malaua di freddo, & con febbre, & durò insino à mezzo Febbraio & morironne molti d'ogni età, ma piu de' vecchi: Per sospet to preso in Firenze degli andamenti del sopradetto Pa pa, che tutto giorno andaua solleuado delle terre à noi vicine, con grandi promessioni, & no si intendeuano le cagioni, & per dubbi di M. Giouanni d'Azzo degli Vbaldini, che era capo d'vna compagnia di rubatori in Lombardia, che non passassono, & ridomandasse le lo ro terre di Mugello, però si elessono con le solennità vsate dieci valenti cittadini con balia à potere spendere, & fare ogni cosa per rimediare a' detti pericoli, & nel principio del loro vsicio, feciono spianare in Mugello il castello di Susinana, & quello del Frassino suti degli Vbaldini.

Adi 18 d'Aprile 1387 su tratto Gonfaloniere di

Giustizia M. Filippo Magalotti d'età d'anni 24,0 meno, benche fosse sauio huomo, & per legge non si pote ua essere di minore età d'anni 25, benche non fosse pe rò pel passato osseruata la legge cosi apunto, & per que sto Bese Magalotti suo consorto hauendo con lui altra differenza andò in palagio a' Signori à fare pruoua come no haueua la debita età, che si dispone per le leggi,& però non potea essere Gonfaloniere,& pigliando ne parere i Signori co' Collegi, si diliberò di indugiare à prenderne partito insino all'altro dì, & per quella se ra fu riceuuto in palagio come nuouo Gonfaloniere di Giustizia, massime di M. Benedetto degli Alberti suo suocero,& d'altri, la notte seguente molti altri cittadini di contraria setta alloro si ristrinsono insieme, & tã to aoperorono, che l'altro di per la Signoria, che M.Fi lippo detto non fosse Gófaloniere,& che la cedola sua fosse rimessa nella borsa, & in suo luogo trassono Bardo Mancini,che era di contraria setta à lui, & à gli Alberti, di che molto ne insuperbirono quelli, che hauea no aoperato contro à M. Filippo vsando molto villane parole, e funne quasi la città mezza sotto l'arme, & vennono alle case de' cittadini molti fanti armati del contado con grande dispiacere de cittadini desiderosi di pace, per questo i nuoui Signori prima aoperorono che la città si quietasse, dipoi à dì 2 seciono consiglio di richiesti, & con loro i nuoui Gonfalonieri de quali era vno M.Benedetto sopradetto, nel quale vnitamen re si consigliò, che balia si desse a' Signori, e Collegi, e Capitani, & dieci di balia, & tre per quartiere eletti da Signori in numero di settanta, di potere fare ciò che al loro

loro paresse per riposo della città,& cosi si vinse pe' co sigli có alcune limitazioni,e durasse tutto dì 7 di Mag gio pross. e fatta la elezione, e ragunati à di 5 di Mag. posono à sedere, e priuarono d'vsici tutta la famiglia de gli Alberti per cinque anni, eccetto M. Antonio di M. Niccolaio e fratelli, & Marco di Francesco e figliuoli, & Francesco di M. Iacopo confinarono fuori delle 30 miglia, M. Benedetto, & M. Cipriano, hauédogli prima priuati d'ogni vsicio in perpetuo, il detto M. Benedetto n'andò subito à Genoua, & poi al Sato Sepolcro lui, & Agnolo di Bernardo suo nipote, i quali amenduni nella tornata morirono à Rodi, & sepelliti honorataméte, le loro ossa furono recate à Firenze in Santa Cro ce, morì detto M. Benedetto con buonissima fama di buono, & leale mercatante, & di buono, & sauio consiglio, ricco di circa 100000 fiorini,&che p inuidia gli fu fatto ogni cosa, & molte volte serui il comune di grande quantità di danari.

Poi à di 7 di Maggio i detti della balia confinarono M. Piero di Bindo Benini, Matteo di Bonaccorfo Alderotti, Giouanni d'Amerigo del Bene, Giouanni di Taddeo Benei, Bruno di Salino, & Andrea di Pacchio Adimari tutti per cinque anni, & piu Valorino di Barna Ciuriani, & Ruggieri di Taddeo Carucci futi de Priori passati, & posono à sedere per cinque anni Paolo di Bartolo ferratore, & Francesco di Pasquino ferrauecchio, & per sempre cosinarono Donato Dini speziale, seciono de gradi M. Nosri de Rossi, & le infrascritte famiglie posono à sedere per sempre, cioè i nuoui, eccetto Cesto, i Rinuccini, i Benini, ò vero Formichini, i Cor-

bizi

bizi da S.Piero Maggiore, i Mannelli, gli Alderotti, gli Scali, Francesco di Iacopo del Bene, e Giouanni d'Amerigo, e Donato Dini sopradetto, Vgolino Bonsi spezia

le, & Iacopo d'Vbaldino Fastelli.

E il di medesimo vennono alla piazza molti cittadini potenti con molti fanti armati, domandando che i detti della balia leuassino da Firenze piu altri cittadini,& altre cose, i Signori non ne vollono fare nulla,& benche la città fosse quasi sotto l'arme, à tutto posono buono rimedio, & quietarono ciascuno, prolugaronsi il tépo i detti della balia per rutto di 15 di Maggio, & dopo l'entrata de nuoui Gófalonieri di nuouo si ragu norono à dì 9 di Maggio, & diliberorono, che qualun che hauesse vinto il partito del Priorato nello squittino del 1385,& non l'hauesse vinto in quello di 1381 vi fosse su messo săza altra solenità, per la quale cosa si disse vi entrorono piu di 400 huomini,& molti garzo ni, e fanciulli, & fu molto biasimato da' saui, cosa non mai piu vsata, & imposono à fare questo à quattro cit tadini insieme col Gonfaloniere della Giustizia, & che facessono vna scelta di certi confidenti allo stato, & facessonne vna borsa di perse, che si chiamò il borsellino, & che almeno in ogni Priorato ne fossono due, & que sto anche su biasimato, parendo mettesse divisione fra cittadini, & fra i congiunti, poi di concordia si tolsono la balia prolungata, & il Gonfaloniere della Giustizia renunziò à certo beneficio, che per la balia gli era itato dato, & vícito che lui fu Gonfaloniere i capitani della parte Guelfa parendo loro che egli hauesse molto fauoreggiato i Guesfi, mandarono per lui, estenda

Principio del borfel lino co di fcordia de cittadini.

essendo ragunati con molti cittadini, & per remunerazione gli donorono vno cauallo di valuta di fiorini ot tanta couerto dell'armedella parte,& vno pennone,& targa di detta arme, e vna barbuta fornità d'ariento, & vna coppa d'ariento, tutte con detta arme, & con tutte quelle cose innanzi fu accópagnato da molti cittadini honoreuolmente infino à casa sua.

dotti gli artefici al gli vfici.

Di poi per la via ordinaria, & pe consigli nel medesimo mese si diliberò, che gli artesici delle 14 minori arti participassono il quarto degli vsici nel priorato, & ne gli altri vsici dentro e fuori, saluo che vicariati e Po quarto de desterie maggiori doue non participano artefici che prima haueano il terzo, & alcuna particella ne fu data a' gradi, tutto il resto alle 7 maggiori arti, e scioperati.

Del mesed'Agosto prese il nostro comune per acco mandato il Signore di Cortona co sue terre, & aderen ti có tutti i capitoli honoreuoli, che à ciò fare si richiede, & con dare il palio per S. Giouanni, questo assai in dispiacere a' Saneli, perche prima era loro accomanda-

to, ma era finita l'accomandigia.

Non potendo il nostro comune hauere cosa che vo lesse da Papa Vrbano, che era à Lucca, & dubitandosi di lui, perche accennaua di andare à Perugia, per questo si fermò in Firenze lega con M.Rinaldo Orsino,& col conte Antonio da Vrbino, che teneua Agobbio à difensione degli stati.

E à di 23 di Settembre il detto Papa parti da Lucca. & andonne à Perugia per la via di Maremma có molti disagi per non passare pel terreno de' Fiorentini, & per sua sicurtà hebbe seco circa 600 lance tra di suoi,

& di molte Signorie vicine, le quali hauea richiesto, ec cetto i Fiorentini per lo sdegno haueua già conceputo contro à noi, & con lui erano otto cardinali, nel partire si ruppe il freno al cauallo, & cadegli la mitera, & no pareua che l'Banderese ne potesse trarre la sua insegna, su riceuuto da Perugini lietamente, & con molti honori, & in principio gli domadorono tre cose, cioè, che volesse tenergli in pace & stare bene co Fiorentini, & tenere la corte à Perugia, rispuose, che buona era la pace, ma prima voleua le terre di Sata Chiesa, della concordia co Fiorentini no era da ragionare, perche sem pre l'hauea voluta con loro, ma non gli ha ancora potuti humiliare.

Et del mese d'Ottobre seguente i Perugini mandarono loro ambasciadori à Firenze per dolersi de' portaméti di M.Rinaldo Orsino, & per inducere i Fiorentini à mandare ambasciadori al Papa per riconciliargli con lui, & dopo le pratiche di M.Rinaldo vi si madaro no due ambasciadori, i quali furono male veduti dal Papa, e scacciati, che non gli tornassono piu innazi, pre fonne i Perugini contro à lui tanto sdegno, & vsoron tali parole, che gli hebbe alcuna volta paura di loro.

Poi del mese di Nouembre venne in Firenze vna so lenne ambasceria da Papa Chimenti, ò vero antipapa d'Auignone, & surono riceuuti honoratamente, & do mandossi cossiglio pe' Signori al maestro Luigi de Mar silij di S. Spirito allhora reputato il piu eccellere Teolo go di Firenze, & buono huomo, se di buona coscieza si poteuano vdire, il quale dopo alcuno pensamento rispuose di sì, perche potrebbono dire cosa viile pe"

Christia-

#### 684 Historie Fiorentine

Christiani, & dicendo il cotrario si poteuano accomie tare, fu l'effetto della loro esposizione pregare la nostra comunità per parte del loro Papa, che ci aoperassimo che Concilio si facesse, nel quale si determinasse quale de due era vero Papa, & che venendo la determinazio ne per lui voleua accettare Papa Vrbano come cardinale, venendo per Papa Vrbano si voleua rimettere in lui, che ne disponesse ciò che volesse, insino à arderlo per eretico, se cosi gli piacesse, & feciono molte lode, & grandi proferte alla nostra comunità insino à farci vicarij delle terre della Chiesa à noi vicine, & vltimamente domandorono che le rendite ecclesiastiche si pi gliassono per lo nostro comune, & riserbassonsi à quel lo, che fosse determinato essere vero Papa, presesi tempo alla risposta, & loro s'acconciorono à stare lungamente in Firenze se bisogno fosse, fu loro risposto del mese di Gennaio in questo effetto, che il determinare del Concilio apparteneua à maggiori principi, & signori che alla nostra città, à quali noi saremo sollicita tori con ambasciate, & che non pareua à noi douersi partire in alcuna parte dalla obedienza di quello Papa alquale haueano creduto insino allhora, per insino che se ne farà determinazione, & con questa risposta si tor narono à Vignone, della quale il loro Papa, ò vero anti papa rimale poco contento.

Gli ambasciadori Fiorentini, che erano iti in Lóbar dia per mettere pace fra il Conte di virtu, e il Signore di Verona, trouorono che gia il conte detto haueua preso Verona, pure lo visitorono rallegrandosi della sua vittoria, fu la sua risposta dolersi della sciagura del

Signo-

LIBRO QVARTO. 685 Signore di Verona per essersi male portato co suoi sud diri, & à se haueua cresciuto fatica, & aggiunse volere mutate nome alla sua Signoria, accennando volersi nominare Re de Lombardi, dipoi disse come molti sol dati capitanati da M. Giouanni d'Azzo degli Vbaldini, non hauendo soldo in nome di compagnia haueuano diliberato venire à danneggiare in Toscana, & quello medesimo fece affermare al detto messer Giouanni in loro presenza, & che consigliaua i Fiorentini, che pigliassono con lui accordo, fu risposto pe' nostri ambasciadori molto francamente, per modo che messer Giouanni diliberò di mandare con loro vno suo mandatario à Firenze à rimettersi liberamente ne' Fiorentini, che disponessono di lui ciò che à loro piacesse, pure tornati gli ambasciadori, & riferito tutto, generò pure dubbio assai, & con vnito consiglio si diliberò di eleggere dieci cittadini con balia à resistere, secondo i bisogni, & benche per disserenza la elezione alquanto si indugiasse pure di Gennaio furono eletti con le debite solennità, non ostanre questo, il derro messer Giouanni con mille cinquecento lance in nome di compagnia, benche in verità à petizione del conte sopradetto venne, & posesi à campo in quello di Modona appresso a' confini de Bologneti del mese di Nouembre, stimando non lasciare fare la sementa, & con questo pigliare Bologna, la quale il sopradetto conte molto desideraua, i Fiorentini mandarono in auto a Bolo gnesi trecento lance, & circa cinquecento cinquanta palettrieri, capitaneate du messer Vanni Cattellani, che furo-

che furono cagione della loro difesa, andonne poi la detta copagnia di Dicembre in Romagna, credendosi per trattato pigliare Furli, ma loro si difesono francamente, benche riceuessino assaidanni, poi prese detta compagnia alquante castella in quello di Cesena, e di Rauenna, e macando loro vettouaglia furono richiamati dal conte in Lombardia à fare guerra al Signore di Padoua assai scemati.

Del medesimo mese di Dicembre venne in quello di Siena la compagnia di M. Bernabo della Sala, & di M. Currado della Campana, & di M. Guido d'Asciano, faccendo danni assai, ricomperoronsi i Sanesi da loro per leuarsegli da dosso fiorini 6000, dipos feciono il simile a' Pisani, i quali si ricomperorono fiorini 7000, & grauaronsi molto i Sanesi de' Fiorentini, dicedo era loro operazione, & il simile si diceua in Pisa, per modo che i Fiorentini che v'erano vi portarono di gradi pericoli, se non fosse l'asuto, che hebbono da M. Piero Ga bacorti, i Lucchesi perche non entrassono ne' loro ter reni si ricomperorono fiorini 4000, & essendo ancora in vald'Era vi mandarono i Fiorentini ambasciadori, & ricomperoronsi fiorini 7000, & fu allhora manifesto, che non erano à petizione de' Fiorentini.

In questo medesimo mese vennono ambasciadori in Firenze del Re di Francia significando come il Re Luigi d'Angio douea venire in Italia à coquistare il suo reame di Cicilia, del quale già si teneua per lui Napoli domandando aiuto, ò almeno non si desse fauore ad alcuna delle parti, & confortando si douesse credere al Papa d'Auignone, su risposto di non si impacciare nel

reame, se non in mettere cocordia se potessono, & che no si diliberaua in Firenze di credere ad altro Papa, che per insino allhora hauessono creduto, bene confortauano à fare Cocilio doue si determinasse qual fosse vero Papa, madò anche il detto Luigi d'Angiò in questo tempo cinque galee armate à Napoli, le quali ne preso
no due di osse della Reina Margherita, di tre di quelle, che ella vi tenea à guerreggiare Napoli, l'altra si suggì.

Nell'anno 1388, & di Maggio essendo madato da Firenze Vieri di M. Pepo Cauicciuli ambasciadore alla compagnia di M. Giouanni Beltotto Inghilese, e altri, passando da Perugia su domandato dal Papa della ragione di sua andata, & non la volendo dire lo tenne prigione in vna camera alcuni dì, & intanto sece aprite la sua valigia all'albergo, & vide la sua comessione, poi con parole assai villane lo mandò via, di che si prese grande turbazione in Firenze.

Et in questi tempi la detta compagnia vene in quel lo di Siena, & ricomperoronsi i Sanesi fiorini i 2000, & poi in quello di Pisa, & i Pisani anche si ricomperorono fiorini i 5000, & i Lucchesi perche non entrascono in sul loro fiorini 9000, poi si tornorono à Perugia, & nel tempo che stettono in quello di Pisa, perche naueano seco molti vsciti Pisani, hebbe grande timore M. Piero Gambacorti e suoi seguaci del suo stato, e onfinò fuori di Pisa piu di 400 Pisani, & dentro ragui piu di fanti 2000, & mandaronui i Fiorentini à sua isesa 440 lance e molti fanti, & il Conte di virtù san a essere richiesto, mandò sue genti à Sarrezana, & noi li vollono i Pisani riceuere, & solo Ser Iacopo da pia-

1388.

no consigliaua si riceuessono per amistà che teneua col conte detto, & hauea il figliuolo à sua prouisione, e cre detresi, che se hauesse ottenuto di metteruegli, ò sene sarebbe fatto Signore, ò datola à detto conte, & cacciatone M. Piero.

Di grandi discordie fra i Fiorentini, & Sanesi in que si tempi fu cagione la terra, & huomini di Montepul ciano, però che essendo stati i Fiorentini arbitri poco tempo innanzi fra i Saneli, & Montepulcianeli, i quali non voleuano piu essere loro sudditi, dicendo essere si nito il tempo di che erano tenuti, & haueano i Fiorentini lodato, che rimanessino pure sudditide Sanesi, ma con certi patti, i quali i Sanesi non otteneuano loro, anzi tutto di gli faceuano caualcare, & rubare à Cione di Sandro, e à compagnie, che appariuano in paese per consumargli, & però con ispesse ambasciate si doleuano a' Fiorentini sempre offerendo loro la Signoria, & i Fiorentini per questo molte ambasciate ne mandarono à Siena, & sempre haueuano cattiue risposte, & beffauano gli ambasciadori, in tanto che del mese di Maggio in tutto i Montepulcianesi si rubellarono da loro, gridando viua il comune di Firenze, & cacciarono il podestà, & mandarono loro sindaco à Fi renze à darsi in tutto, & per allhora non furono accettati, dicendo volere pure mettere fra loro concordia, i Sanesi per questo sdegno in furia, & segretamete ma darono loro ambasciadori, il conte di virtù per sottomettergli, & i Fiorentini subito mandarono loro ambasciadori à Siena per leuargli da questo pensiero, mo strando quanto pericoloso fuoco accenderebbono in Toscana.

Toscana, riceuettono gli ambasciadori nella giunta da certi del popolo molto villane parole insino à chiamar gli traditori, poi dalla Signoria fu loro risposto che nie te poteuano fare sanza licenza del loro Signore conte di virtù, e tornati gli ambasciadori à Firenze si diliberò di inuitare tutte le terre vicine di Toscana à manda re loro ambasciadori à Siena per rimuouergli da questo iniquo pésiero, & oltre à questo si diliberò di muouere loro subita guerra innanzi che il conte v'hauesse giuridizione, però subito i 10 della balia soldarono la compagnia degli Inghilesi di M.Giouanni Beltotto co circa 1000 lance con intenzione di mandargli prestis simo in sulle porti di Siena per attutargli, Sentitosi que sto à Siena, & hauendo anche hauuto risposta da Mela no come il conte non gli voleua riceuere per non pigliare guerra co' Fiorentini, & con gli altri di Toscana, mandarono subito 4 loro ambasciadori à Firenze, negando in tutto essere vero, che mai si fossino voluti da re al conte, anzi voleuano mantenere la loro libertà, e vltimaméte pregauano, che per noi s'aoperasse, che ria uessino il castello di Motepulciano stato lungamete lo ro, faccédo molte proferte, e altre frasche & bugie, del le quali furon riprouati per proprie lettere, & massime dell'essersi voluti sottomettere al cote, nodimeno si cer cò di fare lor riauere Motepulciano, ma co stretti patti,& anchesi domádaua loro sicura promessa di nodar si al côte sudetto di virtù:ma pche loro erano pure mal disposti, e p parole che setirono, che faceano i Motepul cianeli di chiamar'i Fioretini signori, si tornarono à Sic na saza alcuna coclusione, di che segui poi molti mali.

Xx Etil

Et il conte detto del mese di Luglio mandò in Firenze à fare gradi proferte, & di intromettersi d'accordargli co' Sanesi, & di prestare sue genti à disfare le copagnie, che faceuano ricomperare i popoli di Toscana, furono ringraziati delle proferte, & che fra loro e Sanesi non bisognaua intromettersi, & confortato lui à disfare le compagnie, aspettando merito da Dio.

A dì 2 d'Agosto si partì Papa Vrbano da Perugia co la copagnia degli Inghilesi dando boce di andare à pigliar Napoli, e Narni, nacque discordia fra la copagnia per hauere promesso di venire à soldo de' Fiorentini, & partironsene piu che le due parti, & co quelli, e altri n'andò insino à Fiorentino in capagna, doue stette insino à Settébre, poi per dubbio si tornò à Roma, male ve duto da' Romani, & mandò sue genti à Viterbo, & in Roma rimase senza alcuna forza.

Francesco di Tingoccio da Staggia có sua cópagnia andò vna notte d'Agosto insino alle porti di Siena, & misse fuoco in vna, laquale arse presso che tutta innazi che potesse esser soccorsa, e tornò saluo, hebbe bado del fuoco da Siena, & anche da Firenze p far chiari i Sanessi, che era saza nra saputa, pche reputauano il cotrario.

Per sospettose operazioni che faceua il conte di vir tù co nostri vicini, si diliberò di fare i 1 odi balia, beche con grandissima difficultà si ottenesse, & conuenne ricogliere le faue diuse per quartiere, & per vsici.

Del mese di Settébre, e Ottobre su Gósaloniere di Giustizia Bonaccorso di Lapo Giouáni, e come su vscito si disse publicaméte p Firenze, che nell'vsicio hauea riceuto sior. 1000 dal cóte di virtû occultaméte, e riue

latogli

691 latogli certe cose segrete,& p detta infamia si fuggi,di poi hebbe sicurtà, e vene a' Priori, e cofesso hauergli ri ceuuti,ma in prestaza per 2 anni,& però hebbe bando dell'hauere, e della persona, & à essere dipinto per tradi tore della sua patria, & beche no fosse dipinto allhora, fu poi dipinto fuori del palagio dallo essecutore, per sue cattiue operazioni con detto conte.

Per rapporti fatti in Firenze, che detto conte voleua con noi pace, vi si mandò nostri ambasciadori, & de' Bolognesi, e tornorono sanza fare alcuno frutto, & lui fece auuelenare piu figliuoli di M. Bernabo non le-

gittimi, e altri, che hauea in prigione.

A dì 2 i di Génaio di notte furono furati tutti i pa lij di drappi di S.Giouani, l'altro di furono ritrouati in vna casa doue gli hauea posti chi gli furò, e lui si fuggì.

Nell'anno 1389, e di Maggio per operazione degli ambasciadori Bolognesi, & Pisani venuti à preghiera de' Fiorentini, benche có grade difficultà, & lughe pra tiche si conchiuse pace fra Sanesi, & Montepulcianesi rimanendoui a Sanesi certa giuridizione, & à Montepulcianesi le loro libertà, e franchigie, allhora i Fiorentini ne ritrassono le loro géti, che v'erano in loro aiuto, rimasonne i Sanesi malcontéti, perche gli harebbono voluti disfare, perche erano amici de' Fiorentini.

Papa Vrbano sudetto p benisicare i Romani p certa discordia hauea hauta có loro pose generale perdono à Roma, e cosi fece badire, e notificare p tutta Christiani tà, béche nó riusci có quella diuozione che i giubilei,& ordinò che così vi fosse per l'auenire i ogni capo di 33 anni, secodo gli anni di Xpo, e cosi seguisse in ppetuo.

1382

Del mese di Giugno mandò il conte di virtù a Sane si 200 lance di gente d'arme, dando boce i Sanesi d'ha uerle chieste per disendersi dalle compagnie, benche il vero fosse, che il conte le mandò per accendere suoco fra loro & i Fioretini per istraccargli, & potere poi più ageuolmente pigliare la Signoria di Toscana, la quale molto desideraua, & co' Sanesi n'era d'accordo.

Et in questo medesimo mese à di 2 1 vene in Firenze M. Piero Gambacorti con circa 100 caualli, & su ri ceuuto con grandi honori, & sempre alle spese del comune, dissesi venne per mettere pace fra il conte, e noi e Sanesi, & non potendo conchiuderla si parti à di 28.

Del mese di Luglio il sopradetto cote di virtu sece accomietare di tutte le sue terre fraotto di tutti i Fiore tini, e Bolognesi, dado boce riuelauano, & scriueuano i suoi segreti, & in Firenze si sece il contrario, che si bandì, che ogni Lombardo potesse venire ad habitare in Firenze, & sarebbe esente sette anni.

Per mezzanità di M. Piero Gábacorti del mese d'Ottob.si cochiuse i Pisa lega fra il cote di virtù, Sanesi, Malatesti, & altri da vna parte, & dall'altra Fioretini, Bolognesi, e più altri SS. e comuni, no potedosi il cote impacciare i Toscana, ne i Fioretini, ò Bolognesi i Lobardia, no derogado alla prima lega, che i Fioretini haueuano co' Bolognesi, Perugini, e più altri, ogni collegato ne se ce festa, saluo che Sanesi, che sene mostrorono cruccio si, per l'odio che haueano co' Fioretini, béche retisicoro no, e poco durò, pche il cote no attese mai cosa alcuna.

Morte di Papa Vr-Papa Vrbano VI. bano VI., lasciando la Chiesa in mala disposizione,

ilet-

LIBRO QVARTO. 693 stette infermo vno mese, dissesi morì di veleno, perche il suo corpo gonsiò molto dopo la morte, & anche po

co poi morì quello, che gli faceua la credenza.

Et à di 2 di Nouembre su eletto nuouo Papa il car Elezione di Papa di Napoli Napoletano di età d'anni 34, & su Bonisazio chiamato Papa Bonifazio nono, & benche non fosse molto scieziato, pure su lodata la sua elezione per essere di buona condizione, e graziolo, & così mostrò ne suoi principij à beneficio di Santa Chiesa, & andadolo à vicitare M. Bartolómeo da Padoua vescouo di Firen ze fu fatto da lui cardinale, subito vi si mandò ambasciadori à visitarlo, & furono molto bene veduti.

Intendendo i Fiorentini, che'l conte di virtù segretamente attendeua à fare guerra in Toscana nó ostante la lega fatta, madarono 4 ambasciadori al Re di Fra cia per aiuto, & p comuouerlo cotro à lui, & 2 ne furon presi à Finale das Marchese Lazero, amico di detto cote, e stettono assai in prigione, & con grade fatica, e spé dio si riebbono per operazione del Doge di Genoua, gli altri giunsono in Francia à saluamento, e tennono molte pratiche col Re, delle quali si dirà innanzi, & di nuouo si elessono i 10 della balia al modo vsato.

Del mese di Gennaio fu riuelato à detti 10 vno trat tato, il quale si teneua per certi cittadini di S. Miniato del Tedésco, ò vero Fiorentini, có M.Giouanni d'Azzo degli Vbaldini, che allhora era à Siena per capitano delle géti del côte di virtù, di dargli la rocca, e terra di S. Miniato detto, per dimestichezza che teneuano col castellano, col quale doueuano al tempo dato cenare, & veciderlo, & fare cenno à Siena à detto M. Giouani,

& richiesono i detti traditori à ciò fare altri cittadini di Santo Miniato, i quali lo vénono à rinelare à Firéze 2 10, & i traditori si fuggirono, dipoi ne fu preso vno de principali trattatori, detto Stolfo cimatore, e fu me nato à Firéze, e strascinato insino à frati del castagno, & iui impiccato in su vno poggio, perche fosse veduto da chi venisse da S. Miniato, & iui à due anni ne fu preso vn'altro detto Batista orafo, & fu attanagliato per Firenze, & impiccato, per questa cagione, & per al tri trattati tenuti pe' Pisani di torre altre nostre terre; & per hauere poco innanzi caualcato, & rubato i Mon tepulcianesi contro à ogni patto fatto, & per hauere fatto il simile in Maremma al conte Bartolo degli Orsini aderente de Fiorentini, & per hauere sentore i 10, che il conte insieme co' Sanesi s'apparecchiauano à far ci guerra, & per altre cagioni in grande consiglio di richiesti si diliberò di fare aperta guerra, & francamente à lui insino in Lombardia, e a Sanesi, & à chi co lui fos se, & per ciò fare soldare molte genti, & procurare di hauere danari per ogni modo da cittadini, contadini, & cherici, & da ogni sottoposto, sperando per forza, & per ribellione pigliare assai delle loro terre.

Era M. Giouanni d'Azzo in Romagna per venire in Toscana quando sentì che il trattato che teneua in S. Miniato era scoperto, & però venne à Perugia à confortargli per parte del conte à fare guerra à Fioretini, dipoi vene al Signore di Cortona à fare il simile, & trouollo disposto in contrario, ciò di vibbidire in ogni co sa s'suoi padri Fiorentini, andonne poi à Siena, & loro trouò caldissimi à offendere i Fiorentini con ogni loro

posta,

possa, & mandarono ambasciata à Melano à offerire questo medesimo, & M. Giouani detto si rimase in Sie na à ragunare le genti d'armi, che gli veniuano di piu luoghi, & ancora quelle, che soldauano i Sanesi.

E non ostante che il conte era quello, che rompeua la lega a' Fiorentini, pure con bugie mandò suoi amba sciadori à Pisa à dolersi de' Fiorentini per inuitare i Pisani à fare loro guerra, e trouogli disposti in contrario, dicendo erano in buona pace co' Fiorentini, & così vo

leuano perseuerare.

Tutti questi andamenti riscaldarono assai piu i Fio rentini à fare ogni sforzo di danari, & d'ogni cosa opportuna ad andare à offendere il conte insino in Lombardia, & hauere si grande quantità di gente, che sene riesca con honore, & però no si attendeua ad altro nel la fine di questo à non che trouare danari, & soldare gé te per andare ad assaltare il conte in Lombardia & adu nossi circa 2000 lance, & per capitano M. Giouanni Aguto, & per andare adosso a' Sanesi s'era preso per ca pitano M.Rinaldo Orsino, il quale fu morto, & però non venne, & il simile faceuano i Bolognesi, che erano in nostra compagnia, i quali anche adunorono circa 1000 lance, & pel contrario il conte anche soldaua gé te per fare la guerra in Toscana, & per capitano il detto M.Giouanni d'Azzo, & con lui teneuano i Perugini, Sanesi, Malatesti, il Marchese di Ferrara, il Signore di Mantoua, & piu altri gentilotti, fu in questo anno gra de carestia in Firenze, valse lo staio del grano lire tre, & assai piu sarebbe voluto, se non che il comune ne se ce conducere di Pelago circa moggia 30000, valse il

XI 4 cogno

696 Historie Fiorentine

cogno del vino di vendemmia fiorini 10, & l'altre co fe all'auuenante, fu eziandio grande mortalità à Pisto ia, & ne' luoghi circustanti, & nelle parti di Arezzo, & in piu altri luoghi, mettendo la nostra città in grande

paura per l'anno auuenire.

1390.

Del mese d'Aprile 1390 mandò il conte di virtù à Siena M. Giouanni d'Azzo suo capitano con 200 sace e 300 balestrieri, & nella Marca ne soldò 400, & piu altre à Siena, & comandogli, che prestamente rompesse guerra a' Fiorentini, intendendo accendere guerra in Toscana per assicurare i suoi paesi di Lombardia, & così seguì, che pochi di poi le dette genti corsono in Chianti, & seciono preda, e arsioni assai, & il di medesi mo in fretta tornarono à Siena per paura delle geti no stre, che erano à Staggia, che subito gli assaltauano se hauessono aspettato.

In questi di le géti de Fiorétini, che erano in Torto na, andádo có vettouaglia per fornire, & soccorrere le géti, che erano in Gello có gli vsciti di Perugia, furono assaltati da Paolo Sauello, che allhora era in Perugia ca pitano delle géti del cóte di virtù, vscirono fuori, & rin chiusono in mezzo il detto Paolo, & rupponlo, & presono molti de suoi, e lui si suggi có pochi, & le nre géti fornito il castello si tornorono cógrade pda à Tortona.

In questi medesimi di fu morto Rinaldo Orsini Signore dell'Aquila e d'Oruieto, e di Spuleto, & di molte altre terre co tradimento di certi cittadini dell'Aquila, di cui si fidaua, era già eletto capitano de'Fiorentini co tro a' Sanesi, & haueua accettato, che su di scandalo as sai a' Fiorentini, & i Sanesi seciono assai piu danni.

In nel medesimo mese d'Aprile madarono i Fioren tini loro gente à Montepulciano, & presonne la Signo ria, & con grande allegrezza de Montepulcianesi, che liberamente si dierono, dicendo volere essere ogni di disfatti & morti pe' Fiorentini, pure che vscissono delle tirannie de' Sanesi, & cacciarono il podestà che v'era da Siena, potendo portarne ogni sua cosa libera.

Acquisto di Montes pulciano.

A di 29 di questo medesimo mese d'Aprile M. Gio uani d'Azzo co le genti del cote di virtu da Siena véne in vald'Arno di sopra, credendosi pigliare castel S. Gio uanni per vno trattato, che teneua vno frate Antonio da castel S. Giouani vscito dell'ordine de'frati predicatori, e sbadito di Firenze, e cancelliere di detto M. Gio uani co Ciapolo di Niccolaccio da Ricasoli, che la sera dinăzi entrò nel castello, credédosi la mattina hauerne à guardia vna porta, e darla a' nimici, & non gli riuscì, che sétédosi in S. Giouani la venuta di dette géti si mis sono in puto alla guardia benissimo, e così stettono tut to il dì, il perche le genti nimiche si partirono ada leona si tornarono à Siena stracche, & con poca preda, & massime per paura delle nostre géti, che subito furono loro alle spalle, & il frate, e Ciampolo hebbono bando di rubello, & delle tanaglie.

Del mese di Maggio scrisse il detto conte vna letto ra a' Signori di Firenze piena di bugie dolédosi de' Fio rentini, de' difetti haueua fatto lui, cioè, di hauere rot to i patti della lega, & non volere pace, & vltimamente sfidandogli, fugli risposto francamente mostrandogli i suoi difetti, e tradimenti, eziandio ne suoi proprij parenti. W Gula da za poza od dise godina

E in questo mese giunse à Firenze M. Giouani Agu ro eletto di nuouo capitano della guerra, & venne da Roma per le Maremme, & per vie occulte, perche le diritte, e publiche sarebbe stato storpiato, funne in Firenze grande allegrezza, & a' nimici sbigottiméto, per che era reputato capitano eccellentissimo.

I Saneli con le genti del Conte in questi di per trat tato tenuto con certi terrazzani, che haueano le case in Perdita di su le mura, tolsono a' Fiorentini il castello di Lucigna no,& fuui preso M. Michele de' Medici, che v'era capi rano, & Arrigo Mazinghi, che v'era podestà pe' Fiore. tini, e tutti i terrazzani furono rubati, e preli, eccetto quelli pochi, che feciono il tradimento, a quali fu dato

Lucigna-

da' Sanesi fiorini 2000, come su loro promesso.

In questi di s'aggiunse pe' consigli al numero de 10 della balia 4. valenti cittadini vno per quartiere, paren do alla cittadinanza, che à si grande guerra bisognasse huomini piu scaltriti, gli aggiunti furono Giouanni Bi liotti, Niccolò Ricoueri, M. Stoldo Altouiti, & Guido di M. Tommaso.

Et inquesti di le genti del conte detto, che erano in Siena caualcarono i Montepulcianesi faccendo ogni danno, & tolsono loro la maggiore parte della ricolta, credendo per questo riauergli, ma loro stertono costáti, & i Fiorentini piu volte gli rifornirono d'ogni loro bisogno.

Et in cábio di questo M. Giouanni Aguto, che era à Bologna có le nostre genti canalcò in sul Modonese,e fece grande preda, & di 200 lance che vi trouò à guar

dia ne prese la metà, & tornò saluo à Bologna.

Dope

Dopo la caualcata di Montepulciano andarono le genti del côte ad assedio al castello di Foiano, & per es sere bene difeso non lo poterono acquistare, però n'an darono in vald'Ambra intorno al cattello di S.Branca zio, & furono messi dentro da' terrazzani del cattello, i quali tradirono i fanti, che v'erano à guardia pe' Fiorentini, & rubarongli, vénone poi presso à Siena à quat tro miglia à vno castello di quelli da Ricasoli derto S. Giusto delle monache, & essendo molto pregati da' Sa nesi, che lo pigliassono, perche faceua loro molta guer sa, táto vi stettono intorno, & per modo lo foracchiarono con le bombarde, che per necessità s'arréderono saluo l'hauere, & le persone, & il castello fu disfatto insino al piano della terra, & fatto questo il detto capitano n'andò à Siena malato di febbre, & à dì 2 5 di Giu gno morì, & fu il suo corpo grademente honorato da' Sanesi, di che segui grande scompiglio fra le sue genti, & i Sanesi infamauano i Fioretini, che l'haueuano fatto morire di veleno, & innanzi che morisse hauendo preso M.Filippo Guazalotri soldato de' Fiorentini per comandaméto fattogli da Melano lo fece auuelenare.

I terrazzani del castello di Marciano tenono tratta todi darlo à Giouani Tedesco da Pietramala, il quale à di 15 di Giugno vi venne intorno con molta gete, & vscendo suori le genti de Fioretini, che v erano à guar dia per combattere con loro, da terrazzani surono ser rati di suori, & però surono tutti fra presi, & morti, & alcuni che ne rimasono nella terra risuggirono nella rocca, nella quale era à guardia vno da monte Varchi madato dalla sua comunità, per comessione da Fireze, il quale

il quale fu anche ingannato, e tradito da vno di quelli, che vi rifuggirono dentro, il quale gli tolse la rocca, & diella con patti a' nimici & l'vno, e l'altro vennono ad Arezzo, il castellano vi su decapitato & l'altro non si ri trouando hebbe bando di rubello.

Michelotto de' Michelotti da Perugia essendo à sol do de' Fiorentini con piu altri loro vsciti, su mandato con 200 lance à fare guerra a' Perugini, il quale subito prese il castello di Rutina, se poco poi entrò in Perugia vna notte con alquati suoi compagni vsciti, se per vno soro che su fatto nelle mura da certi cittadini di detro con cui s'intedeua, gli altri soldati del comune nostro lasciò di suori, che se gli hauessi messi dentro pigliaua Perugia in quella notte, ma temedo non si rubasse nol fece, credendosela potere pigliare con quelli pochi, se che degli altri cittadini si solleuassono in suo aiuto, se nessuno l'aiutò, anzi vi su morto con molti altri, se le genti nostre come bessati si tornarono à Rutina.

M.Francesco Nouello figliuolo del vecchio M.Frá cesco Signore di Padoua, venne di Frigoli có 800 huo mini à cauallo verso Padoua, & con grade vnione del popolo su messo in Padoua, & fattone Signore, & in pochi dì poi gli s'arrenderono tutte le castella di suori, & le genti che v'erano pel conte di virtù si risuggirono nella cittadella, la quale anche hebbe poi in pochi dì, saluo la rocca che si tenne insino à dì 26 d'Ago sto, per la quale harebbe il conte ripresa la città, con grande sforzo di gente, che vi mandò con M. Vgolot to Biancardi suo capitano, se non che in questo mezzo tempo v'arriuò il Duca di Bauiera con 200 lance, sol-

dato

dato à perizione de' Fiorentini, il quale su cagione di mantenere, & conseruare la Signoria al sopradetto M. Francesco, & di nó lasciare acquistare al côte, di questo si fece grande festa, e suochi, e in Vinegia, & in Fireze.

Da questo esempio i cirtadini di Verona, che haue uano in odio la Signoria del conte si leuarono in arme, & cacciarono tutti gli vficiali, e guardie, che v erano pel cote, ma nacque discordia fra loro, perche i buoni, e saui, & ricchi voleuano viuere à libertà, & così hauea no principiato, e fatto anziani, & vno capitano fra lo-10,& il popolo voleua la Signoria di qlli della Scala,& leuaronsi cotro à loro, & vinsongli, & parte ne rubaro но; e madarono à Vinegia, & à Cane Fracesco figliuolo che fu di M. Antonio della Scala, d'età d'anni 6, & alla madre, dicendo gli haueuano eletti per loro Signori, i quali vénono infino à Padoua, e quiui sétirono come dall'altra parte erano stati messi in Verona M. Vgolot to co le genti del cote, & vinto, & cacciato fuori il det to popolo-minuto, & poi dalle dette genti d'arme fu ron rubari i ricchi, & i poueri, & i vincitori, & i vinti, & tanti fra cacciati, e morti, che la città rimase quasi. vota di cittadini, e tutta in mano di soldati, i quali mandarono tutta la loro roba à vendere per le terre vi cine, & cosi capitò Verona la seconda migliore terra: di Lombardia.

Haueano i Fiorentini per fare grande guerra al conte condotto à loro foldo il Duca Stefano di Bauiera có 2000 lance, & datogli grande quantità di danari, & ui haueua promesso fare cose mirabili, & infine venne i Padoua del mese di luglio có circa la metà della gete

promessa, & mai non poterono tanto pugnerlo gli am basciadori Fiorentini, che volesse ossendere detto con te, saluo sece vna volta vna piccola caualcata in quello di Viceza, & subito si tornò à Padoua, dissesi era sta to corrotto con danari dal cote, & promessogli parentare con lui, e dileggiato, e molti chiari segni si vidono di detta corruzione, finalmente i Fiorentini lo licenziorono, & lui si tornò come vituperato ne suoi paesi, rimase di sue genti à soldo de Fiorentini, e Bolognesi il conte Arrigo di Monsorte co 600 lance al quale era no molto dispiaciute l'opere di detto Duca, e sece buo na pruoua, & seruitù come valente huomo.

Et in questi tempi M. Giouanni Aguto có le nostre genti caualcò in Parmigiana, & sece prede, & danni

assai.

Et del mese di Luglio il Re Luigi d'Angio co la ma dre con grande armata venne à Napoli, & come Re su riceuuto lietamente, & prese tutte le fortezze, che restauano nella città, de' baroni del paese parte gli surono obedienti, & parte nò, co' quali guerreggiò tutta l'estate.

M. Francesco Nouello Signore di Padoua có le sue genti, e de Fiorentini, e de Bolognesi del mese di Settébre caualcarono, & feciono vno ponte in su l'Adice, & entrorono nel Pulesine del Marchese di Ferrara, & presonui piu castella, e pche era reputato luogo molto sicuro vi presono gradiss. numero di prigioni, & di be stiame, & di quiui scrisse il detto M. Francesco al detto Marchese, mostradogli i suoi errori, in essersi accostato col Cóte di virtu, che era cagione del suo disfacimeto,

703

& che se deliberassi accostarsi co' Fiorentini, & con gli altri collegati, che erano sempre suti amici di lui, & de suoi, gli restituirebbe ogni cosa presa, lui accettò questo consiglio, & mandò suo ambasciadore nel campo, e poi à Vinegia insieme con gli ambasciadori Fiorentini, & degli altri per fare questo accordo per mano de Viniziani, & per difetto d'alcuni cittadini Viniziani amici del conte di virtù non si conchiuse in Vinegia: ma tornaronsi tutte le ambascerie à Ferrara, & iui si có chiuse, & entrò il detto Marchese in pace & in lega co Fiorentini, & gli altri collegati insieme col detto M. Francesco, & publicossi à dì 30 d'Ottobre.

Et in questo tempo che il Pulesine era occupato, M. Giouanni Aguto con l'altre nostre genti, & de' Bolognesi piu volte caualcò in quello di Modona, e di Parma, & di Reggio, & di Mantoua, e di ogni luogo con

dusse prede à Bologna.

Del mese di Luglio, & d'Agosto su in Firenze, & nel contado molte malattie di pondi, e morinne molti, dipoi di Settembre seguirono molte malattie di pestilen za, & morinne anche assai, & in piu brieui dì, & durò tutto Nouembre, & parte nel verno ne' fondi delle lu ne, & però suggirono molti cittadini in variati luoghi, e stettono molti fuori insino al Nouembre 1391.

Del mese d'Ottobre si tenne pratica con certi Sane si di riuolgere il loro stato, & cacciarne le genti del cote, & infine la parte del cote potè piu, e vinse, & fra piu volte vi furono molti decapitati, & arsi nelle case, & parte sene suggirono à Firenze, & di nuouo di detto mese le nostre genti caualcarono, e stettono in su quel

704 HISTORIE FIORENTINE
lo di Siena 12 dì, & feciono i Saneli 6 cittadini à purgare, & cacciare tutti i cittadini sospetti, & cacciaronne in furia piu di 400 a' confini, & hebbono à partirsi
in poche hore con le loro famiglie, & con infinite strida, & à tutto il popolo minuto, & à piu altri tolsono
tutte l'armi.

Et in questi di le genti nostre, che erano à Staggia di notte presono monte Reggioni de' Sanesi, & atten dendo à rubare ne surono cacciati da gente mandata

da Siena, che entrorono per la rocca.

Et del mese di Nouembre Ciampolo di Niccolaccio da Ricasoli sbandito di Firenze si parti da Siena, & con inganni prese mote Castelli, che era de suoi da Ri casoli, ma era à diuozione del nostro comune, & con le genti che haueua seco fece molti danni in Chianti.

Et in questi medesimi tempi si fece grandissima ragunata di gente à Padoua di tutti i collegati, & andorono insino in su le porti di Verona, & in piu altri luoghi feciono molte prede, ma sanza altro acquisto.

Et in questo medesimo tépo pel grande animo, che i Fiorentini haueuano alla disfazione del conte, máda rono ambasciadori in Frácia, e presono à soldo & in le ga il conte d'Ormignacca, il quale promisse d'essere in su terreni del conte del mese di Dicébre, ò di Gennaio prossimo có 14 in 16 migliaia di caualli, & allhora do uea cominciare ad hauere molti danari, & principiare il suo soldo, & attese il venire, beche molte volte sosse voluto corrompere con danari à non venire, ma indu giò la venuta insino al mese di Luglio con le genti, che promisse.

Del

Del mese di Marzo dierono i Sanesi libera signoria di Siena al conte di virtû, & per lui ne prese la tenuta, & signoria M. Andreagio Caualcabo, & Paolo Sauello, che v'era sopra le genti dell'arme, & arsono le borse, e mandaronne gli anziani à casa, & rimasono in vsi cio i 10 della balia.

Prese il

In questi medesimi di fu tolto a' Fiorentini la roc- Perdita di ca di Reggiuolo, nella quale era castellano vno Cenni Reggiuodi Michele, furono preli i fuoi malleuadori,& condan nati in fiorini 2000,& mandouuisi l'hoste.

Et in questi medesimi di le nostre genti, che erano fra Colle, & Volterra caualcarono nella Maremma di Siena, & prenderono circa 40000 bessie minute, & 1500 grosse, & molti mandriani, & tornoronsi à Volterra.

Et del mese d'Aprile M. Giouanni Aguto, che era à Padoua fece molte prede in su quello di Vicenza, & di Verona, & prese alcune castellette, & tornossi saluo à Padoua.

Presono i Fiorentini in questo tempo per loro capi tano di guerra solamente contro a Saneti M. Luigi di Capoua figliuolo del conte d'Altauilla di Puglia, il qua le per dubbio del viaggio venne sconosciuto prima à caltello, & poi à Firenze con pochi compagni, & fu riceuuto honoratamente, poi le sue brigate ne vénono à pochi à pochi chi per vna via, & chi per vn'altra.

Del mese di Maggio andando parte delle genti no. stre à fornire alcuno castelletto presso al bagno à Ma cerata, e trouandolo perduto, missono detta vettouaglia nella rocca Ranoccina, & nel castello di Pescina,

dipoi

dipoi nel tornare si scontrarono co' nimici al ponte à Foiano, & con grande arte gli ruppono, & tolsono loro piu di 150 caualli, & presono 80 huomini, & alqua ti ne vecisono.

Et in questo medesimo mese M. Giouanni Aguto corse in quello di Verona & di Brescia, & ruppe anche parte delle genti del conte di virtù, che erano con M. Taddeo dal Vermo, & tolse loro piu di 300 caualli, & prese piu di trecento huomini, & piu di trecento ne perirono, & il resto si fuggirono, poi si posarono alquanto nella valle di S. Martino con vno sbandito del conte, che s'accozzò con loro con piu di 1000 paessani.

Il conte d'Ormignacca, il quale come è detto adietro era condotto da Fiorentini contro al cote di virtù, & già haueua hauuti fiorini 80000 del mese d'Aprile, essendo vicino à Vignone, & in punto con le genti al venire, Vénono à lui il Duca di Berri, & quello di Bor gogna zij del Re di Francia, & altri signori, & accozzoronsi col Papa, e tutti insieme, e quanto piu poterono lo strinsono, che no douesse venire contro al detto cote, & leuarsi da detta impresa, prosferendogli eziandio molti danari, lui come valente huomo sempre stette constante, dicendo l'hauea promesso, & riceuuto il premio, & come leale signore lo voleua attenere, & non potendo mutare lui corruppono con danari vna delle sue brigate de' Brettoni di cinquecento lance,i quali non ostante hauessono già presi danari, negauano volere venire con lui, egli come valente huomo con l'altre sue brigate gli assaltò & vinse, & surono tutti tra

prefi,

707

presi, e morti, & poi col resto delle genti si misse à cam

mino, & venne verso Italia.

Dopo lungo assedio fatto intorno al castello di Reggiuolo pe' Fiorentini, perche v'era dentro fanti forestieri, e a' terrazzani pareua hauere tanto errato, che temeuano tornare alle nostre mani, pure finalmente adi diciotto di Maggio si prese per forza, & missesi à fuoco, & disfecesi tutto per dare esempio ad altri, & trouaronuisi molti corpi morti arsi dal fuoco, che s'erano nascosi, e molti ne furono menati presi à Firenze, de' quali quindici principali alla ribellione su rono impiccati, & il resto condannati in prigione in perpetuo.

E nel medesimo mese madò il conte di Lombardia à Siena 200 lance per aggiugnerle all'altre sue à fare guerra a' Fiorentini, sentendolo M. Luigi di Capoua nuouo capitano n'andò con le nostre genti à Volter-ra,& poi à Suuereto,& iui le giunse & ruppe, & prese-ne 200 caualli,e 80 huomini d'arme, il resto si fuggirono chi quà, & chi là, & tolse loro fiorini 40000, e

gioelli, che il conte mandaua loro.

In questi dì le nostre genti di quà tutte si ragunarono à Colle col nuouo capitano M. Luigi da Capoua
in numero di 1300 lance, & 1200 balestrieri, & 3000
fanti contadini, e molti guastatori, & andoronui due
de' dodici della balia, & iui gli dierono le insegne à dì
quindici di Giugno tre hore dopo il leuare del sole per
detto di Alesso strolago, & tutti subito n'andarono
verso Siena alla Badia à sola, & poi in piano di rossia
ardendo, & guastando ciò che trouauano sopra la ter-

Yy 2 ra,

ra, & simile feciono in valdichiana verso vald'ambra, dipoi posono campo à due miglia presso à Siena, & in piu luoghi, poi à Lucignano, & Marciano poi d'Ago-ito si tornarono in quello d'Arezzo per no potere piu tenere campo, & già era interuenuta la morte del conte d'Ormignacca in Lombardia, & bitognaua manda-

re parte di quelle genti à Bologna.

In questo medesimo tempo era M. Giouanni Aguto con le nostre géti fra il fiume dell'Oglio, & dell'Ad da, & M. Iacopo dal Vermo có grande numero di quel le del conte s'era accampato vicino à lui, & credeuasi hauere rinchiuse le nostre genti per hauere loro volto adosso certe acque, che continouo cresceuano, & ben che a' nostri cominciaua à mancare la vertouaglia, pu re venendo à battaglia erano vincitori, però M. Giouanni col guanto della battaglia gli inuitò alla zusfa,& fece fare spianate, & venne in campo, & benche i nimici hauessono detto di venire, non ardirono, pure co grande industria ven'allettò vna parte, & ruppegli, & tolse loro quattrocento cauagli, & quattrocento huomini furono fra presi, e morti, & annegati, & dopo questa vettoria con grade prestezza passo il fiume dell'Oglio, & con lunghe giornate per tre di vennono verso Verona, & a' confini di Vicenza, e di Padoua, & iui si ricrearono, & così co grande industria, & honore M. Giouanni ricondusse saluo il nostro esercito, & i ni mici rimasono besfari.

Venendo il conte d'Ormignacca con le sue genti verso Italia sentì come vn'altra brigata di Brettoni di circa cinqueceto lance veniua per altra via cotro à lui

al soldo del conte, lui con grande prestezza con parte delle sue genti andò à ritrouargli, e ruppegli, e prese, & vccise che pochi ne campò, & tornato alle sue brigate ne venne à suo cammino, & del mese di Luglio giunse presso ad Alessandria della paglia, & iui pose campo, & preseui piu castella, parte per forza, & quelle disfece, & altre gli si dierono, & furono da lui honorate, & già era giunto à Genoua messer Giouanni de' Ricci nostro ambasciadore, che gli portaua venticinque migliaia di fiorini, & riceuette da lui scorta, & portogli i danari salui à di ventiquattro di Luglio.

Et la mattina seguente hauendo diliberato di muo uere campo per venire fra le terre del conte di virtû per gagliardia giouenile, che era di età d'anni ventotto diliberò prima d'assaltare la città d'Alessandria, & cosi s'accordorono molti giouani, che erano con lui, & per dare cagione a' nimici di vscire fuori v'andò solo con millecinquecento huomini à cauallo molto baldanzos: M. lacopo dal Vermo capitano del conte di virtù era nella detta città d'Alessandria con 2000 lance, & quattromila fanti, fra' quali erano molto buoni balettrieri, & per due volte mandò fuori parte delle sue genti, & surono ripinti dentro con danno, & con vergogna, & in quello mezzo mandò il detto M. Iacopo molte spie à chiarirsi se haueua il detto conte seco adietro piu gente, che quelli millecinquecento che appariuano quiui, & trouato il certo che nò, & parendogli essere molto piu forte che i nimici, mandô parte delle sue genti occultamente per lunga via,

dietro alle spalle à detto conte à quelli, che hauea seco, dipoi vscì fuori con grande impeto, con tutto il resto delle genti adosso à detto conte d'Ormignacca, il qua le francamente con le sue genti smontati à piè combat terono piu di due hore, con vccisione di molti, & harebbono vinto se hauessono hauuto à fare solo có quel li, che haueano dinazi, ma essendo già stracchi furono sopragiunti da quelli, che erano iti di dietro dall'aguato, che erano freschi, & però non poterono resistere, & furono rotti, e quasi tutti fra morti, & presi, il conte su menato in Alessandria & disarmato per affanno domá dò bere, & beuue assai, & subito gli venne gradi doglie di stomaco, & di corpo, e di subito morì, quelli pochi che scamparono, tornarono all'altre sue genti nunzian do la morte del conte, & quasi di tutti i suoi principali huomini, il perche tutti attesono à fuggire, M. Iacopo la mattina attese à perseguitargli, e vinsegli, & non sappiendo i paesi, nè le vie furono tutti fra morti, e presi da soldati,& da' villani del paese, & i presi spogliati poueri, e mendichi si tornarono in Francia, fu la preda grandissima d'arnesi,& altre cose,& di piu di 6000 ca ualli, i due nostri ambasciadori che v'erano, l'vno, cioè M. Rinaldo Gianfigliazzi, fu preso da vno gentilotto del paese, & ricomperossi fiorini 2 500, l'altro, cioè M. Giouanni de' Ricci fu preso da vno soldato, & per comandamento del conte di virtu menato à Pauia, & im prigionato, & poi à molti mesi ricoperato sior. 7000, l'vno, & l'altro della pecunia del nostro comune, & perderono molti danari delle valigie, & ogni altra loso cofa.

Rotta, & morte del cote d'Or mignacca. Venuta la nouella in Firenze di detta rotta, & morte si dubitò, che subito il conte di virtù non mandasse le sue genti così vittoriose sopra i Bolognesi, & però su bito si fece tornare à Bologna M. Giouanni Aguto có le nostre genti, e de' Bolognesi, che erano à Padoua, & solo lasciò à Padoua 400 lance, ma le genti nimiche se ciono altra diliberazione, & vennono à Sarezana per caualcare i Fiorentini.

Le prime lettere che vénono in Firenze di detta rot ta, vennono dal Doge di Genoua, che era collegato del Conte di virtù, & in esse aggiunse, che era certo che'l conte volcua pace; e che i Fiorentini, & gli altri collegati vi mandassono ambasciadori con mandato di sar la, che il conte vi manderebbe i suoi, & che gli daua il cuore di conchiuderla, insieme col gran Mastro di Ro di, che v'era Legato pel Papa, il perche in Firenze si di liberò di madaruegli per la stracchezza in che era la cit tà, per le spese della guerra, & andouui M. Lodouico Albergotti dottore di legge, & Guido di M. Tommaso, & così vi madarono i Bolognesi, & il Signore di Padoua, e gli altri collegati, & trouaronui già venuti quel li del conte, & entrorono subito in pratica.

Il conte di virtù s'era molte volte doluto delle sue genti d'arme, che in diciotto mesi, che haueua hauuto guerra co' Fiorentini mai non haueano abergato in su loro terreni, & le genti de' Fiorentini erano state quat tro mesi nel cuore delle sue terre, & fattogli danni insi niti, & però comandò à M. Iacopo dal Vermo, che do uesse caualcare con le sue genti in su nostri terreni, & accozzasses con le sue genti, che erano à Siena, & così

Yy 4 fece

fece, che subito con le genti ne venne à Sarrezana, & del mese di Settembre passarono Arno in quello di Pisa di cosentimento de Pisani, & accamporonsi fra Cascina, & l'Era, souuenendogli i Pisani de' loro bisogni, & aspertauano le genti di Siena, le quali non ardiuano à venire per timore di quelle de' Fiorentini, & però si partirono quelle, & andarono infino à Cafoli, & quiui s'accozzarono con loro quelle da Siena, & molti Sanesi, e Pisani, & del contado, tanto che furono à nume ro circa 3000 lance, & 5000 fanti, in questo tépo già M. Giouanni Aguto era venuto da Bologna con le no stre genti in numero di 1200 lance, & 1000 fanti, & posatosi à S Miniato, & i Bolognesi haueano mandato il loro capitano conte Giouanni da Barbiano con 600 lance, e 400 balestrieri, & cosi era venuto à lui M.Luigi di Capoua nostro capitano contro a' Sanesi có mille lance, & 2000 fanti, & tutti erano adunati insieme sotto M. Giouanni Aguto sotto mote Topoli per resistere, & sétendo che i nimici erano iti à Casoli madaro no à Poggibonizi, Colle, e Staggia & pel paese, & stado sparti, & sétédolo i nimici diliberorono pure d'entrare ne' terreni nostri, e cosi feciono à dì 17 di Settébre, & la sera si posarono in su l'Essa fra Vico & Certaldo, da neggiando il paese, pure dalle nostre geti erano spesso morsecchiati, le quali s'accaparono loro presso à 3 miglia, & però di notte schierati si leuorono i nimici, & giu pel fiume vennono tutto il di insino aboccad'Elsa in quello di S.Miniato,& i nostri gli seguiuano continuamente daneggiandogli, & posoronti fra Empoli, & Puntormo, perche no potellino scorrere verso Fireze, l'altro

# LIBRO QVARTO. 713

l'altro di le genti nimiche combatterono, & presono vno castelluccio in quello di S. Miniato detto Canneto, & à dì 20 si partirono, & passarono Arno verso Fucecchio, & la notte in quello di Pistoia al poggio à Caiano, & M. Giouanni Aguto ne venne in quello di Prato e à Tizzano presso loro à due miglia, & cótinuo gli cresceua gente, perche in pochi di gli su mandato da Firenze piu di 10000 cotadini, & intendendo questo M. lacopo capitano del conte, che già vedea presi tutti i poggi, diliberò d'andarne verso Lucca, & così à dì 24 di Settembre schierati, e stretti n'andarono verso Vzano, & per dietroguardia lasciorono M. Taddeo dal Vermo con millecinquecento lance, & i nostri s'ap parecchiauano à combattere credendo venissono verso Pistoia, ma inteso poi che fuggiuano seguitarono loro dietro parte delle nostre genti mandate dal capitano, & giunsono la dietroguardia, e ruppongli, & tutti furono quali fra morti e presi da' nostri, che pochi ne rifuggirono, à gli altri dipoi perseguitarono l'altra brigata piu grossa, & anche gli ruppono, fu preso in queste battaglie di quelli del Conte piu di dugento huomini d'arme in fra quali fu messer Taddeo dal Vermo, & Gentile da Camerino, & Vanni di Ser Iacopo da Piano, & delle genti da piè furono morti presso à duomila, & presi piu di mille, fra' quali furono molti Sanesi, & Pisani, & messer Giouanni Aguto veniua à dietro adagio, perche i nimici con aguato non potessono fare alcuno inganno, i quali nimici venuta la notte caualcarono insino alle quattro hore, & insino a piè di monte Carlo in su la Nieuola, dipoi

dipoi si partirono innanzi dì, & con grande prestez za passarono la città di Lucca, & da Lucchesi hebbono rin frescamento, & l'altra notte n'andarono in val di Serchio fra Pisa & Lucca, & in quello luogo s'afforzarono da piu parti, per paura di non essere offesi, le nostre gé ti la mattina n'andarono à monte Carlo credendoueli trouare, e inteso come n'erano iti in fuga, perche vi tro uorono molti caualli stracchi, & loro some, & bombar de, e trabacche lasciate, & anche loro attesono nelle ter re vicine di Pescia, & di valdinieuole per due di à rinfrescarsi, che n'haueuano bisogno, dipoi n'andarono in quello di Lucca, e trouandogli afforzati per modo da non potere offendergli, ne vennono in quello di S. Miniato per aspettargli a' passi, se tutti ò parte tornas sono verso Siena, dissesi che se il di della rotta M. Giouanni fosse stato con l'altre nostre genti, che non ne ca paua testa, sentì con assai dolore il conte di virtù come erano capitate le sue genti in quello di Firenze,& quan ti n'era periti, & mancati, nondimeno scrisse al suo capitano, che s'ingegnasse di posarsi in sula strada, perche non si potesse portare da Pisa à Firenze ne grano, ne al tre mercatanzie, sperando con questa noia megliorare i patti della pace, che si praticaua à Genoua, & cosi su fatto, che le sue genti passarono Arno, e posaronsi ne' borghi di Cascina, hauedo da Pisani ogni loro bisogni, & le nostre si posarono à piè di S. Miniato, & in quelto tempo le dette genti del conte assaltarono con molti ingegni il castello di Santa Maria à Monte, & riceuettonui danni, e vergogna, & in furia si tornarono à Cascina, & lascioronui scale, & molti altri edifici, che vi

portarono per combatterlo, & iui à pochi di passarono Arno, & andaronne in val di Serchio, e poco poi à Pie trasanta, e Sarezana, e Lauenza, & le nostre genti suspar sono per valdinieuole, aspettando vedere quello, che i nimici facessono, e M. Iacopo dal Vermo capitano di dette genti innazi partissi patteggiò co' Pisani, che no lasciassono venire mercatanzie à Firenze, & dolendofene i Fiorentini con M. Piero, rispose hauerlo fatto per meno male per mandargli via, perche haueano di-

ierto grande parte del loro contado.

Del mese di Settembre su preso in Firenze dal capitano Paolo di M. Lapo da Castiglionchio, perche scriueua à Vinegia à Michele suo fratello tutte le cose segrete, che poteua spiare del nostro comune, & Michele le diceua à vno Melano di Iacomello Padouano amico del conte di virtù, al quale il detto Melano le scriue ua, su condannato in siorini 3000, & così pagò, & in perpetua carcere, & dissesi, che i detti danari vennono da Vinegia dal detto Melano, & Michele hebbe bado delle tanaglie, e delle sorche, & amenduni surono dipinti per traditori in sulla piazza alla casa della condot ta, su infamato il capitano per essere Viniziano di non hauerlo punito meritamente, ò per preghiere.

M.Piero da Coreggio insieme con Coreggi suo castello si ribellò in questi tempi dal conte, & accostossi

con la nostra lega.

Del mese d'Ottobre il Doge di Genoua per suo ambasciatore sece grade punga di mettere M. Piero Gambacorti in lega col detto conte, & no potè, stando sempre sermo M. Piero à conseruare pace co' Fiorentini,

& oltre à ciò mandò il Doge detto due galee armate in porto Pisano, & ruborono piu di 12000 fiorini di robe di Fiorentini, che veniuano d'acqua morta.

Del mese di Nouembre feciono i lioni grande zuffa fra loro, & vno de' maschi vccise la sua compagna femmina pregna, che mai piu non interuenne, & fu re-

putato vno cattiuo augurio.

E di questo medesimo mese tornò à Pisa Ser Iacopo da Piano da Melano, & richiese i Pisani per parte del conte, che non lasciassino venire mercatanzie da Pisa à Firenze per insino à Aprile reputandoselo in grande seruigio, per inducere i Fioretini à migliore concordia di pace, non lo vollono fare i Pisani per non rompere la pace, & richiesegli anche che facessino lega con lui, & anche per la medesima cagione lo negarono, per que sto le sue genti, che erano à Sarrezana tornorono in quello di Pisa, & molto storpio dierono per vno pezzo alle mercatanzie, che veniuano à Firenze per auuiso che rihaueuano da Ser Iacopo sopradetto quado si caricaua in Pisa.

I Fiorentini per rimediare al dano che faceuano in porto Pisano le due galee armate à Genoua à petizione del conte di virtû, condussono à soldo Andrea Gargiolli di nazione Fiorentino con tre sue galee có le qua li andaua in corso verso Cicilia, il quale trouò in porto vna di dette due galee, & quella naue tolta che di sopra si disse, & riebbe quella naue con grade parte della mer catanzia, che si restituì à di chi era, & il resto hauea portato l'altra galea à scaricare à Lauenza, & harebbe preso la galea, se non che per lo meglio si diliberò la lasciasse

LIBRO QVARTO. 717 lasciasse andare salua per no entrare in nuoua briga co' Genouesi, preseui piu altri legni venutoui à petizione del conte, & rimateui per guardia alle mercatanzie, & grani che v'arriuassono.

Et partita la detta galea lasciata s'accozzò con l'altra à Lauenza, & amendune tornorono verso porto Pi sanuse subito surono à zusta con le tre d'Andrea detto per cagione di due naui, che vi giusono cariche di grano de Fioretini, & infine queste due surono vinte dal le tre d'Andrea detto, & risuggirono in soce d'Arno, & su morto vno de padroni, & piu di 40 altri, e seriti circa 150, & pure surono lasciate andare le galee per non entrare in lite co Genoues.

Del mese di Dicembre il Signore di Cortona con sue genti, e cò 120 lance di nostre genti corse due vol te in quello di Perugia, & menonne preda di circa settemila bestie fra grosse & minute, & 2000 prigioni, & molta altra roba.

In questo medesimo mese andarono à Pisa 200 lan ce, e 500 fanti delle nostre genti per fare scorta alle so me del grano nostro, & mercatanzia, che veniuano di là circa 500 some, le géti del conte che erano accapate in valdicalci essedone auuisate da Ser Iacopo da Piano não nimico, bêche Arno fosse grosso con grade dissicul tà à guazzo passarono Arno in numero di circa 2000, & assaltarono dette some, e scorta, & benche il conte Vgo Tedesco vno de nostri caporali có fanti à piè sacessono grande resistenza, e bella pruoua, pure perche si suggi l'altro caporale M. Giouanni Beltotti con mol ti Inghilesi, però la detta scorta, e some surono rotti,

& fu preso il conte Vgo con molti altri, e prese le some e circa 200 muli, che poche ne caparono, fecionne in Pisa grande allegrezza Ser Iacopo & suoi seguaci, & in Siena sene fece fuochi, il cote Vgo su lodato, e remune rato di doni alla sua tornata, & M. Giouanni Beltotto fu cacciato & vituperato, & andone à Roma, e in vno castello degli Orsini gli su tagliata la testa, & i compa-

gni rubati.

Essendo in questo tempo gli ambasciadori del conte & de' collegati à Genoua col Doge, & col gran Mastro di Rodi à praticare della pace, erano in grade discordia per le ingorde domandite delle parti, massime de'fatti di Padoua, che il conte la riuoleua, & a' collegati pareua, che M.Francesco la possedesse ragioneuol mente, infine s'accordarono di farne libero copromelso nel Doge, & nel grande Mastro di Rodi, ma prima gli ambasciadori del conte gliele significarono à Pauia, & Guido di M. Tommaso venne à Bologna, & à Firen ze à notificare doue le cose erano ridotte, & dopo grade consiglio di richiesti si diliberò, che innanzi che il copromesso si facessi, fossino prima fatti chiari gli am basciadori da gli arbitri di quello che voleuano lodare, & hauessonne scrittura di loro mano, & à Bologna fu commesso à Guido quello medesuno, e tornato à Ge noua, comprendendo erano tenuti in pratica, dilibero rono, & così hebbono commessione da Firenze di tor narsi, & già haueano presa licenza, allhora si leuarono molti cittadini Genouesi, & ripresonne molto il Doge, mostrandogli, che non faceua come arbitro, ma come parte à petizione del conte, con grande sua vergogna,

se non si conchiudeua, per questo si rappiccò la pratica, & hebbono gli ambasciadori scrittura della loro in rézione, & fecesi il compromesso à di 28 di Dicembre per tutto di 20 di Gennaio prossimo nel Doge, & nel gran Mastro, & nella comunità di Genoua, ma che no potessono lodare, se non tutti e tre d'accordo, dipoi fu rono alla pratica, & piu disoneste, & nuoue cose domã. dauano gli ambasciadori del conte che prima, & però feciono anche il simile quelli della lega, & hauendo il gran Mastro, di cui la lega molto si fidaua, promesso di non lodare mai sanza consentimento degli ambasciadori di quella, per minacce che gli feciono gli ambasciadori del conte non lo osseruò per viltà, & adì 20 à hore sei di notte insieme con gli altri s'accordò à sen tenziare molte cose con poco nostro contentamento in quelto effetto, che Padoua rimanesse à M. Francesco saluo Basciano, e douesse dare ogni anno per ristoro al conte fiorini 10000 per tempo d'anni 50, non vietoronolo impacciarsi l'vna parte ne terreni dell'altra, che gli sbanditi per cagione della guerra fossino restituiti, ma non potessino tornare in città sanza licenza di chi la reggeua, & le castella si rendessono l'una parte all'altra, & conuerso, e tornati gli ambasciadori à Firenze pure sene fece fuochi, e Messa solenne, & à dì 8 di Feb braio M. Luigi di Capoua rende il bastone, & pure ne rimase la cittadinanza contenta per la lassitudine della spesa, che piu di 100 fiorini per fiorino s'era pagaro di quello, che ciascuno haueua di granezza, & attesesi alfare stagli, & bene andate co' soldati, & leuarsegli da dosso, & poco poi venne in Firenze il sopradetto gran Maitro,

720 HISTORIE FIORENTINE Mastro, e su molto honorato, & donato di piu di mil

le fiorini.

In quelto tempo & di Gennaio vna notte fu messo fuoco nella porta, che và à S. Miniato, ma fu sentito, e spento, che solo arse lo impiallacciato, trouossi poi che furono due Sanesi loro sbanditi, che habitauano à mo te Varchi, & però tornorono à Siena, & furon ribanditi, & anche perche riuelorono vno trattato che si teneua in Firenze di fare riuolgere lo stato di Siena, & furono in Siena presi alcuni colpeuoli, e decapitati, & altri si fuggirono.

E anche nel tempo sopradetto della pratica piu vol te il sopradetto M. Luigi di Capoua nostro capitano con le nostre genti caualcò insino alle porti di Siena, & guasto il condotto di sonte beccia, & piu pietre di bobarde gittorono nella terra, & il simile feciono l'altre nostre genti, che erano à Bologna insino à Reggio.

Fatta la pace si scrisse lettere à Siena,& à Perugia of ferendo volere osseruare la pace, & vicinare bene,& il simile risposono l'vna città e l'altra, & poi per loro am

basciadori feciono il simile.

Fu in questo anno carestia in Firenze per la cattiua ricolta, & costò al comune il prouedimento del grano di Pelago, & Romagna piu di fiorini centomila, & nó dimeno valse il grano soldi 50 in sessanta lo staio, vino fiorini dieci il cogno al tino, olio lire otto l'orcio, e l'al tre cose all'auuenante, e in tutta Toscana su maggiore carestia, che in Firenze pel sopradetto prouedimento.

Nel principio del seguente anno si fece di nuouo le ga in Bologna fra Fiorentini, & Bolognesi, Marchese

di

di Ferrara, Signore di Padoua, Signore di Rauenna, Sig. di Faenza, & Signore di Imola à difensione degli stati.

Oltre alle giostre, e feste fatte in Firenze per la pace à di 12 di Maggio si fece vno torniamento in vno steccato in su la piazza di Santa Croce di due schiere d'armati, l'vna coperta di rosso, & l'altra di bianco, del l'vna su capo il conte Currado Tedesco, & dell'altra il conte Antonio da Palagio de Contiguidi, i doni surono due lioncini di perle, l'vno hebbe il detto conte Currado, & l'altro M. Fronzino Tedesco per l'altra parte allhora soldato de' Bolognesi.

Del mese di Giugno si scoperse in Pisa vno trattato fatto à petizione del cote di virtù, per lo quale doue ano esser morti M. Piero Gambacorti e sigliuoli, & rubati tutti i Fiorentini, furono presi tre, l'vno su decapitato, l'altro confinato, & l'altro lasciato per innocente, & gli

altri si fuggirono.

Del detto mese si ragunò di nuouo vna copagnia di rubatori in ollo di Perugia, della quale erano caporali il cote Giouani da Barbiano, Azzo da castello, M. Brogliole Brandolino, Giouanni Tedesco da Pietramala, e molti altri i numero di 4000 caualli, minacciado molti, e massime i Fioretini, se non dauano loro fior cento mila, e per la ingorda chiesta si misse il nostro comune in punto alla difesa con le nostre genti, e da Bologna, e da Ferrara, e tutti gli mandarono in quello d'Arezzo, e saremmoci difesi, ma per li grandi danni, che i nostri soldati faceuano a' nostri sudditi, per lo meglio si prese accordo co detta copagnia, e diessi loro fiorini. 40000 da Sanesi n'hebbono 7000, e da Pisani i 2000,

& da Lucchesi 8000, & tornati in quello di Perugia, & diuisa la preda, & partiti n'andarono in variati pac si, & parte ne rimase à fare guerra à Perugia con Biordo de Michelotti, e altri vsciti, & il cardinale di Rauen na gli accordò insieme, & dierono la città al Papa quado vi venisse ad habitare, & così sece d'Otrobre prossi mo, & che potesse rimettere dentro vsciti.

Del mele d'Agosto si ridusse la nostra comunità ad hauere à soldo solo 250 lance, e 200 fanti, pche grade parte de cittadini nó poteuano piu pagar le grauezze.

Principio della reté zione del quarto als montes. Et per lo grande debito, che era fatto al monte si or dinò per legge, che si ritenesse ogni anno il quarto di quello che si rendeua d'interesse, & comperasse lene da nari di monte per scemo del debito, & in capo di quat tro anni si rendesse lo intero di quello s'era ritenuto, & piu si ordinò, che qualunche per lo adietro hauesse comperato d'anari di monte, fosse tenuto à rédergli al comune per lo costo con due per cento piu, & benche queste cole apparissono macaméto della fede del comune, pure per lo grade debito parue necessario sare così.

Delmese d'Agosto di nuouo si rifermò la medesima lega, che nel principio di questo anno era fatta come è detto adietro, & questo perche ogni di si setiua, che co grade sagacità il conte si ingegnaua di occupar le terre de' collegati, e di nuouo entrarono nella lega i Signori Malatesti, e di Furli, & questo misse molto sospetto al conte, e crebbe molte guardie in Verona, & nell'altre terre, & del mese seguente ci mandò suoi ambasciado ri rallegrandosi della pace, & osserendo volerla mantenere sempre, & nel medesimo tenore gli su risposto.

Del

Del mese d'Ottobre Ser Iacopo da Piano cancelliere del comune di Pisa con consentimento di Lazaro Guinigi fece fare vna ragunata di fanti inquello di Luc ca per vccidere M.Piero Gambacorti e figliuoli,& farsi Signore di Pisa, & cosi gli riusci per non volerne mai M.Piero credere à molti, che prima ne l'auuisarono, & massime due volte ne l'anuisò il vicario di valdinievole,& piu altri cittadini Pisani,& chiaramente lo pote intendere pochi di innanzi, che il detto Ser Iacopo fece vocidere in casa M.Iacopo Lanfranchi, & il figliuo lo, e famigli amici di M. Piero, & anche poteua rimediare se hauesse lasciato armare i cittadini suoi amici, ma parue disposizione di Dio, che si lasciò ingannare, & fidossi dell'abboccarsi del detto Ser Iacopo nel quale atto lui lo fece vecidere à tradimento à piè della sua casa circa à dì 2 1 d'Ottobre, e stette il corpo innanzi al l'vscio insino alla sera, che su portato alla Chiesa sanza lumi, ò solennità, dipor corse la terra per parte Ghibellina, & per se, & prese due figliuoli di detto M. Piero, che erano fediti, & mandò per aiuto al conte di vir tû, & molti piu fanti misse dentro à sua petizione, & fu ronui rubati molti fondachi & case di mercatanti, & massime de' Fiorentini per piu di 12000 fiorini, & à dì 25 di detto mese per paura su fatto il detto Ser Iaco po capitano, & difensore del popolo, come era prima M. Piero, & à dì 27 fu farto caualiere, & lui ne fece 4 altri, & iui à pochi di i detti due figliuoli di M. Piero morirono, dissessi di veleno, e furono portati alla Chie sa occultamente come il padre, questo fu il merito che il detto M. Piero hebbe dal detto traditore Ser Iacopo, il quale Zz2

il quale lui haueua alleuato da piccolo come figliuolo, & sua creatura, & honoratolo, & fattolo ricco, e grade cittadino, & molte volte hauea per l'adrieto voluto fa re questo medesimo tradimento, & ogni volta su riue lato à M. Piero, e mai non lo volle credere, se non quado lo prouò con la morte.

Nel principio del seguente anno 1393 erano i Perugini in grande discordia con quelli di suori vsciti, & il Papa vi staua con grande disagio per la grande carestia che vi valeua lo staio del grano à nostra misura lire sette, & l'altre cose all'auuenante, & non potédo il Papa accordargli, & essendo fama publica che mai non si accorderebbono, se nó per mano de' Fiorentini, richiese la nostra comunità che vi mandasse ambasciadori à ciò fare, & così riuscì per le mani di Guido di M. Tommaso, & Andrea di Niccolò Betti che vi furono mandati, che giunti à Perugia, & poi à Bettona doue si tenne la pratica, & benche tutto facessono detti ambascia dori, perche ogni parte si rimetteva in loro, pure ogni cosa si conchiuse in nome del Papa à dì 7 di Maggio, & surono rimessi dentro gli vsciti.

Nel medesimo mese di Maggio Pepo di Arnaldo di M. Lapo di Ruspo donò alla Chiesa di Santo Giouanni di Firenze vno osso del secondo dito della mano di Santo Giouanni Batista, il quale piu anni innanzi lui haueua hauuto da vno caualiere dello Imperadore, il quale con grandi pruoue, & saramenti haueua affermatogli essere veramente desso, fu riceuuto in Santo Giouanni con grandissimi, & solennissimi

honori ...

· ...

Et nel medesimo mese vi furono anche recate da Vinegia per operazione de' Consoli di Calimala, che ne sono gouernatori, certe reliquie sante, che s'hebbo no da vna donna, che fu moglie d'vno Fiorentino, il quale era stato cameriere dello Imperadore di Gostantinopoli, & della sua camera l'hebbe quando il figliuo lo dello Imperadore cacciò il padre, fra le quali era due ossa del collo di S.Giouanni, & la mascella manca con vno mezzo dente, & vna Croce nella quale era della Croce di Christo, & molte altre reliquie di piu Santi, & vna tauola con la imagine di Santo Giouanni con piu camerelle di reliquie di Santi, & di Santo Andrea, & di Santo Iacopo maggiore, e di piu Santi & Sante di Grecia, e piu altre tauole, & con grandi solennitadi, & procissioni furono riceuute in S. Giouanni, & i sopradetti Consoli assegnorono à detta donna per sua vita ogni anno fiorini 60 & cosi osseruorono.

Adì noue d'Ottobre 1393 fu riuelato a' Signori di Firenze da due sbanditi vno trattato, per lo quale certi cittadini con le 24 arti doueano diporre il presente stato, & però furono presi Antonio di Franceschino tintore, & M. Marco della funga Corsigiano, & Paolo di Bartolo ferratore, e tormentati per loro abominazione, fu mandato per messer Albertaccio, & messer Cipriano degli Alberti, i quali venuti in palagio surono mandati al Rettore, dipoi su anche preso Andrea di Pacchio Adimari, & anche surono recate molte lettere a' Signori, che di ciò parlauano, & tutto si publicò à dì quattordici à molti cittadini richiessi, & come à dì quindici si doueua leuare il romore

Zz

1191

da M. . . . . che molti fanti doueua entrare per la porta à Faenza, & vnitamente per tutti si diliberò, che il trattato si ritrouasse, & fussino puniti i colpeuoli, & fu commessa negli otto della guardia con certi altri cit tadini în numero in tutto di 34, & sabato à di 18 la sera vene vno scandolo, che menadone la famiglia del podestà preso per di notte vno de Pepi, passando da S. Pulinari chiamò Giouanni Bucelli, che era Gonfalo. niere di compagnia, il quale vsci fuori & prego il caualiere che lo lasciasse, & non lo volendo fare, Giouanni gridò questa ingiuria è fatta a' Guelfi, il perche vna delle vicarie de fanti venuti di contado à guardia della città, che era alloggiata à S. Pulinari víci fuori, e co minciorono à gridare viuano i Guelfi, trassonui molti armati, & con questo grido n'andarono in piazza, & mandando i Signori à domandargli quello che era, risposono che voleuano, che Albertaccio, e M. Cipriano fossino morti, & andarono al palagio del capitano per affocarlo, & vecidergli: Bardo Mancini, & Matteo di Iacopo Arrighi con dolci modi feciono tirare questa brigata adietro & occultaméte trassono i detti due presi del palagio del capitano, & missongli in palagio de' Signori, nondimeno tutta notte durò il romore,& però vennono in piazza molti armati, & molte guardie si feciono tutta la notte, la Domenica mattina poi venuti molti fanti in piazza, i Signori feciono sonare à consiglio di popolo, & non venendo i consiglieri, fecio no bandire, e sonare à parlamento, & seciono aprire le bocche della piazza, à ciò che ogn'vno potesse venire à vdire, & venneui molto popolo armato, & scesono i Signori

Romori cittadines fchi.

Signori co' collegi in su la ringhiera, & per Ser Viuiano dopo le solennità vsate del parlamento, su proposto al popolo per prouisione, che à 60 cittadini, i quali egli lesse per nome insieme co' Signori, & Collegi, e capitani di parte, e otto di guardia, & sei di mercatanzia fosse data balia di riformare la città, come à loro, ò alle due parti di loro parrà, è piacerà, & votare borse, & fare nuouo squittino à loro piacimento, & fu tutto consen tito, dipoi ragunati subito questi della balia per piacere à molti feciono de grandi tutti gli Alberti saluo i sigliuoli di M. Niccolaio, & aggiunsono piu cittadini al fare dello squittino tato che furono circa 26 per quartiere oltre à gli vfici, & vno per ciascuna capitudine del l'arti, & il di seguente elessono vno capitano di balia, che di sue opere non hauesse à essere sindacato, cio su M.Francesco de Gabrielli da Cantiano, il quale il dì se guéte prese l'vficio & la bacchetta, & fugli dato per ha bitazione il luogo de frieri dal ponte vecchio detto S. Sipolcro, diliberorono eziádio che s'ardessono gli squit tini della parte Guelfa,& rifacessonsi per loro sopradet ti, & simile si arsono tutte le borse degli vsici di fuori per rifarle anche per le loro mani, anche diliberarono che i nuoui Priori si facessino à mano del nuouo squit tino pe nuoui accoppiatori, & che eleggessono anche il Gonfaloniere, i quali s'intédessino essere i primi trat ti del nuouo squittino, & piu che lo squittino che si fe ce à tempo di Bardo Mancini s'ardesse, & rimanessino gli altri due del 1381,& del 1391,& che chi ottenelse il partito in questo nuouo fosse messo ne detti due, & chi non ottenesse hora ne fosse tratto, & cosi si seguì

poi

poi nel riformare la terra in molte altre cose, à di 23 fu casso il podestà per certe ingorde domandire fece à Signori, à dì 24 fu tutta la città in arme, gridando viua il popolo à parte Guelfa, & alcuni che gridarono vi ua il popolo & l'arti, furono ributtati, & di loro fu mor to Lionardo di Niccola tintore, vennono tutti i Gonfalonieri co' gonfaloni in piazza con belle brigate armati, gridando viua il popolo, e parte Guelfa, fu data questo di da' Signori la insegna del popolo à M.Dona to Acciaiuoli, & quella della Parte à M. Rinaldo Gian figliazzi,& con esse insieme col capitano della balia, & molti cittadini andarono piu volte intorno alla piazza con le medesime grida, & alle 22 hore i Gonfalonieri con loro brigata si tornarono à casa, & i sopradetti due caualieri renderono le insegne, che s'appiccarono al palagio, e tutta la notte poi si feciono molte guardie, & messer Veri, & messer Michele de' Medici furono inuitati à venire col popolo alla piazza, che sanza dubbio harebbono potuto fare nouità assai, & per pace della città non lo vollono consentire, la martina seguente di nuouo fu tutta la piazza piena di cittadini Guelfi armati, & in questo di furono confinati M. Cipriano, Albertaccio, Nerozzo, Piero di Bartolommeo di Caroccio, & Giouanni di M. Cipriano tutti degli Alberti, & Paolo di Bartolo tutti in variati luoghi, con certe condannagioni di danari ad alcuno di loro, fecesi anche di nuouo deliberazione, che qualunche hauesse di prestanza soldi sei, danari otto à oro, è meno non potesse essere astretto à pagare alcuna cosa piu che si volesse, e per cinque anni,

LIBRO QVARTO. 729 & à richiesta dell'arte della lana si diliberò, che non ci potesse entrare panni forestieri, eccetto di alcuni pochi luoghi, non si apersono le porti insino à nona, & molti fanti entrorono dentro, e alla Signoria, & a' cittadini per guardia della città, & venneci il Signore di Cortona in persona con venticinque à cauallo, & con cento cinquanta à pie, & furono morti in questo di sette huomini in Firenze in variati luoghi, furono fatti di popolo la famiglia de Rossi, parte di quella de' Cauicciuli, & quella di Bettino da Ricasoli, e piu altri, & in palagio di continouo s'attendeua à squittinare, & à di ventinoue s'armarono molti, & vennono in piazza per la tratta de' Priori, che si fece dopo vespro de sopradetti scelti, & entrati che surono in palagio gli armati si tornarono à casa, & per la sera si posò la cosa, & cinque di stette senza sonare hore, & andò bando per parte degli otto, che ogni persona douesse porre giù l'arme, & tornare alle botreghe, & diliberossi, che non si potesse cognoscere di malificio fatto in questi romori, diessi benesicio à quelli della balia di potere portare l'arme, & dar la ad alcuni altri, diliberossi si facesse cinquecento fanti per quartiere tutti guelfi, che si hauessino ad armare a' bisogni con la sopra vesta del popolo, & della Parte, & nessuno altro si potesse armare, & à dì trentuno che finiua la balia si confermò ciò che haueuano fatto con stretti legami di leggi, & à di primo di Nouembre entrarono i nuoui Priori pacificamente, ma con molti cittadini, e fatti in piazza armati, & in detto di farono licenziati molti de fanti del contado,

& àdì

& à dì 7 fu alcuno sospetto di romore, benche non si scoprisse, & fecesi tornare parte de fanti del contado, e furono presi alcuni di quelli, che il venerdì haueuano gridato viuano l'arti, & alcuni ne furono decapitati, & circa 23 n'hebbono bando la maggiore parte di bassa mano, & condussesi 200 prouigionati, che stessono à guardia della piazza, & per tutto il mese si die compimento à grande parte degli squittini, i quali à di 21 di Dicembre furono poi compiuti affatto, & pe consigli si diliberò, che nessuno potesse essere Gonfaloniere di Giustizia di minore età di 45 anni compiuti, & in que sto tépo M.Rinaldo Gianfigliazzi fece parétado d'vna sua figliuola à vno de' figliuoli di M. Niccolaio degli Alberti, & fu tanto in dispiacere del reggimento, che per gli otto gli fu comanda to, che lo disfacesse, & così fece, ma non volendo la fanciulla mai consentire in al tri, dopo piu tempo di consentimento del reggimento si rappiccò, & hebbe perfezione.

A dì 16 di Febbraio fu morto in mercato nuouo vno Gonfaloniere di compagnia, & fu preso chi l'vcci se, e l'altro dì fu attanagliato, & impiccato nel medesimo luogo, & stette in su le forche insino à vespro:

Morte di M.Giouãm Aguto.

1394.

A dì 17 di Marzo morì in poluerosa à vno suo luogo il venerabile capitano di guerra M. Giouanni Aguto, & su honorato di grandissime essequie il suo corpo dalla nostra comunità di bandiere, cera, & molti altri ornamenti, & seppellito in Santa Maria del Fiore per fargli per à tempo honoratissima sepoltura.

Del mese d'Aprile 1394 si sece patti in Firenze in nome nostro, & degli altri collegati con la compagnia

di Bior-

LIBRO QVARTO.

73 ×

di Biordo de Michelotti da Perugia, & degli altri capo rali di quella di dare loro certa quantità di danari, & lo ro sicurorono di non offendere per vno anno, & venire a' nostri soldi se fosse di bisogno, andoronne poi in quello di Siena, e di Pisa, & hebbono da loro siorini 20000, poi n'andarono in Romagna, & indi si partirono chi quà, & chi là.

Per quelto hebbe M. Iacopo da Piano in Pisa grande sospetto di suo stato, & à sua richiesta hebbe gente in aiuto dal conte di virtu, & con questo, & con molti fanti di contado s'assicurò, e fece afforzare il luogo del l'arzanale in modo di cittadella, & benche molto dispiacesse a' Pisani nessuno ardì però à contradire.

Di questo mese d'Aprile fu condannato, & confina to Filippo di Cionetto Bastari, & il figliuolo per hauer tenuto pratica, ò trattato di ritrattare le cose fatte per

la balia passata.

Del mese di Settembre morì à Vignone Papa Chimenti, ò vero antipapa, & per suo successore su eletto da cardinali suoi il cardinale di Luna parente del Re di Araona, e nominato Papa Benedetto XIII, scrisse pel mondo volere renunziare per leuare la scisma, ma non

seguirono gli effetti.

Faccendo guerra il conte Giouanni da Barbiano à petizione d'Azzo figliuolo che fu del Marchese Francesco al Marchese Niccolò Signore di Ferrara, & hauendogli fatti tradimenti & inganni, i Fiorentini per questi, & altri dubbij hauendo nuouamente fatti i 10 della balia diliberarono di aiutare il detto Marchese Niccolò, & madoronui piu di 400 lance ad accozzarsi

con Astorre di Faenza che teneua con lui, & feciono grande guerra al conte Giouanni, e Azzo, & poco di poi essendo ito Azzo co le sue genti nel Pulesine, Astor re con le genti de' Fiorentini gli andaro dietro, & rupponlo, & presonlo, & con lui, e con grande predasi tornarono à Faenza, & Azzo con certi altri missono nella rocca di Faenza prigioni à petizione de' Fioren-

Per molti caparramenti di gente d'arme, che si sen-

tiua che faceua il conte di virtû per Italia gli mandò

tini, & del conte Currado.

il nostro comune del mese di Maggio i 395 ambascia dori per chiarirsi in che modo modo haueuano à viue re con lui, & giunti à Pauia dopo piccola pratica lui di liberò che pratica si tenesse in Firenze di fare lega insie me, & mandocci suoi ambasciadori insieme co' nostri del mese di Luglio, & così gli altri collegati, & pratica: to molti mesi paredo à molti che suoi ambasciadori di lungassino la pratica có nuoui punti per hauere cagio-ne di stare in Firenze e à origliare de' nostri fatti, si mã dò vna copia al conte di quello che collegati voleuano, & non lo consentendo si dissoluette la pratica, & ogni ambasciata si tornò à casa del mese di Dicembre, dipoi l'altro Maggio rimandò di nuouo ambasciadori per questo medesimo, & simile i collegati, & pure si co dusse lega contro alle copagnie à difensione degli stati per non si ricomperare piu da esse, & da vna parte in teruenne detto conte e Pisani, e Saneli, & Perugini, dal

l'altra Fiorentini, Bolognesi, Lucchesi, Signore di Fer-

rara, di Mantoua, di Padoua, di Faenza, d'Imola, di Cor

tona, Malatesti, e città di Castello, fecesene il contrat-

1395.

LIBRO QVARTO. 733.
to in Firenze à dà 17 di Maggio 1395 presenti tutte le ambasciate, e retificanti.

Del mese di Maggio detto vene in Firenze il Signore di Mantoua & su molto honorato, & narrò à Signori molti ingani, e malizie, che tutto di sentiua del conte di virtù, & domandò che se lega si facesse contro al conte volerui interuenire insieme co' Fiorentini, sugli risposso di porre rimedio à gli inganni, & largamente promessogli d'intrometterlo nella lega, e fra pochi di

li parti.

Et in questo medesimo mese M. Brogliole capitano di compagnia con sue genti à piè & à cauallo venne in quello di Pisa & M. Iacopo da Piano fece loro fare. vno ponte in su Arno, & passarono in quello di Lucca inlino in su le porti, faccendo grandi danni, i Lucchesi essendo giunti sproueduti ricorsono per aiuto à Firenze, & subito hebbono da loro cento lance, & da' Bolognesi sessanta pel quale soccorso la compagnia assai presto si parti, & per la via medesima si tornarono in Maremma, donde erano venuti, dissesi per certo es. sere sura operazione di messer Iacopo per fare riuolgere lo stato di Lucca, & per questo inganno i Lucchesi si strinsono molto d'amicizia co' Fiorentini, & feciono insieme lega, & afforzoronsi molto dalla parte di Pisa per non essere piu da quella parte in modo al cuno offeli.

Del mese di Giugno mandarono i Fiorentini le loro genti in Romagna ad assedio del castello di Castrocaro, il quale haueuano comperato dal Papa fiorini
vndicimila, & il Castellano non ostante il comandamento

damento del Papa no ne voleua dare la possessione, & subito vi posono intorno due bastie, perche altro che per assedio era mal'ageuolissimo à hauerlo, & era stato fornito il castellano di gente, & d'ogn'altro suo bisogno à difesa da Signori di Furli, & d'Vrbino e altri, & haueano ragunate anche molte genti insieme con vna compagnia, la quale si disse, che segretamente, e alloro spese v'haueuano fatto venire i Bolognesi, perche i Fio rentini non l'hauessono, in tanto che parendo al côte Currado nostro capitano starui con pericolo si partì, & vennesene nelle nostre castella vicine, & però subito le genti nimiche presono vna di quelle bastie, & disfeciolla,& i Fiorentini ne presono molto sdegno contro a' Bolognesi, & co' Signori di Furlì, & però di nuouo il nostro comune prese per capitano Ridolfo di M.Gé tile da Camerino, il quale venne in Firenze del mese di Agosto, & subito caualcò in quello di Furlì per vendicare l'onta passata, dipoi vi vennono ambasciadori Vi niziani,& tanto aoperorono, che la quistione fu rimes sa in loro di ragione, e di fatto, & però si leuò l'assedio, & le genti si tornarono à Firenze, & fu licenziato il capitano con promessa di tornare al bisogno.

Hauendo il conte di virtù impetrato dallo Impera dore con grande costo di hauere la dignità d'essere nominato & fatto Duca con grande festa, e solennità del mese di Settembre per mano degli ambasciadori dello Imperadore prese la berretta & il nome di douere esse re per lo innanzi appellato Duca di Melano, & conte

di virtu, &c.

Al principio di Nouebre si patteggiarono i Fioren-

LIBRO QUARTO. 735

tini con M.Bartolommeo da Prato, & altri caporali in numero di 1000 caualli à mezzo soldo, che douessono andare à stare sei mesi fra il terreno di Mantoua & di Ferrara, & da detti Signori hebbono anche alcuno vti le,& questo si fece per sicurtà de' detti Signori, perche il Duca detto non si impacciasse in Toscana.

Il primo di di Gennaio all'entrata de' Signori fu si grande vento in su la ringhiera che si ruppe l'aste del Gonfalone della giustizia & cadde in su la piazza,& co si rotta la prese il Gonfaloniere, che su Niccolò Ricoueri, che su reputato cattiuo augurio di futuro male.

M. Donato Acciaiuoli, come è detto di sopra era vno de piu principali cittadini di Firenze, & in questi di haueua alquanto sparlato dell'essersi per la baha passata tirato à dietro de' cittadini, & alcuni prinati di ho nori,& che sarebbe bene restituirgli con farne petizione & ardere quelle borle, e rifarle di nuouo, & doue no si vincesse aoperare la forza, forse con peggiore intenzione,& di questo s'era già inteso con molti cittadini, & vltimaméte co Agnolo Ricoueri figliuolo del Gonfaloniere della Giustizia perche lo dicesse al padre, & co Ser Guido di M. Tommaso da Empoli al quale haueua fatto scriuere la perizione, di che hauédone i Signori sentore à di 8 di Gennaio nel dare de gonfaloni feciono stare tutte le famiglie de' rettori per la piazza ar mate, & la porta del palagio serrata con grande bisbiglio de citradini, che già cominciauano à sentirlo, & à dì 9 mandarono i Signori bando, che nessuno doues e ritenere fanti in casa, & sen'hauesse glidouesse manlare via, donde subito Agnolo detto, & Ser Guido cia (cuno

scuno di perse riuelorono a' Signori, e 10, e 8, hauuro prima sicurtà, che contro à loro no si procederebbe in alcuno modo, & però dopo grande consiglio di richie sti furono eletti 1 2 principali cittadini à ritrouare que sto fatto, & porui rimedio, fra quali fu il detto M.Donato, e in tanto feciono i Signori venire di fuori, & da Lucca molti fanti per guardia della città, & à dì dieci fece il capitano pigliare Ricciardo di M. Benedetto, e Biuigliano di Marco degli Alberti,& il sopradetto Ser Guido, & fece torre à tutte le 14 arti tutte le chiaui de loro riseggi, & ogni loro armadura, & portarle nella mercatanzia, acciò che non si potessono ragunare, & serroronsi le botteghe, & venendo il detto M. Donato in palagio con gli altri fu sostenuto lui solo per due dì & dopo molte pratiche à di 11 à sette hore di notte es sendo ancora in palagio co' Signori, i collegi, capitani, & otto, e sei vénono in sulla piazza molti cittadini ar mati, domandando che à M. Donato fosse tagliato il capo, per questo vscirono fuori in su la ringhiera i col legi, e gli vndici di quelli cittadini, eccetto lui, & con grade fatica gli feciono rimanere pazienti, promettenloro che di M. Donato si farebbe tale punizione, che ne sarebbono contenti, & rimandarongli à casa, e tornati su i collegi co' cittadini a' Signori, benche ad alcu ni paresse che douesse essere decapitato, pure infinesi conchiuse, che fosse mandato a' confini, & venne il det to M. Donato come fu configliato dinanzi a' Signori per terra à ginocchia ignude, dicendo tre volte misere re mei, & confessandosi peccarore domando perdono per memoria de suoi, & la notte medesima sodò per fiorini

LIBRO QVARTO.

737

fiorini 20000 di andare a' confini à Barletta, & fu mãdato fuori della porta à S. Niccolò, & à piu chiarezza di M. Do. di rappresentarsi à Barletta, lasciò 2 suoi figliuoli per diainoli. statichi in prigione, & il di seguente si fece grade consiglio di popolo & di richiesti, e narrossi tutto il suo er rore, & quello douea fare, i sopradetti Marco degli Al berti,& gli altri presi per allhora furono lasciati, ma fu rono poi condannati, e confinati à dì 20 di Génaio insieme con gl'infrascritti cioè, Alamanno di M. Saluestro, Antonio di Giouanni di Cambio, & Antonio di Bartolommeo tutti de' Medici, Filippo di M. Francesco da Zollaia, Sinibaldo di Schiatta Ricchi, Lando di M. Lando da Empoli, Filippo del Saggina, Guidetto di Francesco Monaldi, e molti de' loro consorti furono prinati d'vfici, & à dì 28 di Febbraio ci furono lettere della rappresentatione di detto M. Donato à Barletta & furono lasciati i figliuoli, & poco poi mandò il detto M. Donato vna luga lettera a' Signori scusando il caso suo, & come era innocente, & i Signori scrissono à lui & a' conforti à giustificatione della Signoria, tennonsi poi piu pratiche del procedere ò non procedere piu oltre à ritrouare i colpeuoli di questo caso, & mai non ne furono i cittadini d'accordo, & però nulla sene fece, & Agnolo Ricoueri, & Ser Guido furono inquisi ti dal capitano e prosciolti acciò che mai per l'auuenire non ne potessono hauere impaccio.

Del mese di Giugno 1396 M. Bartolómeo da Prato, & altri caporali feciono compagnia in Romagna in numero di 2500 à cauallo, & 1000 fanti, poi vennono in Toscana, & da' Saneti hebbono danari,

& andaronne intorno à Pisa à petizione & con danari delll'Arciuescouo che fu di Pisa, & de' fratelli de Gambacorti per riuolgere lo stato di Pisa, & accozzossi con loro il conte Niccolò da monte Scudaio, M. Iacopo ritirò in Prsa le sue genti d'arme & molti fanti, & difesesi, & venne à lui M. Giouanni da Barbiano con 800 caualli, dicendo veniua per fare guerra a' Lucchesi à pe tizione de' loro vsciti, il petche i Lucchesi soldarono la detta compagnia, & pagaronla per metà, i Fiorétini anche vi madarono oltre à ciò 400 lance, e dopo mol ti atti di guerra di Agosto si fece accordo fra Pisani, e Lucchesi, & M.Bartolommeo n'andò in quello di Perugia, & il conte da Barbiano a Mantoua, & M. Carlo di M. Gherardo Gambacorti partendo da Vada in su vno piccolo legno fu preso, e menato à Pisa, & decapitato, e 16 suoi compagni impiccati, & l'Arciuescouo si tornò à Fireze adolorato, & co la borsa vota in vano.

E per quelle genti d'arme, e nouità i Fiorentini pre sono à soldo & per capitano Bernardone di Guascogna con dugento lance, e dugento arcieri, il quale con tutta questa brigata vene in Fireze à dì 17 d'Ottobre.

Essendo i conti di monte Scudaio rimasti nimici de Pisani su loro tolto dalle genti de' Pisani il castello di Vada, il perche loro tolsono à soldo gente, che erano in Romagna, & accozzoronsi con la compagnia di M. Bartolommeo, e vsciti di Pisa, & ogni di caualcauano insino in su le porti di Pisa, & assocoronne due per mo do che con grande pericolo M. Iacopo sostenne lo stato suo, dipoi per mancamento di vettouaglia dette genti n'andorono verso fabrica, & il Duca di Milano mandò

LIBRO QVARTO: 739

mandò à Pisa secento caualli, & à Siena quattrocento,

& cosi si empieua il paese di gente d'arme.

Del mese di Settembre passato i nostri ambasciadori che erano in Francia sermarono lega fra il Re di Fra cia e Fiorentini à disensione degli stati, & poco dipoi entrorono in questa lega tutti i nostri collegati, & doueua essere de' collegati ciò che s'acquistasse in Tosca-

na, ogni altro acquisto del Re.

Dopo molte discordie sute à Genoua il fine su che il Re di Francia ne prese la Signoria d'Ottobre, & per suo vicario la prese il conte di San Paolo, e tutto su per operazione di M. Antonio Adorno doge, il quale n'heb be per premio dal Re fiorini 40000, & due castella in Francia, sito dispiacque molto al Duca di Milano, che grande tépo, & con grade spendio l'hauea desiderata.

E per tutti questi mutamenti si rifece di nuouo in

Firenze i dieci della balia.

Del mese di Dicebre mandò il Duca di Milano à Pi sa il cote Alberigo da Barbiano suo capitano, & il cote Giouani anche da Barbiano con le sue genti in numero di circa 5000 caualli, il perche i coti di monte Scudaio condussono M. Bartolommeo da Prato con le sue geti, & i Fiorentini ne condussono molte piu, & i Bolo gnesi madarono in aiuto Malatesta da Pesero loto capitano con 200 lance.

Perche si diceua, che tutte queste géti si ragunauauano à Pisa per offendere Lucca, & i conti di mote Scu daio, tato apperorono i Fiorentini co loro ambasciado ri, che fra tutti secion pace, & il merito che n'hauemo

fu, che tutte dette genti ci si riuossono adosso.

Aaa 2 Tutte

Tutte le sopradette genti del mese di Febbraio n'an darono in quello di Lucca in numero di 5000 caualli à fine che quelle de' Fiorétini si leuassino da S. Miniato, & cosi riusci che tutte ne vennono in valdinicuole, du bitando che quelle non ci caualcassino da quella parte e rimase S. Miniato voto di gente d'arme, per la quale cosa Benedetto Mangiadori mádato da M. Iacopo da Piano à dì 20 di Febbraio à sera parti da Pisa con venti copagni, & venne à S. Miniato, & poco fra notte entrò nel palagio del vicario, perche nulla guardia faceua & in sala vecise il vicario, che era Dauanzato di Gio uanni Dauanzati di età d'anni 65 & infermo, & il cor po gittorono à terra delle finestre, e tutti quelli che era no có lui furono chi presi, e chi morti, e chi fedito, poi gridò viua il popolo, e libertà, credendo essere seguito da tutti i cittadini, ò almeno da suoi amici, e da sua setta, e serraronsi nel palagio, riuscigli pel contrario, perche tutto il popolo di subito s'armò gridando viua il comune di Firenze, & chiamando il detto Benederto traditore, & in meno di cinque hore vi soccorse delle terre vicine piu di duomila fanti, i quali subito furono ad affocare, e combattere il palagio, & benche li tenessino dentro al palagio insino alle sei hore, pure non vedendo venire il soccorso che aspettauano da Pisa si fuggirono da lato di dietro del palagio,, & andarono nelle terre de' Pisani, il detto trattato haueuano ordinato M. Iacopo da Piano sopradetto, & Ceccolino de Michelotti da Perugia, il quale doueua soccorrerui con dugento lance, e giunse la mattina, & fu rimandato indietio con danno, & con vergogna

dal-

Romore in San Mi niato, & morte del vicario. LIBRO QVARTO.

dalle genti che v'erano soccorse & 6 de copagni di Be nedetto che vi rimasono presi, & alcuno altro colpeuole, furono menati à Firenze, e morti di variate mor

ti secondo le colpe.

In questo tépo, & à dit 9 di Marzo il côte Alberigo capitano del Duca có tutte le sopradette géti che erano in quel di Siena vénono in su nostri terreni, e prima arsono, e ruborono il borgo della Castellina, & p Chia ti ne vénono à Pázano & al Mercatale à Grieue arden do & rubando, e pigliando prigioni, e molto bestiame, pche giunsono alla sproueduta, poi ne vénono insino à Pazzolatico in su l'Ema faccendo il simile, l'altro di scesono in su la strada di Pisa, & passarono Arno, & per due di combatterono il castello di Signa, & non lo po- Fa cobre-terono hauere, anzi vene fu molti morti e fediti, & à stello di dì 28 n'andarono à S. Casciano & l'altro di in quello Signa, e di di Siena per bisogno di vettouaglia.

Et in questo medesimo tépo il Duca detto có altre géti per acqua, e p terra fece assaltare il Signore di Mã toua, il quale si difese fracaméte, poi feciono grade pu taglia al pôte à borgo forte, & i Fiorétini vi madarono in auto di detto Sig.di Matoua 700 lace, & gli altri col legati piu di 1000, & fuui grandi zusse con gradi danni d'ogni parte, & arse grande parte di detto ponte.

E in questi di essendo così apertamente sbandita la guerra, i Fioretini per trattato presono vn castello de' Sanesi detto Motichiello presso à Motepulciano, & la rocca hebbono dal castellano p fior. 2000, e có questo si fece molti dăni a Sanesi, & in questi tépi e di Maggio Bernardone nro capitano có le nre geti caualcò insino

alle porti di Siena, faccendo ogni dano possibile, & nel medelimo mese di Maggio altre nostre genti presono di furto vno castello de' Pisani detto Santo Ceruagio, & benche lo fornissino non si pote tenere troppi mesi, perche era nel mezzo delle terre de' Pisani, & nel medesimo modo ne presono vno altro de' Sanesi presso à Colle, detto le Selue, che anche no si pote tenere trop po che lo riebbono, & pochi di poi caualcarono anche le nostre genti per strane vie in Maréma di Siena presso à Grosseto, & menaronne piu di 1200 bestie grosse con mandriani in quello di Volterra, & in questi medesimi tempi le genti del Duca per comandamento ha uuto da lui di quello di Siena ritornarono in su nostri terreni à Staggia, & à Rencine, il quale combatterono piu volte, & non lo porerono hauere, poi per timore delle nostre genti che vi soccorsono si tornarono in quello di Siena, dipoi di Giugno le nostre genti caualcarono insino à Liuorno, & menaronne piu di 3000 bestie grosse.

Parendo al nostro capitano Bernardone essere stato disubbidito da M. Bartolommeo da Prato, & massime vltimamente nella caualcata da Liuorno mádô per lui, & fecegli tagliare la testa, di che nacque grande discor dia nel campo, & Paolo Orsino, e degli altri non si fidauano del capitano, & per questa discordia le genti ni miche caualcarono à Mercatale à Grieue, ma tosto si fe ce pace fra i nostri, & subito gli ripinsono in quello di Siena.

Fu tagliato il capo à M.Barto lommeo à Prato.

Adì 4 d'Agosto occorse in Firenze vno spiaceuole caso che otto giouani sbanditi hauendo intendimento

con

LIBRO QVARTO.

con alcuni dentro, credendosi fare romoreggiare, stati due di innanzi occulti in Firenze vsciron fuori di casa armati circa hora di vespro, & prima andarono à S.Pie ro maggiore per vccidere M. Maso degli Albizi del qua le da loro spie erano stati auuisati, che era in su quella piazza, ma non lo trouarono, pche in quel mezzo s'era partito, però tornarono indietro, e vennono in merca to vecchio per vccidere Piero di Firenze speziale, & non lo trouando vecisono Giouanni suo figliuolo, & cominciorono à gridare viua il popolo, & muoiano i tiranni, poi in Calimala presso à mercato nuouo vccisono Biocco di Domenico di Berto, & per grande rootto sbanditi venuti in Puco in su la loggia de Cauicciuli, gridando come è detto, 26. & dicendo à chi s'accostaua loro se voi v'armate, e seguiteci voi non pagherete piu prestanze, & non harete piu guerre, ma non furono però seguiti da persona, benes'armò iui alcuno degli Adimari,& de' Ricci, ma non s'accostarono però con loro, i nomi de' detti otto furono questi, Picchio di Simone Cauicciuli, Tomma so di Saluestro di M.Rosso de' Ricci, Antonio detto ba stardino de' Medici, Benedetto degli Spini, Antonio di Filippo Girolami, Christofano di Niccolò da Carlona,& due altri artefici, i quali vedendo non essere seguiti diliberarono d'andarsene, & già erano nella via de' Serui, & furono richiamati indietro, & vennono in Santa Reparata & quiui si rinchiusono, & salirono di sopra dal tetto, quiui furono assediati da molta gente mandatada' Signori, & la sera furono tutti menati pre si a' Signori, dipoi dati al capitano, & allo essecutore,

& tutti dopo pochi di decapitati à piè degli vfici de loro palagi abominarono piu cittadini, che tutti hebbono bando, & iui à pochi di si seppe che Piggello Cauicciuli l'haueua saputo & su preso, & decapitato in sul

muro del capitano, & riposossi poi la città.

Diliberatosi in tutto pe' Fiorentini, e gli altri collegati di aiutare il Signore di Mantoua, & liberarlo dal Duca di Milano, vi madarono di nuouo cirea 800 lan ce infieme, è à guida di Carlo Malatesta, e giúti là d'Agosto assalirono i nimici, & à di 28 gli ruppono in due campi, & tolsono loro ogni loro arnese, & circa 300 bombarde, & presono circa 6000 huomini & 2000 cauagli & l'armata di detto Signore di Matoua anche ruppe in acqua quella di detto Duca, & molti n'annegarono, emolti altri presi, e morti, & presono 48 galeo. ni, & 82 barche con molto fornimento, e arnesi, e prigioni, & disfeciono il ponte fatto sopra il Po, & vn'altro sopra il Mencio con grande honore de collegati, &: di Carlo Malatesta capitano, & in Firenze sene sece grande festa, e fuochi, e solenni procissioni, e Messa in Santa Maria del Fiore à ringraziare Iddio, & se i detti nostri soldati cosi vittoriosi fossono subito iti intorno à Brescia come furono confortati da vno de principali huomini di Brescia, si crede l'harebbono hauura, ma mai no lo vollono consentire il conte Giouani da Barbiano, & il conte da Carrara disseali anzi feciono consumare il répo ad acquistare due castella, cioè Melara,. e Ostiglia, delle quali presono Melara, per questa rotta il Duca ritrasse subito à se in Lobardia il côte Alberigo con le sue genti, che erano à Siena, & in Siena lasciò M.,

. 13 E. S. E. E.

Bro-

LIBRO QVARTO. 745

Brogliole có 300 láce, e 400 caualli à guardia di Pisa.

Et del mesed'Ottobre Bernardone con le nostre gé ti caualcò in quello di Pisa, insino alle porti, faccendo molti danni, & il simile feciono loro i Lucchesi con parte delle nostre genti,& di nuouo si rifeciono i dieci della balia.

Di questo medesimo mese morì Vanni di M. Iacopo da Piano, di che molto sbigottì il padre per essere vecchio di 75 anni, & infermo, & parendogli da poco vn'altro figliuolo giouane che haueua, però mandò al Duca per aiuto & hebbe di nuouo cento lance, & ambasciadori à confortarlo.

Et essendo tornate di Lombardia in Toscana grade parte delle genti della nostra lega, il conte Alberigo co le genti del Duca affaltò di nuouo il Signore di Mantoua per acqua, & per terra, & prese molti galeoni, & al tri legni, & passò il fiume, & entrò nel serraglio guasto, parte della fossa disfece molti steccati, & fece molti altri danni, dipoi si tornò nelle terre del Duca.

Del mese di Nouembre M. Brogliole, che era à Siena, per trattato tenuto col castellano ci tolse furtiuamente il castello di Ciuitella di vald'Ambra, & vccise il podestà, e tutti i terrazzani furono fra morti, e presi dipoi il castellano Filippo da Brucianese die la rocca & hebbe fiorini 2000, & andonne à Bologna, & hebbe

bando di rubello per traditore.

Delmese di Dicembre si mandò nostri ambasciadori à Vinegia insieme con quelli degli altri collegati à praticare pace con quelli del Duca di Milano, in mano de Viniziani, la quale pratica era prima

principiata piu mesi innazi in Imola per ambasciado ri del Papa, & de Viniziani, e dopo molte pratiche si ruppe, perche s'intese chiaro che'l Duca non la voleua, & però i Viniziani à nostra richiesta, & degli altri collegati entrarono nella lega stando in loro soli, il fare pace quando piacesse loro, & significaron lo al Duca, il quale dopo molte doglienze per paura entrò in pratica di triegua, la quale si conchiuse poi à di 1 1 di Maggio 1398 per dieci anni rimanendo à ciascuno quello teneua, saluo che certe castella, che il Duca di Milano hauea tolte à quello di Mantoua si dieno in deposito à Carlo Malatesse.

Essendo venuti in Pisa come è detto di sopra gente del Duca di Milano con Paolo Sauelli loro capitano, & M. Niccolò Palauisini, e M. Niccoletto de Nersi cómessarij insieme con vno M. · Filippo de frati Minori, i sopradetti dissono vna sera à M. Iacopo per parte del Duca, che per molti benefici fattogli lui si contentaua, che desse loro in guardia la cittadella di Pisa, Piombino, e Liuorno, & Cascina, per la quale ambasciata M. Iacopo intese gli voleuano torre la Signoria, & prese tempo à farlo & à dirlo con gli Anziani, & in quello mezzo messe in puto il piu gente, e popolo armato che pote, & mandogli à casa Paolo Sauello insieme col suo figliuolo, & dopo alquanta zussa fedirono, & presono il detto Paolo, & menoronlo preso in cittadella, & le sue genti ruborono, & la maggiore parte surono fra presi & morti, & similemente presono i detti due commessarij, e il frate, & anche gli missono in cittadella, poi presono il cancelliere di detto Paolo, il quale confelsò

LIBRO QVARTO. fessò il trattato che haueano tenuto di vecidere M.Iacopo & il figliuolo, e piu altri cittadini à petizione del Duca, & che di quelto erano consapeuoli, & aoperatori in Pisa, M.Rinieri Zacci, M.Malpiglio, & M.Rapon do da Lucca, & doueano hauere per premio l'vno la Maremma, l'altro la vald'Era, & l'altro val di Serchio, furono tutti e tre presi,& condennati dallo essecutore in grande somma di danari, e mandati a' confini, quelli presi in cittadella per timore del Duca non ardi à toc care, anzi poco tempo poi à sua richiesta gli lasciò andare, di questo segui che Lazaro Guinigi da Lucca, vene à Firenze, richiedendo di mandare nostri ambascia dori à Lucca à praticare pace con gli ambasciadori Pisani, & mandoronsi, dipoi si ridusse la pratica in Pisa, & parendo a' nostri ambasciadori praticare in vano, si tornarono à Firenze.

Del mese di Aprile 1398 Bernardone nostro capitano con le nostre genti caualcò di sotto à Pisa insino
à S.Piero in grado, & prese grande preda in numero di
5000 bestie, & 2000 minute, & 1000 busole, e tutte
condusse salue à S.Miniato, & benche susse assaltato da
gente che erano in Pisa, gli ruppe & ripinsegli in Pisa,
& presene piu di 100, & pochi di poi ricaualcò anche
presso à Pisa, e menone molta preda, & vno da Barbial
la tenne vno trattato doppio có M. Iacopo da piano di
dargli Barbialla, e tutto coserì à Firenze co'dieci, & co
Bernardone nostro capitano, & quando vennono le
genti di M. Iacopo per pigliare il castello surono rotte
dalle nostre, & presono 500 caualli, & 200 huomini
il resto si fuggirono, su il detto Barbialla remunerato

conuenientemente, & certi sbanditi che vi furono pre

si furono giustiziari.

Essendo parte delle nostre genti ad assedio al castello di Ciuitella di vald' Ambra l'hebbono per patti, e per danari per operazione di quello medesimo Minuccio da Ciuitella, che poco innanzi era suto operatore di torla a' Fiorentini, il quale con suoi compagni prese il castellano de' Sanesi, & rédello a'Fiorétini, disseti, che'l castellano vi su consentiente per danari, e lasciossi pigliare per coprire il tradimento suo.

Conchiusa la triegua, come è tocco di sopra, del me se di Giugno Bernardone capitano venne in Firenze, e rendè le insegne & il bastone, e con lui, e con gli altri soldati si sece certi stagli & oblighi di stare obligati per alquanto tempo, & non andare à soldo di nimici, &

furono licenziati.

A dì 1 1 di Giugno M. Iacopo da Piano essendo infermo à morte fece eleggere i suo luogo p capitano di popolo M.Gherardo suo figliuolo, & giurare nelle sue mani le sue genti d'arme, & quelle che v'erano del Du ca di Milano, & à dì 5 di Settembre morì, e su honorato grandemente di sepoltura, & rimase M. Gherardo li beraméte quasi Signore saza alcuna nouità per allhora.

A dì 16 di Giugno il conte Ruberto da Poppi signi ficò a' Fiorentini per suoi ambasciadori come lui, e qua si tutti i suoi consorti erano fatti huomini del Duca di Milano, & leuatosi da nostra diuozione, & questo dice faceua per oltraggi riceuuti da' nostri cittadini.

Essendo M. Brogliole in quello di Perugia partito da' soldi del Duca di Milano, i Fiorentini lo presono

in obli-

LIBRO QVARTO.

in obligo per dieci anni di hauerlo à soldo à ogni loro bisogno, o richiesta per fiorini 2000 l'anno, & quando, lo richiedessino douesse hauere soldo disteso, venne à stare in Firenze lui e la moglie, e fu molto honorato, e tutto si fece per assicurarsi dal Duca di Milano.

Sentendosi in Firenze, che M. Gherardo da Piano era à stretta pratica col Duca di Milano di vendergli vensice la città di Pisa per fiorini 200 migliaia, si mádò amba. sciadori à Pisa per storpiare detta védita, & béche M. Gherardo lo negasse pure vidono in Pisa gli ambasciadori segni manifesti in contrario, & massime perche à richietta de' commessarij del Duca furono due volte accomietati, & con minacce, & però si tornarono à Fi renze, e per tutta Toscana si diceua in questi di come la detta vendita di Pisa era fatta per 200 migliaia di fiorini, e subito mandò il Duca & surono riceuute in Pisa circa 1000 lance, e 2000 fanti, & à dì 21 di Gennaio il detto M.Gherardo s'armò, e con tutta la gente prese la Signoria di Pisa libera e à bacchetta, & andò al palagio degli Anziani, & mandogliene alle loro case, & poste le guardie alle porti & a' ponti si tornò in cittadella, & à lui andò molti cittadini principali disarmati pregandolo che questa vendita facesse à loro per quello pregio, e piu se piu ne voleua, & à questo modo rimarrebbe la sua, e loro città libera & non serua, la risposta fu, che voleua attenere quello che hauea promes so, e dopo pochi di cosegnò la Signoria libera al vicario del Duca, e simile le castella del cotado, saluo che à se ri Comperò serbò com'era di patto la Signoria di Pióbino, e dell'El ba co certe castella vicine, & tutto significo subitamen

il Duca di Milano Pi

te il detto vicario à Firenze come il Duca intendeua vi cinare bene con loro, & pacificamente, e fu reputato

scriuesse tutto per crescerci dolore.

Questo modesimo si sentiua in Firenze che il Duca cercaua di fare di Perugia con suoi ambasciadori promettendo à chi reggeua molti danari, & di leuare loro da dosso la guerra del Papa, però vi si mandò pe' nostri signori ambasciadori à praticare la concordia fra il Papa e Perugini, & benche fosse molto storpiata da gli ambasciadori del Duca, pure infine la conchiusono, & per conducerla prestorono i Fiorentini à Perugini siorini 1 2000; i quali il Papa volle, perche gli haueua à hauere da loro, & per allhora si leuò via che non vennono sotto la Signoria del Duca.

Il conte Ruberto da Poppi,& quello dal palagio,& altri loro consorti, & Andreino degli Vbertini i quali come è detto disopra s'erano accostati col Duca di Mi lano per accendere nuoua guerra piu volte con le loro geti al principio del nuouo anno 1399 feciono scorrere e rubare ne nostri terreni, & le piu volte da suddi ti nostri furon fatte loro lasciare le prede, ne mai si con sentì però in Firenze, che nostre genti, ò sudditi entras sino in sul loro per non accendere nuoua guerra.

Del mese di Luglio furono caualcati i Sanesi dalla compagnia di M.Brogliole, & ricomperoronsi da loro siorini 7500, disse lo faceua à petizione del Duca, perche i Sanesi si sottomettessino à lui, & gli amici
del Duca spargeuano per Siena che n'erano cagione i
Fiorentini, acciò che per odio di loro si dessino piu to
sto al Duca, & così seguì, che per le dette cagioni, e par
lanze

LIBRO QVARTO.

à offe

Signoria

di Siena.

lanze i Sanesi mandarono ambasciadori al Duca à osse rirgli la Signoria di Siena, e tosto surono d'accordo, & mandouui à pigliare la tenuta il vescouo di Noara co 400 lance, la quale prese à dì 3 d'Agosto, & poco poi prese tutte le fortezze delle terre del contado, & massi me delle principali, & così diuentorono i Sanesi sudditi per le loro discordie, che erano stati grande tempo liberi, & per fare dispetto a' Fiorentini, credendo per questo vedere la nostra destruzione, e molti getili huo mini subito surono cacciati.

A dì 18 d'Agosto venne in Firenze vno ambasciadore dal Re Ladislao significando come lui haueua rac quistato il regno di Puglia, e Napoli, saluo alcune fortezze, le quali prestamente speraua d'hauere, secesene in Firenze pe' Signori grande festa & suochi, e procissioni, e Messa solenne in Santa Maria del Fiore, i capitani della parte seciono armeggiare tre dì à piu compagnie di giouani ordinati & vestiti da loro, & poi se ciono fare vna bella giostra, richiese il detto ambascia dore la Signoria di lega, però si mandò ambasciadori al Re à Napoli, & non si conchiuse perche non surono d'accordo de' capitoli.

In questo anno si cominciò la grade deuozione delle procissioni de' bianchi in grande parte della Christianità, & massime in Europa, alcuni dissono che cominciò in Spagna, altri in Scozia, altri in Inghilterra, al tri in Francia, & chi disse in altre parti, ciascuno si vetti ua di panno lino biaco col cappuccio à modo fratesco, & con vna croce rossa in su la spalla, che quasi non si vedeua persona vestito altrimenti, andauano noue dì

La deuozione de'

bianchi .

à processione dietro al Crocifisso, domandando spesso misericordia e cantando vna laude di S.G.che comincia, Stabat mater dolorosa, & piu altre laude, in tutti questi di faceano quaresima, & digiunauano, & dormi uano vestiti, & non in letto, & prima si confessauano e comunicauano, faceuano fare pace à ogni persona dimettendo ogni ingiuria, dissesi si vidono molti, & manifesti miracoli, farsi a pie de Crocifissi, durò questa di uozione circa due mesi, i primi che vennono in Firenze furono i Lucchesi al principio di Agosto, & furono circa 3000 fra huomini, & donne, & allhora erano ve nuti poco innanzi da Genoua, & andarono in piu altri luoghi del nostro contado, & dopo 9 di si tornarono à Lucca hauendo fatto fare infinite paci e mortali, fu loro donato dal nostro comune, & da cittadini molta roba da mangiare e bere e tutto pigliauano per amore di Dio, & se alcuna cosa auanzaua la dauano per Dio dopo ci vennono per simile modo i Pistolesi, & furo-

Questo medesimo si fece in Firenze che similmente si vesti tutta la Città che quasi nessuno si trouaua al trimenti vestito, confessandosi prima, & comunicandosi con tanta diuozione che tutti pareuano religiosi, & comincioronsi le procissioni in Firenze à di 28 di Agosto per 9 dì, & andauano ogni dì alquanto suori di Firenze, & la sera tornauono dentro, & con loro il vescouo con grandi ordini dati pe Signori, & erano piu di 4000, vn'altra parte n'ando col vescouo di Fie-

no circa 4000, dipoi i Pratesi in numero di 3000, &

tutti furono honorati, & aiutati con le limosine, & an

chene venne poi vna brigata da Pisa.

Sole

LIBRO QVARTO.

753 sole ad Arezzo, & trouoronsi essere à Fighine piu di 20 mila, sempre cantando laude & orazioni, & faccendo fare paci & buone operazioni al pari di ogni religione, & cosi n'andò fuori d'altre porti in piu luoghi, & gran de quantità.

Il simile si fece allhora per tutto il contado nostro, & distretto giugnendo ogni di in Firenze brigate nuo ue di centinaia & di migliaia, e à tutti fu fatto limosine dalla Signoria & da cittadini, & il simile segui per tutte le terre di Italia, e fuori di Italia in molti paesi, & fu tenuta cosa simile à vno miracolo per modo che molti dubitauano, che non fosse presso alla fine del mondo.

Hauendo Giouanni di messer Cante di Agobbio per moglie la figliuola ò vero sirocchia del conte Ruberto da Poppi, la quale teneua il borgo alla collina, il quale il conte detto hauea piu volte tentato di torgliele come haueua fatto dell'altre sue per heredità del padre quando fece morire il fratello, & anche haueua voluto fare vccidere lei, per questi oltraggi il detto Giouanni commosse messer Brogliole con la sua compagnia à venire in Casentino sanza alcuna saputa del conte, & presonui grandissima preda di prigioni, & bestiame, & stettonui insino al mese d'Ottobre, & dopo molti danni hebbono dal conte danari, & con la preda si tornarono in quello di Perugia, & i danni fatti in su quello de' Fiorentini tutto restituirono.

Del mese d'Ottobre detto si rubellò da' Fiorentini il castello di Montelungo della Berardinga in Chianti Bbb

per operazione degli Vbertini & del conte Guido da Bagno, che era vno de' vicarij del Duca in Siena, di su bito vi si mandò gente ad assedio, & dopo molti assalti quelli ch'erano detro si fuggirono di notte, & riebbesi il castello voto, & tre che ne furono presi furono atta-

nagliati & impiccati in Firenze.

1 . .

Continuamente teneua il Duca di Milano suoi am basciadori in Perugia stimolando Ceccolino de Miche lotti,& altri maggiorenti donando loro spesso gioie & vasi d'ariento, & altre cose, faccendo loro grandi promesse e proferte, se aoperassino, che Perugia venisse sot to sua Signoria, & gli ambasciadori nostri che anche v'erano gli confortauano à viuere in libertà, profferen do ogni nostra possa à difenderla loro, in fine tanto poterono le instigazioni & presenti, che ragunarono vn di grande consiglio, & proposono quale fosse il modo à viuere in pace, Ceccolino e i suoi seguaci consigliorono che il modo era dare la Signoria al Duca, che offeriua tenergli in pace, & per paura fu approuato questo consiglio dalla maggiore parte, benche alcuni configliassino la libertà, & altri darsi al Papa, benche fossino pochi, & secondo il consiglio de piu si segui che à di venti di Gennaio ne dierono la Signoria libera à vno vicario del Duca, hauendo fatto prima venire gente d'arme del Duca intorno à Perugia, & accommietati i nostri Ambasciadori, & Ceccolino n'andò fuori alle genti d'arme per hauere per se dugento lance di condotta, come gli era stato per auanti promesso, & pochi mesi poi presono. Alceli.

Prese il Duca la Signoria di Perugia. LIBRO QVARTO. 755.

Il vicario del Duca di Milano, che era in Pisa à petizione del Duca cómosse vno fratello di Lazaro Guinigi, che era soldato & poco sauio ad andare à Lucca à vecidere detto Lazaro, il quale era quasi Signore di Lucca, & così sece, che giunto à Lucca alle due hore an dò à casa detto Lazaro, mostrando hauere bisogno di parlargli in segreto & di fatto l'vecise, e venne in piaz za, suggendo Michele Guinigi suo consorto, che era Gonfaloniere di Giustizia có piu armati lo sece pigliare, e subito decapitare, e posossi la città pure à gouerno de Guinigi, & da Firenze prestamente vi si mandò am basciadori à confortargli, & prosseriglissi.

E per timore del Duca che cosi ci circundaua si sol-

dò di nuouo cinquecento lance per difenderci.

Gli ambasciadori de' Viniziani, che erano à Pauia per l'autorità che n'haueano nella camera del Duca fer marono pace fra & i suoi adherenti da vna parte, e Fiorentini, Bolognesi, e loro collegati & adherenti dall'altra parte sanza farne sapere alcuna cosa a' nostri ambasciadori, che erano à Vinegia, & già si diceua publicamente per Vinegia la pace essere fatta innanzi che mai potessino hauere ò vedere i capitoli dal Doge, pu re poi gli diede, & mandatogli à Firenze dierono gran de turbazione per essere noi stati molto male trattati & ingiustamente, perche ogni cosa presa in Lombardia per la parte nostra s'hebbe à rendere, e Lucignano, e l'altre cose tolte in Toscana si rimasono sospese, & per molte ingiuste cose, & parendoci essere ingannati di nuouo si mandò due ambasciadori à Vinegia à dolersene, perche vi si ponesse rimedio se si potesse, ВЫЬ

fu loro date buone parole, ma sanza alcuno effetto, no dimeno si bandi detta pace per lo meglio à di vindici d'Aprile, mamessuna aliegrezza sene moitro.

È ne di passati fu anche à Roma molte nouità dentro, e di fuori, mosse da M. Niccola & Giouanni Colonna, le quali tutte si diceuano essere fatte à petizione

del Duca di Milano.

Alberigo da Barbiano per disfare Attorre da Faenza, & richieggendoci i Bolognesi d'aiuto vi si mandò prima ambasciadori per pacificargli, dipoi cento lance, beche maluolentieri, seciogli grade guerra, ma pure si difese.

1400.

In quelto anno fu in Firenze, e nel contado grande mortalità di pestilenza, & cominciò del mese d'April le, benche nell'autunno dinanzi ne fu per due metivn grande sprazo & morì buono numero, di Maggio crebbe assai & moriuanne per di 100, di Giugno su maggiore, e moriuanne piu di 200, di Luglio e d'Agotto circa 300 per dì, di Settembre alleno, d'Ottobre quasi fini, fatta la festa di San Giouanni si parti di Firenze. grande numero di cittadini con le loro famiglie, & molti si posarono pel contado, molti altri n'andarono à Bologna, & parte ad Arezzo, & in altre castella in ogni luogo, ne morì alcuni pel nostro contado in molti luoghi, non fu minore mortalità che in Fi renze, disseli mori quasi la metà delle persone e doue piu & doue il terzo, fu limile ò maggiore mortalità à Roma di 600 e 800 corpi per di grande parte romei, & quasi simile su per tutta Italia, per sicurtà della no-Ma città, è del contado essendo cosi vota di cittadini, si soldò

Mortalità

LIBRO QVARTO.

si soldò 600 fanti, & 750 lance, fra le quali su M. Bro gliole, il quale à di 15 di Luglio morì à Empoli di pe-Itilenza, e fu molto honorato il suo corpo all'essequie,

& seppellito in Santa Maria del Fiore.

Del mese d'Ottobre Paolo Guinigi cittadino di Lucca con molti fanti di Carfagnana,& con gente del Duca che erano à Pisa, prima si fece eleggere in Lucca capitano & difensore del popolo, poi à pochi di prese la Signoria libera, & ordinò di farui vna fortezza per lua sicurtà.

In questo anno fu il perdono del giubileo à Roma cominciato in calédi di Génaio passato per tépo d'vno anno & concorseui gradissima quatità di gente d'ogni parte di Christianità simile quasi à quella quantità che vi fu nell'anno 1350, com'è tocco adietro, ò maggiore.

A di 12 di Nouembre 1400 Saluestro di M. Filippo Adimari riuelò a' Signori di Firenze come S.Minia to di Vgucciozzo de' Ricci lhaueua richiesto di cosen tire à vno trattato, il quale lui, & altri haueuano ordinato di leuare romore in Firenze insieme có vsciti che entrerebbono per la pescaia con fanti à dì 15 alle sette hore & intendersi con piu cittadini che'l sapeuano, & Trattato doueano vccidere M. Rinaldo Giáfigliazzi & piu altri cittadini, & poi mutare il presente stato, i Signori subito posono i rimedij opportuni, & feciono pigliare il detto S. Miniato & dieronlo al podestà ad esaminarlo, il quale tormentato subito confessò, & assermò esse re vero, & come era ordinato in Bologna, & disse chi v'eracolpeuole, poi à d'i diciannoue gli fu tagliato il ca po in su la piazza di Sata Croce, che per la grade calca, Bbb

e romore no sipote coducere al luogo della giustizia, & in questi di veniua da Bologna Francesco di Tommaso Dauizi, & vnd figliuolo di messer Piero Bonini d'età d'anni diciotto, i quali erano stati aboininati da S. Miniato per mettere ad essecuzione detto trattato insieme con gli altri & furono presi à Barberino, e me nati à Firenze & elaminati dal rettore, & trouati colpeuolifu decapitato il detto Francesco & il garzone per la giouanezza campò la vita, ma pagò fiorini mille, & fu mandato a' confini e sbandito, & nominarono costoro piu altri colpeuoli, che non haueua fatto S. Miniato, per questo si die balia pe' consigli à certo numero di cittadini, i quali insieme con la Signoria & altri vfici facessono ordini & ogni rimedio, che alloro paresse intorno à questo male, i quali ordinarono, che certi principali abominati fossono sbanditi & rubelli, & chi gli vccidesse dalle dugento miglia in qua hauesse certa quantità di danari, acciò che stessono dilungi, i nomi de' quali furono questi, Saluestro e Tommaso di M. Rosso, & Ardingo di Vgucciozzo tutti della famiglia de' Ricci, Gherardo di messer Benedet. to, & Piero di messer Bartolommeo degli Alberti, Antonio di Giouanni de' Medici, Benedetto Mangiadori da S. Miniato, e Filippo da Zollaia, & altri, & priuorono d'vfici alquanti della famiglia de' Medici, & quasi tutta quella de' Ricci, & tutti gli Alberti, eccetto i figliuoli di messer Niccolaio, dipoi à pochi di il podestà die bando di rubello a' sopradetti & piu altri in grande numero, i nomi de quali sono notati nella seguente faccia... Inomi

## LIBRO QUARTO. 759

## I nomi degli sbanditi.

Il conte Guido da Bagno. Vno Suo figliolo, or Vno Nipote I conti da Modigliana. Andreino" Ciappettino > de gli v bertini. Bustaccio -Maso di Donato Acciaineli. Salucstro di M. Rosso de Ricci. Papino Canicciuli. Martinuzzo del corso. Benardo, & degli Alberti. Coccosor de gli scali. Meo Barucci . Paolo Giambollari. Checco di Gneo presta i ronzini. Checco partitore d'oro. Bartolommeo da pietra mala. Batista da Pigliariccio. Bosco da Partina. Guccio da Gagliano. Stoldo Altouti. Ciouanni Squarta de gli StroZzi. Antonio de Medici. Niccolo Alderotti. Francesco Bonaccolti. Giouanni Quaratesi.

Benedetto di Dino . Bartolommeo Scali .

Antonio del Bomba. Schiattino di Schiatta. Gherardo Alberi. Bernardo fulignata Stro (71. Jacopo di Francesco del bene. Rimeri di Saluestro Ricci. Antonio Couoni. Piero Dini spetiale. Alessandro Gucci. Papi Tolosini. Daddo Conons. Domenico di Sandro merciaio. Cecco da Decomano. Lorenzo, Or 1 Giouanni lanaiuolo. Niccolo detto doppio. Gionanni de Ricci. Francesco detto Gneo. Giouanni Bonafe. Niccolo Geppi. Piero, Ol Biuigliano \ Alberti. M. Piero de gl' Albizi. Bernardo di Pacchio. Niccolaio Compagni. Filippo da Zollaia. Ser Tino di Niccelo. Giouanni da PanZano. Marco Stro 21.

Dipoi noue altri condannò in danari & a' confini, disse i, che alcuno di questi haueano tutto coferito col Duca di Milano, & hauuto da lui danari & gradi promesse, & che se fosse la cosa riuscita, di certo il Duca se ne faceua Signore, benche questo sapessono pochi, & Bbb 4 però

però non lo confessorono i sopradetti presi, vidonsi di ciò assai segni di ragunarsi gente in Siena & piu altri, poi à dì 3 di Gennaio fu preso vno monaco, il quale confessò hauere accompagnato segretamente à Boloil quale era stato più d'vno mese in Firenze nella sua casa nascoso, & che haueua prima portato am basciate da lui à M. Antonio, & le risposte, per le quali si comprendeua che M. Antonio se fosse riuscito doue ua vscire fuori col gonfalone, e con molta gente, & aiu tare i congiurati, che era gonfaloniere di compagnia, & però si tenne segreto insino à dì 7 di Gennaio, che duraua il suo vsicio, & allhora fu preso, e dato in mano del podestà infieme col monaco, & dopo i tormenti confesso essere vero, & per questo di nuouo si die balia a' cittadini, & per loro diliberazioni fu condannato in fiorini 3000, & mandato a' confini, e fatto de' grandi tutti gli Alberti, e otto confinati, & poste certe codizioni a piccoli che nascessino, e crescessino, & piu altre cose feciono à fortificazione dello stato, & à dì 15 di Gennaio per bene, e pace della città renunziorono & tolsonsi la balia, & rimase la città in pace.

A dì 30 di Gennaio vennono in Firenze tre ambasciadori da Ruberto di Bauiera eletto nuouaméte Imperadore, significado la sua elezione & priuazione del
vecchio per dapoco, & perche Ruberto detto era repu
tato nimico del Duca di Milano surono molti honora
ti, & accompagnati da nostre genti insino à Roma per

loro sicurtà, come domandarono.

E à dì 5 di Gennaio entrarono in vsicio i nuoui die ci della balia fatti poco innanzi.

Eàdì

LIBRO QVARTO.

E à dì 14 di Marzo fu fatto Signore di Bologna dal la maggiore parte de' cittadini Giouani Bentiuogli loro grande cittadino per ordine dato da lui & suoi ami
ci con aiuto d'vsciti che lui haueua fatto tornare, per
alcuni si disse era fatto à petizione del Duca, dipoi lo
confermarono per parlamento, e con le faue, & dieron
gli insegne e spada, & bacchetta come à loro Signore.

Giouanni Bétiuogli piglia la Signoria di Bolea gna.

Saputasi detta nouella in Firenze, benche dispiacesse assai, pure si diliberò, e madossi ambasciadori à ral legrarsi della sua nuoua Signoria, & à prosserirglisi per matenimento del suo stato, & à cosortarlo che si guardasse dalle astuzie del Duca di Milano, rispose molto gratamente à ogni parte & volere viuere co consiglio de Fiorentini, benche per allhora non poteua stranar

si in tutto dal Duca per buone cagioni.

Il Duca di Milano per lo contrario di noi fu molto allegro di questa nuoua Signoria di Bologna,& subito gli mádò ambasciadori à rallegrarsi, & profferirgli danari, & gente per mantenimento di suo stato, & hauendo i Bolognesi guerra con Astorre da Faenza, Gio uanni nel principio della sua Signoria diliberò di seguirla, & richiese i Fiorentini d'aiuto, & hebbe da loro dugento lance & dal Duca cento, e dal Signore di Padoua cento, & lui ne soldò insino in nouecento, e mandolle tutte adosso ad Astorre & anche fu vtile per sua difensione, acciò che messer Otto Buonterzo che veniua verso Bologna à petizione d'Astorre, non entrasse in su suoi terreni di Bologna, & in questo medesimo tempo tornò anche di Puglia il cote Alberigo, che ancora lui con le sue genti s'accostò con quelle di Giouanni

di Giouanni Benriuogli alle offese d'Astorre anche suo mmico & dopo alquante offese Giouanni sopradetto per sicurtà di suo stato & per fuggire spesa diliberò, & cosi fece pace con detto Astorre, di che il conte Alberigo si tenne da lui tradito, & inganato, & anche il Du ca di Milano si doleua di lui, perche era suro cagione di farlo Signore có aiuto de suoi amici Bolognesi, i qua li insieme con Giouanni detto gli haueano promesso dargli la Signoria di Bologna, come lui sene fusse insignorito, & hora la teneua per se, per le quai cose il cote Alberigo s'intese col Duca, & co suoi danari presono à soldo M. Otto Buonterzo con le sue genti, e tutte insieme stidorono Giouanni Bentiuogli & corsono in sul Bolognese, & feciono grandi prede, e molti danni, & stauano in frenello à petizione del Duca à offendere i Fiorentini, & ogni altro.

Del mese di Maggio furono lettere in Firenze dal nuouo eletto Imperadore come hauea ritrouato per vno breue, che il Duca di Milano trattaua di farlo au-uelenare à vno suo medico, al quale haueua promesso siorini 40000, & su preso il medico e morto con gran de strazio & se prima il detto Imperadore era comune nimico del Duca, diuentò nimicissimo con volontà di

disfarlo se potesse.

Del mele d'Agosto su riuelato à gli otto, come in Pistoia veghiaua vno trattato di ribellarla, di che il capitano per commessione datagli da Firenze subito sece pigliare Giouanni Catansanti, come sui su preso, subito M.Ricciardo Cancellieri si suggi da Pistoia, & con fanti Bolognesi, & con inganno satto al castellano pre

Sc

LIBRO QUARTO. 768

della Sã.

se il castello della Sambuca, e fornillo di vettouaglia e gente, & con aiuto, & provisione che hauea dal Duca di Milano fece molte guerre, e danni à tutto il contado di Pistoia, tentando di farla ribellare e darla, pe Fio rétini vi si fece ogni riparo opportuno, & il detto Gio uanni Catansanti confessò tutto il trattato come doueano leuare romore & vccidere piu de' Paciatichi, & di loro setta, e torre la città al nostro comune, la quale sperauano tenere con aiuto del Duca, & però su condannato pen traditore e decapitato, & M.Ricciardo, & Ser Niccolaio Padragoni hebbono bado di rubello, & furono disfatte le loro case dentro & di fuori, & dodici altri de Cancellieri furono mandati presi à Firenze & imprigionati nelle stinche, e durò la guerra piu mesi con molte prigionie di molti cittadini da ogni parte & con moltidanni.

Benche il Signore di Mantoua & quello di Ferrara fossono stati aiutati e difesi da' Fiorentini & da gli altri collegati contro al Duca di Milano, & fussono con loro in lega, nondimeno tato si lasciarono lusingare dal Duca per suoi ambasciadori, che personalmente andarono à lui à Pauia & segretamente s'accordarono con lui, benche in publico alla tornata dicessino il cotrario.

Tutta quelta state tennono i Fiorentini loro amba sciadori al nuouo eletto Ruberto di Bauiera per conducerlo in Lombardia alla disfazione del Duca,& con chiusono con lui di dargli 200 migliaia di fiorini con certi termini, e patti quando lui venisse, & anche do ucuano hauere da lui certi breuslegi delle terre, che tengono.

Etutto

E tutto questo fu noto al Duca per sue spie che teneua là, & hebbene paura assai, & però soldò gete à piè
& à cauallo in numero di piu di 1200, & per capitano
M. Iacopo dal Vermo, e tutti gli misse à guardia per le
sue terre, & anche cercò d'hauere per capitano insieme
col sopradetto il conte Alberigo da Barbiano famoso

capitano.

Il nuouo eletto Imperadore sopradetto come haue ua promesso a' Fiorétini véne à Trento del mese di Set tembre có molta gente e baroni, e prelati per venire in Lóbardia a' danni del Duca, e per venire poi à Roma à coronarsi, & iui andò à lui il Signor di Padoua có mol ti Italiani, & massime Lombardi sbanditi dal Duca di Milano delle loro terre, sperando con l'aiuto dello Imperadore tornare à casa loro e riauere i loro beni, e quiui riceuette quella parte de danari che i Fiorentini gli haueano promesso, quando sui fosse giunto, & distribuigli equalmente à ciascuno, & i primi che mandò innanzi à se furono i detti Italiani col detto Signore di Padoua in numero di 800 lance ad accozzarsi nelle montagne di Brescia con M. Piero di Latrone, il quale era quiui có molti paesani,& gia pochi dì innazi haueua cominciato à vincere genti del Duca, e caccia. tole della montagna, & cosi fu fatto pel detto Signore di Padoua, & accozzati insieme ne venono verso Brescia, & accaparonuisi presso à 12 miglia in luogo assai forte aspettando lo Imperadore, il quale vi giunse col resto delle géti, & có la sua persona à dì 21 d'Ottobre, & arrédendo quiui à ordinare quello si douesse fare per che sétiua che molte géti del Duca erano in Brescia al-

Ventta dello Imperadore Brefeia-

la difesa, auuéne che parte delle sue géti baldanzosamé. te stando disordinati furono assaltati da gente del Duca, & furonne morti alquanti, & il resto cacciati nel capo, di che tutti i Tedeschi sbigottirono assai, & impaurirono non parendo loro porere con gl'Italiani, intanto che l'Arciuescouo di Cologna, & il Duca Leopoldo. d'Osterichi dissono allo Imperadore che se ne voleano tornare à casa, con le loro brigate allegando ragioni assai deboli, & cosi fecion poco poi, e tornaronsi ver so Tréto co grade doglia, e cruccio dello Imperadore, & anche intese che Signori, che erano venuti co lui, no erano venuti con la merà gente che haueano promesso, & però parédogli rimanere molto debole & da potere riceuere vergogna, di subito diliberò anche di par tirsi & cosi fece, & auiossi à tornare indietro verso Tré to, non essendo stato quiui se non quattro dì.

Di quetto il Duca di Milano prese assai conforto, e rigoglio parendogli hauere schifato vno grande pericolo, & in Firenze sene prese vno grande sbigottimen. to,& pareano i Signori e dieci,& gli altri cittadini qua si ammutoliti, pure poco dipoi si riprese conforto, per che ci fu nuoue che lo Imperadore tornaua à Padoua, parendoci hauere alquanto di sicurtà di non essere caualcati per allhora, & subitamente gli si mandaro. no ambasciadori à Padoua, & come s'era sentito cosi fu vero, che ò per vergogna, ò per deliderio di danari, ò per conforto d'altri, il detto Imperadore tornò à Padoua con circa quatromila cinquecento cauagli, il retto licenziò che si tornassino à casa, & fu molto honoratamente riceuuto, & donato dal Signore,. . & subito domandò se di nuouo v'erano venuti ambasciadori da Firenze, mostrando tale bisogno di danari che assai chiaro s'intese, che questa era la principale ca gione della sua tornata piu che per fare fatti, fugli risposto, che benche non fossono giunti, doueano essere fra via, perche v'era nuoue da Firenze come erano eletti, dipoi giunsono gli ambasciadori e veduti lietatamente, e fatte le debite riuerenze, e dati loro vditori, subito furono richiesti di fiorini 90000, i quali diceuano gli vditori, che lo Imperadore doueua hauere del resto delle 200 migliaia, come fusse venuto in su terreni del Duca, gli ambasciadori mostrauano con molte ragioni, che i Fiorentini non erano obligati à pagar gli hauendone già pagati 110 migliaia, anzi gittati via non si essendo fatto per lo Imperadore operazione alcuna de' dani del Duca ò spogliato d'alcuna terra, nel le quali diceua hauere molti trattati & essere chiamato & non potersi dire essere venuto chi non sta, & molte altre ragioni allegando per le quali non si doueano pa gare, gli vditori si sforzauano di mostrare il contrario, dicendo vltimamente questo essere cagione che lui si tornerebbe nella Magna, & feciono protesti per scrittura d'ogni danno, & gli ambasciadori rispuosono no accettare i protesti, & ciò che contro à ciò si richiedeua, & dopo molte pratiche sanza alcuna cóclusione lo Imperadore diliberò di andare à Vinegia à dolersi de' Fiorentini, & scusare se, & richiedergli d'aiuto di pecunia, & di consiglio di quello douesse fare, & durando questi pericoli della guerra si feciono di nuouo i 10 della balia per vn'anno: Giunto lo Imperadore à Vinegia,

negia, e riceuuto honoraramente subito fu al Doge,& alla Signoria à dolersi de' Fiorentini, che no gli attene uono la promessa delle pecunie, & erano cagione perche allui conueniua con vergogna e vituperato tornar si nella Magna, e tutto quelto la Signoria di Vinegia fece noto a' nostri ambasciadori, che anche erano iti là dietro allo Imperadore,i quali có l'vsate ragioni, e piu altre difendeuano per modo la causa nostra, che a' Viniziani pareua chiaro che noi hauessimo ragione, pure s'ingegnauano quanto poteuano di mettere cocordia fra le parti dello Imperadore e nostre, & non potendo per alcuno modo vn di lo Imperadore si parti da Vine gia có la moglie & co' figliuoli p mare in su vno legno prestatogli da' Viniziani, & andonne à Canarli, & prima haueua licenziate quasi tutte le sue genti, & in Vinegia rimalono quali tutti i suoi consiglieri co' quali di nuouo i Viniziani entrorono in pratica insieme co' nostri ambasciadori, e tante ragioni mostrarono loro, che fermarono concordia fra le parti, & tutti insieme. n'andarono à Canarli doue lo Imperadore era smontato, & rimenaronlo à Vinegia con molta festa, e riceuette da' nostri ambasciadori fiorini 65 migliaia, & di nuouo promisse osseruare ciò che era praticato, & dopo molte esamine s'accordò col Signore di Padoua, & co' nostri ambasciadori di andare à vernare à Padoua per praticare come à tempo nuouo si douesse offendere il Duca, & quiui richiamò tutte le genti, che vltima mente haueua licenziate, & con lui n'andarono i nostri ambasciadori e Bolognesi, e tutto si fece perche Pa doua pareua essere il piu atto luogo à offédere il Duca. Effendo

Essendo ito il conte Alberigo da Barbiano a soldi del Duca, il Signore di Bologna prese vna sua bastia, & assaltato le sue terre con danni assai, il perche il conte detto con gente del Duca e con vsciti Bolognesi di Dicembre tornò in sul Bolognese e tolsegli piu castella, & fecegli molti danni di poi ammalò il detto conte Alberigo, & infermo n'andò à Barbiano, & rimanendo le sue genti sanza capo il Signore di Bologna detto con sue genti, & de Fiorentini e col popolo l'assaltò e tutte le ruppe, & sbaragliò, & tolse loro ogni carriaggio, & piu di 300 caualli e molti huomini d'arme, gli altri si fuggirono tristi e poueri.

Al principio di Marzo lo Imperadore madò Loderi go suo nipote à richieder di géte d'arme per potere of fendere il Duca, & intesosì in Firéze che lui da se no poteua fare alcuna cosa, & noi soli non potere sopportare la spesa, gli su risposto che noi haueuamo osseruato le promesse, & per l'auuenire no poteuamo piu durare al la spesa, di che lo Imperadore si turbò, e crucciò assai.

Et in questi tempi richiese il Signore di Bologna i Fiorentini, che oltre alle genti che v'haueuano in suo aiuto per piu sicurtà vi madassino il loro capitano Ber nardone, e funne seruito, & mandouuisi con 240 lance, e 200 fanti, che fu per allhora il rimedio suo, & sece co' Fiorentini lega, che da quì adietro l'haueua negata per paura del Duca.

Al principio di Marzo detto apparue in Cielo vna Stella cometa nel segno dell'Ariete, & di principio col lume non troppo chiaro, & con coda d'apparenza di 21 braccia, dipoi à mezzo il mese rischiarò molto, & creb LIRBO QVARTO.

be 4 tanti, & la coda piu di 6 & molte varie opinioni

era di suo significato.

Nel principio dell'anno 1402 hauendo lo Imp: per suoi ambasciadori richiesto il Papa d'aiuto cotro al Du ca, e nó hauendo potuto ottenerlo, & inteso nó potere i Fioretini portar la spesa, & lui no potere p se, & da altri nó trouado aiuto le nó vn poco dal Sig. di Padoua di circa 200 lace, e 300 fanti, prese p meno reo partito di tornarsi nella Magna, beche gli paresse spergiurarsi, & dello Imandone pur'assai beniuolo a Fioretini, p hauer inteso la peradore nella Mandone nella lor buona volotà, s'hauessino potuto portar tato peso. gna.

Come il Duca seppe la sua partita subito mandò grade parte delle sue genti in aiuto degli vsciti di Bologna cotro al Signore, i quali gli dauano gradi passioni per le doglieze, che erano nella città, de danni che ri ceueuano di fuori da soldati nimici e amici, & per piu sicurtà di detto Signore vi madarono di nuouo i Fiorétini in suo aiuto la brigata della rosa, che erano 210 lance, & del mese di Maggio il detto Signore ritrouò vno trattato che si teneua in Bologna di torgli la Signoria à petizione del Duca, & puni i colpeuoli, e poco poi anche venne insino alle mura di Bologna M.Ia copo dal Vermo credendosela pigliare per vno altro trattato, che v'haueua dentro, il quale anche si scoperse, & fuggironsi i colpeuoli, dipoi su fatto capitano ge nerale del Duca il conte Alberigo, il quale con tutte le géti s'accapò presso à Bologna à 3 miglia, il perche il Si gnore insieme có Bernardone não capitano diliberaro no d'vscire fuori co tutte le géti & accaparsi à Casalec chio, pche nó potesse esser tolta loro l'acqua da nimici:

Ccc

In questi medesimi di Benedetto Magiadori da S. Mi niato con genti del Duca, le quali hebbe dal suo commessario, che era in Pisa in numero di 100 assaltò il ca stello di Montebicchieri & di Agliati, & dall' vno e dal l'altro furono cacciati con danno & con vergogna per auuisi hauuti dal vicario di S. Miniato, & questo su il principio della rottura della triegua che il Duca sece a' Fiorentini, & della guerra.

Del mese di Giugno certi sbanditi di Pisa, de quali fu caporale il Visconte Gambacorti, tolsono al commessario del Duca il castello di Bientina, credesi fussi di saputa de dieci della balia di Firenze perche furono segretamente aiutati tenerlo, & come su scoperta la guer

ra lo dierono a' Fiorentini.

Essendo Bernardone nostro capitano có 1000 lan ce delle nostre & con 200 di quelle del Signore di Padoua con due suoi figliuoli, e con le genti del Signore di Bologna accampati à Casalecchio, come è di sopra detto à dì 26 di Giugno furono assaltati dalle géti del Duca, che erano caualli 8000, & molti fanti da piu parti, & dopo alcuna resistenza furono vinti, & la mag giore parte fra presi, e morti, & su preso Bernardone, e due figliuoli del Signore di Padoua, e funne biasimato Bernardone di mal prouedimento à stare con si poche genti in si debole luogo contro à tanta gente & si valente e astuto capitano.

Có questa vittoria prestamente il cóte Alberigo có tutte le géti,& có gli víciti s'accostò alle mura di Bolo gna, nella quale era solo rimasa la difesa del Signore col popolo,e có poche géti rifuggiteui détro, ma vno Ládo.

Rotta 2 Bologna.

di

LIBRO QVARTO. 771

di Ambruogio beccaio che hauea à guardia vna porta, & di cui il Signore molto si fidaua lo tradì & apersela, & diella à Giouani Gozadini e altri vsciti, & missegli de Duca Bo tro insieme co le géti del Duca, & béche il Signore co logua. alcune sue géti facessino vn poco di resisteza, nella qua le egli fu morto, pure in brieue tépo le gétidel Ducacó gli vsciti presono tutta la città & corsonla per lui, e ru borono tutti i soldati che vi trouaro no detro, & 2 ambasciadori Fioretini che v'erano, cioè, Niccolò da Vza no, che era de 10 della balia, e Bardo Rittafe insieme co Bernardone, iui à pochi di furon' madati presi al Du ca, ma Bardo essendo ferito nella mano, & male curato morì di spasimo fra via à Reggio, e pochi di poi furon madati al Duca sotto nome d'ambasciadori 40 de primi cittadini di Bologna, & Giouani Gozadini fu fatto caualiere, ilquale hauedo fatti certi patti col Duca niu no gliene fu osseruato, anzi volle il Duca la Sig.a libera saza alcun riserbo, e lui si rimase i Bologna malcoteto.

Per questa rotta molti nimici del nro comune leua rono la cresta, & fra gli altri M.Ricciardo Cacellieri da Pistoia, che co gete del Duca e suoi partigiani vene nel l'alpe di Pistoia, e preseui alcuno castelletto, e credettesi pigliare il capitano della Motagna, ch'era Niccolò di Ia copo Guasconi, ilquale rifuggì nel castello della cornia, & iui si difese fracamete, tato che su soccorso e da Fire ze, & da Pistoia co molte geti, le quali gli cacciarono, e parte delle castella perdute, e furone giustiziati lassù, & in Fireze piu cotadini colpeuoli, tutto facea M.Ricciar do à stazia del Duca, dal quale hauea grade prouisione, & hauea promesso la Sig.ª di Pistoia, & altri gradi fatti,

Ccc 2

Il simile

Il simile feciono certi degli Vbaldini, i quali andarono à Bologna al vicario del Duca domádando géte, e promettédo fare ribellare tutte l'alpi, Hebbono 200 caualli & buono numero di fanti, & vennono presso à Firenzuola, e nel Podere, & feciono molte prede, e qua si tutti gli alpigiani s'accostarono có loro, funne in Firenze spauento assai, parendo cattiuo principio.

Astorre da Faenza vedendo presa Bologna dal Duca, e temendo non facesse il simile à lui, mandò suoi segreti ambasciadori à Firenze à pigliare có loro accordo il quale tosto si conchiuse, nel quale doueuano i Fioré tini pigliare Faenza, e certe castella nominate, & le for tezze, e difendergliele 2 anni, & poi rendergliele libera méte, tutto si cosentì in Fireze per potere piu di presso fender Bologna se il Duca ossendesse noi:ma nulla atté ne detto Astorre, anzi à tradimeto s'accordò col Duca.

Era in quest'anno grade pestileza à Milano, & à Pa uia, e quasi per tutta Lóbardia, e il Duca n'hauea grade paura, però si partì da Pauia, & andóne à vno maniero, che su di M. Bernabo chiamato Marigna, & iui faceua tutte le guardie, e ricette che i medici gli mostrauano per rimedio contro alla pestilenza, e nulla valsono quando à Dio piacque in contrario, anzi ammalò d'vna repentina sebbre, per la quale subito i medici lo giudicarono morto, il quale intendendo questo sece testamento. & sece molti lasci per l'anima à sgrauamento di grandi peccati fatti, & lasciò Giouanni Maria suo figliuolo Duca di Milano, con tutte le sue appartenenze. & la Signoria di Bologna, Siena, Perugia, Ascesi con tutti li loro tenitorij à Filippo Maria suo

LIRBO QVARTO.

suo secondo figliuolo lasciò la contea di virtu, e Pauia, e Verona, e Vicenza, e molte altre terre, à Gabriello suo figliuolo non legittimo lasciò Pisa, e tutto il suo te nitoro, dipoi à di 3 di Settembre mori & fu portato à Giouanni Milano, e l'eppellito con grandissimi honori, & per al-Galearzo Ihora i figliuoli presono turte le Signorie pacificamen- Melano. te, la prima nouella, che ne fu à Firenze fu à dì 10 dal Signore di Lucca, dipoi da Genoua, e di piu luoghi, & furonne gli ambasciadori nostri che erano à Vinegia prima auisati da Firenze, che si sapesse là, funne in Firenze grade allegrezza parendo fussi morto il serpente che ci attoscaua, in Siena e nell'altre sue terre sene mo strò gradi cordogli có molti vestiti à nero, & altre cose, fu reputato in vita magnifico, e virtuolo, & grande Signore, e bellissimo di corpo quato già, e grade tépo fos se in Italia, ma nó temente di Dio, & inganatore, e ipocrito, come chiaro si dimostrò p molte sue operazioni.

Erasi pe' Fiorentini piu tempo praticato di fare lega col Papa, il quale ci veniua tardo per timore di detto Duca, pure infine si cochiuse all'entrare di Settébre à di fensione degli stati douédo tener lui 1 500 láce & i Fio rentini 2000, & eziádio ad andare à offendere il Duca.

Il cote Antonio da Palagio di Casentino, beche sos se riconciliato co' Fioretini, & fossongli perdonati i di di Palagio in Calenfetti passati, pure cotinuamete aoperaua cotro alloro, tino. & in questi di su apperatore che il conte Piero da Bagno con gente del Duca hauute da Bologna caualcò in Casentino, & sece grande preda, il perche i Fiorentini vi mandarono gente, & assediaronlo in Palagio, e tolfongli la Signoria, & cacciaronlo via.

Ccc In

In questi di il Papa mandò M. Giannello suo fratello con 1000 lance, e molti fanti à Perugia à hoste, & i Fiorentini vi madarono il loro capitano con 500 lance, e 1000 fanti, & con gli vsciti di Perugia tutti visi accaparono intorno & d'accordo presono l'vno campo & l'altro piu castella, perche nessuno danno faceuano, praticossi accordo fra Perugini, e M. Giannello, & sarebbesi fatto, se non che i Perugini non vollano rimettere dentro gli vsciti, & egli gli volea rimettere tut ti,& stando in queste contese, da Milano vi su mandato M. Otto Buonterzo con 1300 lance, e 400 fanti in aiuto de' Perugini, donde M.Gianello assai vilmente si parti, & andone à Todi, & in altre terre della Chie sa, abbandonando tutte le castella che gli s'erano date, le genti de' Fiorentini, e gli vsciti sempre si tennono forti nelle terre, che haueano riceuute & prese, & hebbono gli vsciti prouisione, e soldo da Firenze, perche potessono reggere.

Le genti de' figliuoli del Duca, che erano in Pisa, & in Siena del mese di Nouembre molte volte scorso-no predando ne' nostri terreni, & in principio su comandato a' sudditi, & a' nostri soldati che solo stesso-no alle disese, non entrando à offendere i loro terreni, dipoi spessegiando loro nell'offendere, su dato licenza à ogni persona de' nostri d'offendere, & molte volte scorsono insino alle porti di Pisa, & di Siena, faccen do grandi prede, & vennesi à guerra palese, & però di nuouo si seciono i dieci della balia, & da Milano su ma dato à Siena à loro disesa M. Pandolso Malatesti con

trecento lance.

Nel principio dell'anno 1403 all'vscita di Marzo 1403 venne à Rimini il Legato del Papa M. Baldassarre Coscia, che si diceua cardinale di Bologna, & era del regno nimico del Duca di Milano, per fare contro à lui come era di patto della lega, & i Fiorentini missono in punto co' loro danari Carlo Malatesti con le sue genti, & il conte Alberigo, e piu altri soldati, e tutti insieme s'ac cozzarono col Legato, il Papa indugiò insino al Giugno à mandare Paolo Orsini con le sue genti come ha ueua promesso, allhora tutti caualcarono in su quello di Parma, faccendo molte prede, e danni, dipoi tornarono à Bologna credendosela hauere per certo trattato con alcuni dentro che feciono vno buco alle mura, & entrouui dugento fanti, ma furonne ripinti fuori, pure tutto di faceuano degli assalti, & presono alcune castella.

In questi di il nostro comune comperò & hebbe il di Castro-castello di Castrocaro in Romagna da vno Genouese, caro. che v'era per castellano, il quale prima mai l'haueua vo luto dare, benche fosse comperato dal Papa.

Del mese di Giugno M. Pandolfo Malatesti, che era à Lucignano di Siena con le genti del Duca di Milano caualcò piu volte i nostri terreni in quello d'Arezzo,& i nostri caualcarono insino à Siena, e Pisa.

In questo tempo essendo il conte Antonio da mote Granelli con le nostre genti à hoste intorno à Ciuitella per ritorla ad Andreino degli Vbertini, vno suo castellano lasciato à guardia di monte Granelli lo tradì per danari & diello a' conti da Bagno, poi per operazione de' Fiorentini lo riebbe, ma quasi disfatto.

> Alla Ccc 4

Alla fine d'Agosto nacque grandi discordie fra con siglieri del Duca, cioè fra Francesco Barbauara suto an che consigliere del padre, & Antonio Visconti col qua le teneua grande parte de gentili huomini di Milano, i quali leuorono romore, & andarono à casa derto Fra cesco, & rubaronla, & vecisonui il fratello, & così hareb bono fatto à lui, se non che era fuggito nel castello al la Duchessa, ma vecisonui molti suoi amici, & elessono certi principali cittadini, col piacere de quali voleuano che il Duca & la Duchessa si guidassino, & benche gridassino viua il Duca, faceuano poco ò nulla secondo sua volontà.

E in questo tempo, e di Luglio M. Vgolino de Caualcabo da Chermona sentite le nouità di Milano leuò romore in Chermona & caccionne i Ghibellini, & gli vficiali del Duca, e fecesene Signore.

Questo medesimo feciono i Guessi di Lodi, & di Cremma, & fecionne Signore ciascuno vno loro cit-

radino.

Il simile su fatto à Brescia, & à Bergamo, & in piu al

tri luoghi, e cosi si solleuò tutta Lombardia.

Il simile su fatto à Piacenza, & hebbono aiuto da Modona dal cardinale, di che ne segui poi piu altre nouità.

All'vscita d'Agosto fatta la nouità in Brescia i citatadini elessono per loro Signore il Signore di Padoua, & venneui, e prese la città, ma Milano vi venne al soc corso Fazino Cane, & M. Otto Buonterzo, e per la cittadella entrarorono nella terra, & per accordo guidato da cittadini la ripresono, & il Signore di Padoua la lasciò,

LIBRO QVARTO.

la lasciò, & furono poi morti, e rubati molti cittadini Bresciani.

E in questo medesimo mese di Luglio al Re Ladislao di Puglia su proferto da baroni il reame di d'Vngheria, & andonui, e beche di principio sosse riceuto co me Re, gli si riuolsono cotto i baroni, il pehe lui si par ti, e tornossi il Puglia reputadosi tradito dagli Vngheri.

M. Baldassarre Coscia cardinale e Legato có Paolo Orsini, e sue géti, & col côte Alberigo capitano de' Fio rentini, e co Carlo Malatella, & col Signore di Ferrara anche soldati de Fiorentini tutti caualcarono verso Reggio per passare il Pò alla disfazione della Signoria di Milano essendone ogni di sollicitato da Chermona M.Francesco da Gonzaga Signore di Mantoua,& con sigliere del Duca, per parétado s'accozzò có Carlo Ma latesti, & vennono al cardinale, & assai presto conchiu sono vna pace sanza farne sentire cosa alcuna ò al con te Alberigo nottro capitano, ò à M. Vanni Castellani, che v'era nostro ambasciadore, solo prouedendo à ria uere Bologna, e Perugia, & l'altre terre della Chiesa, & alla cóseruazione del Duca, ma de' Fiorentini ò di Toscana nulla era praticato, se non che si facesse compromesso nel Papa d'ogni cosa appartenente à Toscana, ò a' Fiorétini, di che il nostro capitano, & l'ambasciadore essendo richiesti alla conclusione, nó vi vollono interuenire, e furone in Fireze lodati, pure pace si cochiuse, & il cardinale ne vene presso à Bologna, & il côte Albe rigo, e quello di Ferrara si tornarono à casa, e tutto sece Carlo Malatesti, pche la Sig.ª di Milano no fosse disfac ta, che di certo era disfatta se fossino proceduti innazi.

Eε

Er essendo noto a' Bolognesi come per patto della pace doueano tornare alla Chiesa per darsi piu tosto, che essere dati si leuarono à romore, e presono le porti, e do po vn poco di resistenza fatta, Fazino Cane, che v'era pel Duca si fuggì in cittadella, & d'accordo si parti, & lasciò la terra, & il popolo die la Signoria al Legato det

to gridando viua la Chiesa.

Parendo a' Fiorentini essere stati ingannati & non stimati nel fare di questa pace contro à ogni patto del la lega piu volte per lettere, & poi per ambasciadori se ne dolfono con detto Legato, confessò ogni cosa essere vero, ma che tutto hauea fatto per trarre Bologna, & l'altre terre della Chiesa delle mani de' tiranni, ma che il Papa poreua ratificare & non ratificare alla pace come gli piaceua, però si madò ambasciadori al Papa, perche non ratificasse,& da lui s'hebbe parole generali simili à quelle del cardinale, e tutte furono reputate operazioni di Carlo Malatesti, perche i tiranni di Milano non fossono disfatti: A esempio de Bolognesi di liberorono i Perugini di fare quello medesimo del me se di Ottobre di accordarsi con la Chiesa & tornare à loro vbidienza & missono dentro M. Giannello fratel lo del Papa, che era à Ascesi con certi patti degli vsciti, & Ceccolino Michelotti vi rimisse à guardia per la Chiefa.

I cittadini d'Alessadria della paglia anche in questo mese si rubellarono dalla Signoria di Milano fuui madato Fazino Cane, & ripresela per se, e tutti gli rubò, & piu altre castella.

Venuto il termine del douere il Papa retificare alla

LIBRO QVARTO. 779
pace fatta per lo Legato, fece assai dimostrazioni di vo
lere prolungare detto termine per fare prima concordia fra il Duca e Fiorentini, & mandò al Duca à chiedere ambasciadori có mandato di potete fare compro
messo in lui, & il simile fece il Legato, & il Duca non
ne volle fare nulla, non che d'accordo ma di praticarlo, però i Fiorentini richiesono il Papa della osseruanza della lega alla disfazione del Duca, rispose non hauere danari da fare guerra, & in sine retisicò alla pace
scusandosi lo faceua per bene di Santa Chiesa, & lasciò
i Fiorentini nella guerra.

In questi tempi & d'Ottobre mandarono i Fiorentini in aiuro à M. Vgolino Caualcabo nuouo Signore di Chermona 400 lance di quelle del conte Alberigo loro capitano con le quali e altre, corse molte volte in insino alle porti di Milano, per modo che'l popolo ro moreggiando feciono assai cose contro alla Duchessa.

Nella città di Como fu anche grade zusta fra Guelfi & Ghibellini, e benche vincessino i Ghibellini, da Mi lano vi fu mandato M. Pandolfo & misse à sacçomanno i vinti, & i vincitori, & trououui anche molta ro-

ba rifuggitaui da cittadini Milanesi.

Del mese di Nouembre venne à Pisa Gabriello Ma ria figliuolo non legittimo del Duca & prese la Signoria come gli haueua lasciato il padre, & poco dipoi vi venne la madre, e subito cominciò à domandare loro danari, & dicendo i cittadini non potere per le molte guerre passate, ne sece pigliare alcuni Bergolini, & appose loro lo voleuano tradire, & alcuno ne sece morire degli Agliati, e Bonconti, & altri condannò in danari

per modo che n'hebbe quanti volle.

Del detto mese Francescodi M. Niccolò Salimbeni da Siena con gentili huomini tenono trattato co' Fiorentini di trarre Siena delle mani del Duca, & essendo già le nostre genti a' confini si scoperse il trattato, e su morto il detto Francesco, molti altri cosapeuoli si sug girono, & presono alcune castella, e rimase in stato il popolo minuto, & l'ordine de' noue col commessario.

Fu in questi di mostro à 10 della balia di Firenze di potere pigliare furtiuamente la città di Pisa, & entrarui da vna porta che v'era rimurata di mattoni sopra mattoni molto debole, però ragunarono molte genti à S. Miniato, e molti edifici da combattere fatti da vno maestro Domenico ingegnere nostro Fiorentino, e tut ti ve gli mandarono vna notte del mese di Génaio, & trouando il trattato scoperto, e bene guardato il luo-

go si tornarono indietro, ma con grande preda.

Dispiacque questo molto al commessario del Re di Francia, che era in Genoua, & a' Genoues, & però pre sono per accomadato del Re, il detto Signore di Pisa, & hebbono da lui Liuorno, & piu altre fortezze libere, & da lui douere riceuere l'anno il Re per censo vno corsiere & vno falcone, e altre cose, & questo significarono à Firenze per ambasciata inuitandogl à farne se sta come amici del Re, & protestarono che da qui innanzi s'astenessono d'offendere Pisani ò loro Signore per rispetto del Re, questo misse assai turbazione in Firenze, & diliberossi di mandargli à Genoua ambasciadori à dolersene, & per ritrarlo da questa opera, & se nó valesse madare ambasciadori in Francia, per questo

medesimo, & innazi che i nostri ambasciadori giugnes sino à Genoua, lui sece sequestrare tutte le robe de Fio rentini, che valeuano piu di fiorini cetomila, & vdita la imbasciata non ne volle fare alcuna cosa, anzi disse che non rilascerebbe mai le robe, se di nuouo non facessi-no triegua co' Pisani per quattro anni, hauendo i Pisa ni nelle terre de' Fiorentini tutte le franchigie che mai hebbono, & infine per non dissare i mercatanti si con sentì acciò che lui domandò, & i mercatanti ne ritrassono tutte le robe prestamente: Del mese di Gennaio vennono in Firenze M. Guido da Fogliano, & Piero de Rossi da Parma & piu altri getili huomini ribellati dal Duca, & hebbono da noi prouisione, e tornarono alle loro castella à fare guerra al Duca.

E tornato Piero alle sue castella subito ordinò vno trattato in Parma di torla al Duca, & à dì otto di Mar zo v'andò con 3000 fanti, e 2000 caualli, & su messo dentro e corse la terra come Signore, & iui à pochi dì v'arriuò con gente M. Otto Buonterzo, che era Parmi giano, & anche su messo détro, & subito su d'accordo con Piero, e presono la Signoria per amenduni, & subito hebbono le fortezze, & due prese l'vno & due l'altro, & pareua il Signore Piero, perche era piu amato.

E à di 17 di Marzo Ruberto d'Accollegarsi soldato de' Fiorentini riprese per trattato il castello di Collelungo, il quale teneuano 1 Pisani, & era stato del con tado di S. Miniato.

Et in questi medesimi di altre genti de' Fiorentini corsono in Maremma à Castiglione della Pescaia, & combattendo co' terrieri, che erano fuori della terra

Acquisto di Ca stiglione della Pescara.

rifuggendo dentro entrorono insieme con loro & presono la terra, saluo la rocca, & i dieci subito vi manda-

rono gente, & hebbono la rocca.

Ancora di questo mese di Marzo si leuarono à romore i cittadini di Piacenza, & seciono loro Signore Manfredi degli Scotti loro cittadino, dipoi la tolsono à lui, e dieronla à M. Otto Buonterzo, & anche poi la tolsono à lui, & dieronla à M. Francesco Visconti da Milano.

1404.

Pace co'

Sanefi.

Nel principio dell'anno 1404 alla fine di Marzo vé nono in Firenze ambasciadori Sanesi domandando di buono animo volere pace con la nostra comunità, surono lietamente riceuuti, e risposto loro, che sempre haueuano desiderato con loro pace, e diessi loro praticatori, e tosto si venne alla conclusione, perche su qua si consentita ogni loro domadita, perche i Signori che allhora erano desiderauano di cochiuderla à loro tempo, e dubitauano non sosse loro storpiata, bandissi à di 7 d'Aprile, & benche hauessino molto larghi patti su pure lodata, & ogni di riusci migliore.

Acqui sto di val d'Ambra

Essendo le nostre genti in vald'Ambra à hoste alle terre d'Andreino degli Vbertini, & vedendo i terrieri di quelle non potersi difendere, & non sperare soccor-so si dierono à patti, e riceuettono le nostre genti.

In questo tempo i cittadini di Verona si leuarono contro al Duca, & chiamarono per loro Signore vno M. Guiglielmo della Scala e figliuoli, il quale solo era rimaso di quelli della Scala, benche no legittimo, il quale si staua poueramente in Padoua, e il quale v'andò à pigliarla con le genti, & con la persona di M. Fracesco.

Signore

LIBRO QUARTO. 783

Signore di Padoua, e furon messi dentro, e satto Signori lui, & M. Brunoro suo figliuolo, e M. Francesco prese per se la cittadella, dipoi con questa cittadella, & có le sue genti prese per se la Signoria, & cacciò detto M. Brunoro e fratelli, il quale solo con vno fratello su poi ritrouato nella Magna, degli altri non si seppe che se ne sosse: In questo medesimo tempo si rubellò dal Du ca la terra di Pontriemoli, e perche è diuisa la metà si die à Piero de Rossi, & così feciono piu altre castella d'intorno.

In questo tempo si diliberò in Firenze di disfare affatto i Conti da Bagno, e ciò che vi restaua à Andreino degli Vbertini & mandaronussi le loro genti, & in poco tempo tolsono loro tutte le loro castella, che con quelle di vald'Ambra, e di Casentino furono circa 32, che su grande, e bello acquisto, & loro si risuggirono à Cesena.

Et in questo medesimo mese d'Aprile vna mattina furono trouati alle porti di Santo Ambruogio di Milano cinque corpi vestiti di nero sanza i capi & mai no furono riconosciuti, per questo & altro si leuò il popo lo, & vollono il Duca nelle mani & così hebbono, & commissiono il gouerno di Milano à dodici cittadini eletti per loro, & beche facessino in suo nome, pure era come loro prigione, dicendo gli voleuano conseruare eglino la Signoria, tanto che fosse in età.

In questo tempo vedendo i Viniziani tante reuoluzioni in Lobardia, & hauere il Signore di Padoua prefo Verona, al quale portauano grande odio, diliberarono di disfarlo giusta loro possa, & prestamente solda-

rono piu di 2000 lance, e grande quantità di fanti, & per capitano presono M. Padolfo Malatesti da Pesero, & il Signore di Padoua anche soldò genre à sua difesa, & il simile fece il Marchese di Ferrara, che era in lega con lui, mandouuisi da Firenze ambasciadori per met tere pace fra loro, & nessuna audienza hebbono da Vi niziani, se non ringraziamenti della loro buona affetione, ma che non era allhora tempo da questa pratica, & poco poi dierono il baltone & le insegne à detto ca pirano, il quale subito n'andò à Treuisi doue erano le genti ragunate,& con tutti n'andò verso Padoua,& ac campossi assai presso alla città faccendo ogni danno,& in molte zusse perderono le géti de Viniziani, ma erano tanti che sempre stettono fermi à campo, & per essere luogo pantanoso si generò nel campo grade mortalità, e morironne molti, e malò il capitano, e fu porta to à Vinegia, & non sanando domando licenza, e tornossi à Pesero, & i Viniziani prouidono d'altro capitano, e per fare maggiore guerra soldarono il Signore di Mantoua, & M. Iacopo dal Vermo, e molti altri, e man darongli intorno à Verona faccendo ogni danno, & il Signore attendeua alle difese francamente.

In questi di tennono i Fiorentini pratica di pigliare à soldo M. Otto Buonterzo, e non furono d'accordo per le sue ingorde chieste, di che lui sdegnato per fare dispiacere a' Fiorentini tolse la sua metà della Signoria di Parma à M. Piero Rosso, perche era loro amico, & allui era fratello giurato comunicati insieme d'v na ho stia con promessa di conseruare la Signoria l'vno all'al tro, di che M. Piero ne venne à Firenze, raccomadossi

LIBRO QVARTO. 785 & domandado aiuto à racquistarla fu esaudito & hebbe 150 lance & profertone piu altre che erano in Lom bardia, & per tutta l'estate quasi in tutte le terre del Du ca furono molte zuste & vccisioni fra Guelfi & Ghibel lini: E parendo alla Duchessa col suo figliuolo Duca stare in grandi pericoli, rifuggirono nel castello di Mõ cia, doue era vno loro fidato castellano, il quale ruppe la fede, e tradigli, e die loro & il castello à M. Francesco Visconti, il quale gli misse in prigione & prese il castel lo, quasi questo medesimo fece à Pauia M. Zaccheria da Pauia all'altro figliuolo Filippo Maria, che essendogli stato dato in guardia dal padre, come al piu suo fidato lo teneua come imprigionato, & intendendo fare se Signore à tempo, & anche era in concordia con M.Francesco.

Molto tempo haueua fatto guerra il conte Alberigo ad Altorre da Faenza, e toltogli piu ricolte, & per modo affamate le sue terre, che i sudditi si partiuano per la fame, il perchè Altorre proferse a' Fiorentini la Signoria di Faenza & dell'altre sue, ma con molte pro uisioni, e patti, per modo che per allhora non vi si attese, però patteggiò col Papa, & per lui col Legato di Bologna, e diegli la Signoria, ma non gli furono attenute le promesse, & però pouero & dolente sen'andò ad habitare à Vrbino.

In questi tempi il Marchese di Ferrara tolse a' Viniziani tutto il Pulcsine e Rouico, & per questo i Viniziani presono à soldo messer Otto Buonterzo, & mandaronlo a' danni del Marchese, & in sul Veronese.

Ddd In

In questi di vennono in Firenze ambasciadori dall'Antipapa d'Auignone per andare à Roma à praticare con Papa Bonifazio di leuare la scissina, e per mezzo d'vno nostro ambasciadore mandato à Roma hebbono saluocondotto dal Papa, il quale tornato con esse n'andò con loro à Roma, & offeriono piu modi al Papa à dì 29 di Settembre de quali nessuno n'accettò il Papa, & il di medesimo malò di febbre, & di pietra, & à di primo d'Ottobre mori, dopo la sua morte surono presi i detti ambasciadori dal castellano di castel S.Angelo,& mai non gli volle lasciare, ne per comandamen to di cardinali, ne d'altri, se non si ricomperorono fiorini 5000, & vennonsene à Firenze.

Morte di Papa Bonifazio.

> Dopo la detta morte si leuò il popolo di Roma à romore, & furonui molte zuffe e vccilioni, pure i cardi nali si rinchiusono,& àdì 17 d'Ottobre elessono il nuo uo Papa M. Cusmato da Sermona, e nominossi Papa Innocentio settimo, hauendo prima ciascuno di loro promesso, che qualunche fosse eletto farebbe ogni sua possibilità di leuare la scisma.

Come il Re Ladislao sentì la morte di Papa Bonifa zio subito venne à Roma con grande compagnia di gente d'arme, per aoperare di hauere il nuouo Papa suo beniuolo, e trouò che già l'haueuano fatto, pure si inframmisse di fare accordo fra il popolo di Roma col Papa, e co' cardinali, & accordogli che il gouerno della città rimanesse al popolo in mano di dieci huomi ni eletti da loro, & la parte di San Piero rimanesse al Papa con castello Santo Agnolo, & nella elezione del Senatore concorresse per certo modo il Papa & il popolo,

Elezione di Papa In nocenzio settimo.

LIBRO QUARTO. 787

polo, & altre concordie, che poco durarono, & dopo

certe domandite fatte al Papa si tornò à Napoli.

In questi tempi i Genouesi per conforti del Re di Francia si leuorono dall'vbidienza, e fede di detto Papa Innocentio da Roma, & riuolsonsi à credere & vbi

dire allo Antipapa d'Auignone.

A dì sedici d'Otrobre morì in prigione à Moncia la Duchessa di Milano, dissessi da molti di veleno, & di nuouo romoreggiò il popolo di Milano, & presono piu liberamente la Signoria, & benche facessino in no me del Duca, nondimeno nulla vi poteua, & andauasi assai vilmente per la terra, & cassarono ogni soldato per viuere sanza spesa, & messer Francesco Visconti v'era il maggiore ma non Signore, & il Marchese di Monserrato tolse Lodi, e Vercelli, e Noara, e piu castella, & anche ne tolse loro il Marchese di Salluzzo, & Fazino Cane tolse loro Alessandria, e così si ri bellò quasi tutto il Piamonte.

I Viniziani di Nouébre tolsono al Sig. di Padoua Pie natico di sacco che sece loro grande aiuto alla guerra.

Gli ambasciadori del Re di Francia che haueano sat to voltare i Genouesi all'antipapa Benedetto venono à Pisa & secion fare quello medesimo al Signore di Pisa,

& cosi si bandì per tutto il suo tenitoro.

Durando cotinuamente la guerra fra' Viniziani, & il Signore di Padoua e'l Marchese di Ferrara suo genero, vene tata same nelle terre del Marchese, che per lo meglio s'accordò co' Viniziani all'vscita di Marzo, & abbandonò il Signore, che lo teneua come padre, che gli nocette assai.

Ddd 2 Adi

1405.

A di diciotto di Maggio 1405 l'antipapa Benedet to con tutta la corte venne ad habitare à Genoua in su quattro galee, parendogli quiui douere meglio con ducere i suoi fatti, & Papa Innocenzio per fortificamento di suo stato sece vndici Cardinali quasi tutti Italiani.

Del mese di Giugno hauendo il popolo di Verona dentro carestia, e dubitando non perdere la ricolta,& hauendo in odio la Signoria di quello di Padoua per lo inganno che fece à quelli della Scala aprirono vna porta, e messono dentro le genti de' Viniziani, le quali subito presono & corsono la terra, benche M. Iacopo secondo figliuolo del Signore di Padoua che v'era per Signore con sue genti facesse alcuna resistenza, ma fu assai tosto vinto, & ridussesi nelle fortezze, nelle qua li rimase assediato con pochi, perche la maggiore parte delle sue genti s'accordarono co' Viniziani, & dopo molti combattimenti s'accordò, ma prima disse vo lere andare al padre à Padoua & conchiuderlo alla tor nata, & hebbe saluocondotto, nodimeno fra via fu pre lo con esso, & apposongli che non harebbe attenuto le promesse, & fu mandato à Vinegia, & messo in prigione che su il disfacimento del Signore di Padoua.

In questo medesimo tempo pel guasto delle ricolte che riceueuano di fuori, il popolo di Padoua si leuò à romore, e pure il Signore con buono modo per allhora gli quietò, & cercò d'accordarsi co' Viniziani, & nó pote per le ingorde domandite che gli faceuano.

Parédo à M. Gabriello Signore di Pisa di nó douere poter durare in tenere la Signoria cominciò à trattare LIRBO QVARTO.

col Luogotenéte del Re di Fracia in Genoua di védergliela, & la medefima pratica segretamente cominciò à tenere co' Fiorentini, sentédo questo M. Rinieri Zacci, che era il piu fidato Pisano ch'egli hauesse, si cominciò à intendere co gli altri Pisani & leuorono romore, gridando viua il popolo e libertà, e corsono alla piazza, & dopo alcuna resistenza vinsono le genti del Signore, le quali insieme col Signore, & con la madre rifuggirono nella cittadella, & parendogli hauerui dentro troppa gente, sen'andò lui & la madre à Sarrezana, e parte del le genti mandò à Ripafratta,& à Santa Maria in castel lo, e nella cittadella ne lasciò quate bisognauano à guar dia di quella, e bene fornita, le quali faceuano grande guerra alla terra, & i Pisani feciono vno fosso in mezzo per difendersi, & il simile gli offendeuano le genti che erano à Ripafratta.

Sentitoli questo in Firenze non ostante che paresse il caso occorso storpio alla pratica principiata, nondimeno pe' Signori & collegi, e certi huomini principali si diliberò di seguire detta pratica, & madarongli am basciadori à Sarrezana, i quali trouorono che prima egli haueua mandata la madre à Genoua à fare questo medesimo con messer Buccicaldo Luogotenente del Re, & nulla volle praticare, se prima non haueua da lei risposta, la quale su poi in essetto, che i Genouesi, ne Buccicaldo non si accordauano à pigliarla, anzi il detto Buccicaldo confortò i Genouesi che sauoreggiassino che venisse nelle mani de' Fiorentini, mostrandogli, che per piu varie cagioni faceua per loro, & per farne conclusione personalmente Ddd 3 venne

venne Buccicaldo à Liuorno, & con lui M. Batista Lomellino, & M. Cusine Terigo, e accozzoronsi iui con nottri ambasciadori, Gino Capponi, e Niccolò Barbadori, & Ser Benedetto di Ser Lando, & Gabbriello Ma ria haueua dato libera commessione à Bucciardo, che ne potesse cochiudete come à lui piacesse, e questo per che era assai inuilito per la morte della madre, che in quelli di era morta in cittadella di Pisa, essedo ita à sol licitare che bene si guardasse, d'vna caduta che hebbe per paura nel trarre d'vna bombarda, di che fu male cu rata, & benche nella pratica le chieste fossono molto ingorde nel principio, & andassino gli ambasciadori piu volte in quà, e in là, infine si conchiuse, che i Fiorétini douessino dare in tre paghe fiorini 200 migliaia, & hauere la tenuta della cittadella, e di ripafatta, & di Santa Maria in castello, & se altro possedesse, & ogni ra gione, che hauesse di Pisa, & del suo tenitoro, solo ritenne per se Sarrezana, e Lauenza, & alcune piccole co se vicine, & secesene i contratti, & Buccicaldo promis se a' Fiorétini prestare ogni fauore à racquistare la città, & tutto il tenitoro cotro a' Pisani, & adì 30 d'Ago sto consegnò Buccicaldo a' Fiorentini la tenuta della cittadella, e delle castella, & i dieci feciono M. Andrea di Neri Vettori capitano delle genti dell'arme che stes sono à guardia nell'entrare nella cittadella se il popolo facesse alcuna nouità, & per allhora vi fu messo dentro à guardia Lorenzo Raffacani con 500 fanti,& in com pagnia gli dierono Ser Manno da Montepulciano, di-

poi à di 5 di Settembre gli furono dati per compagni.

Andrea di Fracesco Peruzzi, & Alesso Baldouinetti, &:

l'airro

Compero rono i Fio rentini Pi fa. LIBRO QVARTO. 791

l'altro di alle 22 hore il popolo di Pisa per soiza entro rono in derta citradella tra su per le mura, e per vna della cite porta, & cacciaronne le nostre genti come vituperati, Pisa. e vili, & presonla, & arsonla, saluo alcune torri cogiun te con la città, per questo subito in Firenze si die balia à 124 huomini di potere fare nuoui dieci di balia,& di potere porre quella quantità di danari, che alloro paresse, & per quello modo piu habile, che alloro piacesse e subito furono eletti i dieci.

Del mese di Agosto furono à Roma grandi discordie, e romori fra il Papa & il popolo, & furonui merti 11 de principali cittadini, & il Re Ladislao si disse vi veniua presso con molta gente, & il Papa e i cardinali, e la maggior parte della corte si rifuggirono à Viterbo, e Giancolonna fu insieme col popolo à rubare il pa lagio del Papa, e rimaseui dentro à habitare, e mando à sollicitare il Re Ladislao del venirui, promettendogli dargli la Signoria à che il Re consenti, e venneui perso nalmente con molte genti, e smonto à S. Piero co assai dispiacere, e mormorio del popolo di Roma, & spargendosi i suoi soldati per la città, vennono à grade zuf fa col popolo la quale durò infino alla sera con molte arlioni & vccisioni in piu parti, per questo il Resi parti con tutte le sue genti, e con lui anche sen'andarono i Colonnesi, e Sauelli, & pigliarono i Romani nuouo reggimento, & per allhora si posò vn poco la città.

Venuta la nouella à Firenze à di 7 di Settembre del la perdita della cittadella di Pisa, ne sbigottì per modo ogni cittadino che pareuano mutoli, paredo quali inpossibile che così vilmente, e così presto fosse perduta,

e però Ddd 4

e però si mandò vno bullettino allo essecutore, che con dannasse qualunche trouasse colpeuole nella perdita di detta cittadella, ò per dolo ò negligenza, ò per altra cagione, il quale dopo le debite informazioni, e richieste condannò in hauere & in persona i detti, Lorenzo Rassacani, & Andrea Peruzzi, & Alesso Baldouinetti, e Ser Manno da Montepulciano, haueua anche inquistro M. Andrea Vettori per non hauerla soccorsa debitamente, ma lui subito comparì innanzi a Signori, & poi allo essecutore, & entrò in prigione, & non essendo trouato colpeuole suassoluto & libero.

Piero Gaerani cittadino Pisano e sbandito di Firen ze quando Gabbriello Maria su cacciato, prese, e riten ne per se il castello di Laiatico, & la rocca di pietracas sa, & il castello d'Orciano, & parendogli che i Pisani non sussino adatti à resistere a' Fiorentini diliberò accordarsi con loro, e mandò à Firenze, & die loro le det te castella, & riceuette danari, e prouisione, & vna bella casa in Firenze per sua habitazione, e su ribandito, e

fatto cittadino di Firenze & caualiere.

Del medesimo mese di Settembre mandarono i Pisani à Firenze vna solenne ambasciata dolendosi della
compera fatta di Pisa & de' danni che i nostri soldati
faceuano loro, e domandando di volere pace, e concordia co' Fiorentini, fu loro dati vditori, & domandauano con la pace si disoneste cose, che per nessuno
nostro cittadino si poteua patire, e tenutone consiglio
di richiesti vnitamete si diliberò che fossono licenziati, & che francamete si facesse loro guerra, & loro si tor
narono à Pisa malcontenti.

E piu

LIBRO QVARTO.

E piu fortezze presono le nostre genti di quelle de' Pisani in Valdiserchio, doue trouorono assai grano, e molte robe rifuggitoui da Pisani, dipoi il conte Bertol do degli Orsini, il quale era venuto à Firenze in loro aiuto contro a' Pisani con cento huomini à cauallo & altrettanti à piè, su fatto capitano di guerra, & àdi cin que d'Ottobre à hore quattro vsci di Firenze con quat trocento lance, e molti fanti, & andonne verso Pisa ad

accozzarsi con l'altre genti, e fare guerra.

Vedendosi i Pisani in si aspra guerra co' Fiorentini per potersi meglio difendere diliberorono la parte de' Raspăti che reggeuano & haueano cacciato il Signore di rimettere in Pisa la parte de' Gambacorti, e cosi seciono, e tutti si baciarono insieme perdonando l'vno all'altro, & comunicandosi con hostie sagrate promet tendosi insieme vnione alla difesa di Pisa, e feciono in sieme molti parentadi, pure poi quando Giouanni di messer Gherardo Gambacorti, e la sua parte de Bergolini si vidono il bello s'armorono & corsono al palagio degli Anziani, & feciono capitano di popolo il detto Giouanni al modo che era stato messer Piero, il quale promisse di fare hauere loro prestamente buo. na pace co' Fiorentini, e fugli creduto per la grande amistà che i Gambacorti haueuano sempre hauuto con noi, poi rubò, e cacciò, & vccise la maggior parte de Raspanti suti suoi auuersarij, & alla sine d'Ottobre scrisse à Firenze & ancora gli Anziani, domandando saluocondotto di potere mandare loro ambasciadori à Firenze per due mesi per buone cagioni, fu loro rispotto non volerlo dare, se prima non specificaua-

no di quello che voleuano praticare, e rispondendo lo ro nol potere dire se non à bocca, non si diliberò in Firenze di darlo loro, & rimasonsi le cose in guerra come prima, e sempre si scrisse loro nelle soprascritte delle let tere al capitano, & anziani della nostra città di Pisà.

E per consiglio dato si mandò il capitano della guer ra per assediare Pisa dal lato di sotto con molti maestri à S. Piero in grado,& per allhora dissono i maestri che non si poteua fare chiusa in Arno se non à tépo di state, però si tornò in Valdiserchio con tutte le genti, & dopo certe fortezze acquistate si pose ad assedio al castello di Vico à dì 11 di Nouembre có molte bombar de & edifici da combattere, & benche vi si facessi gran di battaglie, pure per la fortezza del sito del luogo si di fese assai tempo, con offendere anche assai chi v'era intorno, & in questi di s'hebbe Santa Maria in castello, il quale i soldati che v'erano dentro non volcuano dare per danari che haueano hauere da Gabbriello Maria de quali furono pagati da' Fiorentini & renderólo: Hauendo come è detro di sopra Astorre da Faenza dato la Signoria al Legato, & hauendogli il Legato conceduto che si potesse tornare ad habitare in Faenza, & hauere bene de suoi beni, v'andò il Legato in persona, e fecelo pigliare, e decapitare apponendogli lo voleua tradire, e ciò fu del mese di Nouembre.

In questo medesimo mese hauendo i Viniziani renuto lungamente assediata la città di Padoua per modo che non v'era rimaso quasi nulla da viuere, e tetando il Signore di accordarsi col capitano de Viniziani, il popolo si leuò cotro allui, e dierono la città à Vinizia

Perdita di Padoua. LIBRO QVARTO. 795

ni, e lui per meno reo partito si fuggi nel capo insieme con M. Francelco terzo suo figliuolo, & amenduni furono mandati à Vinegia, e messi in prigione insieme có l'altro figliuolo che v'era stato piu mesi, poi all'vsci ta di Gennaio tutti e tre morirono di veleno, e furono seppelliti assai vilmente.

Haueano in questi di i Pisani soldato per loro difesa Agnolo dalla Pergola con 500 caualli, e venendo con parte delle sue brigate per le terre de Sanesi surono rotti, e rubati da Lodouico nipote del Papa, alquale i Fiorentini haueano dati danari, perche ciò faces-

se,& furonne bene seruiti.

Ancora del mese di Dicembre mandarono i Pisani molto chetamente vna loro, galea à Napoli carica di molte robe di cittadini che le rifuggiuano là, & su vi mandarono quattro loro principali cittadini ambasciadori al Re Ladislao à prosserirgli liberamente la Signo ria di Pisa, & hebbono per risposta che nol voleua fare, anzi in ogni cosa voleua aiutare i Fiorentini.

Et in questo medesimo mese le galee de' Fiorentini presono per forza due delle torri di porto Pisano le mi gliori,& fornironle di vettouaglia & di guardie, poi si ridussono in foce d'Arno, perche nessuno legno venis'

se à Pisa.

E ancora di questo mese parte de fanti, che erano intorno à Vico, di notte con iscale andarono alla fortezza della Verrucola e presonla, & trouoronui molta roba rifuggita.

Haueuano in questi di Pisani soldato in Perugia Guasparre de Pazzi con 180 lance, & lui haueua pro-5: 1

mello

messo d'entrare in Pisa & venédo per Maremma,i Fiorentini mandarono verso Volterra, incôtrogli Sforza
da Cotignuola, & il rosso dall'Aquila con circa 1000
cauagli i quali non ristettono mai che gli trouorono,
& ruppongli,& presongli tutti che pochi ne campò se
non il detto Guasparre loro capitano,& il Vescouo de
Gambacorti che per hauere sotto buoni caualli si rifug
girono in Massa,& in Firenze si feciono di nuouo i die
ci della balia à seguire detta guerra contro a' Pisani.

Del mese di Gennaio si prese per forza con scale e altri edifici il castello di Pecciole sanza alcuno danno de' terrieri, perche di consentimento di buona parte di loro, i quali furono poi premiati da' 10, & di que-

sto sbigottirono i Pisani assai.

In questi medesimi di s'accordorono co' dieci i con ti di monte Scudaio di Maremma con loro castella, & altri in numero di sette d'vbidire a' Fiorentini di fare guerra a' Pisani. E poco poi si dierono di loro volon tà piu castella di vald'Era, cioè, Guizano, e Lieuoli, &

Santa Luce, & piu altre.

E del mese di Febbraio essedo ite parte delle nostre genti con Sforza da Cutignuola per pigliare il castello di Crespino, & hauendo già preso il borgo surono assaltati da gete de' Pisani in numero di 300 caualli, e 400 fanti, il perche le nostre genti lasciarono l'assedio del castello, e riuolsonsi à loro & ruppongli, & quasi tutti gli presono, ò vccisono saluo pochi che rifuggirono in vno castello vicino.

Per molte preghiere fatte da' Romani al Papadi Vi terboritornò ad habitare à Roma, & hebbe da loro ciò che LIBRO QVARTO. 797

che volle: E in tutto questo anno furono continoue guerre, e discordie nelle terre di Lombardia ribellate al Duca, e molte ruberie & vccisioni: Non essendo piu viuo alcuno della famiglia degli Ordilaffi stati lungamente Signori di Furli, però il popolo prese la Signoria, dicendo volersi reggere à popolo & dare il suo céso alla Chiesa, il Legato nol volcua loro consentire, an zi v'andò personalmente ad assedio, faccendoui grande guerra per hauerlo, & loro si difesono francamente, e duranțe l'assedio piu volte mandarono à Firenze loro ambasciate à profferirei la Signoria di quella, e non si pati mai di pigliarla per non itorpiare con nuoua impresa l'acquitto di Pila, e similemente la professono a' Viniziani & anche loro non la vollono per non venire in discordia con la Chiesa, & vededo il Legato il pe ricolo suo se alcuna di queste communità l'hauesse pre sa, diliberò d'accordarsi con loro & lasciogli liberi, & prese il censo per la Chiesa.

All'vscita di Marzo s'arrendè alle nostre genti il ca stello di Toiano vedendo no potere essere soccorsi da' Pisani có certi patti, i quali furono tutti loro osseruati.

Del mese d'Aprile per piu spaccio dell'acquisto di Pisa si diliberò in Firenze d'assediarla dal lato di sotto verso la marina, & però vi si mandarono tutte le genti con molti maestri, & accamparonsi fra Pisa, e S. Piero in grado, & prestamente feciono due forti bastie, l'vna dall'vno lato, & l'altra dall'altro d'Arno, & ficcarono pali, e feciono vno ponte di legname dall' vna all'altra per modo che nessuna cosa poteua venire per Arno ver lo Pisa, & anche si soldò due galee di Genouesi, che stes sono.

1406.

sono in foce d'Arno anche à non lasciarui entrare alcu na cosa,in tanto che certe naui, e galee cariche di grano comperato da' Pisani in Cicilia venendo, e trouando assediara la foce diliberarono d'andare à scaricare à porto Veneri ò Mutrone, ò altroue, & allhora parue be ne a' Pisani essere veramente assediati d'ogni vettuuaglia per mare & per terra, & in Pisa n'haueuano per po co tempo, e tutto di sene suggiuano de cittadini per sa me, & cacciarono fuori molte bocche disutili e cherici, e frati, e monache, & grauarono molti à pagare danari, & morinne in prigione non riguardando cherici, & posono mano à gli arienti delle Chiese, & Giouanni Gambacorti capitano di popolo per potere fare piu à suo modo, à dì 26 d'Aprile si fece in tutto Signore di Pisa, & armato corse la città per sua, e secene fare festa, e fuochi nella città, e nel cótado à chi di buona voglia, & chi il contrario.

I terrazzani di monte Caluoli vededosi molto dan neggiare da' nostri soldati, diliberarono darsi & con sagacità mandarono fuori à guadagnare i soldati che v'erano à guardia pe' Pisani, poi serrarono le porti & mandarono per le nostre genti, & dierono loro la terra, e la rocca.

A dì 4 di Maggio morì Ser Coluccio Pieri suto cacelliere del nostro comune piu di trenta anni huomo
di grande virtù, e scienza, & in pistole molto eloquente, & in lettere, le quali erano di grandi esficacia, e vtili
tà al nostro comune, lasciò piu libri poetici composti
da lui, & però su deliberato pe Signori, che sosse coronato d'alloro come po eta, & secegli il comune grandi
honori

honori all'essequie del corpo, & ordinarono che fosse seppellito à Santa Maria del Fiore con douergli essere

fatta honoreuole sepoltura.

Per grandi acque che vennono di Maggio crebbe molto il fiume d'Arno, donde i Pisani pensorono hauere attitudine à rompere il serraglio satto fra le due bastie, & poi pigliare l' vna che no era ancora compiuta, però tagliarono molti alberi co' rami, & presono molto legname di case dissatte nella terra, e tutto insie me à vna hora missono in Arno, & in questa parte riusci loro il pensiero che il ponte delle bastie non reste, e ruppesene parte, il perche vscirono fuori molti Pisani, & andarono verso la bastia piu debole, ma quelli dell'altro con nauicelli passarono à soccorrerla, e tutti insieme vscirono fuori contro a' detti Pisani, che erano sanza alcuno ordine, e sanza capo, & ageuolmente gli ruppono, & vccisonne piu di sessanta, e circa dugento ne presono, & tornarono salui alla bastia.

Come è detto di sopra i Pisani haueano condotto con piu legni presso à foce d'Arno circa 2000 moggia di grano, e trouato fatto la chiusa diliberauano portar lo altroue ma la fortuna gli ripinse in porto Pisano, & essendo in quelli mari vna naue, e quattro galee, e due galeotte, & tre brigantini di Genouesi soldati da' Fioretini assaltarono, e vinsono detti legni de' Pisani, e tol sono loro tutto il detto grano, e molte altre cose che v'erano su, & in questi di furono anche prese, e rubate sei barche di vettouaglia, che veniuano di verso Geno

ua per portarla di furto in Pisa.

Perche il campo contro à Pisa fosse ancora meglio guidato,

guidato, elessono i Fiorentini per loro capitano M. Lu ca dal Fiesco hauendo fama di valente huomo à simile atto, il quale subito fu nel campo, & iui prese il bastone, e le insegne, & posesi accampo allato alle mura di Pisa per vietare in tutto che nulla vi entrasse.

Essendo stati quelli del castello di Vico lungamente assediati per modo che il castello era quasi tutto dis fatto & habitauano in cauerne, & intendendo non po tere essere soccorsi da Pisa s'arrenderono con alquanto di tempo, se fossino soccorsi, & dierono stadighi & al tempo non essendo soccorsi à di sedici di Luglio diero no la terra.

Erano i Pisani dentro in grandissima necessità magiandouisi radice d'herbe & ogni fastidio per la fame, & ogni dì con grade crudeltà erano madati fuori femmine, e fanciulli, & con non minore crudeltà erano ripinti détro, & anche n'erano morti, e pure stauano osti nati per non venire alle mani de' Fiorentini, & piu pareuano ostinati i Bergolini nostri amici, che i Raspanti che erano di fuori, & in Firenze si prolungò l'vsicio de'dieci due mesi, & elessonsi i nuoui, & del mese d'Ago sto vscirono di Pisa certi Pisani, e vennono nel campo, mostrando volere pigliare patri col capitano, furono bene veduti, mostrando volere fare ogni benigno pat to, ma in tutto volere libera la Signoria della nostra città, furono assai tosto d'accordo, d'hauere la Signoria con certe condizioni, & al Signore dare certe castella, & danari, ma nulla ne vollono poi osseruare i Pisani, dicendo volere prima morire, che arrendersi.

Del mese

Del mese di Settembre venne in Firenze due amba sciadori dal Re di Francia, e dal Duca di Borgogna, & dal Duca d'Orliense venuti alle spese de' Pisani, & spo sono come i Pisani haueuano donato la Signoria della loro città alla corona di Francia, & che pensauano che i Fiorentini ne fossino molto lieti per la grande di uozione, che haueano sempre hauuto à quella casa, & però gli pregauano si leuassino dalla offesa di quella cit tà, fu loro risposto, che noi erauamo stati auuisati innanzi della loro venuta, & però haueuamo già madati nostri ambasciadori à fare note le ragioni che haueuamo in Pisa, le quali erano tali, che se fossino state note alla sua Maestà nó harebbe fatto detta impresa, ne mã dati detti ambasciadori, e che di ciò la farebbono bene chiara, & con questa risposta si tornarono à Pisa, e poi in Francia, sanza altro fare per allhora.

Non si poteua fare tante guardie di di,e di notte in torno à Pisa, che per lo grande pregio che vi valeua il grano certi non si mettessino à rischio di recaruene di notte da Lucca,e in su bestie, & in collo, & vna notte molto oscura ne furono trouati, e presi vna brigata, e tolto loro circa centotrenta sacca di grano, & impiccaronne noue de principali, & pure circa quaranta sacca n'entrò in Pisa, & però si raddoppiorono subito le guardie di dì, e di notte perche nulla v'en-

trasse.

Et essendo cosi stretta & assamata la città di Pisa vennono nel campo vno fratello del Signore, che già ne su Arciuescouo, & vno altro de' Gambacorti à parlare à M. Matteo di Michele di Vanni Castellani, E e dicenAcquisto di Pita.

dicendogli volersi parteggiare & dare la città, e per scrittura gli dierono le loro chieste, & lui substo venne à Firenze à riferirle a' Signori, & a' dieci, & però su bito vi andarono Gino di Neri Capponi, & Bartolom meo di Tommaso Corbinelli, che erano de' dieci, & entrati co' sopradetti in pratica assai presto furono d'accordo di dare la città con ogni sua appartenenza, e giuridizione, & che al Signore si douessino dare siorini cinquantamila con certi termini di parte, & dargli tutto il vicariato di Santa Maria in Bagno col quale debba rimanere accomandato de' Fiorentini & deb bagli rimane re l'isola della Gorgona, e Capraia, e Giglio, & estere ribanditi tutti i Gambacorti, e certi altri, & fatti cittadini di Firenze, & esenti da ogni grauezza, e dato loro tre case in Firenze per loro habitazione, & la rocca di Silano per Andrea Gambacorti, & non potere essere constretti di loro debiti, & dierono & hauere bene delle loro possessioni, e fatti i patti à di noue d'Ottobre i detti Gino, e Bartolommeo con grande parte delle nostre genti furono messi den tro alla città pacificamente, e venuti alla piazza furono riceuuti per Signori, e messi nel pal agio degli Anziani, & il Signore, e gli altri si tornarono alle loro ca se, poi su messo dentro per altra porta M. Luca capitano col resto delle genti, & corsono la terra, gridando viuano i Fiorentini, e parte Guelfa, & cosi gridarono i Pisani, e subito molti poueri & fanciulli vennono alla piazza domandando del pane, & à tutti ne fu dato, e sanza costo, & subito su proueduta la città di molta vettouaglia, per modo che egui persona hebbe

LIBRO QVARTO.

hebbe il suo bisogno da viuere, & il di medesimo ne fu la nouella in Firenze, & lessesi la lettera in su la ringhiera al popolo faccendo grandissima festa, & fuochi, & allegrezza come della maggiore nouella, e vittoria che mai hauessino i Fiorentini, e tre di sene sece fuochi pel palagio, & per la città, e per tre dì solennissime procissioni doue andò grandissima quantità di cittadini, & il terzo di si fece solenne Messa in Santo Giouanni con la tauola di Santa Maria Impruneta, Santa Ma & tutte le reliquie presenti i Signori, e Collegi, e moleneta. ti vfici à ringraziare Dio di tanto benefizio riceuuto, & ordinossi pe' Signori si facesse vna bella giostra con ricchissimi doni, & cosissifece bellissima, dipoi i capitani della parte feciono per tre di armeggiare per Firenze à quattro brigate d'armeggiatori molto horrevolemente vestiti, & anche loro ordinarono vna bel la giostra con bellissimi doni.

Presa la Signoria di Pisa, & del contado vi si mandò dieci principali cittadini con molti maestri à farui cittadella, e fortezze, & per allhora si diliberò d'afforzare la cittadella vecchia estampace & altre, & diliberossi, che Gino Capponi per capitano, & Bartolommeo Corbinelli per podestà vi si intédessino eletti per 8 mesi co debita famiglia, e grande balia, & mandossi

ad habitare per allhora à Firenze dugento de' migliori cittadini di Pisa, & messer Giouanni Gambacorti, & i suoi consorti, & in Pisa rimase à guardia ottocento

lance, e millecinquecento fanti, & per le castella di

fuori si mandarono vicarij, e podestà, secondo che parue di bisogno, & ordinossi le gabelle, & i ministeri

804 HISTORIE FIORENTINE di quelle, & con grandissima sollicitudine si misse mano nelle fortezze sudette.

Gliambasciadori nostri che andarono in Francia à giustificare le nostre ragioni di Pisa furono presi, & imprigionati nelle terre del Duca d'Orliense, dicendo che i Fiorentini gli haueuano tolto la sua città di Pisa, però vi si mandò altri ambasciadori, i quali dopo piu mesi impetrarono dal Re, e dal consiglio, che fossino rilasciati, & sanza costo.

Morte di Papa Inno cenzio. A dì cinque di Nouembre morì à Roma Papa Innocenzio settimo in grandi dolori & di crudele malat tia, intanto che si disse che quasi la bocca gli andò adie tro alle spalle, & su da alcuno stimato per miracolo non hauendo attenuto la promessa del leuare della scisma.

Elezione di Papa Gregorio X I I.

E però i cardinali innanzi alla nuoua elezione feciono fra loro grauissimi giuramenti che qualunche fosse eletto lo farebbe, & elessono il cardinale d'Aquilea di nazione Viniziano d'età d'anni 70 & nominose la Papa Gregorio duodecimo, & di nuouo fece solenni giuramenti di leuare la scissma & di principio sene mostrò molto volonteroso, dipoi mutò proposito, & non parue lo volesse fare, dissesi per cattiuo consiglio riceuuto da altri, & essendo sollicitato da' cardinali scrisse all'antipapa Benedetto, & trouandolo bene disposto vi mando ambasciadori insieme co' nostri, & dopo molte pratiche s'accordorono amenduni di venire à Saona.

1407.

Poi del mese di Giugno nell'anno millequattrocentosette Gian Colonna insieme con messer Niccola Colonna,

805

Colonna, & piu altri gentilotti à petizione del Re Ladislao per pigliare la Signoria di Roma, con molta gente di notte entrarono in Roma credendosi essere se guiti dal popolo, e riusci il contrario, che s'armò il po polo contro alloro insieme con Paolo Orsini, che era in Roma con circa 1000 cauagli & cacciarongli fuori della città, e presono Gian Colonna, e M. Niccola, e piu altri, & il Re che era venuto presso alle mura con molta gente vedendo fallito il suo pensiero si tornò adietro, il Papa & i cardinali e mercatanti rifuggirono in castel Sant'Agnolo per paura, e parte à Viterbo, dipoi il Papa date alcune terre à Paolo Orsini del mese d'Agosto ne venne à Viterbo, e mandò suoi ambasciadori à Firenze, domandando volerui venire con la cor te, ô in vna delle loro terre per starui tanto che si diliberasse doue si douessino accozzare, mandoglisi per ambasciadori à dire che non era bene, acciò che l'altro Papa non pigliasse sospetto de' Fiorentini, ma che voleuano mandargli ambasciadori à persuadergli, che volesse accozzarsi con lui in vna delle terre de Fiorentini, il perche il detto Papa Gregorio venne à Siena con otto cardinali & poche genti d'arme, & fuui riceuuto honoratamente; Nella stanza che detto Papa fece à Siena, molte ambasciate gli vennono dallo Imperadore, & dal Red'Inghilterra, & dal Re Ladislao, & di molti altri luoghi sconfortandolo dell'andare à Saona, dicendo era suddita al Re di Francia, che era parte, & che vi douea essere inganato e preso, e morto, & per lo contrario gli ambasciadori di Francia lo confortauano allo andare profferendogli ogni sicurtà, Ece

& à questo s'accordauano anche i Fiorentini,& il simi le i Viniziani,ben' diceuano s'andasse à altro luogo che Saona, e l'altro Papa gli protestò essere già venuto à

Saona come hauea promesso.

Et in fine diliberarono l'vno & l'altro d'approssimarsi piu insieme, & venne il nostro Papa Gregorio à Lucca & l'altro à porto Veneri ciascuno co suoi cardinali, & infinite ambasciate andarono dall'vno all'altro, domandando ciascuno cose impossibili per le qua li s'intese che nessuno di loro voleua renunziare, benche molte repressoni n'hauesse ciascuno di loro da suoi cardinali, ne per questo si conchiuse alcuna cosa.

M.Francesco da Casale Signore di Cortona del me se d'Ottobre per trattato con certi suoi camerieri su morto da Luigi da Casale suo cugino, e gittato il corpo in su la piazza, e la moglie su fedita in su la testa &

rimase Signore il detto Luigi.

In questo tempo tenendo il Re Ladislao la città di Ascoli tutto di pigliauano le sue genti delle terre della Chiesa nella Marca, & con lui s'accordò il Signore

di Camerino & piu altri.

E con queste prosperttadi il Re diliberò di pigliare la città di Roma essendosi prima chiarito, che i Fiorentini non si impaccerebbono in contrario, & del mese di Marzo venne intorno à Roma con circa 12000 ca ualli, & altrettanti fanti à piè, e quattro galee teneua in foce di Teuero, perche nulla vi venisse per mare, & però subito venne grande carestia in Roma, & alla difesa della città dentro era Paolo Orsini con le sue genti, ma continouamente teneua pratica col Re d'accordarsi.

LIBRO QVARTO. 8

darsi con lui, & molti altri di Roma de' Colonnesi e Sauelli & altri teneuano dentro la parte del Re, & del mese d'Aprile n'andò il Re con tutto l'esercito in foce di Teuero per pigliare la città d'Ostia, & così sece assai presto, perche i cittadini di quella non vedendosi soccorrere da Roma dopo alcune battaglie riceuute s'ar-

renderono in detto mese d'Aprile.

Hauendo presa hostia, & essendo quasi d'accordo con Paolo Orsini tornò có l'esercito allato à Roma, & benche le genti di Paolo facessino dimostrazioni d'alcune zusse, à dì 2 3 d'Aprile andò segretamente di not te Paolo al Re nel campo, e subito surono d'accordo, già erano anche con lui parte de' Principi di Roma Re Ladis-Colonnesi, e Sauelli, e altri, & però à dì 24 surono mes se in Roma parte delle genti del Re, il perche i Romani parendo loro essere traditi diliberarono di dargli la città loro, & mandarono ambasciadori al Re nel campo, & subito surono d'accordo có lui, & à dì 2 5 d'Apri le 1408 entrò dentro il Re con tutte le sue genti con grande trionso, & presene la Signoria, e scaualcò nelle case del camarlingo vicine alla habitazione del Papa, & il dì medesimo hebbe il Campidoglio, & quasi tutte l'altre fortezze di Roma.

In questo medesimo tépo s'era fatta à Genoua vna armata di tredici galee, le quali vscite di Genoua entrorono per fortuna in porto Veneri doue tanto stettono
che sentirono la presa che il Re haueua fatta di Roma,
& però si tornarono à Genoua & disarmarono, seppesi
poi di certo che il gouernatore di Genoua haueua vno
trattato có Paolo Orsini di pigliare Roma à petizione
E c e 4 di Papa

di Papa Benedetto, & forse sarebbe riusciro se la fortu

na del mare non gli hauesse storpiati.

Di quelta nuoua della presura di Roma Papa Gregorio à Lucca ne mostrò grande allegrezza, & in paro le, & ingagliardi contro a' cardinali, e cotro à ogni per sona che ragionaua di leuare la scisma, dicendo che era vero Papa, e così voleua essere, mostrando assai chiaro che il pigliare che faceua il Re delle terre della Chie sa, era di luo consentimento, perche il cardinale di San to Agnolo, che era suo Luogotenente in Roma liberamente die al Re tutte le fortezze della città dentro e di fuori, & per la piu corta via sene venne à Lucca, & fu molto bene veduto & riceuuto, & subito taglio il Papa ogni ragionamento di leuare scissna, & comandò a cardinali che nessuno ragionamento ne tenessino co gli ambasciadori di Papa Benedetto, & disse che voleua fare nuoui cardinali, & dicendogli i cardinali che non lo poteua fare per le promesse, & giuraméti fatti, si crucciò molto con loro, e volendosi loro partire, gli fece ritenere nella sua habitazione: ma sentedolo il Signore di Lucca v'andò, e menonnegli seco, dicedo che haueua sicurato loro, come gli altri, che ciascuno potesse andare, e stare come volesse, richieselo il Papa, che ordinasse che no fossino lasciari vscire fuori alle porti della città, & per alcuno di ne lo serui, ma dopo pochi fece, che ogni persona potesse andare, e stare come gli piacesse.

Non ostante la contradizione de' cardinali del mese di Maggio Papa Gregorio detto fece quattro cardinali, fra quali ne fu due Fiorentini, l'vno fu frate

Gio-

Giouanni Dominici de' frati Predicatori, & l'altro mae thro Luca d'Ogni Santi, & per questo crebbe assai la indegnazione fra lui, e gli altri cardinali,& continuamente era in Lucca ambasciadori dal Re Ladislao à confortarlo del non leuare la scisma, & prosserirgli ogni suo fauore, & crescendo ogni di la indegnazione fra il Papa & i cardinali vecchi, & parendo loro stare à grande pericolo, che non fosse loro fatto qualche grande dispiacere ò presi, ò morti, s'accordarono tutti insieme di partirsi di surto, & così seciono vina matrina saluo tre che v'erano infermi, & andaronne à Pisa, & mandò loro dietro il Papa vno suo nipote per pigliargli, & harebbene preso vno se non si fussi rifuggito nella rocca di Ripafratta, & poi ne venne à Pila con gli altri, & giunti à Pisa subito s'intesono segretamente co' cardinali dell'altro Papa, che erano à porto Veneri, & accozzoronsene insieme à Liuorno quattro d'ogni parte, & subito rimasono d'accordo di quello hauessino à fare per l'auuenire, & del mele di Giugno morì in Pila il cardinale di Firenze degli Acciaiuoli, che fu grandissimo storpio alle loro faccende, & subito poi si tornarono à Firenze i nostri ambasciadori, che erano à Lucca, facendo non troppo buona relazione del Papa, & di frate Giouanni Dominici nel fare vnione, & simile relazione feciono i loro ambasciadori à Vinegia, ponendone grande difetto à gli ambasciadori del Re Ladiffao.

Mandò in questi di il Re Ladislao vna lettera a' no stri Signori di Firenze, significando come lui volcua venire-

venire à Lucca con tutte le sue genti d'arme, & richiedeua che gli fosse apparecchiato habitazione, e fornimenti couenienti, & di fare lega à difensione degli stati & piu altre cose,e di tutto preso consiglio con cittadini, si diliberò di madarui solenne ambasciata, di quat tro principali cittadini, e cosi si fece, e giunti à Roma subito gli domandò il Rese haueano commessione di fare lega, & non hauendo da loro quella risposta libera che voleua se nó d'obbligarsi di non offendere l'vno l'altro si turbò assai, & die loro vditori co' quali nulla si conchiuse, poi vn'altro di disse loro che il Papa lo ri chiedeua che andasse à Lucca à trarnelo sicuro, & perche era huomo di Santa Chiesa non lo poteua negare, però domandaua saluocondotto per le terre de' Fioren tini per 700 lance, scrissonne gli ambasciadori à Firen ze, & hebbono per risposta di negargliele, rispuose à gli ambasciadori che se i Fiorentini nó aoperassino col Papa di ritrarlo dalla sopradetta chiesta, che hauea dili berato mandare per lui 2000 lance, e 1500 fanti, & dopo pochi di si parti, e tornossi à Napoli del mese di Luglio, e gli ambasciadori si tornarono à Firenze, ma tanto s'aoperò col Papa che consenti passare à Siena con sicurtà delle genti de' Fiorentini, ma prima volle stadighi, i quali mandò à castel Durante, poi à dì 14 di Luglio si parti da Lucca co' cardinali nuoui, & vno de vecchi,& con le genti nostre, & la prima sera si posò à Fucecchio, la seconda à castel Fiorentino, la terza à Poggibonizi, la quarta à Siena. & allhora liberò gli stadighi.

E Papa Benedetto vedendo partitida se i suoi Car-

LIBRO QVARTO. 81

dinali si partì da porto Veneri in su certe sue galee, & andonne nel reame d'Aragona à vno luogo di religiosi che lui haueua fatto fare, & le fortezze di porto Veneri rendè al gouernatore di Genoua, & nel mare scomunicò il Re di Francia, e tutti i suoi seguaci come ribelli di Santa Chiesa, perche s'eran leuati da sua obedienza.

Per queste nouità di Santa Chiesa, & discordie del Papa co cardinali, M. Baldassarre Coscia cardinale, e Legato in Bologna richiese i Fiorentini di fare lega co loro à difensione degli stati, & trouandogli acciò bene disposti subito si conchiuse, la quale dispiacque al Papa

& al Re Ladislao, che era suo nimico.

Essendo i cardinali dell' vno Papa & dell'altro in Pisa per prouedere à quello douessino fare per la vnione
della Chiesa mandarono à Firenze due di loro, l'vno
dell' vno Papa, e l'altro dell'altro, & per questo medesimo venne in Firenze il Legato di Bologna domandan
do alla Signoria, che concedessono loro vna delle nostre terre doue potessino fare cocilio per vnire la Chie
sa, & dopo molte pratiche su loro conceduta la città di
Pisa, & di quindi scrissono à tutte le Signorie de Chri
stiani che douessono quiui mandare loro mandatari al
Concilio, e così vi vennono poi quasi d'ogni paese al
tempo dato.

E Papa Gregorio à Siena sentendo le operazioni di detti cardinali gli priuò tutti del cappello, & condannogli per eretici, & scrissene à tutte le nazioni, vietando che di nulla fosse loro creduto, ma di poco ò nulla ne fu obedito, perche i cardinali scrissono ne medesi-

mi luoghi de mancamenti damenduni i Papi, & quasi in ogni luogo ne furon creduti, & il Papa à Siena con detti 5 cardinali nuoui sopra detti, credendosi piu afforzare lo stato suo di nuouo fece 9 altri cardinali e fe ce assai buona elezione di huomini antichi, & boni ma per questo poco, ò nulla acquisto di fede, diliberò eziá dio di partirsi da Siena, e mado à richiedere i Fioretini che gli prestassino 100 lace p sua sicurtà e funne esaudito, e có esse vi si mádò anche 2 cittadini come hauea chiesto, có le quali n'andò à albergo à S. Sipolcro, e poi à Rimino prestaméte, có lui n'andarono 14 cardinali nuoui quello de vecchi si rimase, & poco poi n'andò à Pisa ad accozzarsi nel cócilio có gl'altri, & anche l'altro Papa à Vignone in questi di fece 4 cardinali di nuouo.

In questi dissi scoperse vno trattato in Genoua per lo quale Gabriello Maria figliuolo del Duca di Melano doueua con Fazzino cane, & altre genti pigliare la Signoria di Genoua, & già essendo lui venuto in Geno ua, con circa 50 compagni fu preso e decapitato fatto-gli prima lasciare Sarrezana e altre castella.

Hauendo scritto i Cardinali del cócilio in ogni par te del douersi leuare l'ybbidienza à Papi per fare vnio ne, per questo medesimo mandarono à Firenze ambasciata confortandogli à fare questo per bene di Santa Chiesa per molte ragioni, à questo medesimo confortauano ambasciadori venuti da Genoua, dicendo noi esserne obligati per promesse fatte nella compera di Pi sa, il simile feciono ambasciadori del Re di Francia dicendo noi hauere fatto questa medesima promessa nel 1396 quando si fece lega con lui.

813

Per le quali richieste dopo molti consigli presi da cittadini & da molti Dottori, Teologhi, Canonici, & Ciuili, si diliberò per balia presa da' consigli, che nessu no nostro suddito douesse piu impetrare benefizio da detto Papa in alcuno luogo sotto graui pene, & che ogni benefizio che vacasse si douesse pigliare per gli vsi ciali del monte, & fatto l'vnico Papa si restituissino se

condo la sua disposizione.

Dipoi à di sette di Febbraio feciono i Signori adunare nel Vescouado quanti Prelati, e Dottori, Teologhi, Canonici, e Ciuili, & fimili scientiati poterono ha uere che furono circa 120, & andoronui i Signori, & proposono tutte le richieste, che erano loro fatte intorno à questo caso del concilio, e del Papa, & le obligazioni, & imposono loro, che esaminassino quello che di ragione si douesse fare, il perche tre di stettono i detti valenti huomini adunati in questa esamina, poi per soscrizione di tutti rapportarono a'Signori in effet to douersi leuare ogni obedienza dal Papa, ne da indi innanzi douersi nominare, ne riputare piu Papa, anzi heretico, e scismatico, con questa determinazione si mandò vno Dottore à Rimino al detto Papa per piu giustificazione della Signoria confortandolo volesse venire à Pisa al concilio alla elezione dell'unico Papa, rispuose volere tenere concilio lui, ma non à Pisa, & là non volere venire, ma che piu tosto doue. uano i cardinali andare à lui, & che a' Signori di Firenze risponderebbe piu distesamente, & per tutti questi dubbij, e reuoluzioni si feciono nuoui dieci di balia.

E in quelto tempo il Re Ladislao non lascia à fare cosa alcuna à lui possibile per st orpiare il cocilio, e che Papa Gregorio rimanesse Papa e diegli fiorini 20000, e fecesi concedere libera la Signoria di Roma, & della Marca di Bologna, Faenza, Furli, Perugia, & di tutte l'altre terre della Chiesa, minacciò di venire à Bolo. gna contro al Legato, & anche có trattato cercò d'hauere la Signoria di Siena, & dubitandosi in Firenze nó si volgesse poi à noi, dopo tante Signorie prese & adu nando molte genti d'arme, e armata in mare, però si di liberò di soldare insino in 1000 lance, & presesi per ca pitano M. Malatesta di M. Pandolfo da Pesero, & per potere aiutare i Sanen, & il Legato di Bologna co' qua li erauamo in lega, & à di 12 di Marzo il Re venne à Roma con molte genti d'arme, e stetteui insino à di 3 d'Aprile, dipoi ne venne in quello di Siena vicino alle terre di Cocco di Cione di Sandro Salimbeni, con cui s'intendeua, & fornitosi da lui di vettouaglia si pose à campo intorno à Bonconuento, e mandò suoi ambasciadori à Siena con molte lusinghe per inducergli à fa re la sua volontà, ma di nulla fu da loro vdito, ò credu to, & per questo si diliberò di mandargli vna ambascia ta, ma prima come haucano in commessione andarono à Siena à confortargli di stare forti alla difesa della loro libertà, offerendo loro ogni aiuto oportuno, i qua li trouarono i Sanesi benissimo disposti à patire ogni oppressione per difendersi, & per fare cosa grata a' Fio rentini, parédo loro essere molto bene in punto, e guer niti, e nella città, & in ogni loro terra cosa oportuna à potersi bene difendere, essendo forniti di gente à piè

1409

LIBRO QVARTO. 819 & à cauallo, & hauendo cacciati cittadini sospetti, & se bene perdessono la ricolta haueano vettouaglia per tre anni, & anche di nuouo dietro à gli ambasciadori si mandò loro da Firenze gente d'arme, poi à richiesta de' nostri ambasciadori mandarono anche loro insieme vno loro ambasciadore al Re hauuto prima da loro saluocódotto, e giúti in capo prima sposono la loro ambasciata inostri in questo effetto, ricordando prima la beniuolenza, e reuerenza che la nostra città haueua sempre hauuto a' suoi passati, & à lui, & simile di loro à noi, dipoi marauigliandosi dello insulto hauea fatto a' Sanesi nostri collegati, non hauendo riceuuto da lo ro alcuna ingiuria, anzi sempre honoratolo, & che de siderauano di sapere da lui che fosse la sua intenzione di fare in Toscana, hauendo altra volta promesso di non vi si impacciare in alcuno modo, poi spose lo ambasciadore Sanese quali nel medesimo effetto, dolendosi de' danni che riceueuano dalle sue genti, a' Fiorentini rispose che bene sapeua la beniuolenza, e benefizij de suoi verso di loro & di loro verso i suoi, e così anche lui gli amaua,& che manderebbe à Firenze suoi ambasciadori à dire quello di che si doleua, e teneua of feso, & quello che voleua da loro; a' Sanesi disse che male volentieri gli offendeua, ma che per allhora non poteua tenere le sue genti altroue, & che quelli medesimi danni faceuano nelle sue proprie terre,& che anche à loro manderebbe ambasciadori à dire loro quello che voleua, e sanza altro esfetto l'yna & l'altra amba sceria si tornò alla sua Signoria.

E come habbiamo detto il Re cosi fece, che subito mando

mandò à Firenze due suoi ambasciadori, i quali in effet to sposono, che il Resi doleua di piu cose, la prima che i Fiorentini haueano soldato gli vsciti di Perugia contro à lui nella Marca, di che lui era di peggio di piu di fiorini 60 mila, i quali il Papa gli haueua conceduto che riscotesse in quello paese, & pe' danni che gli vsciti v'haueuano fatti non haueua potuto, la seconda che haueuano fatto lega col Legato di Bologna suo nimico,& datogli gente d'arme, con le quali il Legato haue ua tolto le terre al côte Alberigo da Barbiano suo huo mo, e collegato, la terza che haueuano conceduto a' cardinali di fare concilio à Pisa in disfacimento di Papa Gregorio buono, e santo huomo, e suo amico, & per consequente in disfacimento suo, la quarta che hauea no offeso il Signore di Lucca suo accomandato in volergli torre monte Carlo con scalarlo, benche non fos se loro riuscita, fu loro risposto & chiaramente mostra to che nessuna di queste quattro cose erano vere, però che gli vsciti, benche si soldassino non sen'hebbe poi bisogno & rimasono liberi, & quando danneggiauano la Marca nulla haueano à fare con noi, col Legato haueano fatto lega à defensione degli stati, non à offendere persona, contro al Signore di Lucca mai non si fe ce ne in parole, ne in fatti, a' cardinali era conceduto Pisa per leuare la scissma, à che ogni Christiano doureb be concorrere, ne mai fu intenzione de' Fiorétini si no cesse à persona per questo, ma che sempre saranno fauoreuoli à mantenere lo stato del Re, dipoi fu loro da to cittadini à praticare se voleuano dire altro, & loro di nuono domandorono per parte del Re volere lega co

co'Fiorentini à difensione degli stati, & d'ogni accomandato con le cose che hora si possedeuano, & cotro à ogni persona, presonne i Signori consiglio co cittadini, & furono consigliari di non farla, & sollicitando gli ambasciadori la risposta con dire strane parole per la città, i Signori feciono ragunare grande consiglio di richiesti, & mandarono per gli ambasciadori & commissono à vno de dieci, che in presenza di tutti facesse la risposta, acciò che loro intendessino che la risposta che si faceua loro era di volontà vnita di tutto il popo lo, la quale fu in questo effetto, benche con piu lungo sermone & con piu ornate parole, cioè prima che non pareua a' Fiorétini potere có honestà fare la lega che il Re domádaua essedo in lega co' Sanesi,& có il Legato có espresso patto di nó potersi collegare con altri saza loro licenza, ò consentimento ne pareua honesto il do mandarla, essendo prima venuto hostilmete in sul terreno de' Saneli, ne mai feciono i Fiorentini alcuna lega che nó si eccettuasse nó essere obligati a fare contro a reali di Francia, e di Puglia, ne contro a Santa Chiefa, & questo medesimo haueua hauuto da noi per rispoita poco tempo innanzi, ma che quando sarà partito delle terre de Sanesi, allhora si potrà praticare di lega honelta, ma che bene si doleuano delle offese che faceua indebitamente a' Sanesi, dalle quali doue non si ritraesse sarebbe a' Fiorentini necessario fare contro à lo ro volere quello, che mai piu non feciono per obligo della lega, dipoi furono licenziari, & con questa risposta si tornarono i detti ambasciadori al Re, la quale poco gli piacque. Per

Fff

Per simile modo mandò due ambasciadori a Siena, i quali sposono la loro ambasciata in presenza di circa cinquecento cittadini & fu l'effetto, che il Re non era venuto per torre loro la libertà, ma per mantenerla, ma voleua con loro lega a difensione degli stati, & che tenessino tutti i suoi amici per amici e nimici per nimi ci, & voleua potere mandare per le loro terre ogni qua tità di gente d'arme, hauendo d'errata per danaio, faluo che potessino torsi vettouaglie, e strame che fossono fuori delle terre come faceuano ne suoi paesi, e che lui gli difenderebbe da ogni persona, & di queste cose pregauano per parte del Re, alle quali fu loro risposto con grande vnione di tutti, che si doleuano grandemente dell'assedio & danni che il Re & le sue genti faceuano sanza alcuna ragione, & che delle cose domandate nulla ne voleuano fare sanza la deliberazione de' Fiorentini co' quali erano collegati, e buoni fratelli, & che mandasse à praticare à Firenze, Cercorono gli am basciadori di seminare discordie in Siena con dire male de Fiorentini & no poterono, perche sepre stettono i Sanesi costati, però si tornarono in campo có questa risposta, della quale il Resi turbò assai: È quasi à vna hora giunsono al Re questi & quelli che tornauano da Firenze, delle quali turbato fece minacce assai,& subito con tutte le genti venne à campo presso à Siena à vno miglio, & insino alle mura faceua ogni danno che poreua andandoui personalméte, edopo pochi di man candogli le vettouaglie si parti, e venne in quello d'Asciano & di Torrita, e in su le chiane, & stetteui alcuno dì, dipoi à di primo di Maggio entrò in sul terreno de'. FioLIBRO QVARTO. 819
Fiorentini presso al monte à S. Souino, credendoselo
hauere per siperanza datogli da Fabbiano de Bostoli
d'Arezzo, che era con lui & non gli riusci, & dopo alcuni dì andò ad accamparsi all'Olmo presso à Arezzo
à vno miglio faccendo ogni danno che poteua, molto
nimicheuolmente, & in ogni parte.

E per questo intesosi in Firenze il suo maluagio ani mo piu francamente & piu vnitamente si diliberò fare ogni cosa oportuna alla difesa, sanza alcuno rispiarmo, & però oltre alle 1000 lance sene soldò anche fra due altre volte 1400, e molte centinaia di fanti, e tutti insieme col capitano si mandarono verso il capo del Re,

e per difendersi & per offendere.

Arezzo se no guastare campi di grani n'ando intorno à Castiglione, & poi in quello di Cortona & nulla altro faceua che guastare campi di grani, per modo che già i paesani per motto lo chiamauano il Re guasta grani, & piu volte praticò accordo col Signore di Cortona, & non si accordorono, & per rimediarui i dieci vi mandarono in suo aiuto M. Iacopo Gianfigliazzi con 300 fanti, oltre a' 200 che ven'haueano madati prima.

Ma i cittadini di Cortona per lo guasto delle ricolte diliberorono tradire il Signore, & accordarsi col Re, & mandarono à lui nel campo, e tosto rimasono d'accordo, & del dì che si douesse acquistare alla terra per pigliarla, & auuiddesene M.Iacopo, e piu volte lo diste al Signore, e che vi poteua rimediare, & mai non gli volle credere, & voleuasi tornare ad Arezzo, ma per lettere che hebbe da Firenze di non partirsi ristette.

Fff 2 il perche

Prese il Re I adislao Cortona. rono alla città & fu loro aperta la porta, e messi dentro dal popolo, & anche in quello punto volle M. Iaco po che il Signore insieme con lui si rifuggissino nella rocca, & non lo volle fare, & però dopo la presura del la città & della rocca su preso lui dal conte di Troia, e mandato al Re nel campo, e tenuto alquati di vilinen te legato in terra, poi mandato à Perugia, & dipoi à Napoli doue stette gran tempo in prigione, & M. Iacopo rimase anche prigione del conte di Troia, & ricomperossi migliaia di fiorini, le quali riebbe poi da dieci.

E anche il detto mese di Maggio hauendo lungamente guerreggiato insieme il Marchese di Ferrara co M. Otto Buonterzo Signore di Parma vennono à cer ta concordia d'abboccarsi insieme in su vno prato per pacificarsi, & infine il Marchese con Sforza da Cutignuola suo soldato vecisono il detto M.Otto in su det to prato.

I cardinali, che erano à concilio in Pisa in numero

di 22,& tre Patriarchi con circa 180 fra Arciuescoui,

moniso Pia 140

e Vescoui, & piu di 300 Abati, & dugento ottantadua maestri in Teologia, e tutti i mandatarij de' Principi di Christianità fatte tutte le debite solennità, e richieste à i due Papi, & passati tutti i termini à comparire, à di sei di Giugno dierono la sentenza contro ad amenduni, & condannorongli per heretici, e scismatici, & nimici di Santa Chiesa à douere essere arsi, poi à

di quindici si rinchiusono i Cardinali in Conclauso

pe dne éretici

nel Vescouado, & à di ventisei di detto mese eles-

sono per vnico, & vero Papa M. Piero di Candia car- ne di Papa dinale di Melano frate minore, e maestro in Teologia, Alessand e valétissimo huomo, e fu nominato Papa Alessadro V. dro V,

E in detto mese di Giugno i Viniziani mandarono di nuouo loro ambasciadori al Re Ladislao per pacisicarlo co' Fiorentini & domandandolo se si contentaua che loro s'intromettessino à farla, rispuose, che non era venuto per fare guerra a' Fiorentini,ma per la loro ingratitudine, & che andassino prima à saperlo da loro, & venuti à Firenze fu loro risposto, che noi nó haueuamo offeso il Re in alcuna cosa, ma lui haueua bene grandemente offeso noi e nostri collegati, & assaltati sanza alcuna cagione, & che noi voleuamo pace con ogni persona, ma non si praticare sanza i collegati, & che quando il Re fosse tornato nel suo reame faremo ogni cosa debita per hauere pace, con questo n'andarono al Re, che già era à Perugia, e tornauasi à Napoli, & vedendo no fare frutto si tornarono à Vine gia, & il Re lasciò molte sue géti fra à Perugia, & à Cor tona, & nella Marca, e Patrimonio, e Ducato à guerreggiare, e lui col resto si tornò à Napoli có poco honore.

In questi tépi venne à Firenze ambasciadori dal Re Luigi d'An Luigi, ch'era à Vignone, i quali dolcemete sposono, che illoro Re desideraua fare lega co'nostri collegati cotro al Re Ladislao, il quale teneua il suo reamedi Puglia co molte proferte, laqual cosa piacedo molto a'SS.ea' 10, & essendo in Pisa chi haueua pieno mandato da detto Re andarono à Pisa due de' dieci, & rosto s'accordorono, & à dì ventisette di Giugno si fermò lega fra Fiorentini, Sanesi, & il Legato di Bologna da vna parte,

& il Re Luigi d'Angiò dall'altra, douendo il detto Re mandare di Fracia 500 lance, & i Fiorentini ne douea no soldare 300 à spese di detto Re, & doueua tenere tre galee ne' nostri mari, & i Fiorentini co' collegati do ueano tenere 1000 lance tutte contro al Re Ladislao con piu altri patti, & badissi detta lega à dì 7 di Luglio con grandissima letitia.

E come il derro Re hebbe la nouella in Proueza del la conclusione di detta lega subito madò le dette 500 lance verso Pisa, & fece armare 5 galee à Marsilia, & montouui sulo, & all'vscita di Luglio giuse à Liuorno, & con grande compagnia di cardinali e altri che gli si feciono incontro, venne à visitare Papa Alessandro, il quale lo riceuette molto lietaméte, & có gradi honori, di poi domandò al Papa e à cardinali che gli concedes sono il Reame di Gierusalem,& di Cicilia,& dopo alcune pratiche fu esaudito, & concedutogli in quanto detto Reame fosse vacato, ò ritornato à Santa Chiesa, & fecionlo Gonfaloniere di Santa Chiesa, & del mese d'Agosto gli dierono le insegne contro al Re Ladislao come loro nimico, perche fauoreggiaua Papa Gregorio & aoperaua ogni sua possa contro al concilio, & no parue loro da coronarlo perche altra volta erastato co ronato di questo medesimo Reame da Papa Benedetto, & subito diliberò il detto Papa Alessandro insieme co nostri ambasciadori e de collegati dopo alcune pra tiche che detto Re con le sue genti, & de' Fiorentini, & insieme con loro il legato di Bologna con le sue tut ti n'andassono verso Roma contro al Re Ladislao, & cosi feciono circa mezzo Settembre, e tutte insieme si

aduna-

igi d'Angro Coronato LIBRO QVARTO.

adunarono à Chiusi, & auiaronsi verso Roma.

Molte ambascerie s'adunarono in questo tempo à Vinegia di molte parti, e Signori del mondo, & prima da Papa Alessandro, & dal Re di Francia, dal Duca di Borgogna e di Berri, & di tutti gl'altri Reali di Francia, & dal Red'Inghilterra, & dal vecchio Imperadore di Buemia, e piu altri, e tutti gli confortauano à douere credere à Papa Alessandro, in contrario v'erano ambasciadori di Papa Gregorio, & del Re Ladislao, che mol to strettamente gli pregauano in contrario, sparlando molto contro a' Franceschi, e contro a' Fiorentini per hauere fauoreggiata la creazione di Papa Alessandro, il perche il Doge fece adunare molti cittadini, & poi tutti i maestri in Teologia, e Dottori che pote hauere & in presenza di tutti volle che fossono vdite tutte le predette ambascerie & le loro ragioni, poi richiese tut ti i maestri in Teologia, e Dottori scienziati che rapportassino quello che si douesse fare di ragione, i quali tutti vnitamente rapportorono, che Papa Alessandro era il vero Papa & allui si doueua credere, & che chi non lo facesse sarebbe heretico, e cosi si diliberò vnitamente pe' Viniziani di fare à dì 22 d'Agosto, & mandarono loro ambasciadori à detto Papa Alessardro à visitarlo come vero Papa & Vicario di Christo che fu grande accrescimento di suo stato.

Non ostate che il Re Ladislao sapesse l'odio ch'era fra cittadini della città di Giara di Schiauonia co' Vini ziani, & anche il seruigio grande che haueano fatto al lui quando andò per pigliare il Reame d'Ungheria, no dimeno à grande tradimento vendè detta città a' Vi-

Fff 4 niziani

niziani per fiorini centomila, per la quale cosa la maggiore parte de cittadini con le loro famiglie sene partirono & andarono ad habitare altroue, che su grande

crudeltà, & il Re ne fu molto biasimato.

Giouanni Buccicaldo gouernatore di Genoua pel Re di Francia non potendo stare in pace sece lega co Signori di Melano per offendere Fazino Cane, e con molta gente d'arme vsci di Genoua & andò verso Lom bardia, di che segui che gli vsciti di Genoua si pacificarono con quelli dentro, & con aiuto di Fazino rientra rono dentro, e tolsongli Genoua, & vccisono il vece gouernatore, & per gouernatore presono il Marchese di Monferrato insieme con certi cittadini, & Buccicaldo sene rimase suori, & hebbono poi molte nouità.

Per cagione che à Pila cominciaua la mortalità, se ne parti del mese d'Agosto Papa Alessandro con la corte & venne à Prato, dipoi à Pistosa, & del mese di

Gennaio n'andò à Bologna.

Come è tocco adietro le genti del Re Luigi, e del Legato, & de' Fiorentini adunate à Chiusi del messe di Settembre n'andarono à Cetona, e d'accordo la presono per Papa Alessandro, & il simile feciono à Ornieto, e quello medesimo feciono di Viterbo doue presono vno nipote di Papa Gregorio, che v'era per vicario, & così feciono di monte Fiascone, e molte altre terre del paese, & presono à soldo Paolo Orsini in nome della Chiesa con 660 lace, benche per la maggior parte lo pagassino i Fiorentini, e parte il Legato, & ac cozzossi con le loro genti.

II.

Il conte di Troia, che era à Perugia vedendo tante forze insieme, & hora aggiuntoui Paolo Orsini, & il conte di Tagliacozzo, dubitando di Roma ritrasse tut te le genti del Re Ladislao, che erano sparte in Toscana in numero di piu di duomila caualli, & prestamente n'andò con esse à Roma, & attese ad afforzare la città dentro con aiuto di Gianni, & messer Niccola Colonna, e molti altri principali di Roma, & caccionne fuori molti cittadini sospetti, & afforzò il ponte à San Piero contro à cattello Sant' Agnolo, perche il castellano lo teneua per Papa Alessandro sopradetto.

E à di primo d'Ottobre giunsono à Roma le genti del Re Luigi & del Legato, e nostre sopradette, & presono il borgo di San Piero & iui alloggiarono, e tentorono di pigliare il ponte & le fortezze di Transteuero, & poi di fuori tentorono d'entrare nella parte mag giore di Roma, e nulla riusci loro per allhora, & però per diliberazione fatta, il Legato si tornò à Viterbo,& il nostro capitano col resto delle genti n'andarono in campagna per guardia del paese, e fare guerra à Roma, le genti Francesche si rimasono col conte di Tagliacozzo, & il Re Luigi in su le sue galee ne venne à Pisa, dipoi à Prato per ordinare quello fosse da fare à tempo nuouo, poi in su dette galee sen'andò in Prouenza, dipoi in Francia per prouedere à danari e gente, e tornare à Primauera come haueua promesso, & il Legato venne à Firenze, & hauuto pratica co' dieci n'andò à Prato al Papa, per dare anche fauore alle cole ordinate.

Il Sig. Malatesta nostro capitano stado in capagna, benche ogni di pigliasse castella per Papa Alessandro, pure fece pensiero insieme con Paolo Orsini di pigliare Roma, & hebbono trattato con vno Lello, che era de' principali di Roma, & di grande seguito, & per tre volte per ordine dato, Paolo venne nel borgo di S.Pie ro, & il nostro capitano dall'altra parte, venne allato alle mura da S. Lorenzo, e Lello douendo leuare il romore dentro, per allhora non pote, perche il conte di Troia hauendo ciò sentito staua per la terra à guardia con molta gente, & molti Romani, & però per co siglio di Lello & de suoi seguaci il capitano si dilungò dalla città dodici miglia, & per quetto il conte di Troia pre se ardire d'assaltare Paolo Orsini in trasteuero, e douc credette vincere, fu vinto lui à dì 30 d'Ottobre,& furono de suoi, & de' Romani presi & morti assai, & subito Lello co' suoi seguaci leuarono romore dall'altra parte & andaronui in suo aiuto delle genti di Paolo,& presono tutta la città per Papa Alessandro, & il conte di Troia, e sue genti con molti Romani tutti si fuggirono fuori della città, & Paolo alloggiò al monte alle loro case, e rimase la città tutta à diuozione di Papa Alessandro, & i Romani ordinarono i loro vsati vsici à gouerno della città, & il nostro capitano subito ritor nò à Roma & fugli fatto alcuna relistenza dell'entrare dentro con le insegne de Fiorentini, & non volendo lui entrarui con altre insegne, gli fu conceduto, e trion falmente entrò con esse, & posossi à campo di Fiore, e fece ogni operazione che pote à falure della città, le forrezze delle porti anche tutte s'hebbono dopo alcu

LIBRO QVARTO. 827
na resistenza, & à dì tre di Gennaio s'arrendè la città
di Tiboli, & poco poi quella d'Ostia, il simile seciono molti Principi di Roma, saluo i Colonnesi, à Firenze sene sece grandissima festa, e suochi, & solennissime procissioni, & Messa in Santa MARIA del
Fiore.

Dopo la presura detta di Roma sentedosi in Fireze che'l Papa voleua andare à Bologna gli si mandò ambasciadori à Pistoia à persuadergli di andare piu tosto à Roma per confermamento de' Romani, & per racquistare tutte l'altre terre della Chiesa, praticonne co' cardinali, e pure infine s'accordarono d'andare per allhora à Bologna, tanto che le cose di Roma fossino piu serme, & il Legato di Bologna douesse andare à Roma à fare i bisogni della Chiesa, & sollicitando anche molto il Legato l'andata à Bologna, del mese medesimo di Gennaio il Papa parti da Pistoia, e venne à Prato, e poi à Bologna con tutta la corte, non ostante le neui, doue su riceuuto con grandissima festa, e molti doni, e messo nel palagio degli Anziani.

E in questo mese Giorgio degli Ordilassi tenne trat tato di torre per se Furli al Legato con gente del Signore d'Vrbino, & non gli riuscì per gente che vi surono mandate da Castrocaro: Dopo questo tutte le castella di Valdilamano si ribellarono dal Legato, & dieronsi à Giouanni Galeazzo figliuolo d'Attorre de' Manfredi da Faenza allegando essere sue di ragione, & per patti fatti da Astorre suo padre col detto Legato, per questo il Legato non andò per allhora à Roma, co

me hauea promesso al Papa.

Del mese di Febbraio vennono in Firenze ambasciadori Romani che andauano à Bologna al Papa per
confortarlo al venire ad habitare in Roma, & richiesono la nostra comunità che insieme con loro mandassino ambasciadore à confortarlo di questo medesimo, andarono & non poterono impetrarlo, perche
il Legato s'aoperò in contrario, ben promisse andarui
di corto, & per allhora manderebbe vno cardinale in
Firenze, furono molto confortati à viuere in libertà à

diuozione, & vbidienza del Papa.

Insino del mese di Gennaio passato venne in Firenze Gabbriello Brunelleschi mandato dal Re Ladislao prosferendo per sua parte volere pace co' Fiorentini, & perche non haueua alcuno mandato gli fu risposto che sempre desiderauano pace, e cosi erauamo parati quando tornasse con mandato, il perche lui andò al Re, e ritornò à Firenze, & benche non hauesse mandato, pure haueua vno saluocondotto in segno di mãdato, fu pure vdito, & come lui parlò in generale così fu risposto, noi essere contenti à fare pace, ma sicura, & benche fosse bisogno conferirne co' collegati non pareua da farlo, se prima non intendauamo con che licurtà si faceua, il perche di nuouo andò al Re, e tornò con vna lettera del Re a' dieci contenente di volere fare con honoreuole, e sicura pace, ma che per veni re presto alla conclusione parea si douesse praticare in Vinegia per suoi, e nostri ambasciadori, poi a bocca disse Gabbriello che credeua piu spaccio della cosa mã dare nostri ambasciadori a Napoli, diliberossi in Firen ze di fare tutto sapere al Papa & al Legato, & a' Sanesi,

LIBRO QVARTO.

& in tanto si mădasse vno segretamente con Gabbriel lo à Napoli à intédere piu chiara la intenzione del Re, dal Papa s'hebbe per risposta che non voleua si facesse, ne che sene praticasse, i Sanesi dissono fare ciò che a Fiorentini piacesse, quello che tornò da Napoli rappor tò trouare il Re assai peggio disposto, che non prossereua Gabbriello, & per allhora si ruppe ogni pratica, perche s'intese chiaro non era disposto per allhora à fa re pace.

Del mese di Febbraio tornò in Firenze il nostro capitano della guerra da Roma con le nostre genti, e ren dè le insegne a' Signori, & distesamente auussò delle condizioni, e stato del paese, & de suoi pareri su vedu-

to lietamente, e molto lodato, & commendato di ciò che haueua fatto, & non hauendo per allhora il nostro comune bisogno di lui si tornò à casa con la grazia di tutto il popolo.



IL FINE.



Fide prahabita licentiam imprimendi concedimus, Jub die 16 May MDLXXVI.

Ita est F. Franciscus de Pisis Generalis Inquisitor Dominy Florentini.



IN FIORENZA,
Nella Stamperia di Giorgio Marescotti.
MDLXXX.



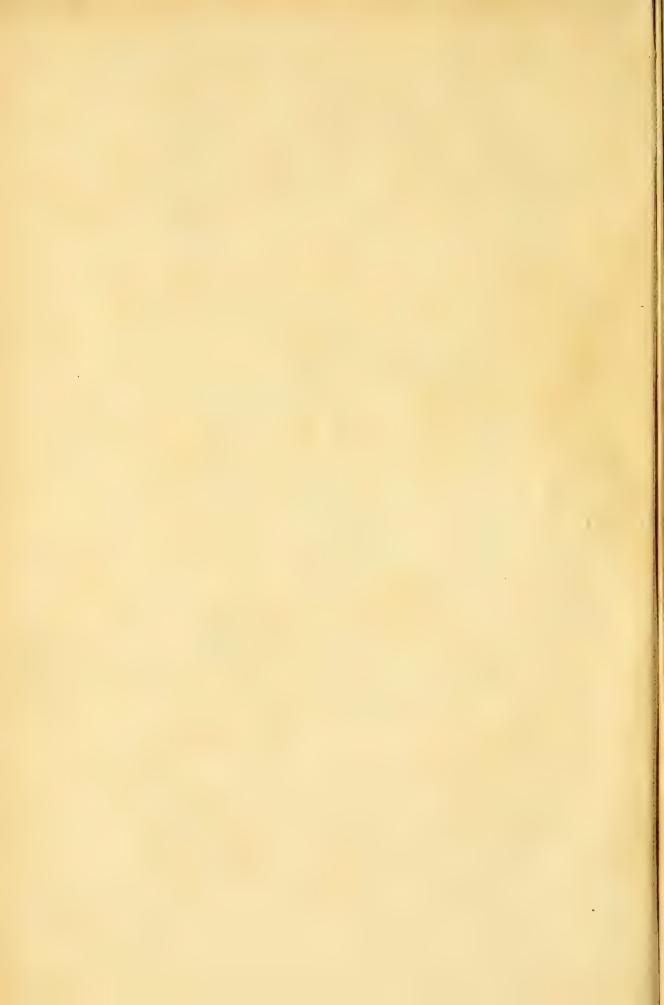







